







## SAPIENZA

Rivista trimestrale di filosofia e di teologia

> Vol. 51 1998

SAN DOMENICO MAGGIORE Vicoletto S. Pietro a Maiella, 4 - 80134 Napoli

### INDICE GENERALE DELL'ANNO 1998 (vol. LI)

### INDICE 1948-1997

| M. Miele, Un indice per sottolineare i cinquant'anni di «Sapienza»                                                                                             | pagg.  »  »  »  | 5-7<br>8-9<br>11-151<br>153-227          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| ARTICOLI                                                                                                                                                       |                 |                                          |
| CAVICCHIOLI C., Metafisica del Verbo e mistica trinitaria in Meister Eckhart (parte II)                                                                        | pagg.  »  »     | 255-313<br>381-397<br>399-436<br>229-253 |
| NOTE CRITICHE - DISCUSSIONI                                                                                                                                    |                 |                                          |
| Bertacchini R.A.M., L'ermeneutica in Schleiermacher e la centralità dell'infinito                                                                              | pagg.<br>»<br>» | 299-313<br>331-344<br>455-461            |
| Regno' di Tommaso d'Aquino                                                                                                                                     | »<br>»          | 437-453<br>345-351                       |
| zione universale dei Diritti dell'uomo» e la dottrina<br>della Chiesa sui diritti naturali dell'uomo<br>Traverso P., Plotino voce inascoltata della differenza | »<br>»          | 463-484<br>315-330                       |

#### **RECENSIONI**

| Alberoni F., Ti amo (P. Montini)                              | pag.            | 360    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Armstrong K., Storia di Dio. Da Abramo a oggi: 4000           |                 |        |
| anni alla ricerca di Dio (M. Di Tora O.P.)                    | >>              | 485    |
| BALDINI M. (a c.), L'amicizia secondo i filosofi (O. Bovi)    | >>              | 489    |
| BONI A., La 'Novitas franciscana' nel suo essere e nel suo    |                 |        |
| divenire (R.M. Pizzorni O.P.)                                 | >>              | 492    |
| DE CRESCENZO L., Il tempo e la felicità (D. Sperduto).        | >>              | 486    |
| HEIDEGGER M., Il concetto di tempo (D. Sperduto)              | >>              | 4.88   |
| KELLY E., Structure and diversity. Studies in the pheno-      |                 |        |
| menological philosophy of Max Scheler (A. Viglione)           | >>              | 361    |
| KOLACINSKI M., Dio fonte del diritto naturale. Linee di       |                 |        |
| dibattito tra teologia naturale e filosofia del diritto       |                 |        |
| (R.M. Pizzorni O.P.)                                          | » ,             | 364    |
| LE CLERC J., Epistolario, vol. IV (M. Miele)                  | <b>&gt;&gt;</b> | 356    |
| PENZO G., Invito al pensiero di Eckhart (C. Berto)            | <b>&gt;&gt;</b> | 355    |
| SCARAMELLA P., I santolilli. Culti dell'infanzia e santità    |                 |        |
| infantile a Napoli alla fine del XVII secolo (M. Miele)       | <b>&gt;&gt;</b> | 358    |
| SCIUTO I., La felicità e il male (P. Montini)                 | <b>&gt;&gt;</b> | 359    |
| SPINA S., Parole in rete. Guida ai siti internet sul linguag- |                 |        |
| gio (M. Baldini)                                              | <b>&gt;&gt;</b> | 491    |
| STANZANI G. (a c.), I problemi cimiteriali nell'Europa        |                 |        |
| postindustriale (R.M. Pizzorni O.P.)                          | <b>&gt;&gt;</b> | 363    |
| VASALE C., La metafora della politica. Potere e società (O.   |                 |        |
| Todisco)                                                      | <b>&gt;&gt;</b> | 352    |
| WILHELMSEN F.D., Being and Knowing. Reflection of a           |                 |        |
| Thomist (M.T. Di Dato)                                        | >>              | 493    |
|                                                               |                 |        |
| Segnalazioni bibliografiche (e pubblicazioni pervenute alla   |                 |        |
| Redazione) (a c. di M. Miele) pagg. 3                         | 67-380, 4       | 97-506 |
| T. I                                                          |                 |        |
| Indice generale dell'anno 1998 (vol II)                       | 2000 5          | 07 500 |

Con Approvazione Ecclesiastica dell'Ordine - Napoli, 11 dicembre 1998 Direttore responsabile Dott. GIUSEPPE ENRICO DE CILLIS O.P. Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 2220 del 16 aprile 1971

> Finito di stampare nel mese di dicembre 1998 Tipolitografia Laurenziana - Società Cooperativa a r. l. Vico dei Maiorani, 45 - Napoli - Tel. (081) 553.88.73

# INDICE 1948-1997

(voll. 1-50)

a cura di M. Miele

### UN INDICE PER SOTTOLINEARE I CINOUANT'ANNI DI «SAPIENZA»

«Sapienza» — fondata nel 1948 a Bologna, passata nel 1951 a Roma e trasferita nel 1959 a Napoli<sup>1</sup> — ha oltrepassato la soglia dei cinquant'anni. Per una rivista non è poco. Ma come sottolineare l'avvenimento? Per celebrare il raggiungimento di tale traguardo sarebbe bastato allestire uno speciale quaderno monografico, sul tipo di quelli pubblicati in passato? Non era meglio fornire agli studiosi uno strumento in grado di dare un'idea concreta della collaborazione di cui la rivista ha usufruito per tanti anni e di fotografare nel contempo il suo dinamismo con la ricchezza di argomenti affrontati col passare delle stagioni? La risposta è racchiusa nel fascicolo doppio, che qui presentiamo, e il suo duplice indice.

Non è la prima volta che la redazione del periodico si accinge a un lavoro simile. Dieci anni dopo la nascita di «Sapienza», quindi nel 1957, il direttore Benedetto D'Amore pubblicava un indice di tutti gli argomenti da essa trattati, ripartendolo in base alle rubriche che allora ne caratterizzavano la fisionomia: articoli, note critiche, recensioni e riviste spulciate<sup>2</sup>. Allo scadere del ventesimo anno (1967), il segretario del tempo Domenico G. Zappone, riprese l'iniziativa con gli stessi criteri limitandosi a pubblicare le sole prime due rubriche, la seconda delle quali designata ora col titolo: «Note critiche e discussioni»<sup>3</sup>.

Negli indici che offriamo questa volta agli studiosi si è pensato di non seguire l'identico metodo. Limitarsi in effetti a degli elenchi separati avrebbe complicato il lavoro di ricerca degli eventuali utenti; nello stesso tempo gli indici così concepiti non avrebbero dato un'idea immediata e precisa del lungo cammino fatto dal periodico, e cioè in

<sup>3</sup> Ivi, p. 121.

<sup>1</sup> G. CIOFFARI - M. MIELE, Storia dei domenicani nell'Italia meridionale, III, Napoli-Bari 1993, pp. 98-600.
<sup>2</sup> Cfr. più avanti, p. 120.

pratica tanto dei numerosi collaboratori che hanno vivacizzato le sue rubriche nel mezzo secolo trascorso quanto della diversità e continui-

tà degli argomenti da essi messi a fuoco.

Ed ecco come, in concreto, si è pensato di raggiungere l'intento. Si è partiti dall'indice dei singoli fascicoli nel loro snodarsi cronologico, che però non si è potuto pubblicare per non moltiplicare eccessivamente il dossier messo in cantiere, anche se un indice del genere sarà indispensabile per chi vorrà un giorno delineare anno dopo anno le vicende della testata. Si è preferito invece puntare tutte le carte sui due indici più importanti: quello per autori (compresi gli anonimi, chi ha preferito lasciar traccia del proprio contributo attraverso una semplice sigla, i firmatari delle varie recensioni) e quello tematico. Nel preparare quest'ultimo più di una volta è stato ritenuto opportuno riportare lo stesso contributo in voci diverse. Il resto è affidato alle note di collegamento distribuite qua e là a pie' di pagina e all'intuito personale dello studioso. Tutti i contributi, a qualunque categoria appartengano, sono seguiti da tre cifre: la prima indica il volume, la seconda l'anno, la terza le pagine (per es. le cifre 48 1995 415-438 designano il volume 48°, l'anno 1995, le pagine 415-438).

Avremmo desiderato approntare, in un indice a parte, anche l'elenco dei libri recensiti e di quelli solo segnalati. Ma non ne saremmo usciti più con le pagine, senza contare il tempo supplementare di cui avremmo avuto bisogno per questa ulteriore fatica. C'è da dire comunque che tutti i libri recensiti sono segnalati sotto i nomi degli autori delle singole recensioni. Neanche per le riviste spulciate nei primi anni nel periodico si è ritenuto opportuno approntare un elenco distinto. In tutti i casi, per i primi vent'anni, chi ha bisogno dei due elenchi può ricorrere ai due indici già segnalati.

Qualche osservazione a proposito dei due indici essenziali pub-

blicati nelle pagine che seguono.

Quello per autori non si limita a far conoscere i moltissimi nomi di quanti hanno prestato la penna alla rivista e magari si sono distinti con la loro costanza nel sostenerla per anni. Non meno trasparente è il fatto che a dare il loro contributo sono quasi tutte le province italiane dell'Ordine e diverse dell'estero. I domenicani, a loro volta, hanno avuto dei sostenitori insostituibili sia negli ecclesiastici di vari Ordini e del clero diocesano, sia in un numero notevolissimo di laici, la maggior parte dei quali inseriti nelle strutture universitarie di Stato, talora in qualità di protagonisti. Il gruppo dei laici non è meno numeroso

degli altri gruppi e proviene da tutte le regioni italiane. Inutile aggiungere che anche gli autori stranieri hanno un posto di rilievo nella schiera dei collaboratori di «Sapienza». C'è da aggiungere inoltre che tutti, ognuno a suo modo, hanno inteso confrontarsi dialetticamente con quanti hanno scritto o pubblicato in precedenza nella stessa rivista o altrove.

Il secondo indice, quello tematico o per argomenti<sup>4</sup>, rispecchia gli interessi della rivista, che, se risulta di aver privilegiato maggiormente la filosofia, non per questo ha trascurato il campo teologico. Colpisce in particolare la fitta serie dei contributi dedicati ai filosofi moderni, grandi e piccoli, e alle tematiche cruciali e più sentite dagli intellettuali italiani tra gli anni dell'immediato dopoguerra e quelli della fine del secolo che sta per passare alle nostre spalle. Per non frazionare eccessivamente gli argomenti, si è pensato di raccogliere i nomi dei pensatori meno frequenti o meno noti sotto le rispettive epoche (Epoca antica, Epoca medievale, Epoca moderna e contemporanea). Ovviamente non ci si meraviglierà nel constatare pure che la parte del leone, in una rivista voluta e gestita dai domenicani, venga fatta dal tomismo, il terreno più dissodato dai vari autori. Si tratta però di un tomismo dagli ampi orizzonti, tutt'altro quindi che esclusivista o partigiano.

Ma detto questo, aggiungiamo pure di essere coscienti che non tocca a noi scrivere la storia della testata, cosa che attendiamo da altri. Abbiamo comunque la consapevolezza di aver fornito, con i due indici approntati per il suo cinquantesimo compleanno, dei preziosi strumenti di lavoro per una migliore circolazione scientifica di quanto è stato finora pubblicato a nome del periodico, il che servirà per una migliore comprensione o un migliore inquadramento dei tanti problemi in questo presentati o discussi. Probabilmente, in più di un caso, i due indici porteranno a vere e proprie scoperte.

Riteniamo, infine, opportuno fornire qui di seguito la possibilità di abbracciare con un solo sguardo tutte le voci comprese nell'indice tematico.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sono esclusi da questo indice le recensioni, per le quali si veda l'indice dei nomi.

### LE VOCI DELL'INDICE TEMATICO

Abelardo Agostino (s.) Alberto Magno (s.) Amore, amicizia, carità Angelico (Beato)

Anima Anselmo d'Aosta (s.)

Antropologia
Aristotele, aristotelismo

Arte, estetica
Attualismo

Autorità, potere, governo

Barth (K.)
Bergson
Bernardo (s.)
Bibbia, esegesi
Bioetica
Blondel

Bonaventura (s.) Bonhoeffer (D.)

Campanella (T.)

Cartesio Cassiodoro

Boezio

Caterina da Siena (s.)

Cattolicesimo Chiesa Ortodossa

Cibernetica Congar (Y.) Coscienza Cosmologia

Croce (B.) Cultura Cusano (N.)
Dante
Democrazia

Dialogo, comunicazione, individualismo, solitu-

dine

Dio, ateismo Diritto

Diritto naturale

Dolore

Domenicani Domenica cattolica

Donna Dostoevskij Dottrina sociale Ecclesiologia

Eckhart (Meister) Ecologia Economia

Empirismo Enciclopedisti (del '700)

Epistemologia

Ecumenismo

Epoca antica. Apporti ul-

teriori

Epoca medievale. Appor-

ti ulteriori

Epoca moderna e con-

temporanea. Apporti ulteriori Ermeneutica Ermetismo

Esistenzialismo

Filosofia (in genere)

Futuro (Il problema del)

Giansenismo Gilson (É.) Gioventù

Etica, morale

Evoluzionismo

Fede, fideismo

Fenomenologia

Europa

Giubileo, anno santo

Giustizia Gnoseologia Guardini (R.) Hegel Heidegger Hobbes Husserl Idealismo

Ignazio di Loyola (s.)

Illuminismo

Insegnamento, didattica

Islamismo Jaspers Kafka (F.) Kant

Kierkegaard Laicità e laicismo

Lavoro Leibniz Leopardi Letteratura Libertà Linguaggio (Filosofia del)

Linguistica, semantica

Liturgia

Logica, logistica Machiavelli

Magistero ecclesiastico

Magistero ecclesiast Male, peccato Marcel (G.) Mariologia Maritain Marxismo

Metafisica, ontologia

Metapsichica Metodologia

Missioni e colonizzazione

Mistica Modernità

Morte (Il problema della)

Naturalismo
Newton
Nichilismo
Nietzsche
Occidente
Origene

Pace, guerra, coesistenza

Pascal

Pastorale (Teologia)

Patristica Pedagogia Persona

Platone, platonismo

Plotino Pluralismo

Politica, pensiero politico Pomponazzi (P.)

Popper (K.R.) Positivismo logico Predicazione Probabilismo Progresso

Proprietà privata Protestantesimo

Psicanalisi Psicologia

Religione, esperienza religiosa, filosofia della re-

ligione
Rosmini (A.)
Rousseau
Sacramenti
Sartre
Savonarola
Scetticismo
Schelling
Schopenhauer
Sciacca (M.F.)

Scienza (I problemi del-

la)

Scienza e filosofia Scoto (Duns)

Scuola, educazione, for-

mazione Secolarizzazione Sessualità Severino (E.) Sociali (Problemi)

Sociologia Spinoza

Spiritualità, spiritualismo

Stato Stein (E.)

Storia, storicismo, storio-

grafia

Storia della filosofia Strutturalismo Tecnica, tecnicismo

Tempo

Teologia (in genere)

Tolleranza

Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo

Umanesimo

Valori (Il problema dei)

Vaticano II Vico Voltaire Wittgenstein

### RIVISTE DOMENICANE D'ITALIA

ANGELICUM - Rivista Internazionale di studi di carattere teologico, filosofico, canonico, della Pont. Università S. Tommaso d'Aquino, Roma, 4 numeri annui.

Abbonamento annuo L. 60.000; estero \$ 50; Ccp 11019049 intestato a: Università S. Tommaso, Largo Angelicum 1 - 00184 Roma.

MEMORIE DOMENICANE - Nuova Serie con carattere storico ed interesse all'elaborazione critica della fede in relazione a culture e società.

Abbonamento: prezzo stabilito per i singoli volumi.

Versamenti: Ccp 10202513 Intestato a «Memorie Domenicane» Piazza S. Domenico, 1 - 51100 Plstoia.

NICOLAUS - Rivista semestrale di teologia ecumenico-patristica, redatta dal docenti dell'istituto di teologia ecumenico-patristica «S. Nicola» a Bari. Esce in fascicoli di oltre 200 pp.

Il prezzo varia a seconda della mole del fascicolo.

Rivista Nicolaus - Via Bisanzio e Rainaldo, 15 - 70122 Barl.

RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA - Segnala criticamente quanto anno per anno si scrive intorno a San Tommaso e al tomismo in tutto il mondo.

Abbonamento: il prezzo dei volumi varia a seconda della mole. Via L. Palmieri, 19 - 80133 Napoll.

RIVISTA DI ASCETICA E MISTICA - È la più antica rivista italiana dedicata ai problemi e alla storia della spiritualità. Esce in fasc. trimestrali di oltre 100 pp.

Abbonamento ordinario L. 40.000; estero L. 50.000; sostenitore L. 50.000.

Ccp 18360503 intestato a: D'Urso A. C. Giacinto Convento S. Marco, Via Cavour, 56 - 50129 Firenze.

SACRA DOTTRINA - Rivista bimestrale di scienze religiose pubblicata a cura della Facoltà teologica di S. Domenico a Bologna. Esce in fascicoli di oltre 150 pp.

Abbonamento annuo L. 55.000; estero via aerea L. 100.000; benemerito L. 50.000. Ccp 25560100 Intestato a: Sacra Dottrina, Piazza

S. Domenico, 13 - 50124 Bologna.

SAPIENZA - Rivista internazionale di filosofia e di teologia dei Domenicani d'Italia. Periodicità trimestrale; pagine complessive 500 circa.
Abbonamento annuo: L. 50.000 (estero L. 60.000). Ccp 19653807 intestato a: Rivista Sapienza, Editrice Domenicana Italiana, Via L. Palmieri, 19 - 80133 Napoll.

TEMI DI PREDICAZIONE - OMELIE - Sussidi per la predicazione: 12 grossi numeri annui, alcuni monografici, altri omiletici.

numeri annui, alcuni monogranci, altii omiletici.

Abbonamento (dall'Avvento): ordin. L. 55.000; Europa e Bacino Med. L. 65.000; altri Paesi L. 100.000. Ccp 24794802, intestato a: Editrice Domenicana Italiana - Via L. Palmieri, 19 - 80133 Napoli.

VITA SOCIALE - Rivista bimestrale di problemi e dottrine sociali, in fascicoli di circa 100 pp.

Abbonamento annuo L. 35.000; estero L. 40.000, sostenitore L. 50.000. Ccp 525968, Intestato a: EdizionI di Vita Sociale, Piazza S. Domenico, 1 - 51100 Pistoia.

### INDICE PER AUTORI

| A.A., Rivista delle riviste                                  |    |      | 123-131 |
|--------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| A.A., Rivista delle riviste                                  | _  |      | 506-508 |
| A.B., Rivista delle riviste                                  | _  |      | 137-141 |
| A.B., Rivista delle riviste                                  | 2  | 1949 | 522-525 |
| A.I.F., rec. a J. Falconi, L'A B C della preghiera (Fos-     |    |      |         |
| sano 1970)                                                   | 24 | 1971 | 371-373 |
| A.M., O.P., Rivista delle riviste                            | _  | 1948 | 434-438 |
| A.M., O.P., Rivista delle riviste                            |    |      | 134-137 |
| A.M., O.P., Rivista delle riviste                            | 3  | 1950 | 137-140 |
| A.M., Rivista delle riviste                                  |    |      | 115-118 |
| A.M., Rivista delle riviste                                  | 1  | 1948 | 291-295 |
| A.M., Rivista delle riviste                                  | 2  | 1949 | 535-539 |
| A.M.S., rec. a A. Ales Bello, Edmund Husserl e la storia     |    |      |         |
| (Parma 1972)                                                 | 26 | 1973 | 242-244 |
| A.P., Rivista delle riviste                                  | 2  | 1949 | 349-351 |
| A.P., Rivista delle riviste                                  | _  |      | 552-553 |
| A.R., Segnalazioni bibliografiche                            | 37 | 1984 | 122     |
| AA.VV., Confronti tra S. Tommaso e S. Bonaventura            | 27 | 1974 | 458-472 |
| ABATE A.M., O.P., La potestà indiretta della Chiesa nel      |    |      |         |
| pensiero dei teologi                                         | 11 | 1958 | 167-181 |
| ABATE A.(M.), O.P., La potestà indiretta della Chiesa nel    |    |      |         |
| magistero pontificio e nella disciplina canonica             | 11 | 1958 | 312-326 |
| ABATE A., O.P., La potestà ministeriale della Chiesa nel     |    |      |         |
| vincolo coniugale                                            | 12 | 1959 | 406-433 |
| ADDANTE P., rec. a A.G.Manno, Oltre Benedetto Croce          |    |      |         |
| (Napoli 1992)                                                | 46 | 1993 | 105-107 |
| ADIF, Indicazioni conclusive del Convegno (di Napoli         |    |      |         |
| 1969)                                                        | 22 | 1969 | 603-604 |
| ADIF, Statuto provvisorio Associazione Docenti Italiani      |    |      |         |
| di Filosofia                                                 |    |      | 282-283 |
| ADIF, Statuto                                                | 22 | 1969 | 601-602 |
| ADIF, Voti conclusivi del convegno (di Napoli 1967)          | 21 | 1968 | 284-285 |
| ADRIANI M., rec. a G. Bardy, La question des langues         |    |      |         |
| dans l'Église ancienne (Paris 1948)                          | 2  | 1949 | 501-503 |
| ADVERSI A., Il laicismo. Appunti di storia e di bibliografia | 20 | 1967 | 353-405 |
| AGNES M., rec. a P. Brezzi, Fonti e studi di storia della    |    |      |         |
| Chiesa (Milano 1962)                                         | 17 | 1964 | 151-153 |
| Chiesa (Minano 1702)                                         |    |      |         |

| ALBERGHI S., rec. a A. Giordano, Le polemiche giovanili      |       |      |            |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| di A.Rosmini (Stresa 1976)                                   | 32    | 1979 | 225-226    |
| A U O D L'Ivers all to Concerione nell'ente                  | 7     |      | 557-583    |
| ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte             | /     | エノノマ | 771-707    |
| ALCE V., O.P., rec. a AA.VV., Beato Angelico. Miscella-      | 2 *** | 1004 | 404 405    |
| nea di studi (Roma 1984)                                     | 31    | 1984 | 484-485    |
| ALCE V., O.P., rec. a E. Panella O.P., Il «De subiecto       |       |      |            |
| theologiae» di R.dei Girolami O.P. (Milano 1982)             | 35    | 1982 | 483-484    |
| ALES BELLO A., A proposito della «philosophia peren-         |       |      |            |
| nis». T.d'Aq. e E.Husserl nell'interpretazione di E.         |       |      |            |
| Stein                                                        | 27    | 1974 | 441-451    |
|                                                              |       |      | 229-233    |
| ALES BELLO A., Fenomenologia e creatività                    |       |      | 91-96      |
| ALES BELLO A., Gadamer in 'Verità e metodo'                  | 27    | 17/4 | 71-70      |
| ALES BELLO A., Il contributo filosofico di P. Benedetto      |       |      |            |
| D'Amore                                                      | 49    | 1996 | 195-200    |
| ALES BELLO A., Il VI congresso internazionale di fenome-     |       |      |            |
| nologia                                                      | 29    | 1976 | 284-288    |
| ALES BELLO A., Indicazioni fenomenologiche per la fon-       |       |      |            |
| dazione della morale                                         | 28    | 1975 | 338-341    |
| ALES BELLO A., L'uomo e Dio nella fenomenologia di           |       | -/-/ | ,,,,,,     |
| Husserl                                                      | 22    | 1040 | 556-559    |
|                                                              | 22    | 1707 | 776-777    |
| ALES BELLO A., rec. a F.L. Marcolungo, Scienza e filoso-     |       | 40=7 | 2/22/4     |
| fia in G. Zamponi (Padova 1975)                              | 29    | 19/6 | 360-361    |
| ALES BELLO A., rec. a M. Bartolomei, Cristianesimo e         |       |      |            |
| secolarizzazione (Pistoia 1972)                              | 26    | 1973 | 241-242    |
| ALES BELLO A., rec. a M. Sancipriano, Il pensiero polit.     |       |      |            |
| di Haller e Rosmini (Milano 1968)                            | 29    | 1976 | 231-233    |
| ALES BELLO A., rec. a M. Sancipriano, Lamennais in Ita-      |       |      |            |
| lia (Milano 1973)                                            | 29    | 1976 | 231-233    |
| ALES BELLO A., Valore e significato della filosofia in Anna- |       | 1770 |            |
| Teresa Tymieniecka                                           | 26    | 1073 | 113-115    |
|                                                              | 20    | 17/) | 11)-11)    |
| ALESSI P., rec. a M.L. Cicalese, Note per un profilo di      | 2.4   | 4004 | 2/0.2/0    |
| Pasquale Villari (Roma 1979)                                 | 54    | 1981 | 368-369    |
| ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cor-        |       |      |            |
| dovani O.P.                                                  |       |      | 71-91      |
| ALFANO G., Note sul concetto di alienazione in Hegel         | 44    | 1991 | 447-459    |
| ALLEGRA A., rec. a S. Pesce, Cattolicesimo e protestante-    |       |      |            |
| simo nell'intepretazione dell'antico cristianesimo (Ca-      |       |      | •          |
| tania 1951)                                                  | 4     | 1951 | 531-532    |
| ALLEGRO C., rec. a O. Todisco, Lo spirito crist. della fi-   |       | -//- | // // // _ |
| losofia di G.D. Scoto (Roma 1975)                            | 20    | 1074 | 105-109    |
| ALSZEGHY Z., S.J., Teologia e sistema                        |       |      |            |
| Assert Z., S.J., Teologia e sistema                          | ))    | 1982 | 271-282    |
| Amato C., Dalla libertà come diritto alla libertà come       |       |      |            |
| dovere                                                       |       |      | 257-273    |
| Ambrosanio A., Dall'ecumenismo al cattolicesimo              | 12    | 1959 | 7-34       |
| Andrisani G., rec. a A. Calcara, Discorsi di letteratura e   |       |      |            |
| d'arte (Marcianise 1961)                                     | 14    | 1961 | 371-373    |
| Andrisani G., rec. a AA.VV., Alfonso Capecelatro, arciv.     |       |      |            |
| di Capua nella storia e nella Chiesa (Caserta 1985)          | 30    | 1986 | 487-489    |
| (Substitution)                                               | ,,    | 1/00 | 101-707    |

| Andrisani G., rec. a AA.VV., S. Giovan Giuseppe della                                    |     |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| Croce (1674-1734). Studi (Napoli 1988)                                                   | 42  | 1989 | 231-233            |
| Andrisani G., rec. a E. Gallina, Aonio Paleario, 3 vv.                                   | 43  | 1990 | 226-227            |
| (Sora 1989)<br>Annecchino M., rec. a E. Del Basso, Problematiche reli-                   | 77  | 1//0 | 44044              |
| giose in A. Réville (Napoli 1994)                                                        | 48  | 1995 | 244-245            |
| ANNECCHINO MANNI M., rec. a E. Del Basso, L'animismo                                     |     |      |                    |
| di E. Burnett Tylor (Napoli 1985)                                                        | 41  | 1988 | 105-107            |
| ANTISERI D., Fallibilismo e falsificazione in Charles S.                                 |     |      |                    |
| Peirce                                                                                   |     |      | 207-209            |
| NTISERI D., Fallibilismo razionale e fede cristiana                                      |     |      | 295-308            |
| NTISERI D., L'eredità filosofica di P.D'Amore                                            | 49  | 1996 | 205-206            |
| NTISERI D., Oggettività della scienza, non neutralità de-                                |     |      |                    |
| gli scienziati e responsabilità della società civile nei                                 | 20  | 1077 | 166-188            |
| confronti delle istituzioni scientifiche                                                 | 30  | 17// | 100-100            |
| ANTISERI D., rec. a M. Baldini, Contro il filosofese (Bari                               | 44  | 1991 | 460-461            |
| 1991)<br>ANTISERI D., rec. a M. Baldini, Il linguaggio dei mistici, 2                    | 77  | 1//1 | 100 101            |
| ed. (Brescia 1990)                                                                       | 43  | 1990 | 217-218            |
| ANTISERI D., rec. a M. Baldini, La storia delle utopie                                   |     |      |                    |
| (Roma 1994)                                                                              | 48  | 1995 | 238-239            |
| ANTONELLI M.T., Il significato del problema del valore                                   |     |      |                    |
| nella filosofia contemporanea                                                            | 13  | 1960 | 10-33              |
| ANTONELLI M.T., L'idea di filosofia nel marxismo di F.M.                                 | 24  | 1071 | 471 47/            |
| Cornford                                                                                 |     |      | 471-476<br>596-599 |
| NTONELLI M.T., Le ragioni della fede di Armando Carlini                                  | 12  | 1777 | J70-J77            |
| ANTONINI B. di Roma, Intervento (sulla rel. di A.Mc Ni-                                  | 22  | 1969 | 353-354            |
| choll) NTONINI B., O.S.M., Le tesi fondamentali della metafisi-                          |     | 2,0, |                    |
| ca di Felice Balbo                                                                       | 23  | 1970 | 126-164            |
| NTONINI B.M., Intervento (sulla rel. di G. Di Napoli)                                    | 21  | 1968 | 56-57              |
| RAZZI G., I percorsi multipli dell'epistem, di G. Bache-                                 |     |      |                    |
| lard. Il rapp. filosofia-epistemologia: problemi e dina-                                 |     | 1001 | 1.40.177           |
| miche                                                                                    |     |      | 149-177            |
| ARCIDIACONO S., Fisica e metafisica di Roberto Pavese                                    |     |      | 216-221<br>472-482 |
| ARCOLEO S., «Studi sulla filosofia antica» (di M.F. Sciacca)                             | 2)  | 19/2 | 4/2-402            |
| Arcoleo S., G.B. Vico nella storiografia e nell'ermeneuti-                               | 31  | 1978 | 5-38               |
| ca contemporanee                                                                         | 71  | 1770 | ,,,                |
| ARCOLEO S., La conoscenza di sé come processo di inte-                                   | 29  | 1976 | 5-17               |
| riorizzazione in Eraclito<br>ARCOLEO S., La filosofia del linguaggio in Eraclito (anali- |     |      |                    |
| si del fr. 1° di Marçovich)                                                              | 27  | 1974 | 191-202            |
| ARCOLEO S., rec. a E. Coseriu, Die Gesch. der Sprachphi-                                 |     |      |                    |
| losophie (Tübingen 1970)                                                                 |     |      | 116-117            |
| ARCOLFO S., rec. a Euripide, Les Bacchantes (Paris 1970)                                 | 27  | 1974 | 238                |
| PCOLFO S rec. a V. Guazzoni-Foa, Dalle origini alla                                      |     |      |                    |
| chiusura della scuola di Atene. Storia del pensiero                                      | 0.0 | 1075 | 117 110            |
| occidentale (Milano 1974)                                                                | 28  | 19/0 | 117-119            |
|                                                                                          |     |      |                    |

| Arcoleo S., Ricordo di Mazzantini                                                                                   | 4   | 1971  | 490-491 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| Arminio A., O.P., rec. a T.Deman O.P., Socrate e Gesù                                                               |     |       |         |
| (Firenze s.d.)                                                                                                      | 5   |       | 320-322 |
| ARRUPE P., S.J., Pluralismo delle culture e cristianesimo ARUMI G., rec. a M. Augé - E.Sastre Santos - L.Borriello, | 20  | 1967  | 7-16    |
| Storia della vita religiosa (Brescia 1988)                                                                          | 43  | 1990  | 454-455 |
| ATZEI G., Intervento (nel dibattito al IV convegno del-<br>l'ADIF)                                                  | 26  | 1973  | 416-418 |
| ATZEI G., Osservazioni in rapporto al problema marxi-<br>smo-cristianesimo                                          | 3.1 | 1978  | 493-494 |
| ATZEI G., Struttura ermeneutica del discorso sul principio                                                          |     |       | 433-436 |
| AVETA A., rec. a C. Olof Jonsson. I tempi dei gentili. La                                                           |     |       |         |
| profezia dei Testimoni di Geova (Roma 1989)                                                                         | 43  | 1990  | 221-222 |
| B.D., rec. a M.Llamera O.P., Fatima, il Rosario e il Cuo-                                                           |     | 1010  | =0.4    |
| re di Maria (Catania 1949)                                                                                          | 2   | 1949  | 504     |
| B.D.N., rec. a F.J.Sheen, la felicità del cuore (Napoli 1952)                                                       | ,   | 1050  |         |
|                                                                                                                     | 6   |       | 115-117 |
| B.P., Rivista delle riviste                                                                                         | 1   |       | 280-283 |
| B.P., Rivista delle riviste                                                                                         | 2   |       | 149-150 |
| B.P., Rivista delle riviste                                                                                         | 2   | 1949  | 337-339 |
| B.P., Rivista delle riviste                                                                                         | 2   | 1949  | 519-522 |
| B.P., Rivista delle riviste                                                                                         | 3   | 1950  | 331-334 |
| BABOLIN A., rec. a D. Bosco, Metamorfosi del 'libertina-                                                            |     |       |         |
| ge'. La 'ragione esigente' e le sue ragioni (Milano 1981)<br>BABOLIN S. di Padova, Intervento (sulla rel. di A. Mc  | 36  | 1983  | 481-482 |
| Nicholl)                                                                                                            | 22  | 1969  | 352     |
| BABOLIN S., (Presentazione degli Atti del IV convegno naz. dell'ADIF)                                               | 26  | 1072  | 263 264 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                               |     |       | 263-264 |
| BABOLIN S., Intervento (sulla rel. di C. Fabro)                                                                     |     |       | 319-320 |
| BABOLIN S., Intervento (sulla rel. di L. Bogliolo)                                                                  |     | 1969  |         |
| BABOLIN S., Intervento (sulla rel. di U. Pellegrino)                                                                | 21  | 1968  |         |
| BAIETTO Q. di Torino, Intervento (sulla rel. di C. Fabro) BALDASSARRE M., Il rapporto tra l'uomo e il suo ambien-   | 22  | 1969  | 324-325 |
| te. Note in margine all'ultima settimana di Spoleto                                                                 |     |       |         |
| (30 marzo - 5 aprile 1989) BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo                                   | 43  | 1990  | 67- 70  |
| come matrice di una coscienza europea                                                                               | 44  | 1991  | 443-446 |
| BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Ri-                                                             |     |       |         |
| flessioni storiografiche                                                                                            | 43  | 1990  | 321-328 |
| BALDASSARRE M., rec. a G.Garcia Marquez, Dell'amore e                                                               |     |       |         |
| di altri demoni (Milano 1994)                                                                                       | 48  | 1995  | 362-363 |
| BALDINI M., I limiti delle basi teoretiche della semantica                                                          |     |       |         |
| generale                                                                                                            | 35  | 1982  | 54-66   |
| BALDINI M., La dimensione ideologica dell'epistemologia                                                             |     | _,0_  | 2 , 00  |
| di Karl R. Popper                                                                                                   | 27  | 1974  | 129-154 |
| BALDINI M., Le riflessioni epistemologiche di Karl R.                                                               | 41  | 17/14 | 147-174 |
| Popper                                                                                                              | 20  | 1075  | 405-446 |
| - 0,770                                                                                                             | 40  | 17/)  | 402-446 |

| BALDINI M., rec. a A. Di Giovanni, Il dolore (Brescia 1988)<br>BALDINI M., rec. a A. Pini, Marginalia. Diario senza data                                                         | 41 | 1988 | 333-334 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| (Firenze 1995)                                                                                                                                                                   | 48 | 1995 | 486-487 |
| BALDINI M., rec. a AA.VV., Lessico della persona umana, a c. di A. Rigobello (Roma 1986)                                                                                         | 40 | 1987 | 123-124 |
| BALDINI M., rec. a B. Croce, Perché non possiamo non dirci «cristiani», 2 ed. (Vicenza 1986)                                                                                     | 40 | 1987 | 123     |
| BALDINI M., rec. a B. Pascal, Il buon uso delle malattie<br>(Vicenza 1986)                                                                                                       | 40 | 1987 | 121     |
| BALDINI M., rec. a C. Angelini, Il risorto (Vicenza 1987)<br>BALDINI M., rec. a C. Angelini, Le cronache della dome-                                                             | 40 | 1987 | 355-356 |
| nica (Vicenza 1988)                                                                                                                                                              | 42 | 1989 | 92-93   |
| BALDINI M., rec. a C. Tresmontant, La mistica cristiana e il futuro dell'uomo (Casale Monferrato 1988) BALDINI M., rec. a D. Barsotti, Pensieri extra-vaganti                    | 42 | 1989 | 87-88   |
| (Vicenza 1987)                                                                                                                                                                   | 40 | 1987 | 470     |
| BALDINI M., rec. a F. Gentiloni, Non nominare invano (Vicenza 1987)                                                                                                              | 41 | 1988 | 103-104 |
| BALDINI M., rec. a F. Sbaffoni (a c.), Testi sull'Anticristo.  Secoli I-II (Firenze 1992)                                                                                        | 45 | 1992 | 342-344 |
| BALDINI M., rec. a G. Invitto, Sartre. Dal «gioco dell'essere» al lavoro ermeneutico (Milano 1988)                                                                               | 41 | 1988 | 346-347 |
| BALDINI M., rec. a G. Zizola, Le rose e le ortiche (Vicenza 1988)                                                                                                                | 41 | 1988 | 464-465 |
| BALDINI M., rec. a H. Boell, Lettera a un giovane cattoli-<br>co, 2 ed. (Vicenza 1986)                                                                                           | 40 | 1987 | 122     |
| BALDINI M., rec. a J. Bousquet - S. Weil, Lettere dalla guerra (Vicenza 1988)                                                                                                    | 41 | 1988 | 465-466 |
| BALDINI M., rec. a J.H. Newman, Diario intimo e poesie, a c. di R.Colla (Vicenza 1990)                                                                                           | 43 | 1990 | 342-343 |
| BALDINI M., rec. a J. Jacobelli, Croce Gentile. Dal sodalizio al dramma (Milano 1989)                                                                                            | 43 | 1990 | 103-104 |
| BALDINI M., rec. a M. Hagge, Il sogno e la scrittura (Firenze 1986)                                                                                                              | 39 | 1986 | 479-480 |
| BALDINI M., rec. a M. Ivaldo, I principi del sapere. La visione trascendentale di Fichte (Napoli 1987) BALDINI M., rec. a M. Schoepflin (a c.), Il «De Magistro»                 | 40 | 1987 | 362     |
| di S. Agostino e il tema dell'educazione nel cristiane-<br>simo antico (Torino 1994)                                                                                             | 47 | 1994 | 227-228 |
| BALDINI M., rec. a M. Schoepflin, Filosofi (Casale Monferrato 1995)                                                                                                              | 48 | 1995 | 361     |
| BALDINI M., rec. a N. Fabbretti - M.Isnenghi - V. Volpini,<br>La Locusta e la cultura cattolica in Italia (Vicenza 1987)<br>BALDINI M., rec. a O. Todisco, G.D. Scoto e G. d'Oc- | 41 | 1988 | 102-103 |
| cam. Dall'ontologia alla filosofia del linguaggio (Cassino 1989)                                                                                                                 | 43 | 1990 | 216-217 |
| BALDINI M., rec. a P. Mazzolari - D.M. Turoldo, Per la<br>morte (Vicenza 1989)                                                                                                   | 43 | 1990 | 449     |
|                                                                                                                                                                                  |    |      |         |

| BALDINI M., rec. a P. Ricoeur, La semantica dell'azione (Milano 1986)                                                                                   | 39 | 1986 | 368-369 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| BALDINI M., rec. a Plotino, Dal bello al divino (Vicenza 1986)                                                                                          | 40 | 1987 | 355     |
| BALDINI M., rec. a R. Bessero Belti, Il silenzio voce del-<br>l'anima (Vicenza 1988)                                                                    | 41 | 1988 | 332-333 |
| BALDINI M., rec. a R. Colla (a c.), Il viaggio dei Magi (Vicenza 1989)                                                                                  | 43 | 1990 | 448-449 |
| BALDINI M., rec. a R. Gatti, Pensare la democrazia. Itinerari del pensiero politico contemporaneo (Roma 1989)                                           | 43 | 1990 | 218-219 |
| BALDINI M., rec. a R. Guardini, Il diritto alla vita prima<br>della nascita (Vicenza 1985)<br>BALDINI M., rec. a R. Righetto, Monaci. Silenzio e profe- | 38 | 1985 | 485-486 |
| zia nell'era post-cristiana (Firenze 1997)  BALDINI M., rec. a S. Bernardo di Chiaravalle, Consigli ad                                                  | 50 | 1997 | 494-495 |
| un papa (Vicenza 1985)  BALDINI M., rec. a S. Zucal, Romano Guardini e la meta-                                                                         | 38 | 1985 | 484     |
| morfosi del «religioso» (Urbino 1990)  BALDINI M., rec. a T. Merton, Il contemplativo e l'ateo                                                          | 45 | 1992 | 459-460 |
| (Vicenza 1986)                                                                                                                                          | 40 | 1987 | 224-225 |
| BALDINI M., Riflessioni epistemologiche sull'errore<br>BALDO I.F., I manuali di storia della filosofia e la riforma                                     | 43 | 1990 | 57-65   |
| della scuola secondaria italiana BALIDO G., Dualismo o unità dell'uomo? Nota sull'antro-                                                                | 42 | 1989 | 56-64   |
| pologia agostiniana<br>BALIDO G., rec. a M. Malatesta, La logica primaria. Stru-                                                                        | 44 | 1991 |         |
| menti per un dialogo (Napoli - Roma 1988)<br>Balido G., rec. a N. Petruzzellis, Valori e libertà (Napo-                                                 |    |      | 227-228 |
| li - Roma 1988) BALIDO G., rec. a P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia                                                                             |    |      | 460-462 |
| antica (Torino 1988)                                                                                                                                    |    |      | 90-92   |
| BALIDO G., rec. a R. Piccolomini, L'amicizia (Roma 1994) BALIDO G., rec. a R. Piccolomini, Verso la verità (Roma                                        |    | 1995 |         |
| 1990)                                                                                                                                                   |    |      | 106-107 |
| BALIDO G., Segnalazioni bibliografiche BANFI P., rec. a C. Scarcella, Condorcet. Dottrine politi-                                                       |    | 1995 |         |
| che e sociali (Lecce 1980)  BANFI P., rec. a G.M. Pozzo, La storia come tensione                                                                        |    |      | 242-243 |
| etica (Padova 1982)                                                                                                                                     | 35 | 1982 | 487-489 |
| BANNA P., L'unità della scienza BARILARO A., O.P., rec. a A.C. Gigon, De analogia (Fri-                                                                 | 23 | 1970 | 469-473 |
| burgi Helv. 1949) BARILARO A., O.P., rec. a A.C. Gigon, Demonstratur exi-                                                                               | 2  | 1949 | 497     |
| stentia Dei (Friburgi Helv. 1949) BARILARO A., O.P., rec. a A.C. Gigon, Divinae scientiae                                                               | 2  | 1949 |         |
| causalitas (Friburgi Helv. 1948) BARILARO A., O.P., rec. a A.C. Gigon, Theologiae dogm.                                                                 | 2  | 1949 | 496-497 |
| notiones generales (Friburgi Helv. 1947)                                                                                                                | 2  | 1949 | 496-497 |

| BARILARO A., O.P., rec. a B. d'Azy, Les anges devant le                            |            |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|
| mystère de l'Incarnation (Dourgne 1948)                                            | 2          | 1949 | 498-499  |
| BARILARO A., O.P., rec. a I. Ortis de Urbina S.S., El simbolo niceno (Madrid 1947) | 2          | 1949 | 499-500  |
| BARILARO A., O.P., rec. a M.A. Coniglione O.P., Bernar-                            | _          | 1777 | 477-200  |
| do Gentile O.P. (Catania 1948)                                                     | 2          | 1949 | 512-514  |
| BARILARO A., O.P., rec. a M. Daffara O.P., De peccato                              |            |      |          |
| orig. et de Verbo incarnato (Taurini 1948)                                         | 2          |      | 495-496  |
| BARILARO F.M., O.P., Rivista delle riviste                                         | 4          |      | 409-412  |
| BARILARO M.P., O.P., Rivista delle riviste                                         | 4          |      | 85-87    |
| BARTOLETTI E., Il problema della fondazione della morale                           | 28         | 17/) | 259-262  |
| BARTOLOMEI M., O.P., La concezione della famiglia in Kant e in Hegel               | 26         | 1973 | 202-209  |
| BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della                          | 20         | 1717 | 202 207  |
| sintesi tomista                                                                    | 40         | 1987 | 65-97    |
| BARZAGHI G., O.P., Filosofia e sapienza nel pensiero del                           |            |      |          |
| P.Santiago Ramirez O.P. (1891-1967)                                                | 39         | 1986 | 75-105   |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli                             | 10         | 10/5 | 01.02    |
| obblighi sociali e morali che ne derivano                                          | 18         | 1965 | 91-92    |
| BASILE T., Il problema della «fortuna» nella esperienza di                         | 23         | 1970 | 55-69    |
| Niccolò Machiavelli<br>BASILE T., rec. a D. Dubarle O.P., Il cristiano e l'ottimi- | 2)         | 1770 | <i>)</i> |
| smo (Milano 1952)                                                                  | 21         | 1968 | 415-416  |
| BASILE T., rec. a G. Zappone, L'ultimo Maritain (Napoli                            |            |      |          |
| 1969)                                                                              | 23         | 1970 | 359-361  |
| BASILE T., rec. a J. Chevalier, La vita morale e l'aldilà                          |            |      | 101 100  |
| (Torino 1966)                                                                      | 20         | 1967 | 421-422  |
| BASILE T., rec. a J. Guitton, Il problema di Gesù (Torino                          | 21         | 1968 | 414      |
| 1964)<br>BASILE T., rec. a J. Guitton, Le difficoltà della fede (To-               | 21         | 1700 | 414      |
| rino 1961)                                                                         | 21         | 1968 | 414-415  |
| BASILE T., rec. a J.M. Paupert, Contrôle des naissances                            |            |      |          |
| et théologie (Paris 1967)                                                          | 20         | 1967 | 420-421  |
| BASILE T., rec. a J. Maritain, Riflessioni sull'America (Bre-                      |            |      |          |
| scia 1960)                                                                         | 20         | 1967 | 552-553  |
| BASILE T., rec. a J. Maritain, Scienza e saggezza (Torino                          | 21         | 1968 | 411      |
| 1964)                                                                              | 21         | 1700 | 411      |
| BASILE T., rec. a M. Eliade, Il mito dell'eterno ritorno                           | 22         | 1969 | 258      |
| (Torino 1968)  BASILE T., rec. a P. Brezzi, Cristianesimo e civiltà (Roma          |            | 1/0/ |          |
| s.d.)                                                                              | 21         | 1968 | 415      |
| BASILE T., rec. a Raïssa Maritain, Osservazioni sul Pater                          |            |      |          |
| (Brescia 1964)                                                                     |            | 1967 |          |
| BASSO M.L., G.Marcel: il mistero dell'essere (I)                                   |            |      | 39-67    |
| BASSO M.L., G.Marcel: il mistero dell'essere (II)                                  | 31         | 1978 | 187-217  |
| BATAILLON L.J., O.P., Iacopo da Varazze e Tommaso                                  | 2.2        | 1070 | 22-29    |
| d'Aquino                                                                           | <i>5</i> 2 |      | 310-314  |
| BATTAGLIA F., Il problema della storia                                             | ,          | 1//4 | 710717   |

| BATTAGLIA F., Il problema del valore (schema di introdu-      |     |       |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------|
| zione)                                                        | 10  | 1957  | 113-115                                 |
| BATTAGLIA F., Sociologia e filosofia                          |     |       | 179-185                                 |
| BATTAGLIA F., Valori umani e progresso, oggi                  |     |       | 5-9                                     |
| BAUER C., Riflessioni sulla filosofia di Roberto Pavese, II:  |     |       |                                         |
| Il problema della metafisica                                  | 19  | 1966  | 340-342                                 |
| BAZZI P., O.P., Rivista delle riviste                         | 8   |       | 243-248                                 |
|                                                               | 2   | 1949  |                                         |
| BEDA, I prossimi congressi                                    | 1   |       | 315-328                                 |
| BEDA, Notizie di cronaca                                      | 2   |       | 164-176                                 |
| BEDA, Notizie di cronaca                                      | 2   |       | 367-381                                 |
| BEDA, Notizie di cronaca                                      | 3   |       | 161-172                                 |
| BEDA, Notizie di cronaca                                      |     |       |                                         |
| BEDA, Notizie di cronaca                                      | 3   |       | 355-365                                 |
| BEDA, rec. a A.Sonelli, Stato e proprietà (Alba 1953)         | 8   | 1900  | 228-230                                 |
| Beda, rec. a Bergagna - Canziani - Galbiati, Cantico aria-    | _   | 4000  | 005                                     |
| no (Milano 1955)                                              | 8   | 1955  | 235                                     |
| Beda, rec. a Enciclopedia filosofica, 4 vv. (Venezia - Roma   |     |       |                                         |
| 1957-1958)                                                    | 11  | 1958  | 197-201                                 |
| BEDA, rec. a S.T. d'Aq., La Somma Teologica, vol. VII: Il     |     |       |                                         |
| governo del mondo (Firenze 1958)                              | 11  |       | 201-202                                 |
| BEDA, Rivista delle riviste                                   | 1   |       | 131-135                                 |
| BEDA, Rivista delle riviste                                   | 1   |       | 439-443                                 |
| BEDA, Rivista delle riviste                                   | 2   | 1949  | 154-157                                 |
| BEDNARSKI F.A., O.P., Le premesse empiriche nell'argo-        |     |       |                                         |
| mentazione teologica dell'età normativa                       | 30  | 1977  | 397-418                                 |
| BEDNARSKI F.W., O.P., L'educazione dei giovani nel pen-       |     |       |                                         |
| siero di S.Tommaso                                            | 20  | 1967  | 80-104                                  |
| BEDNARSKI F.W., O.P., La pedagogia di S.Tommaso d'Aq.         |     |       |                                         |
| e i postulati della didattica moderna                         | 23  | 1970  | 70-81                                   |
| BEGNOZZI L., La filosofia cristiana secondo J. Maritain       | 41  | 1988  | 293-298                                 |
| BELLETTI B., Analisi e valutazione di una recente biblio-     |     |       |                                         |
| grafia generale su Filone di Alessandria                      | 38  | 1985  | 89-97                                   |
| BELLETTI B., Dimensioni della pace. In margine ad un          |     |       |                                         |
| recente convegno                                              | 42  | 1989  | 207-209                                 |
| BELLETTI B., Fede, cultura e storia in O. Koehler             | 36  | 1983  | 60-65                                   |
| BELLETTI B., Idea e creazionismo in Filone di Alessandria     |     |       | 277-304                                 |
| Belletti B., Il dolore tra esistenza e teologia. Alcune       |     | _, _, | _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| recenti pubblicazioni                                         | 41  | 1988  | -453-459                                |
| BELLETTI B., Il Logos come immagine di Dio in Filone di       | 1.  | 1700  | 100 100                                 |
| Alessandria                                                   | 43  | 1990  | 311-320                                 |
| BELLETTI B., La teologia come antropologia in Heinrich        | 77  | 1//0  | 711-720                                 |
| Fries                                                         | 37  | 109/  | 203-216                                 |
| Belletti B., rec. a A. Pieretti, Banfi. La persona come       | ) ( | 1704  | 20)-210                                 |
| creatività (Roma 1987)                                        | 41  | 1988  | 471                                     |
| Belletti B., rec. a A. Bellingreri, Filosofia e ideologia. Il | 41  | 1700  | 4/1                                     |
| «destino» teoretico di A.Banfi (Milano 1982)                  | 2 ( | 1002  | 220 240                                 |
| BELLETTI B., rec. a A. Bonandi, Sistema ed esistenza. Il      | 36  | 1783  | 239-240                                 |
| pensiero morale di T.Steinbuechel (Brescia 1987)              | 4.1 | 1000  | 104.10                                  |
| pensiero morare di 1.stembuecher (brescia 1987)               | 41  | 1988  | 104-105                                 |

| Belletti B., rec. a A. Carrara, Violenza, sacro, rivelazione biblica. Il mistero di R.Girard (Milano 1985)      | 39 | 1986 | 370-371 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| BELLETTI B., rec. a A. Momigliano, Saggi di storia della religione romana (Brescia 1988)                        |    |      | 231-232 |
| Belletti B., rec. a A. Staglianò, La «teologia» secondo<br>Antonio Rosmini (Brescia 1988)                       |    |      | 226-227 |
| Belletti B., rec. a AA.VV., Chiesa e progetto educativo                                                         |    |      |         |
| nell'Italia del secondo dopoguerra (Brescia 1988)<br>BELLETTI B., rec. a AA.VV., Il lavoro, I-II (Brescia 1983- |    |      | 233-235 |
| 1985) BELLETTI B., rec. a AA.VV., La morte umana. Antropolo-                                                    | 38 | 1985 | 497-498 |
| gia, diritto, etica (Torino 1988)<br>BELLETTI B., rec. a B. Welte, Dal nulla al mistero assoluto                | 41 | 1988 | 472-473 |
| (Casale Monferrato 1985)                                                                                        | 39 | 1986 | 369-370 |
| BELLETTI B., rec. a C. Prandi, I dinamismi del sacro tra<br>storia e sociologia (Brescia 1988)                  | 42 | 1989 | 227     |
| BELLETTI B., rec. a Comunità di S.Egidio, Cristianesimo e<br>Islam. L'amicizia possibile (Brescia 1989)         | 43 | 1990 | 343-344 |
| BELLETTI B., rec. a Comuniutà di S.Egidio, Stranieri no-<br>stri fratelli (Brescia 1989)                        | 43 | 1990 | 447-448 |
| BELLETTI B., rec. a D. Zadra, Il tempo simbolico: la lin-                                                       | 30 | 1986 | 371     |
| gua della vita (Brescia 1985)<br>BELLETTI B., rec. a E. Severino, La filosofia contempora-                      |    |      |         |
| nea (Milano 1986)<br>BELLETTI B., rec. a F. Parazzoli, Breviario familiare. Il van-                             | 39 | 1986 | 491-492 |
| gelo della domenica per tutti i giorni (Torino 1987)                                                            | 41 | 1988 | 471-47  |
| BELLETTI B., rec. a Filone di Alessandria, Le origini del male (Milano 1984)                                    | 38 | 1985 | 486-487 |
| BELLETTI B., rec. a G. Barbiellini Amidei, La riscoperta di Dio (Milano 1984)                                   | 38 | 1985 | 229     |
| BELLETTI B., rec. a G. Bianchi, Le ali della politica (Brescia 1988)                                            | 42 | 1989 | 235-236 |
| BELLETTI B., rec. a G. Boissier, La fine del mondo pagano                                                       |    | 1990 |         |
| (Milano 1989)<br>BELLETTI B., rec. a G. Campanini, Antonio Rosmini e il                                         | 77 |      |         |
| problema dello Stato (Brescia 1983)<br>BELLETTI B., rec. a G. De Rosa, Da Luigi Sturzo ad Aldo                  | 37 | 1984 | 470-472 |
| Moro (Brescia 1988)                                                                                             | 42 | 1989 | 465-466 |
| BELLETTI B., rec. a G. Filoramo, L'attesa della fine. Storia della Gnosi (Roma - Bari 1983)                     | 36 | 1983 | 492-493 |
| BELLETTI B., rec. a G. Podestà (a c.), Antropologia e umanesimo (Brescia 1987)                                  | 41 | 1988 | 109     |
| Belletti B., rec. a Girolamo, Verginità e matrimonio nell'Epistolario (Padova 1982)                             | 36 | 1983 | 369-370 |
| Belletti B., rec. a H.B. Gerl, Romano Guardini. La vita                                                         |    |      | 469-470 |
| e l'opera (Brescia 1988)<br>BELLETTI B., rec. a H. Fries - K. Rahner, Unione delle                              |    |      |         |
| Chiese possibilità reale (Brescia 1986)                                                                         | 39 | 1986 | 489-491 |

| Belletti B., rec. a J. Ernst, Luca. Un ritratto teologico (Brescia 1988)                                                                                                       | 42  | 1989 | 228                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| Belletti B., rec. a J. Hamer, La Chiesa è una comunione (Brescia 1983)                                                                                                         | 37  | 1984 | 358-359            |
| BELLETTI B., rec. a J. Imbert, Il processo di Gesù (Brescia 1984)                                                                                                              | 38  | 1985 | 105-106            |
| BELLETTI B., rec. a J. Loew, Preghiera e vita. Grandi modelli (Brescia 1989)                                                                                                   | 43  | 1990 | 91-92              |
| BELLETTI B., rec. a L. Baracco, Invecchiare è bello. Guida<br>al pianeta anziani (Brescia 1987)<br>BELLETTI B., rec. a L. Cimmino, Carabellese. Il problema                    | 41  | 1988 | 107                |
| dell'esistenza di Dio (Roma 1984)  Belletti B., rec. a M. Mangiagalli, Logica e metafisica                                                                                     | 38  | 1985 | 228                |
| nel pensiero di F.A. Trendelenburg (Milano 1983) BELLETTI B., rec. a M. Marazziti (a c.), Comunità di San-                                                                     | 37  | 1984 | 240-241            |
| t'Egidio. Vangelo in periferia (Brescia 1987)<br>BELLETTI B., rec. a M.P. Laroche, Una sola carne. Spiri-                                                                      | 41  | 1988 | 108-109            |
| tualità della coppia (Torino 1987)<br>BELLETTI B., rec. a N. Galli (a c.), Quali valori nella scuo-                                                                            | 42  | 1989 | 228-229            |
| la di Stato? (Brescia 1989)<br>BELLETTI B., rec. a S. Ben Chorin, Fratello Gesù. Un punto                                                                                      |     |      | 338-339            |
| di vista ebraico sul Nazareno (Brescia 1985)<br>Belletti B., rec. a T. More, Lettere, a c. di B. Fortunato                                                                     |     |      | 480-481            |
| (Brescia 1967) BELLETTI B., rec. a V. Conzemius, Al servizio dei poveri.                                                                                                       |     | 1988 |                    |
| Vincenzo de' Paoli e Federico Ozanam (Brescia 1985)<br>BELLETTI B., rec. a V. Melchiorre, Il corpo (Brescia 1984)<br>BELLETTI B., rec. a Y. Congar, Martin Lutero. La fede, la |     |      | 498-499<br>228-229 |
| riforma (Brescia 1984)                                                                                                                                                         | 3.8 | 1985 | 106-107            |
| BELLETTI B., Segnalazioni bibliografiche                                                                                                                                       |     |      | 113-114            |
| Belletti B., Segnalazioni bibliografiche                                                                                                                                       |     | 1989 |                    |
| BELLETTI B., Segnalazioni bibliografiche                                                                                                                                       |     | 1990 |                    |
| BELLETTI B., Segnalazioni bibliografiche                                                                                                                                       |     | 1990 |                    |
| BELLINGRERI A., rec. a F. Ventorino, Le grandi questioni.                                                                                                                      |     |      | ., -               |
| Appunti di metafisica (Palermo 1986) BELLINI P., Rec. a Vincenzo da Kielce O.P., La «Vita                                                                                      | 40  | 1987 | 225-227            |
| minor» di S.Stanislao vescovo, 2 ed. (Siena 1983)<br>Bellino F., rec. a V. De Ruvo, Il realismo critico. Prin-                                                                 | 37  | 1984 | 361-362            |
| cipi di metaf. e di filos. del diritto (Fasano 1976) BELLOFIORE L., A proposito d'una recensione su «Morale                                                                    | 32  | 1979 | 220-222            |
| e storia in G.B.Vico» BELLOFIORE L., Il magistero filosofico-morale di Giusep-                                                                                                 | 28  | 1975 | 92-97              |
| pe Capograssi Bellofiore L., rec. a B. Magnino, Storia del positivismo                                                                                                         | 29  | 1976 | 271-283            |
| (Roma 1955)                                                                                                                                                                    | 10  | 1957 | 287-289            |
| Bender L., O.P., La libertà di coscienza                                                                                                                                       | 2   |      | 269-283            |
| BENINCASA C., Feldweg e Holzwege heideggeriani                                                                                                                                 | 24  |      | 163-174            |
| Benincasa C., Plotino ovvero la disestetizzazione del reale                                                                                                                    | 28  | 1975 | 63-73              |

| BERIZZI A.M., O.P., Il «motu proprio» di Pio papa XII                                                  |     |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| sulla forma del matrimonio                                                                             | 1   | 1948 | 412-419  |
| BERNARDINI SOTO L., Recenti tentativi di rivalutazione del                                             |     |      |          |
| probabilismo cattolico del Seicento                                                                    | 30  | 1977 | 197-214  |
| BERTACCHINI R., rec. a F.Grisi, Avventura del personag-                                                | 22  | 1070 | 220 241  |
| gio (Milano 1968)                                                                                      | 23  | 19/0 | 239-241  |
| BERTACCHINI R.A.M., Scienza e sapienza in S.Agostino.<br>Rilettura dell'Ipponense in chiave pitagorica | 19  | 1994 | 299-320  |
| BERTOLDI F., Blondel e la verità come «adaequatio realis»                                              |     |      | 337-355  |
| BERTOLDI F., Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garri-                                            | .,, |      | ,,,,,,,  |
| gou-Lagrange                                                                                           | 43  | 1990 | 293-310  |
| BERTOZZI A., rec. a V. Passeri Pignoni, Europa come patria                                             |     |      |          |
| (Messina 1965)                                                                                         | 18  | 1965 | 374-375  |
| BERTOZZI A., rec. a V. Passeri Pignoni, Albert Camus                                                   | 4.0 | 40/5 | 0.40.040 |
| uomo in rivolta (saggio critico) (Bologna 1965)                                                        | 18  | 1965 | 248-249  |
| BERTULETTI A., rec. a C.Terzi, Maine de Biran nel pensiero mod. e contemp. (Padova1974)                | 20  | 1076 | 112-116  |
| BERTUZZI G., O.P., L'estetica e l'arte in S.Tommaso                                                    |     |      | 106-117  |
| BERTUZZI G., O.P., L'interpretazione di Werner Jaeger                                                  | ,,  | 1700 | 100-117  |
| dell'umanesimo e della teologia di S.Tommaso                                                           | 41  | 1988 | 299-311  |
| BESCHIN G., rec. a F. Piemontese, La dottrina del senti-                                               |     |      |          |
| mento fondamentale nella filosofia di A. Rosmini                                                       |     |      |          |
| (Milano 1966)                                                                                          | 23  | 1970 | 230-233  |
| BETTANINI A., rec. a D. Antiseri, L'itinerario speculativo                                             | 20  | 107/ | 2// 2/0  |
| di P.M. van Buren (Brescia 1976)                                                                       | 29  | 19/6 | 366-368  |
| BEZZINI L., Incontro tra filosofia e teologia nella «Christl. Weltanschauung» di Romano Guardini       | 45  | 1992 | 171-190  |
| BIANCHI G.F., «Il problema dei valori» al XII convegno                                                 | 77  | 1//2 | 1/1-1/0  |
| filosofico di Gallarate                                                                                | 10  | 1957 | 102-112  |
| BIANCUCCI G.B., Marx, il marxismo e la religione: teoria                                               |     |      |          |
| e prassi                                                                                               | 31  | 1978 | 454-468  |
| BINANTI L., rec. a C. Ciafré ecc., Filosofia e violenza.                                               |     |      | 400 440  |
| Introd. a E.Weil (Galatina 1978)                                                                       | 32  | 1979 | 109-110  |
| BINANTI L., rec. a G. Ricciardi, Estetica e metafisica nel                                             | 36  | 1003 | 372-373  |
| pensiero di L.Stefanini (L'Aquila 1979) BINANTI L., rec. a R. Egidi, Il linguaggio delle teorie scien- | 76  | 1707 | J12-J1J  |
| tifiche (Napoli 1979)                                                                                  | 33  | 1980 | 245-246  |
| BINANTI L., rec. a Scienza, linguaggio e metafilosofia.                                                |     | 2,00 | ,        |
| Scritti in mem. di P.Filiasi Carcano (Napoli 1980)                                                     | 35  | 1982 | 245-246  |
| BOCCADAMO G., Donne e clausura in età moderna. Strate-                                                 |     |      |          |
| gie familiari ed economia in alcune pubblicazioni re-                                                  |     |      |          |
| centi                                                                                                  | 47  | 1994 | 211-226  |
| BOCCADAMO G., Il problema dell'assistenza. Dalla matri-                                                |     |      |          |
| ce religiosa all'impegno laico. Note sulla situazione                                                  | 41  | 1988 | 447-451  |
| attuale degli studi<br>BOCCADAMO G., rec. a AA.VV., Il Concilio di Trento nella                        | 41  | 1/00 | 177771   |
| vita spirituale e culturale del Mezzogiorno tra XVI e                                                  |     |      |          |
| XVII secolo, 2 vv. (Venosa 1988)                                                                       | 44  | 1991 | 229-230  |
|                                                                                                        |     |      |          |

| BOCCADAMO G., rec. a AA.VV., Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia (Acireale 1987)                                                              | 44 | 1991 | 96-99   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| BOCCADAMO G., rec. a E. Chiosi, Lo spirito del secolo.                                                                                                      |    |      |         |
| Politica e religione a Napoli (Napoli 1992)<br>BOCCADAMO G., rec. a G. Rocca, Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia | 48 | 1995 | 479-484 |
| nei secoli XIX-XX (Roma 1992) BOCCADAMO G., rec. a L. Châtellier, L'Europa dei devoti                                                                       | 47 | 1994 | 122-123 |
| (Milano 1988) BOCCADAMO G., rec. a M. Plezia, Storia di un'ed. incom-                                                                                       | 43 | 1990 | 222-224 |
| piuta Gregorio Nazianzeno (Napoli 1992) Boccadamo G., rec. a P. Merisio - I.A. Chiusano, Giardi-                                                            | 45 | 1992 | 468-469 |
| ni del silenzio (Napoli 1988)  Boccanegra A., O.P., Ciò che oggi è vivo nella concezio-                                                                     | 42 | 1989 | 100-103 |
| ne tomistica dell'uomo (conclusioni redatte da A. Boccanegra O.P.)                                                                                          | 22 | 1969 | 583-590 |
| BOCCANEGRA A., O.P., Circa la relazione di G.Bontadini                                                                                                      |    |      | 449-458 |
| BOCCANEGRA A., (O.P.), Interventi (nel dibattito al IV convegno dell'ADIF)                                                                                  | 26 | 1973 | 378-410 |
| BOCCANEGRA A., O.P., L'uomo in quanto persona centro della metafisica tomistica                                                                             | 22 | 1969 | 410-513 |
| BOCCANEGRA A., O.P., La prova radicale dell'esist. di Dio e i suoi rapporti con l'antropologia                                                              | 22 | 1969 | 530-552 |
| BOCCANEGRA A., O.P., Osservazioni sul fondamento della moralità                                                                                             | 28 | 1975 | 342-364 |
| BOCCANEGRA A., O.P., Pluralismo teologico di «tolleranza» o di «diritto»?                                                                                   | 19 | 1966 | 62-101  |
| BOCCANEGRA A., O.P., Rapporti tra filosofia e teologia<br>BOCCANEGRA A., O.P., Tratti oscuri nel «Sentiero del gior-                                        | 21 | 1968 | 143-205 |
| no» (Nota sul neoparm. di E. Severino) BOCCHI G.C., Caratterologia e filosofia come impegno                                                                 | 20 | 1967 | 504-510 |
| interiore secondo Gaston Berger                                                                                                                             | 24 | 1971 | 342-364 |
| BOCKENSKI I.M., O.P., Notizie di cronaca                                                                                                                    | 1  | 1948 | 470-472 |
| BOGLIOLO L., Aspetti del platonismo tomista<br>BOGLIOLO L., Interventi (nel dibattito al IV convegno                                                        | 6  | 1953 | 153-178 |
| dell'ADIF) BOGLIOLO L., L'«amor sui» come fondamento della mo-                                                                                              | 26 | 1973 | 371-423 |
| rale                                                                                                                                                        | 28 | 1975 | 263-287 |
| BOGLIOLO L., Plurisemantico valore del fondamento                                                                                                           | 26 | 1973 | 437-439 |
| BOGLIOLO L., Risposte (agli interventi sulla sua relazione)<br>BOGLIOLO L., Ristrutturazione antropocentrica della filo-                                    | 22 | 1969 | 296-299 |
| sofia BOLDRINI F., rec. a V. Facchetti, G.P. Scarlata filologo e                                                                                            |    |      | 283-295 |
| filosofo dell'individuo (Padova 1979) Bolognini S., Fondamenti giusnaturalistici del diritto                                                                | 34 | 1981 | 504     |
| internazionale ed odierna epistemologia giuridica<br>Bombacigno R., Filosofia e scienza nel neokantismo di                                                  | 41 | 1988 | 241-255 |
| Hermann Cohen                                                                                                                                               | 38 | 1985 | 177-198 |

| BONGIOVANNI E., rec. a AA.VV., In cammino oltre il sen-                                                                                                                                                            |     |      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| so di colpa (Assisi 1984)                                                                                                                                                                                          | 38  | 1985 | 233-235            |
| Bongiovanni E., rec. a G. Dacquino, Vivere il piacere                                                                                                                                                              | 2.0 | 1005 | 103 105            |
| (Torino 1984)                                                                                                                                                                                                      |     |      | 103-105            |
| BONIOLO G., Per una critica all'epistemologia anglosassone<br>BONIOLO G., Riflessioni sulla storia della scienza                                                                                                   |     |      | 348-354<br>217-223 |
| BONITO OLIVA R., La visione antropologica nello svilup-<br>po del pensiero hegeliano. Coscienza dell'epoca, reli-                                                                                                  |     |      |                    |
| gione e filosofia tra Tubinga e Jena<br>Bonora F., rec. a O. Todisco, L'alienazione intellettua-                                                                                                                   |     |      | 183-211            |
| le (Roma 1979)<br>Bontadini G., Allocuzione introduttiva al dibattito (IV                                                                                                                                          | 33  | 1980 | 98-99              |
| convegno dell'ADIF)                                                                                                                                                                                                |     |      | 367-370            |
| BONTADINI G., Per una teoria del fondamento                                                                                                                                                                        | 26  | 1973 | 333-355            |
| BONTADINI G., (Risposte agli interventi nel dibattito al IV convegno dell'ADIF)                                                                                                                                    | 26  | 1973 | 372-428            |
| BORGHESI M., «Dionisismo della totalità» e «finitismo tragico». La dialettica del moderno in R.Guardini BORGHESI M., rec. a O.Todisco, G.D. Scoto e G. d'Occam. Dall'ontologia alla filosofia del linguaggio (Cas- | 40  | 1987 | 129-155            |
| sino 1989)                                                                                                                                                                                                         | 44  | 1991 | 345-347            |
| Borghesi M., rec. a O. Todisco, Medioevo al bivio. Dio                                                                                                                                                             | 4.4 | 1001 | 345-347            |
| della ragione e le ragioni di Dio (Roma 1990)<br>Borraccini S., Intervento (sulla rel. di S. Vanni Rovighi)                                                                                                        |     |      | 32-33              |
| BORRELLI L., O.C.D., La spiritualità cristiana. A proposi-                                                                                                                                                         | 21  | 1700 | ) <b>_</b> //      |
| to di un'opera recente Bortolussi G., rec. a L.M. Tacchella, Il card. A. Valier e                                                                                                                                  | 39  | 1986 | 467-472            |
| la riforma tridentina (Udine 1974) BORTOLUSSI G., rec. a P. Zovatto - P.A. Passolunghi, Bibliografia storico-religiosa su Trieste e l'Istria (1864-                                                                | 29  | 1976 | 228-229            |
| 1974) (Roma 1978) Bortolussi G., rec. a P. Zovatto, Cattolicesimo a Trieste                                                                                                                                        | 32  | 1979 | 121                |
| (appunti) (Trieste 1980) BORTOLUSSI G., rec. a P. Zovatto, Le origini del cristiane-                                                                                                                               | 36  | 1983 | 493-494            |
| simo a Concordia (Udine 1975) Bortolussi G., rec. a P. Zovatto, Rosminianesimo e to-                                                                                                                               | 29  | 1976 | 228-229            |
| mismo (Roma 1972) Boscardin A., Intervento (nel dibattito al IV convegno                                                                                                                                           | 25  | 1972 | 370-372            |
| dell'ADIF)                                                                                                                                                                                                         | 26  | 1973 | 413-415            |
| Boscardin, Interventi (nel dibattito al VII convegno dell'ADIF)                                                                                                                                                    | 33  | 1980 | 318-322            |
| Bosco G., O.P., rec. a A. Vonier O.S.B., Lo Spirito e la                                                                                                                                                           | 3   | 1950 | 329-330            |
| Sposa (Firenze 1949) BOTTANI L., Di due diverse filosofie scettiche                                                                                                                                                | -   |      | 83-92              |
| BOTTANI L., Metafisica e metaforica                                                                                                                                                                                |     |      | 415-434            |
| BOTTANI L., Mondo sociale e mimesi della natura umana.                                                                                                                                                             |     |      |                    |
| La violenza in R. Girard tra imitazione e resistenza<br>Bottani L., Noia, acedia ed epochè                                                                                                                         |     |      | 197-206<br>113-191 |
|                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                    |

| BOTTANI L., rec. a H. Schinichi Hisamatsu, La pienezza<br>del nulla. Sull'ess. del budd. Zen (Genova 1989) | 44 | 1991 | 461-463 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| BOTTANI L., rec. a R. Cristin, Heidegger e Leibniz (Mi-                                                    |    |      | 345-347 |
| lano 1990) BOURGEOIS D., O.P., «Inchoatio vitae aeternae». La di-                                          | 7) | 1//0 | ודכיכדנ |
| mension eschatologique de la vertu théologale de foi<br>chez Saint Thomas d'Aquin                          | 27 | 1974 | 272-314 |
| Bova D., rec. a L. Guisard, Emmanuel Mounier (Torino 1964)                                                 | 18 | 1965 | 377-378 |
| BOVA D., rec. a S. Caramella, La pedagogia tedesca in Italia (Roma 1964)                                   | 18 | 1965 | 251     |
| Bovi O., rec. a L'inconscio e i percorsi della coscienza (Napoli 1995)                                     | 49 | 1996 | 240-242 |
| Braccini F., rec. a J.M. Bochenski, Avvio al pensiero filosofico (Brescia 1974)                            | 29 | 1976 | 119-120 |
| Bradley M., La comunità interpretante tra fondazione trascendentale e approdo metafisico in J. Royce       | 50 | 1997 | 325-336 |
| Brancaforte A., Riflessioni estetiche a proposito della poesia di A. Capocaccia Quadri                     | 20 | 1967 | 511-515 |
| Braun J., La metafisica dell'assoluto e J.M. Hoene<br>Wronski                                              | 27 | 1974 | 216-221 |
| Brena GNardone GPirola G., Proposte sui rapporti tra marxismo e cristianesimo                              | 31 | 1978 | 441-453 |
| Brena G.L., Critica di Merleau-Ponty alla concez. del fondamento nella filos. mod.                         | 26 | 1973 | 440-443 |
| Brena G.L., Il problema della fondazione della morale.<br>Osservazioni alle relazioni                      | 30 | 1977 | 50-61   |
| Brezzi P., Individuo e comunità nella tradizione cristiana antica                                          | 12 | 1959 | 147-161 |
| Broccardo A., rec. a G. Penzo, F. Gogarten. Il problema<br>di Dio (Roma 1981)                              | 35 | 1982 | 234-237 |
| Browne M., O.P., I principali insegnamenti teologici dell'enciclica «Humani Generis»                       | 4  | 1951 | 193-202 |
| Browne M., O.P., Il metodo della teologia<br>Browne M., O.P., Una parola introduttiva sul nostro           | 7  | 1954 | 5-16    |
| studio BRUGÈ E., rec. a M. Trombino ecc., Pensare il bello. Li-                                            | 17 | 1964 | 8-10    |
| neamenti di estetica filos. (Palermo 1991)<br>Brugnetti A., rec. a L. Binanti, Giovanni Vailati. Filoso-   | 46 | 1993 | 223-224 |
| fia e scienza (L'Aquila 1979)<br>Brun J., Ontologia e assiologia (XXVIII convegno di                       | 36 | 1983 | 114-116 |
| Gallarate) Brunelli F., «La sperimentazione in pedagogia» al III                                           | 27 | 1974 | 176-179 |
| convegno di Scholè Brunelli F., L'attivismo pedagogico al II convegno di                                   | 9  | 1956 | 532-539 |
| «Scholè»  Brunelli F., Metodologia e didattica al IV convegno di                                           | 9  | 1956 | 97-104  |
| «Scholè»                                                                                                   | 10 | 1957 | 487-495 |

| Brunello B., Blondel e l'esigenza filosofica del sopran-     |     |      |          |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| naturale                                                     | 4   |      | 53-63    |
| Brunello B., Blondel ossìa della buona volontà               | 4   | 1951 | 263-266  |
| Brunello B., Il pensiero di Giuseppe Mazzini nella criti-    |     |      |          |
| ca di P. Carabellese                                         | 14  | 1961 | 340-344  |
| Brunello B., Il pensiero politico di Luigi Sturzo            | 8   | 1955 | 60-64    |
| Brunello B., L'egoismo delle nazioni                         | 18  | 1965 | 253-263  |
| Brunello B., L'origine del proletariato                      | 12  | 1959 | 94-101   |
| Brunello B., La filosofia dell'integralità di Michele Fe-    |     |      |          |
| derico Sciacca                                               | 12  | 1959 | 556-572  |
| Brunello B., La nuova coscienza europeistica sotto           |     |      |          |
| l'aspetto politico                                           | 15  | 1962 | 700-711  |
| Brunello B., Logica sintetica e principio cristiano secon-   |     |      |          |
| do Roberto Pavese                                            | 17  | 1964 | 231-243  |
| Brunello B., Profilo speculativo di Rosmini                  | 6   | 1953 | 272-289  |
| BRUNELLO B., rec. a C.A. Agnoli, La lotta finale (Bolo-      |     |      |          |
| gna 1971)                                                    | 25  | 1972 | 510-513  |
| Brunello B., rec. a C. Riva, Attualità di A. Rosmini (Roma   |     |      |          |
| 1970)                                                        | 24  | 1971 | 497-500  |
| Brunello B., rec. a C. Terzi, Fénelon. La personalità e      |     |      |          |
| l'attualità (Roma 1971)                                      | 25  | 1972 | 112-114  |
| Brunello B., rec. a C. Terzi, Pascal educatore (Bergamo      |     |      |          |
| 1960)                                                        | 14  | 1961 | 195-196  |
| Brunello B., rec. a C. Terzi, Piero Martinetti. La vita e    |     |      |          |
| il pensiero orig. (Bergamo 1966)                             | 22  | 1969 | 252-253  |
| Brunello B., rec. a C. Terzi, Schopenhauer: il male          |     |      | 408.404  |
| ((Roma 1955)                                                 | 9   | 1956 | 105-106  |
| Brunello B., rec. a D. Antiseri, Filosofia analitica e se-   |     | 4070 | 250 2/2  |
| mant. del ling. religioso (Brescia 1970)                     | 25  | 1972 | 359-363  |
| Brunello B., rec. a F. Bacone, Scritti politici, giuridici e |     | 4074 | 440 414  |
| storici (Torino 1971)                                        | 27  | 19/4 | 112-114  |
| Brunello B., rec. a F. Battaglia, I valori fra la metafisica |     | 1050 | 227 220  |
| e la storia (Bologna 1957)                                   | 11  | 1958 | 337-339  |
| Brunello B., rec. a F.M. Bongioanni, Evidenza dell'uo-       | 4.0 | 1050 | 407 400  |
| mo nel lavoro (Milano 1958)                                  | 12  | 1909 | 496-498  |
| Brunello B., rec. a F. Piemontese, Filosofia ed esistenza.   | 4.5 | 10/2 | E20 E40  |
| Saggio (Torino 1961)                                         | 15  | 1962 | 538-540  |
| Brunello B., rec. a G. Ambrosetti, Il diritto naturale della |     | 1051 | 200 401  |
| Riforma Cattolica (Milano 1951)                              | 4   | 1951 | 399- 401 |
| Brunello B., rec. a G. Del Vecchio, Parerga. I. Saggi        | 4.5 | 10/2 | E40 E42  |
| filosofici e giuridici (Milano 1961)                         | 15  | 1962 | 540-542  |
| Brunello B., rec. a G. Solari, Studi rosminiani, a cura di   | 10  | 1057 | E07 500  |
| P Piovani (Milano 1957)                                      | 10  | 1907 | 507-508  |
| Brunello B., rec. a L. Bagolini, Filosofia del lavoro (Mi-   | 24  | 1071 | 245 247  |
| Jano 1971)                                                   | 26  | 19/3 | 245-247  |
| Brunello B., rec. a L. de Raeymaeker, Riflessioni su temi    | 10  | 1050 | 2/5 2/0  |
| filosofici fondamentali (Milano 1957)                        | 12  | 1909 | 365-368  |
|                                                              |     |      |          |

| Brunello B., rec. a L. Sturzo, Chiesa e Stato. Studio sociologico-storico (Bologna 1958)                                                                               | 13 | 1960 | 148-152            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|
| Brunello B., rec. a N. Matteini, Il più antico oppositore<br>pol. di Dante: G. Vernani da Rimini (Padova 1958)<br>Brunello B., rec. a P. Barale - G. Muzio, Torniamo a | 11 | 1958 | 102-104            |
| S. Tommaso! (Roma 1962) BRUNELLO B., rec. a Pierre Damien et la culture profane                                                                                        | 17 | 1964 | 262-266            |
| (Louvain - Paris 1956)<br>Brunello B., rec. a R. Orecchia, La legge ingiusta e altri                                                                                   |    |      | 139-142            |
| saggi (Roma 1957)<br>Brunello B., rec. a S. Rota Ghibaudi, Giuseppe Ferra-                                                                                             |    |      | 101-102            |
| ri (Firenze 1969)  BRUNELLO B., rec. a V.G. Galati, Colloqui con Benedetto                                                                                             |    |      | 115-123<br>339-340 |
| Croce (Brescia 1957) BRUNELLO B., Tomismo e pluralismo culturale BRUNO A., rec. a G. Invitto, Filosofi Da Kant a Mer-                                                  |    |      | 102-105            |
| leau-Ponty. Saggi (Cav. di Lecce 1995) BUCCA G., La sociologia della conoscenza tra «razionali-                                                                        |    |      | 240-241            |
| smo critico» e «teoria critica della società»<br>Bultot R., Perché e come vivere il dialogo della Chiesa                                                               |    |      | 157-188            |
| e del mondo<br>Burgos J.M., rec. a F. Russo, Esistenza e libertà. Il pen-<br>siero di L.Pareyson (Roma 1993)                                                           |    |      | 61-79              |
| Busiello G., rec. a L.Borriello (a c.), Edith Stein mistica e martire (Città del Vaticano 1992)                                                                        |    |      | 464-466            |
| Busiello G., Segnalazioni bibliografiche                                                                                                                               |    |      | 244-247            |
| Busiello G., Segnalazioni bibliografiche                                                                                                                               | 47 | 1994 | 375-376            |
| Buso S.D., Intervento (sulla rel. di L.Bogliolo) Buso, Intervento (nel dibattito del VII convegno del-                                                                 |    |      | 295-296            |
| l'ADIF) BUZZONI M., rec. a B. Lopez-Rioboo, La critica de Rosmini a la gnoseol. de Kant (Madrid 1977)                                                                  |    | 1980 | 318<br>231-232     |
| Buzzoni M., rec. a R. Crippa, Moralità e realtà (Napoli 1977)                                                                                                          |    |      | 467-471            |
| BUZZONI M., rec. a R. Crippa, Problemi e momenti di filosofia e vita morale (Brescia 1977)                                                                             |    |      | 95-98              |
| C.C., Rivista delle riviste                                                                                                                                            | 1  | 1948 | 285-289            |
| C.C., Sul motivo dell'Incarnazione<br>C.C., Un commento alla 'Constitutio apostolica' «De                                                                              | 1  |      | 275-276            |
| Sacris Ordinibus»                                                                                                                                                      | 1  | 1948 | 274-275            |
| C.S., Rivista delle riviste                                                                                                                                            | 6  |      | 503-506            |
| CAI R., O.P., Notiziario                                                                                                                                               | 10 | 1957 | 152-159            |
| CAI R., O.P., Notiziario                                                                                                                                               | 10 | 1957 | 291-303            |
| CAI R., O.P., Notiziario                                                                                                                                               | 11 |      | 203-211            |
| CAI R., O.P., rec. a G. de S.Thierry, Lettre d'Or aux                                                                                                                  |    |      |                    |
| frères du Mont-Dieu (Paris 1956)                                                                                                                                       | 10 | 1957 | 281-283            |
| CAI R., O.P., rec. a J. Stierli, Cor Salvatoris (Brescia 1956)                                                                                                         | 10 | 1957 | 392-393            |

| CAI R., O.P., rec. a J. Zaragueta, Vocabulario filosofico                                                      |     |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| (Madrid 1955)                                                                                                  | 10  | 1957 | 148-149 |
| CAI R., O.P., rec. a L.C. Borromeo, Direttorio di azione politica e sociale (Roma - Napoli 1956)               | 10  | 1957 | 283-284 |
| CAI R., O.P., rec. a S. Caterina da Genova, Opere, a c. di                                                     |     |      |         |
| G.De Libero (Modena 1956)                                                                                      | 11  | 1958 | 342-343 |
| CALÀ-ULLOA G., O.P., È mai possibile una elevazione al soprannaturale non gratuita?                            | 5   | 1952 | 31-52   |
| CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante                                                        | 7   | 1954 | 584-601 |
| CALA-ULLOA G., O.P., Il concetto della pedagogia alla                                                          | 3   | 1050 | 28-45   |
| luce dell'aristotelismo tomistico<br>CALA-ULLOA G., O.P., Il concetto di «essere» fonte di                     | ,   | 1700 | 20-77   |
| tutti i valori                                                                                                 | 13  | 1960 | 34-43   |
| CALA-ULLOA G., O.P., Il motivo tomistico dell'Incarna-                                                         | 9   | 1054 | 450-461 |
| zione e la critica del P. Delft<br>CALA-ULLOA G., O.P., Intorno all'apertura dell'ordine                       | 7   | 1770 | 470-401 |
| naturale a quello soprannaturale                                                                               | 5   | 1952 | 242-256 |
| CALA-ULLOA G., O.P., L'«uomo» in un recente discorso                                                           | ,   | 1052 | 2/1 202 |
| di Pio XII e nel pensiero di S.Tommaso<br>CALÀ-ULLOA G., O.P., L'esistenza di Dio nella filosofia              | 6   | 1900 | 361-383 |
| del prof. Sciacca                                                                                              | 3   | 1950 | 454-461 |
| CALA-ULLOA G., O.P., L'unità del sapere                                                                        | 8   | 1955 | 286-306 |
| CALA-ULLOA G., O.P., Le insufficienze della «insufficien-                                                      | 4   | 1951 | 108-126 |
| za blondelliana»<br>CALÀ-ULLOA G., O.P., rec. a F. Olgiati, I fondamenti della                                 | ·   |      |         |
| filosofia classica (Milano 1950)                                                                               | 4   | 1951 | 388-394 |
| CALÀ-ULLOA G., O.P., rec. a O.N. De Risi, La persona, su essencia, su vida y su mundo (La Plata 1950)          | 5   | 1952 | 315-316 |
| CALA-ULLOA G., O.P., rec. a U.A. Padovani, Il problema                                                         |     |      |         |
| religioso nel pensiero occidentale (Milano 1901)                                                               | 5   | 1952 | 194-197 |
| CALA-ULLOA G., O.P., rec. a U.A. Padovani, Storia della                                                        | 4   | 1951 | 519-523 |
| filosofia, I (Milano 1950)<br>CALA-ULLOA G., O.P., Ricordando B. Croce                                         | 6   |      | 96-102  |
| CATA-ULLOA G., O.P., Rivista delle riviste                                                                     | 8   | 1955 | 238-243 |
| CALÀ-ULLOA G., rec. a G. Manacorda, Delle cose supre-                                                          | 4   | 1951 | 524-526 |
| me, I (Firenze 1950) CALCARA A., La letteratura cattolica anima dell'Europa                                    | 7   | 1//1 | J24-J20 |
| unita di domani                                                                                                | 15  | 1962 | 578-596 |
| CALCATERRA M., O.P., rec. a A. Verrastro, Il fondamento                                                        |     |      |         |
| ultimo della perfetta consustanzialità del Figlio al<br>Padre nel «De Trinitate» di S. Ilario di Poitiers (Po- |     |      |         |
| tenza 1948)                                                                                                    | 3   |      | 328-329 |
| CALDAROLA C., S.L. Il realismo di R. Pavese                                                                    | 9   | 1956 | 488-506 |
| CALDAROLA C. S.L. L'interpretazione umanistica dei vali-                                                       |     |      |         |
| gelo integrata dall'interpretazione cosmica (Precisazioni per il prof. R. Pavese)                              | 12  | 1959 | 357-359 |
| CALDAROLA C., S.I., rec. a R. Pavese, La logica sintetica e                                                    | 1.0 | 1057 | 496-499 |
| la storia della filosofia (Padova 1956)                                                                        | 1(  | 172/ | 470-477 |

| CALDAROLA C., S.J., rec. a R.Pavese, Necessità e sufficien-     |     |      |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| za del principio cristiano (Padova 1958)                        | 12  | 1959 | 118-120  |
| CALEO M. Rec. a M.Malatesta, Dialettica e logica formale        |     |      |          |
| (Napoli 1982)                                                   |     |      | 116-117  |
| CALEO M., Chiose alle «Regole» cartesiane                       | 47  | 1994 | 313-336  |
| CALEO M., Cosa è pensare. Saggio sulle «Categorie» di           |     |      |          |
| Aristotele                                                      | 42  | 1989 | 435-452  |
| CALEO M., Luoghi e momenti deboli nella logica di Spi-          |     |      |          |
| noza                                                            | 44  | 1991 | 265-295  |
| CALEO M., Sant'Agostino e Hegel a confronto                     | 44  | 1991 | 57-76    |
| CALEO M., Un esempio di ontologia problematica. N.              |     |      |          |
| Hartmann                                                        | 41  | 1988 | 225-230  |
| CALÒ G., Il problema pedagogico                                 | 8   | 1955 | 337-341  |
| CALOGERO F., Pluralità delle culture e universalità del         |     |      |          |
| diritto                                                         | 46  | 1993 | 92-94    |
| CAMASTRA P., rec. a P. Addante, Itinerari di vita. Dai Padri    |     |      |          |
| luce per i problemi di oggi (Roma 1994)                         | 48  | 1995 | 358-360  |
| CAMBARERI R., O.P., Origine del male morale e dinami-           |     |      | ,,,,,,,, |
| smo psichico in S. Tommaso                                      | 21  | 1968 | 458-467  |
| CAMPANELLA T., De conceptione Virginis                          |     |      | 196-248  |
| CAMPANELLI G., Benedetto Croce e la storia della Chiesa         |     |      | 321-350  |
| CAMPANINI G., L'amore coniugale come esperienza giuri-          | 77  | 1//0 | 721 770  |
| dica (I)                                                        | 1.8 | 1965 | 321-337  |
| CAMPANINI G., L'amore coniugale come esperienza giuri-          | 10  | 1/0/ | 761-771  |
| dica (II)                                                       | 1.8 | 1965 | 444-457  |
| CAMPOREALE I., O.P., - VERDE F.M., O.P., Resoconto di           | 10  | 1707 | ועדידד   |
| un recente dibattito su «Dialettica hegeliana e dialet-         |     |      |          |
| tica marxista»                                                  | 1 2 | 1965 | 475-497  |
| CAMPOREALE I., O.P., La conoscenza affettiva nel pensie-        | 10  | 1707 | וודינוד  |
| ro di S. Tommaso                                                | 12  | 1050 | 237-271  |
| CAMPOREALE I., O.P., Rivista delle riviste                      |     |      | 536-542  |
| CAMPOREALE I., O.P., Storia, rivelazione e teologia             |     |      |          |
| CAMPOREALE I., O.P., Valore assoluto e valori relativi. Il      | 17  | 1704 | 44-47    |
| contenuto dell'intuizione mistica                               | 12  | 10/0 | 2/0 201  |
| CAMPOREALE S.I., O.P., Poggio Bracciolini contro Loren-         | 1)  | 1700 | 360-381  |
|                                                                 |     |      |          |
| zo Valla. Le «Orationes in L.Vallam» e la «teologia umanistica» | 2.4 | 1001 | 20/ 415  |
| CAMPOREALE S.I., O.P., Umanesimo e teologia nel Cusa-           | 24  | 1981 | 396-415  |
|                                                                 | 27  | 1004 | 201 212  |
| no. «Disgiunzione» e «metafora»                                 |     |      | 301-312  |
| CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea                 | 5   | 1952 | 166-178  |
| CANESTRARI R., Struttura ed esperienza nella psicologia         | 4.0 |      |          |
| della percezione                                                | 10  | 1957 | 177-199  |
| CANNAVALE D., Coscienza, legge, autorità (XXIV conve-           |     |      |          |
| gno di Gallarate)                                               | 23  | 1970 | 183-191  |
| CAPARELLO A., Il 'De anima intellectiva' di Sigieri di Bra-     |     |      |          |
| bante. Problemi cronologici e dottrinali                        | 36  | 1983 | 441-474  |
| CAPARELLO A., Lettura terminologica di un testo alberti-        |     |      |          |
| no. Frammenti greci                                             | 49  | 1996 | 65-84    |

| INDICE PER AUTORI                                                                                                |     |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| CAPARELLO A., Questioni esegetiche e problemi di con-                                                            |     |      |         |
| fronto nel I libro dell'«Expositio» al «De anima» di<br>Aristotele: Temistio, Sigieri di Brabante, Tommaso       |     |      |         |
| d'Aquino                                                                                                         | 34  | 1981 | 160-174 |
| CAPPELLUTI G., O.P., I riflessi della controversia di Crema nell'Italia meridionale. Le discusse tesi di Michele |     |      |         |
| M. Nannaroni                                                                                                     | 29  | 1976 | 18-64   |
| CAPPELLUTI G., O.P., rec. a P.Lippini O.P., La spirituali-                                                       | 2/  | 1//0 | 10-04   |
| tà domenicana (Firenze 1953)                                                                                     | 8   | 1955 | 96-97   |
| CAPPELLUTI G., O.P., rec. a S.Pesce, Cattolicesimo e pro-                                                        |     |      |         |
| testantesimo nell'interpretazione dell'antico cristiane-                                                         |     |      |         |
| simo (Torino 1956)                                                                                               |     |      | 149-15  |
| CARACCIOLO A., Valore religioso e valore morale                                                                  |     |      | 44-57   |
| CARAMELLA S., Filosofia e metabiologia                                                                           | 16  | 1963 | 413-41  |
| CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto                                                              | 15  | 1063 | 720-73  |
| l'aspetto filosof. (con part. riguardo all'Italia)                                                               | 1)  | 1702 | 120-13  |
| CARAMELLA S., La persona umana dal punto di vista on-                                                            | 17  | 1964 | 491-50  |
| tologico<br>Carbonara C., rec. a M.Caleo, Fenomenologia della ra-                                                | 17  | 1/01 | 171 70  |
| gione (Salerno 1980)                                                                                             | 34  | 1981 | 221-22  |
| CARCURO V., Le aporie dell'essere spirituale in N. Hart-                                                         |     |      |         |
| mann                                                                                                             | 26  | 1973 | 217-23  |
| CARCURO V., rec. a A. Negri, La questione universitaria                                                          |     |      |         |
| (Roma 1977)                                                                                                      | 31  | 1978 | 112-11  |
| CARCURO V., rec. a F.A. Prezioso, Ricerche sulla gnoseo-                                                         | 2.1 | 1070 | 102 10  |
| logia medievale (Napoli 1977)                                                                                    | 21  | 19/8 | 103-10  |
| CARCURO V., rec. a G. Velocci, La Chiesa in Rosmini                                                              | 28  | 1975 | 116-11  |
| (Roma 1974)<br>CARCURO V., rec. a P. Viotto, Pedagogia e politica del                                            | 20  | 1/1/ | 110 11  |
| tempo libero (Brescia 1973)                                                                                      | 28  | 1975 | 111-11  |
| CARDINALE C., Patristica e dialettica                                                                            | 23  | 1970 | 82-88   |
| CARDINALE C., Pluralismo culturale e punto di vista                                                              | 19  | 1966 | 343-34  |
| CARDOLETTI P., S.J., Il ruolo dell'insegnamento della sto-                                                       |     |      |         |
| ria della filosofia contemporanea nel quadro della                                                               |     | 10/0 | 0.47.0  |
| formazione filosofica integrale                                                                                  | 21  | 1968 | 247-24  |
| CARDOLETTI P., S.J., Per una determinazione della natura                                                         | 22  | 1040 | 553-55  |
| antropologica dell'ontologia                                                                                     | 22  | 1707 | JJJ-J.  |
| CARLESI T., O.P., La tentazione nel pensiero di S. Tom-                                                          | 10  | 1957 | 23-51   |
| maso d'Aquino (I)                                                                                                | 10  | 1/// | 2,,,,   |
| CARLESI T., O.P., La tentazione nel pensiero di S. Tommaso d'Aquino (II)                                         | 10  | 1957 | 200-22  |
| CARLESI T., O.P., La tentazione nel pensiero di S. Tom-                                                          |     |      |         |
| maso d'Aquino (III)                                                                                              |     |      | 461-48  |
| CARPI O. L'etica della ragione in I.Kant                                                                         | 41  | 1988 | 275-29  |
| CARPINETI L., rec. a AA.VV., Attualità del pensiero di M.                                                        |     |      | 40.     |
| Blondel (Milano 1976)                                                                                            | 30  | 1977 | 104-10  |
| CARPINETI L., rec. a M.A. Del Torre, Le origini moderne della storiografia filosofica (Firenze 1976)             | 2.1 | 1070 | 242.2   |
| 1 11 C C1 C (T:                                                                                                  | 51  | 19/8 | 242-24  |

| CARRANO A., rec. a M. Caleo, Kant e il suo doppio (Sa-     |     |       |         |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| lerno 1994)                                                | 47  | 1994  | 491-494 |
| CASALI C., O.P., La dommatica del P. Daffara               | 1   | 1948  | 106-110 |
| CASALONE P., Rivista delle riviste                         | 13  | 1960  | 308-311 |
| CASALONE I., RIVISIA delle IIVISIE                         |     | -,    |         |
| CASAMASSIMA F., «De defectibus animae» nel nuovo codi-     | 10  | 10//  | 240.254 |
| ce delle rubriche                                          | 19  | 1966  | 349-354 |
| CASANUOVI G.L., La genesi teorica del concetto di storio-  |     |       |         |
| grafia in Croce negli anni 1893/95                         | 29  | 1976  | 317-359 |
| CASARIN DONADON E., La teoria linguistica di Karl Bühler   |     |       |         |
| CASARIN DONADON E., La teoria iniguistica di Kari Dunici   | 40  | 1007  | 421-434 |
| e sua influenza sulla epistemologia di Karl Popper         | 40  | 170/  | 421-424 |
| CASERTANO G., rec. a E.Del Basso, La genesi della religio- |     |       |         |
| ne nel pensiero di A.Réville (Napoli 1986)                 | 40  | 1987  | 118-120 |
| CASO S., rec. a G.Denzler, Kardinal Guglielmo Sirleto      |     |       |         |
|                                                            | 20  | 1967  | 136-137 |
| (München 1964)                                             | 20  | 1707  | 170-177 |
| CASO S., rec. a R. Marlé, Bultmann et l'interprétation du  |     |       |         |
| N.T. (Paris 1956)                                          | 13  | 1960  | 618-619 |
| CASO S., Rudolf Bultmann nella critica contemporanea       |     |       |         |
| cattolica e protestante                                    | 14  | 1961  | 261-277 |
| Convers P. O.D. was a C. Manuel L'acome muchlematic        | 4.1 | 1/01  | 201 277 |
| CASSANO B., O.P., rec. a G. Marcel, L'uomo problemati-     | 4.0 | 40/5  | 270 272 |
| co (Torino 1964)                                           | 18  | 1965  | 372-373 |
| CASSANO B., O.P., rec. a Y.M. Congar, Servizio e povertà   |     |       |         |
| della Chiesa (Torino 1964)                                 | 18  | 1965  | 241-242 |
| CASSANO B., O.P., rec. a Y.M. Congar, Diario del Conci-    |     | -, -, |         |
|                                                            | 1.0 | 10/5  | 250 251 |
| lio (Torino 1964)                                          | 18  | 1962  | 250-251 |
| CASSESE M., rec. a E. Iserloh, Lutero e la Riforma (Bre-   |     |       |         |
| scia 1979)                                                 | 32  | 1979  | 217-220 |
| CASSESE M., rec. a N. Schiffers, Liberazione e libertà     |     |       |         |
| (Milano 1974)                                              | 3.1 | 1978  | 117-119 |
|                                                            | 71  | 1770  | 11/-11/ |
| CASSESE M., rec. a R. Pellecchia, Con il vescovo al servi- |     |       |         |
| zio del mondo (Roma 1978)                                  | 31  | 1978  | 365-366 |
| CASTELLANO D., Per una biografia intellettuale di Marcel   |     |       |         |
| de Corte                                                   | 48  | 1995  | 67-73   |
| CATALDO B.G., O.P., Il problema del linguaggio teologi-    | 10  | 2///  | 0, 1,   |
|                                                            |     |       |         |
| co dalle origini ad oggi. Contenuto e significato di un    |     |       |         |
| libro                                                      | 24  | 1971  | 483-489 |
| CATALDO B.G., O.P., rec. a A. Omodè O.P., Umanità e        |     |       |         |
| spiritualità nel Beato Giordano di Sassonia (Roma          |     |       |         |
| 1968)                                                      | 22  | 1070  | 102 102 |
|                                                            | 25  | 19/0  | 102-103 |
| CATALDO B.G., O.P., rec. a F. Sirchia, Nicolai Hartmann    |     |       |         |
| (Milano 1969)                                              | 24  | 1971  | 375-376 |
| CATALDO B.G., O.P., rec. a G.R. Zitarosa, Pensiero e       |     |       |         |
| metodo di Giovanni Bosco, 2 ed. (Milano ecc. 1968)         | 25  | 1072  | 110 111 |
| Company D.C. O.D. II. T.: C::                              | 25  | 17/2  | 110-111 |
| CATALDO B.G., O.P., rec. a H. Fries, Cristianesimo e       |     |       |         |
| Chiesa al vaglio della critica odierna (Brescia 1968)      | 23  | 1970  | 107-108 |
| CATALDO B.G., O.P., rec. a I. Lepp, Psicanalisi dell'atei- |     |       |         |
| smo moderno (Torino 1966)                                  | 23  | 1970  | 226-227 |
|                                                            | 2)  | 17/0  | 220-221 |
| CATALDO B.G., O.P., rec. a J. de Finance S.J., La nozione  |     |       |         |
| di legge naturale (Milano 1969)                            | 23  | 1970  | 361-362 |
|                                                            |     |       |         |

| in the first the |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| CATALDO B.G., O.P., rec. a V. De Ruvo, Il pensiero filosofico di E.Kant (Padova 1969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23  | 1970 | 485-487 |
| CATALDO G.B., O.P., rec. a A. Gentili, Lodi delle accademie di Perugia e di Oxford, a c. di G. Ermini (Perugia 1968)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24  | 1971 | 119-120 |
| gia 1968)<br>CATALDO G.B., O.P., rec. a V.Levi, Di fronte alla conte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27  | 1//1 | 117-120 |
| stazione (Milano 1970)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24  | 1971 | 118-119 |
| CATALDO G.B., O.P., Semantica e intersoggettività della parola in S. Agostino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26  | 1973 | 170-184 |
| CATALDO G.B., O.P., Tempo e storicità dell'uomo al ter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.4 | 1071 | 04.05   |
| zo convegno dei docenti di filosofia<br>CATEMARIO A., «Il cammino del pensiero» di Balbino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24  | 19/1 | 84-95   |
| Giuliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | 297-304 |
| CATEMARIO A., La comunicazione esistenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  | 1962 | 49-62   |
| CATURELLI A., Chi è l'uomo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18  | 1965 | 394-405 |
| CATURELLI A., Decadenza o progresso nella civiltà at-<br>tuale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18  | 1965 | 24-34   |
| CATURELLI A., Pluralismo culturale e sapienza cristia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
| na (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19  | 1966 | 150-170 |
| CATURELLI A., Pluralismo culturale e sapienza cristia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
| na (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 276-293 |
| CAVADI A., È possibile un'esperienza di Dio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44  | 1991 | 3-12    |
| CAVADI A., Essere profeti in patria. La territorietà come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |         |
| «crisi» della filosofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | 29-38   |
| CAVADI A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?<br>CAVADI A., Il contributo pascaliano all'analisi critica del-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41  | 1988 | 3-19    |
| la società occidentale moderna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32  | 1979 | 181-194 |
| CAVADI A., Il problema di Dio in filosofia e in teologia oggi. Note in marg. all'VIII congr. naz.dell'ADIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35  | 1982 | 213-228 |
| CAVADI A., Interventi (nel dibattito del VII convegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4000 | 240 244 |
| dell'ADIF) CAVADI A., Jacques Maritain protagonista del XX secolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33  | 1980 | 319-344 |
| (Note in margine ad un convegno interdisciplinare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38  | 1985 | 73-81   |
| CAVADI A., La dimensione mistica dell'esistenza fra «new                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45  | 1992 | 391-407 |
| age» e nichilismo<br>CAVADI A., La domanda sull'uomo, oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      | 385-398 |
| CAVADI A., «La sessualità nella Bibbia e nel tempo pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -,   |         |
| sente». Note in margine ad un documento delle chie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |         |
| se valdesi e metodiste d'Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | 213-223 |
| CAMADI A Pensiero sobrio e fede cristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1989 | 319-335 |
| CAVADI A., Perché il diritto? A proposito di un libro di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |         |
| Sergio Cotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34  | 1981 | 484-490 |
| CAVADI A., rec. a A. Briguglia ecc., La vita nella verità secondo S.T. d'Aq. (Palermo 1979)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33  | 1980 | 240-242 |
| CAVADI A., rec. a A. Grimaldi, Meri per sempre. L'amore, la donna, il sesso raccontato (Palermo 1987)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42  | 1989 | 97-98   |
| CAVADI A., rec. a A. Zarri, «Tu». Quasi preghiere (Tori-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40  | 1007 | 340-341 |
| no 1985)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40  | 170/ | 740-741 |

| CAVADI A., rec. a AA.VV., J. Maritain e il pensiero contemporaneo (Milano 1985)                                                                                        | 39 | 1986 | 359-362            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|
| CAVADI A., rec. a AA.VV., L'Occidente ha ancora valori<br>da proporre? (Palermo 1986)                                                                                  | 41 | 1988 | 92-93              |
| CAVADI A., rec. a AA.VV., Matteo Novelli e l'agostinismo politico del Trecento (Palermo 1983)                                                                          | 37 | 1984 | 352-354            |
| CAVADI A., rec. a AA.VV., Metafore dell'invisibile. Ricerche sull'analogia (Brescia 1984)                                                                              | 41 | 1988 | 93-94              |
| CAVADI A., rec. a AA.VV., Pensiero e storicità. Saggi su<br>Hegel, Marx, Gadamer e Bonhoeffer (Brescia 1985)<br>CAVADI A., rec. a AA.VV., Una presenza per servire. Le | 38 | 1985 | 478-480            |
| Chiese di Sicilia (Palermo 1985)  CAVADI A., rec. a Aristotele, Il V libro della Metafisica, a                                                                         | 38 | 1985 | 482-483            |
| c. di E. Guarneri (Palermo 1987) CAVADI A., rec. a B. Mondin, Antropologia filosofica                                                                                  | 40 | 1987 | 468-470            |
| (Roma 1983)<br>CAVADI A., rec. a B. Welte, La luce del nulla. Sulla pos-                                                                                               | 36 | 1983 | 487-489            |
| sibilità di una nuova esperienza religiosa (Brescia 1983)<br>CAVADI A., rec. a C. Scordato, Mondo Numero Immagi-                                                       | 37 | 1984 | 350-35             |
| nario. Saggi sui Sacramenti (Palermo 1988)<br>CAVADI A., rec. a D. Abignente, Decisione morale del cre-                                                                |    |      | 462-465            |
| dente. Il pensiero di J.Fuchs (Casale Monferrato 1987)<br>CAVADI A., rec. a E. Berti (a c.), La filosofia oggi tra                                                     |    |      | 338-34             |
| ermeneutica e dialettica (Roma 1987) CAVADI A., rec. a E. Cattaneo (ed.), Il Concilio venti anni                                                                       |    |      | 340-344<br>337-339 |
| dopo, II (Roma 1985)<br>CAVADI A., rec. a E. Chiavacci, Esercizi al clero (Palermo<br>1984)                                                                            |    |      | 352-354            |
| CAVADI A., rec. a E. Guarneri, Karl Marx. Gli anni di apprendistato. Antologia degli scritti (Palermo 1986)                                                            |    |      | 75-77              |
| CAVADI A., rec. a E. Guarneri, Karl Marx. Le grandi<br>polemiche. Antologia degli scritti (Palermo 1987)                                                               |    |      | 75-77              |
| CAVADI A., rec. a E. Rindone, Per comprendere l'Eucaristia (Palermo 1989)                                                                                              | 43 | 1990 | 350-351            |
| CAVADI A., rec. a G. Barbaglio - R. Fabris, Per un'antro-<br>pologia biblica, I (Venezia 1979)<br>CAVADI A., rec. a G. Barbaglio - R. Fabris - B. Maggioni,            | 38 | 1985 | 339-342            |
| Per un'antropologia biblica, II (Venezia 1980) CAVADI A., rec. a G. Chinnici - U. Santino, La violenza                                                                 | 38 | 1985 | 339-342            |
| programmata a Palermo (Milano 1989)<br>CAVADI A., rec. a G. Modica, La filosofia del «senso co-                                                                        | 44 | 1991 | 101-102            |
| mune» in G.B. Vico (Caltanissetta - Roma 1983)<br>CAVADI A., rec. a G.Penzo, Max Stirner. La rivolta esi-                                                              | 37 | 1984 | 99-102             |
| stenziale, 2 ed. (Roma 1981)<br>CAVADI A., rec. a G. Savagnone, El aborto. El ocaso de la                                                                              | 37 | 1984 | 359-361            |
| persona (Madrid 1980) CAVADI A., rec. a G. Savagnone, Persona e società. Libe-                                                                                         |    |      | 219-221            |
| ralismo, marxismo (Palermo 1979)                                                                                                                                       | 32 | 1979 | 493-495            |

| INDICE PER AUTORI                                                                                        |     |      | ))                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| CAVADI A., rec. a G. Wehr, A. Augustinus. Grandezza e                                                    |     |      |                    |
| tragicità del discusso Padre della Chiesa (Palermo                                                       |     |      |                    |
| 1986)                                                                                                    | 40  | 1987 | 341-343            |
| CAVADI A., rec. a H.H. Bloomfield, Far pace con i geni-                                                  |     |      |                    |
| tori (Milano 1985)                                                                                       | 39  | 1986 | 239-240            |
| CAVADI A., rec. a H. Kueng - N.Greinacher (a c.), Contro                                                 |     |      |                    |
| il tradimento del Concilio (Torino 1987)                                                                 | 43  | 1990 | 449-453            |
| CAVADI A., rec. a L.F. Pizzolati ecc., Le confessioni di                                                 |     |      |                    |
| Agostino d'Ippona, Libri I-II (Palermo 1984)                                                             | 38  | 1985 | 342-344            |
| CAVADI A., rec. a L. Ferry - A. Renaut, Il 68 pensiero.                                                  | 4.4 | 1000 | 4/0 4/0            |
| Saggio sull'antiumanesimo contemp. (Milano 1987)                                                         | 41  | 1988 | 468-469            |
| CAVADI A., rec. a M. Mineo, Lo Stato e la transizione. Un                                                | 41  | 1000 | 461-464            |
| saggio sulla teoria marxista (Unicopli 1987)<br>CAVADI A., rec. a M. Pavone, Introd. al pensiero di G.B. | 41  | 1700 | 401-404            |
| Hodierna, 2 vv. (Modica 1982)                                                                            | 40  | 1987 | 237-238            |
| CAVADI A., rec. a M. Pavone, La vita e le opere di G.B.                                                  | 10  | 1/01 | 271 270            |
| Hodierna (Ragusa 1986)                                                                                   | 40  | 1987 | 237-238            |
| CAVADI A., rec. a M. Stirner, L'unico e la sua proprietà                                                 |     |      |                    |
| (Bologna 1982)                                                                                           | 37  | 1984 | 359-361            |
| CAVADI A., rec. a M. Stirner, Scritti minori e risposte alle                                             |     |      |                    |
| critiche mosse alla sua opera (Bologna 1983)                                                             | 37  | 1984 | 359-36             |
| CAVADI A., rec. a M. Trombino, Introduzione alla storia                                                  | 4.4 | 1000 | 4/0 4/             |
| dela filosofia. Problemi, metodi, teorie (Bologna 1988)                                                  | 41  | 1988 | 460-46             |
| CAVADI A., rec. a N. Galantino (ed.), Il Concilio venti                                                  | 20  | 1004 | 476-478            |
| anni dopo, III (Roma 1986)<br>CAVADI A., rec. a P. Palumbo, Città e filosofia (Palermo                   | ))  | 1700 | 4/0-4/0            |
| 1979)                                                                                                    | 33  | 1980 | 109-111            |
| CAVADI A., rec. a R. Buttiglione, La crisi dell'economia                                                 |     | 1,00 | -07                |
| marxista. Gli inizi della sc. di Francof. (Roma 1979)                                                    | 35  | 1982 | 475-478            |
| CAVADI A., rec. a S. Carrarini, Salmi d'oggi, 2 ed. (Ve-                                                 |     |      |                    |
| rona 1991)                                                                                               | 44  | 1991 | 344-345            |
| CAVADI A., rec. a T. van Bavel, La Regola di Agostino                                                    |     |      |                    |
| d'Ippona. Introd., trad., commento (Palermo 1986)                                                        | 40  | 1987 | 116-118            |
| CAVADI A., rec. a V. Galati, La guerra «praticamente»                                                    | 20  | 1005 | 00 100             |
| impossibile. Una lettura di T. d'Aq. (Palermo 1984)                                                      |     |      | 98-100             |
| CAVADI A., Rifare la spiritualità cattolica?                                                             |     |      | 161-180<br>207-217 |
| CAVADI A., Sessualità oggi: per una riflessione critica                                                  | )0  | 1707 | 207-217            |
| CAVADI A., Sulla cultura in quanto mediazione fra fede e                                                 | 33  | 1980 | 356-361            |
| prassi politica<br>CAVADI A., Teologia oggi, teologia domani. Note in mar-                               |     | 1700 | ,,,,,,,,,          |
| gine ad alcune «interviste»                                                                              | 37  | 1984 | 321-329            |
| CAVADI A., Umanesimo cristiano e umanesimi contempo-                                                     |     |      |                    |
| ranei. Note in margine al IX congresso nazionale ADIF                                                    | 37  | 1984 | 63-78              |
| CAVADI A., rec. a AA.VV., Conversione e storia (Paler-                                                   |     |      |                    |
| mo 1987)                                                                                                 |     |      | 231-233            |
| CAVALCOLI G., O.P., I limiti del concetto                                                                | 40  | 1987 | 5-63               |
| CAVALLOTTO S., rec. a M. de Kroon - F. Krueger (a c.),                                                   | 20  | 1070 | 214.216            |
| Bucer und seine Zeit (Wiesbaden 1976)                                                                    | 32  | 19/9 | 214-216            |
|                                                                                                          |     |      |                    |

| CAVALLOTTO S., rec. a W. Stein, Das kirchliche Amt bei                                                     |     |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|
| Luther (Wiesbaden 1974)                                                                                    | 33  | 1980 | 100-102          |
| CAVAROCCHI M., rec. a A. Babolin, A. Heschel filosofo                                                      | 35  | 1982 | 370-371          |
| della religione (Perugia 1978)  CAVICCHIOLI C., Metafisica del Verbo e mistica trinitaria                  | ))  | 1702 | 710-711          |
| in Meister Eckhart (I)                                                                                     | 50  | 1997 | 407-444          |
| CECE F., Rec. a G.M. Pizzuti, Ontologia trinitaria e antro-                                                | 2.2 | 1000 | 400 501          |
| pologia teologica K. Barth (Torino 1978)<br>CENACCHI G., Ermeneutica del rapporto tra religione e          | 33  | 1980 | 498-501          |
| psicoanalisi nel pensiero di Sigmund Freud                                                                 | 38  | 1985 | 155-175          |
| CENACCHI G., Filosofia e teologia sul rinnovamento degli                                                   |     |      |                  |
| studi ecclesiastici                                                                                        | 21  | 1968 | 255-256          |
| CENACCHI G., Il principio di non-contraddizione come fondamento del filosofare                             | 26  | 1973 | 459-462          |
| CENACCHI G., Intelletto, ragione e valore morale                                                           |     |      | 371-374          |
| CENACCHI G., Intervento (nel dibattito al IV convegno                                                      | 2/  | 1073 | 3.00             |
| dell'ADIF) CENACCHI G., Intervento (sulla rel. di N.Petruzzellis)                                          |     | 1973 | 90-91            |
| CENACCHI G., La «scelta culturale» del marxismo italiano                                                   |     |      | 489-492          |
| CENACCHI G., Note di ermeneutica sul «giovane» Marx e                                                      |     |      |                  |
| la cristologia hegeliana<br>Cenacchi G., Problemi linguistici in S. Agostino                               |     |      | 83-88<br>279-318 |
| CENACCHI G., Problemi iniguistici in S. Agostino CENACCHI G., Rapporto e distinzione tra filosofia e poli- | 70  | 170) | 2/7-210          |
| tica                                                                                                       | 33  | 1980 | 362-365          |
| CENACCHI G., rec. a AA.VV., «Jam rude donatus». Nel                                                        | 2.3 | 1070 | 230-232          |
| settant. compleanno di M.Gentile (Padova 1978)<br>CENACCHI G., rec. a S.Panunzio, Metapolitica. La Roma    | )2  | 17/7 | 250-252          |
| et. e la nuova Gerusalemme (Roma 1979)                                                                     | 32  | 1979 | 375-376          |
| CENTI T.S. O.P., Il I° congresso nazionale di metapsi-                                                     | 2   | 1040 | E0E E0/          |
| chica<br>Селтт Т.S., O.P., Il simbolismo dei numeri nella sintesi                                          | 2   | 1949 | 585-586          |
| tomista                                                                                                    | 19  | 1966 | 416-430          |
| CENTI T.S., O.P., Il trattato "De Deo" nella sintesi tomi-                                                 | 0.1 | 40/0 | .===             |
| stica dopo il Vaticano II<br>CENTI T.S., O.P., L'autocoscienza immediata nel pensie-                       | 21  | 1968 | 377-387          |
| ro di S. Tommaso                                                                                           | 3   | 1950 | 220-242          |
| CENTI T.S., O.P., La teologia di S. Tommaso nell'arte del                                                  |     |      |                  |
| Beato Angelico CENTI T.S., O.P., Lettera aperta al P.Salerno sul plurali-                                  | 8   | 1955 | 143-157          |
| smo culturale                                                                                              | 18  | 1965 | 441-443          |
| CENTI T.S., O.P., rec. a A.D. Sertillanges O.P., Il proble-                                                |     |      |                  |
| ma del male (Brescia 1951)<br>CENTI T.S., O.P., rec. a E. Marino O.P., Il museo imma-                      | 5   | 1952 | 199-200          |
| ginario di Maria (Pistoia 1989)                                                                            | 45  | 1992 | 100-101          |
| CENTI T.S., O.P., rec. a E. Ruffini, La teoria dell'evolu-                                                 |     |      |                  |
| zione secondo la scienza e la fede (Roma 1948)                                                             | 5   | 1952 | 197-198          |
| CENTI T.S., O.P., rec. a E. Zoffoli, Itinerario della filoso-<br>fia (Firenze 1948)                        | 2   | 1949 | 508-509          |
|                                                                                                            |     | 17   | 20000            |

| CENTI T.S., O.P., rec. a G. Soleri, L'immortalità dell'ani-                                            |     |              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|
| ma in Aristotele (Torino 1952)                                                                         | 6   | 1953         | 107-109            |
| CENTI T.S., O.P., rec. a M.F. Sciacca, S. Agostino (Bre-                                               | 2   | 1050         | 22/ 220            |
| scia 1949) CENTI T. (S.), O.P., rec. a S. Thomae Aq., Summa Theo-                                      | 3   | 1900         | 326-328            |
| logiae, 5 vv. (Torino - Roma 1948)                                                                     | 2   | 1949         | 309-310            |
| CENTI T.S., O.P., Valore del trattato tomistico delle pas-                                             | ~   | 2/1/         | ,0,,10             |
| sioni                                                                                                  | 14  | 1961         | 395-410            |
| CENTI T.S., O.P., Vicende di una prova definitiva della                                                |     |              |                    |
| spiritualità dell'anima                                                                                | 1   | 1948         | 186-204            |
| CENTO F., La missione e la responsabilità del letterato                                                | 1.5 | 10/2         | 704 002            |
| cattolico                                                                                              |     |              | 794-802            |
| CESARO A., Il problema della fede sullo schermo                                                        | 4   | 1962<br>1951 | 783-793<br>169-173 |
| CEUPPENS F., O.P., Rilievi ad una nota sul poligenismo                                                 | 2   |              | 107-109            |
| CHIRICO M.A., rec. a M.Vannini, Mistica e filosofia (Ca-                                               | _   | -/ //        | 10, 10,            |
| sale Monferrato 1996)                                                                                  | 50  | 1997         | 346-350            |
| CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J.                                                  |     |              |                    |
| Lebon                                                                                                  | 8   | 1955         | 470-476            |
| CIAPPI L., O.P., Autonomia e indipendenza della natura                                                 | _   | 1053         | 00.07              |
| umana di Cristo secondo il rev. P. Galtier S.I.                                                        | 5   | 1902         | 90-96              |
| CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero | 19  | 1966         | 449-456            |
| CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomen-                                              | */  | 1,00         | , , , , , ,        |
| ti teologici in favore dell'Immacolata Conc.                                                           | 7   | 1954         | 470-497            |
| CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concezione                                                  | 7   | 1954         | 261-279            |
| CIAPPI L., O.P., Il magistero divino di Pio XII nell'ora                                               |     | 1050         | 2 45 257           |
| che fu sua                                                                                             | 11  | 1928         | 345-357            |
| CIAPPI L., O.P., Il magistero vivo di S.S. Pio XII norma                                               | 7   | 1954         | 125-151            |
| prossima e universale di verità<br>CIAPPI L., O.P., Il motivo dell'Incarnazione e «Les deux            | ,   | 1//7         | 127-17             |
| Adam» di P.Galtier                                                                                     | 3   | 1950         | 92-107             |
| CIAPPI L., O.P., Il P.M. Cordovani teologo e religioso                                                 | 8   | 1955         | 253-259            |
| CIAPPI L., O.P., Il problema dell'«io» di Cristo nella teo-                                            |     |              |                    |
| logia moderna                                                                                          | 4   | 1951         | 421-438            |
| CIAPPI L., O.P., La solidarietà: legge di natura e di grazia                                           | 5   | 1052         | 121 140            |
| (I)                                                                                                    | 5   | 1902         | 121-140            |
| CIAPPI L., O.P., La solidarietà: legge di natura e di grazia                                           | 5   | 1952         | 225-24             |
| (II) CIAPPI L., O.P., Magistero della Chiesa e teologia                                                | _   |              | 505-510            |
| CIAPPI L., O.P., rec. a A. Decout S.J., L'acte de foi                                                  |     |              |                    |
| (Paris 1947)                                                                                           | 3   | 1950         | 311-313            |
| CIAPPI L., O.P., rec. a A. Piolanti, Dio nel mondo e nel-                                              |     |              |                    |
| l'uomo (Roma - Parigi 1959)                                                                            |     |              | 617-613            |
| CIAPPI L., O.P., rec. a A. Piolanti, Dio uomo (Roma 1964)                                              | 18  | 1965         | 237-238            |
| CIAPPI L., O.P., rec. a A. Piolanti, Il mistero della Comu-                                            |     |              |                    |
| nione dei Santi nella Rivelazione e nella Teologia                                                     | 11  | 1958         | 195-19             |
| (Roma 1957)                                                                                            | 11  | 1//0         | *// =/             |

| CIAPPI L., O.P., rec. a A. Piolanti, L'Eucaristia (Roma                                                              |    |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| 1952)                                                                                                                | 5  | 1952 | 318-320 |
| CIAPPI L., O.P., rec. a A. Piolanti, Miscellanea, 2 vv. (Roma 1963-1964)                                             | 18 |      | 367-368 |
| CIAPPI L., O.P., rec. a Corona Lateranensis, 1-4 (Roma 1959-1962)                                                    |    |      | 146-149 |
| CIAPPI L., O.P., rec. a E. Doronzo O.M.I., Tractatus dogmatici (Milwaukee 1946-1953)                                 | 8  | 1955 | 93-94   |
| CIAPPI L., O.P., rec. a F.M. Braun, La Mère des fidèles.<br>Essai de théol. joh. (Tournai - Paris 1953)              | 6  |      | 232-233 |
| CIAPPI L., O.P., rec. a F.M. Rossetti O.F.M.C., S. France-<br>sco vivo (Assisi 1952)                                 | 6  |      | 233-234 |
| CIAPPI L., O.P., rec. a F. Potenza, Il Purgatorio (trenta                                                            | 2  |      | 318-319 |
| conferenze) (Vicenza 1949) CIAPPI L., O.P., rec. a Gaetano Sanseverino nel primo                                     |    |      | 374-376 |
| CIAPPI L., O.P., rec. a J. Maritain, La persona umana e il                                                           |    |      |         |
| bene comune (Brescia 1948) CIAPPI L., O.P., rec. a J. Rohof S.C.F., La sainteté sub-                                 | 2  |      | 325-327 |
| stantielle du Christ (Fribourg S. 1952)<br>CIAPPI L., O.P., rec. a L. Jammarrone O.F.M.Cv., L'unità                  | 7  | 1954 |         |
| psicologica in Cristo (Roma 1962)<br>CIAPPI L., O.P., rec. a V.Giacchetti, Le cene di Lazzaro                        |    |      | 172-174 |
| (Firenze 1950)                                                                                                       | 3  |      | 479-480 |
| CIAPPI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                               | 4  | 1951 | 81-85   |
| CIAPPI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                               | 4  |      | 275-281 |
| CIAPPI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                               | 4  |      | 404-409 |
| CIAPPI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                               | 5  | 1952 | 105-110 |
| CIAPPI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                               | 5  | 1952 | 203-211 |
| CIAPPI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                               | 5  | 1952 | 471-473 |
| CIAPPI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                               | 6  | 1953 | 242-248 |
| CIAPPI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                               | 6  | 1953 | 349-354 |
| CIAPPI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                               | 7  | 1954 | 252-253 |
| CIAPPI L., O.P., S.S. Pio XII e S.Tommaso d'Aquino                                                                   | 8  | 1955 | 124-142 |
| CIAPPI L., Valore del simbolo nella conoscenza di Dio (I)<br>CIAPPI L., O.P., Valore del simbolo nella conoscenza di | 1  | 1948 | 49-61   |
| Dio (II) CIAPPI L., O.P., Vangelo e teologia. Rivelazione e scienza                                                  | 2  | 1949 | 233-244 |
| di Dio<br>CIAPPI L.M., O.P., Armonia di arte e di vita nel Beato                                                     | 9  | 1956 | 5-18    |
| Angelico CIARAVOLO P., In margine al XXIII congresso nazionale                                                       | 10 | 1957 | 161-176 |
| di filosofia                                                                                                         | 24 | 1971 | 214-222 |
| CIARAVOLO P., Individualità e linguaggio<br>CIARAVOLO P., La ricerca dell'assoluto in «Essere e tem-                 |    |      | 100-112 |
| po» di Heidegger                                                                                                     | 25 | 1972 | 227-234 |
| CIARAVOLO P., Note e riposti psicoteoretici in alcuni testi campanelliani                                            | 22 | 1969 | 178-181 |

| CIARAVOLO P., Ragione e socialità                                                                         | 4   | 1971 | 477-482  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| CIARAVOLO P., rec. a AA.VV., La ricerca filosofica e l'in-                                                | ~ ( | 4070 | 0.17.054 |
| segnamento (Roma 1972)                                                                                    | 26  | 19/3 | 247-251  |
| CIARAVOLO P., rec. a E. Riverso, Individuo, società e cul-                                                | 25  | 1072 | 258-259  |
| tura (Roma 1971)<br>CIOFFI L., rec. a A. Crocco, Introduzione a Boezio (Na-                               | 2)  | 19/2 | 230-237  |
| poli 1970)                                                                                                | 24  | 1971 | 236-237  |
| CIOFFI L., rec. a Abelardo, Historia calamitatum. Studio                                                  | 27  | 1//1 | 270-271  |
| critico e trad. it. (Napoli 1969)                                                                         | 24  | 1971 | 235-236  |
| CIPRIANI S., Il primato di Pietro in alcuni recenti atteg-                                                | - ' | 1/11 | 2// 2/0  |
| giamenti protestanti                                                                                      | 9   | 1956 | 433-449  |
| CISAR I., Appunti per una diagnosi del marxismo                                                           | 31  |      | 480-484  |
| CIUFFO N., O.P., Rivista delle riviste                                                                    | 8   |      | 389-395  |
| CIUFFO N.M., O.P., L'intercessine universale di Maria                                                     |     |      |          |
| Santissima                                                                                                | 11  | 1958 | 5-28     |
| CLANISI G., Un richiamo all'interiorità che non va dimen-                                                 |     |      |          |
| ticato                                                                                                    |     |      | 487-499  |
| Coccio A., Intervento (sulla rel. di U. Pellegrino)                                                       | 21  | 1968 | 139      |
| COLETTI D. di Milano, Interventi (sulla rel. di A. Mc Ni-                                                 |     |      |          |
| choll)                                                                                                    | 22  | 1969 | 354-355  |
| COLOMBO C., Prospettive conciliari per il rinnovamento                                                    |     | 1010 |          |
| della teologia morale                                                                                     | 21  | 1968 | 309-319  |
| COLONNELLO P., Gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyo-                                                | 20  | 1077 | 222 221  |
| la in una recente interpretazione                                                                         | 30  | 19// | 222-231  |
| COLONNELLO P., I problemi dell'etica oggi in un saggio di                                                 | 26  | 1002 | 85-88    |
| Pietro Piovani                                                                                            | 20  | 170) | 0)-00    |
| COLONNELLO P., Kant nelle lezioni heideggeriane di Mar-                                                   | 39  | 1986 | 345-348  |
| burgo (1925-1928)<br>COLONNELLO P., Kant, Arendt e il giudizio politico                                   |     |      | 93-97    |
| COLONNELLO P., Kant, Archite en gludizio pontico COLONNELLO P., La colpa e il tempo in Fedor Dostoevskij  |     |      | 271-297  |
| COLONNELLO P., La colpa e il tempo in redoi Dostoevski, COLONNELLO P., Lo «storicismo esistenziale», oggi |     |      | 455-462  |
| COLONNELLO P., rec. a A.M. Tripodi, Cioran metafisico                                                     | ,,, |      |          |
| dell'impossibile (L'Aquila - Roma 1987)                                                                   | 40  | 1987 | 346-348  |
| COLONNELLO P., rec. a A. Montano, Sartre. Le tensioni                                                     |     |      |          |
| inquiete della coscienza (Napoli 1984)                                                                    | 37  | 1984 | 362-364  |
| COLONNELLO P., rec. a A.Pintor Ramos, El humanismo                                                        |     |      |          |
| de Max Scheler (Madrid 1978)                                                                              | 33  | 1980 | 496-498  |
| COLONNELLO P., rec. a A. Schaff, Teoria della conoscen-                                                   |     |      |          |
| za. Logica e semantica (Bari 1977)                                                                        | 30  | 1977 | 367-369  |
| COLONNELLO P., rec. a A. Verri, G.B. Vico nella cultura                                                   |     |      |          |
| contemporanea (Lecce 1979)                                                                                | 35  | 1982 | 112-113  |
| COLONNELLO P., rec. a A. Verri, Presenza di Vico. Con-                                                    |     |      | 0 / 00   |
| fronti e paralleli (Lecce 1986)                                                                           | 43  | 1990 | 96-99    |
| COLONNELLO P., rec. a AA.VV., Le ragioni del tomismo                                                      |     | 4000 | 025 025  |
| (Milano 1979)                                                                                             | 33  | 1980 | 235-237  |
| COLONNELLO P., rec. a AA.VV., Responsabilità della cul-                                                   |     |      |          |
| tura. Studi in onore di M.A. Raschini (L'Aquila - Roma                                                    | 4.4 | 1001 | 104-106  |
| 1990)                                                                                                     | 44  | 1771 | 104-100  |
|                                                                                                           |     |      |          |

| COLONNELLO P., rec. a AA.VV., Science et métaphysique (Paris 1976)                                           | 30 | 1977 | 365-367 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| COLONNELLO P., rec. a AA.VV., Theory of being to understand reality (Lublin 1980)                            | 35 | 1982 | 110-112 |
| COLONNELLO P., rec. a B. Croce - P.Villari, Controversie sulla storia (1891-1893) (Milano 1993)              | 47 | 1994 | 112-114 |
| COLONNELLO P., rec. a B. Croce, Essays on Literature and Literary Criticism (New York 1990)                  | 44 | 1991 | 102-104 |
| COLONNELLO P., rec. a C. Scarcella, Problematiche cultur. e pedag. in J. Maritain, I (Galatina s.d.)         | 30 | 1977 | 481-482 |
| COLONNELLO P., rec. a D. Vircillo, Possibilità e orizzonte della filosofia (Catanzaro 1977)                  | 31 | 1978 | 503-505 |
| COLONNELLO P., rec. a E. Del Basso, Il fondamento teorico di alcuni aspetti cultuali secondo A. Réville (Na- | 15 | 1002 | 210-212 |
| poli 1991).  COLONNELLO P., rec. a F. Dentoni, La formazione e la                                            |    |      | 227-228 |
| probl. filosofica del primo Husserl (Roma 1977) COLONNELLO P., rec. a G. Gentile, La pedagogia, la scuo-     |    |      | 351-354 |
| la, a c. di G. Spadafora (Roma 1997)<br>COLONNELLO P., rec. a G.M. Pizzuti, Tra Kierkegaard e                |    |      |         |
| Barth: l'ombra di Nietzsche. La crisi (Venosa 1986)<br>COLONNELLO P., rec. a G. Penzo, Il superamento di     | 40 | 1987 | 344-346 |
| Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo (Roma 1987)                                                   | 41 | 1988 | 95-97   |
| COLONNELLO P., rec. a G. Penzo, Invito al pensiero di<br>Nietzsche (Milano 1990)                             | 43 | 1990 | 459-462 |
| COLONNELLO P., rec. a G. Uscatescu, Nuove prospettive filosofiche (Palermo 1992)                             | 46 | 1993 | 345-346 |
| COLONNELLO P., rec. a I. Kant, Ragione e ipocondria, a c. di P.Manganaro (Salerno 1989)                      | 44 | 1991 | 232-235 |
| COLONNELLO P., rec. a J. Haberman, Maimonides and Aquinas (New York 1979)                                    | 35 | 1982 | 373-375 |
| COLONNELLO P., rec. a J. Ortega y Gasset, Cos'è filoso-fia?, a c. di A.Savignano (Genova 1994)               | 48 | 1995 | 247-250 |
| COLONNELLO P., rec. a L. Alici, Il linguaggio come segno Una rilettura di Agostino (Roma 1976)               | 30 | 1977 | 482-483 |
| COLONNELLO P., rec. a N. Mouloud, Linguaggio e strutture. Saggi (Bari 1976)                                  | 30 | 1977 | 248-251 |
| COLONNELLO P., rec. a Novalis, Opera filosofica, I-II (Torino 1993)                                          | 47 | 1994 | 110-112 |
| COLONNELLO P., rec. a P. Giustiniani, Filosofia e religione (Napoli 1996)                                    | 50 | 1997 | 246-248 |
| Colonnello P., rec. a P.O. Kristeller, Retorica e filosofia dall'antichità al Rinascimento (Napoli 1981)     | 36 | 1983 | 376-377 |
| COLONNELLO P., rec. a P.P. Ottonello, L'enciclopedia di<br>Rosmini (L'Aquila - Roma 1992)                    | 45 | 1992 | 457-459 |
| COLONNELLO P., rec. a P.P. Ottonello, Rosmini «inattua-<br>le» (L'Aquila - Roma 1991)                        | 45 | 1992 | 457-459 |

| COLONNELLO P., rec. a P.P. Ottonello, Struttura e forme                                                |    |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|
| del nichilismo europeo. Da Lutero a Kierkegaard                                                        |    |      |            |
| (L'Aquila - Roma 1988)                                                                                 | 43 | 1990 | 99-101     |
| COLONNELLO P., rec. a R. Pititto, Linguaggio ed esperien-                                              |    |      |            |
| za religiosa (Roma 1980)                                                                               | 34 | 1981 | 502-504    |
| COLONNELLO P., rec. a S. Arcoleo, Figure e problemi della                                              |    |      |            |
| filosofia francese contemp. (Novara 1978)                                                              | 32 | 1979 | 119-120    |
| COLONNELLO P., rec. a U. Galeazzi, Ermeneutica e storia                                                |    |      |            |
| in Vico (L'Aquila - Roma 1993)                                                                         | 47 | 1994 | 229-232    |
| COLONNELLO P., rec. a U.M. Ugazio, Il probl. della morte                                               |    |      |            |
| nella filos. di Heidegger (Milano 1976)                                                                | 33 | 1980 | 112-113    |
| COLONNELLO P., rec. a V. Carcuro, La percezione intel-                                                 |    |      |            |
| lettiva rosminiana (Napoli 1979)                                                                       | 33 | 1980 | 243-244    |
| COLONNELLO P., rec. a V. Sorge, Gnoseologia e teologia                                                 |    |      |            |
| nel pensiero di E. di Gand (Napoli 1988)                                                               | 43 | 1990 | 462-463    |
| COLONNELLO P., Ritorno a Kant? Su alcuni recenti temi                                                  |    |      | /          |
| kantiani in Italia                                                                                     |    |      | 297-316    |
| COLONNELLO P., Segnalazioni bibliografiche                                                             |    |      | 118-120    |
| COLONNELLO P., Segnalazioni bibliografiche                                                             |    |      | 351-359    |
| COLONNELLO P., Segnalazioni bibliografiche                                                             |    | 1994 |            |
| COLONNELLO P., Segnalazioni bibliografiche                                                             |    |      | 252-253    |
| COLONNELLO P., Unamuno e l'esistenzialismo «cristiano»                                                 | 49 | 1996 | 449-453    |
| COLOSIO I., O.P., G. Maritain «razionalista»? (A prop. di                                              | 07 | 1074 | 70.70      |
| una rec. polemica fiorentina)                                                                          |    |      | 70-78      |
| Colosio I., O.P., Guida al lavoro scientifico                                                          | 1  | 1948 | 430-432    |
| COLOSIO I., O.P., La prima edizione americana della Som-                                               | 1  | 1040 | 00 105     |
| ma Teologica                                                                                           | 1  | 1940 | 99-105     |
| COLUCCIA G., rec. a A. Piolanti, Il mistero eucaristico                                                | 20 | 1005 | 235-237    |
| (Città del Vaticano 1984)                                                                              | 20 | 170) | 4))-4)I    |
| COMPOSTA D., Il fondamento antropologico della morale                                                  | 36 | 1093 | 259-288    |
| e del diritto secondo S. Tommaso                                                                       | 70 | 1707 | 2) /-200   |
| COMPOSTA D., Interventi (nel dibattito al IV convegno                                                  | 26 | 1973 | 387-390    |
| dell'ADIF)                                                                                             | 20 | 1717 | 701-770    |
| COMPOSTA D., Interventi (nel dibattito del VII convegno                                                | 33 | 1980 | 316-336    |
| dell'ADIF)                                                                                             |    |      | 270-279    |
| COMPOSTA D., La filosofia di fronte alla politica                                                      | "  | 1700 | 210 217    |
| Composta D., Le «inclinazioni naturali» e la fondazione                                                | 28 | 1975 | 365-370    |
| della morale                                                                                           |    | 1717 | , 0, , , , |
| COMPOSTA D., rec. a B.Mondin, Dizionario enciclopedico                                                 | 45 | 1992 | 461-463    |
| del pensiero di S.T.d'Aq. (Bologna 1991)<br>Composta D., rec. a R. Pizzorni, Giustizia e carità, 2 ed. | 17 | -//- | ,,,,,      |
| COMPOSTA D., rec. a R. Pizzottii, Giustizia e carita, 2 ed.                                            | 35 | 1982 | 243-245    |
| (Roma 1980)<br>COMPOSTA D., Studi aristotelici. Il tema del libro XII della                            |    | -/-  |            |
|                                                                                                        | 10 | 1957 | 71-90      |
| Metafisica<br>CONGAR Y., O.P., Sur le pluralisme culturel et théologique                               |    |      | 261-266    |
| Congar Y.M.J., O.P., Théologie de la catholicité                                                       | 20 |      | 285-293    |
| Conigliaro F., rec. a A. Cavadi - N. Galantino - E.                                                    |    |      |            |
| Guarneri, Alla ricerca dell'uomo (Palermo 1988)                                                        | 42 | 1989 | 214-219    |
| Guarneri, Alia ricerca deli dollo (1 alerino 1700)                                                     |    |      |            |

| CONSOLI S., Le fonti per una morale teologica nel pensie-    |     |      |          |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| ro di Daniele Concina O.P.                                   | 36  | 1983 | 40-59    |
| CONTRI S., A proposito di teologia delle realtà terrestri    |     |      | 89-94    |
| CONTRI S., Dante poeta della filosofia medievale             | 18  |      | 465-474  |
| Course S., Dante poeta della inosona medievale               | 10  | 1707 | 102 17 1 |
| CONTRI S., Il pluralismo filosofico nell'ambito di una       | 10  | 10/5 | 200 212  |
| concezione cristiana                                         | 18  | 170) | 308-313  |
| CONTRI S., L'unità del pensiero filosofico postulato es-     |     | 10/0 | 7 10 750 |
| senziale dell'unità culturale europea                        | 15  | 1962 | 742-750  |
| CONTRI S., Riflessioni sulla filosofia di Roberto Pavese, I: |     |      |          |
| La logica sintetica                                          | 19  | 1966 | 338-339  |
| COPPOLA F., rec. a M. Caleo, La città e le leggi, II: Filo-  |     |      |          |
| sofi medievali della polis (Salerno 1992)                    | 45  | 1992 | 212-215  |
| COPPOLA F., rec. a M. Caleo, Verità e certezza della do-     |     |      |          |
| nazione di Costantino (Napoli - Roma 1990)                   | 44  | 1991 | 464-465  |
| CORBINO E., La persona umana nell'economia                   |     |      | 58-68    |
| CORDOVANI M., O.P., Morale internazionale                    | 2   |      | 5-17     |
|                                                              | _   | 1/4/ | 7-11     |
| CORDOVANI M., O.P., Stabilità del dogma e progresso di       |     | 1040 | 220 220  |
| dottrina teologica                                           | 1   |      | 329-339  |
| CORDOVANI M., O.P., Teologia del Giubileo                    | 3   | 1950 | 5-14     |
| CORTESI L., rec. a A. Marchesi, Orizzonte filosofico e       |     |      |          |
| orizzonte religioso (Milano 1981)                            | 36  | 1983 | 100-102  |
| COSTANTINI C., L'arte sacra nel pensiero del P.M. Cordo-     |     |      |          |
| vani                                                         | 8   | 1955 | 261-265  |
| COTTA S., Coscienza, legge, autorità (XXIV convegno di       |     |      |          |
| Gallarate)                                                   | 23  | 1970 | 191-195  |
| COTTA S., Dimensione culturale della politica o dimen-       |     |      |          |
| sione politica della cultura?                                | 33  | 1980 | 280-297  |
| COTTA S., Risposte (agli interventi nel dibattito del VII    |     | -,00 |          |
| convegno dell'ADIF)                                          | 33  | 1980 | 316-343  |
| COTTA S., Tradizione e rivoluzione (XXVII convegno di        | ,,  | 1700 | 710-747  |
| Gallarate)                                                   | 25  | 1072 | 456-457  |
|                                                              | 2)  | 17/2 | 470-477  |
| COTTONE G., rec. a N.Incardona, Hosàytos. Controfilo-        | 22  | 1070 | 220 220  |
| sofia (Palermo 1978)                                         |     |      | 228-230  |
| CRESCINI A., L'oggetto della metafisica tomista              | 16  | 1963 | 130-143  |
| CRISCI A.U., Annotazioni al discorso metafisico di M.        |     |      |          |
| Gentile e G.R. Bacchin                                       | 30  | 1977 | 92-99    |
| Crisci A.U., Filosofia della liberazione e morte del tempo   |     |      |          |
| (a proposito di un libro di E.Severino)                      | 32  | 1979 | 344-359  |
| CRISCI A. (U.), rec. a A.G. Manno, Il criticismo kantia-     |     |      |          |
| no, 2 vv. (Bari 1975/76)                                     | 30  | 1977 | 119-120  |
| CRISCI A. (U.), rec. a A.G. Manno, La filosofia del lin-     |     |      |          |
| guaggio (Napoli 1969)                                        | 23  | 1970 | 494-495  |
| CRISCI A. (U.), rec. a A.G. Manno, Logica e scienze (Na-     |     | 17,0 | 121 122  |
| poli 1981)                                                   | 35  | 1092 | 495-497  |
| CRISCI A. (U.), rec. a AA.VV., Lo Stato e i cittadini (Na-   | ))  | 1/02 | 777-471  |
| poli 1983)                                                   | 2/  | 1002 | 225 227  |
|                                                              | 20  | 1783 | 235-237  |
| CRISCI A.U., rec. a E. Severino, Le radici della violenza    | 2.2 | 1000 | 246.246  |
| (Milano 1979)                                                | 33  | 1980 | 246-248  |

| CRISCI A.U., rec. a G.R. Bacchin, Anypotheton. Saggio di   |    |       |             |
|------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|
| filosofia teoretica (Roma 1975)                            | 29 | 1976  | 116-117     |
| CRISCI A.U., Scienza e filosofia. In che senso si può par- |    |       |             |
| lare d'un loro «oggetto»                                   | 31 | 1978  | 218-226     |
| CRISTALDI R.V., A proposito della «Metacritica» di Virgi-  |    |       |             |
| lio Melchiorre                                             | 31 | 1978  | 83-92       |
| CRISTALDI R.V., Qualche rilievo sulla problematica del     |    |       |             |
| «finito»                                                   | 29 | 1976  | 92-97       |
| CRISTALDI R.V., rec. a A. Bausola, Libertà e responsabili- |    |       |             |
| tà (Milano 1980)                                           | 34 | 1981  | 240-243     |
| CRISTALDI R.V., rec. a A. Bausola, Natura e progetto del-  |    |       |             |
| l'uomo. Riflessioni (Milano 1977)                          | 32 | 1979  | 211-213     |
| CRISTALDI R.V., rec. a B. Spaventa, Psiche e metafisica, a |    |       |             |
| c. di D. D'Orsi (Messina - Firenze 1978)                   | 32 | 1979  | 368-370     |
| CRISTALDI R.V., rec. a E. Del Basso, Translatio perennis   |    |       |             |
| (Napoli 1977)                                              | 30 | 1977  | 369-370     |
| CRISTALDI R.V., rec. a G. Palermo, L'itinerario di un'ani- |    |       |             |
| ma «De anima» di Cassiodoro (Catania 1978)                 | 32 | 1979  | 374-375     |
| CRISTALDI R.V., rec. a S. Bettinelli, Risorgimento d'Ita-  | -  |       |             |
| lia dopo il Mille (Ravenna s.d.)                           | 30 | 1977  | 375-376     |
| CRISTALDI S., rec. a G. Marcel, Dialogo sulla speranza, a  |    |       |             |
| c. di E. Piscione (Roma 1984)                              | 37 | 1984  | 364-366     |
| CROCCO A., Il «Liber de anima» di Cassiodoro               |    |       | 133-168     |
| CROCCO A., Il «Psalterium decem cordarum» di G. da         |    |       |             |
| Fiore. Rilievi critici su una recente traduzione italiana  | 37 | 1984  | 224-227     |
| CROCCO A., La concezione sapienziale della filosofia in    |    |       |             |
| Boezio                                                     | 34 | 1981  | 385-395     |
| CROCCO A., La metodologia filosofica di Abelardo           | -  |       | 257-269     |
| CROCCO A., La metodología filosofica di S. Agostino        |    | 1973  |             |
| CROCCO A., rec. a B.M. D'Ippolito, All'ombra della tecni-  |    | -,,,  |             |
| ca. Scienza e critica (Napoli 1981)                        | 35 | 1982  | 368-370     |
| CROCCO A., rec. a F. Coppola, Esperienza e valore nel      |    |       |             |
| pensiero di J. Dewey (Napoli 1978)                         | 35 | 1982  | 116-119     |
| CROCCO A., rec. a G.F. D'Andrea, Marmora cineres et        |    |       |             |
| nihil (Napoli 1982)                                        | 36 | 1983  | 237-238     |
| CROCCO A., rec. a M. Gigante, Genesi e struttura dell'at-  |    |       |             |
| to libero in S. Tommaso (Napoli 1980)                      | 34 | 1981  | 238-240     |
| Cuffari G., Essere, storia e linguaggio nell'ermeneutica   |    | -,    |             |
|                                                            | 37 | 1984  | 29-53       |
| di H.G. Gadamer                                            | ,  | 2,0.  | 7           |
| Di A D. I. funciono acciale della proprietà privata        | 2  | 1949  | 103-107     |
| D'AGNESE R., La funzione sociale della proprietà privata   | _  | -/ // |             |
| D'AGOSTINO F., Ancora sulla razionalità del diritto natu-  | 36 | 1983  | 337-343     |
| rale. L'esempio dei diritti dell'uomo                      |    |       | 129-165     |
| D'AGOSTINO F., Appunti per una teoria dell'epikeia         |    |       | 301-306     |
| D'AGOSTINO N., Socialità ed evoluzione psicologica         | 1) | 1/02  | , , , , , , |
| D'ALARIO V., rec. a V. Carcuro, Estetica e arte in A.      | 26 | 1973  | 122-124     |
| Rosmini (Napoli 1971)                                      | 20 | 2713  | '           |

| D'AMATO A., O.P., Bombologno de Musolinis da Bolo-                 |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| gna. Notizie bio-bibliografiche                                    | 1   | 1948 | 75-90   |
| D'AMATO A., O.P., Bombologno de Musolinis da Bolo-                 |     |      |         |
| gna (continuazione)                                                | 1   | 1948 | 232-252 |
| D'AMATO A., O.P., In tema di pedagogia religiosa                   | 2   | 1949 | 109-118 |
| D'AMATO A., O.P., L'Immacolata e Satana                            | 7   | 1954 | 528-542 |
| D'AMATO A., O.P., L'origine dello Studio domenicano e              |     |      |         |
| l'Università di Bologna (I)                                        | 1   | 1948 | 387-406 |
| D'AMATO A., O.P., L'origine dello Studio domenicano e              |     |      |         |
| l'Università di Bologna (II)                                       | 2   | 1949 | 245-268 |
| D'AMATO A., O.P., rec. a M.H. Vicaire O.P., S. Domini-             |     |      |         |
| que de Caleruega (Paris 1955)                                      | 8   | 1955 | 646-647 |
| D'AMBRA M., rec. a A. Ales Bello, La fenomenologia del-            |     | -/// | 0.00    |
| l'essere umano (Roma 1992)                                         | 45  | 1992 | 469-471 |
|                                                                    | 77  | 1//2 | 707-771 |
| D'AMORE B., (O.P.) Intervento (nel dibattito al IV conve-          | 24  | 1073 | 423-424 |
| gno dell'ADIF)                                                     | 20  | 17/) | 427-424 |
| D'AMORE B., Cultura e civiltà cristiana in una visuale             | 2.4 | 1001 | 150 150 |
| tomistica                                                          | 54  | 1981 | 150-159 |
| D'Amore B., Il problema dell'essere e del dover essere             | ~~  | 1074 | 3/0.370 |
| nel pensiero di S. Tommaso                                         | 27  | 19/4 | 360-378 |
| D'AMORE B., Il ruolo della ragione nella fondazione della          |     | 1000 |         |
| morale e le nuove scienze umane                                    |     |      | 313-336 |
| D'AMORE B., L'antropologia filosofica                              | 30  | 1977 | 5-23    |
| D'AMORE B., L'insufficienza dell'epistemologia marxista            |     |      |         |
| nella valutazione critica di K. Popper                             | 31  | 1978 | 476-479 |
| D'AMORE B., La filosofia cristiana, oggi (Presupposti ne-          |     |      |         |
| cessari per un'adeguata comprensione)                              | 31  | 1978 | 275-295 |
| D'Amore B., Notizie di cronaca                                     | 3   | 1950 | 510-524 |
| D'AMORE B., O. P., Il P.M. Michele Browne maestro                  |     |      |         |
| generale dei domenicani                                            | 8   | 1955 | 117-123 |
| D'AMORE B., O.P., «Autorità e libertà» al IV incontro              |     |      |         |
| internazionale di cultura europea                                  | 13  | 1960 | 429-450 |
| D'AMORE B., O.P., «Ermeneutica e tradizione» al III col-           |     |      |         |
| loquio internazionale sulla demitizzazione                         | 16  | 1963 | 587-591 |
| D'AMORE B., O.P., «Filosofia ed esperienza religiosa» al           |     |      |         |
| XV conv. dei filosofi cristiani a Gallarate (I)                    | 13  | 1960 | 574-589 |
| D'AMORE B., O.P., «Filosofia ed esperienza religiosa» al           |     | -,00 |         |
| XV conv. dei filosofi cristiani a Gallarate (II)                   | 14  | 1961 | 63-82   |
| D'AMORE B., O.P., «I fondamenti dell'estetica» al conve-           | - ' | 1701 | 0, 02   |
| gno di Gallarate                                                   | 4   | 1951 | 488-518 |
| D'AMORE B., O.P., «I problemi dell'uomo nel mondo                  | 7   | 1//1 | 700-710 |
| contemporaneo» alla sett. di studio di Cosenza                     | 13  | 1940 | 263-271 |
| D'AMORE B., O.P., «I valori dell'uomo nel mondo con-               | 1)  | 1900 | 20)-2/1 |
|                                                                    | 12  | 1050 | 470 400 |
| temporaneo» tema della sett. di studio di Napoli                   | 12  | 1727 | 478-488 |
| D'AMORE B., O.P., «Il mondo di domani» in un conve-                | 17  | 10/2 | E(2 E2( |
| gno internazionale di studiosi a Perugia                           | 16  | 1963 | 562-586 |
| D'AMORE B., O.P., «Il mondo» tema del XIV convegno<br>di Gallarate | 10  | 1075 | 221212  |
| ui Ganarate                                                        | 12  | 1909 | 324-343 |
|                                                                    |     |      |         |

| D'AMORE B., O.P., «Il problema della scienza» al IX con-                                                                                               | 7  | 1954 | 53-72   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| vegno di Gallarate (I)<br>D'Amore B., O.P., «Il problema della scienza» al IX con-                                                                     |    |      |         |
| vegno di Gallarate (II) D'Amore B., O.P., «Il problema psicologico» in una set-                                                                        | 7  | 1954 | 314-335 |
| timana di studio a Roma D'Amore B., O.P., «Il volto della cultura italiana e tedesca del secondo Dopoguerra» al III convegno inter-                    | 10 | 1957 | 130-135 |
| nazionale di studi italo-tedeschi di Merano<br>D'AMORE B., O.P., «L'educazione estetica» al V° conve-                                                  | 16 | 1963 | 459-467 |
| gno di Scholè D'Amore B., O.P., «L'educazione sociale» al VII conve-                                                                                   | 11 | 1958 | 329-336 |
| gno di Scholè  D'Amore B., O.P., «L'unificazione europea» al V° con-                                                                                   | 15 | 1962 | 134-148 |
| vegno internazionale di Bolzano D'AMORE B., O.P., «La storiografia nel mondo italiano ed in quello tedesco» al IV convegno internazionale              | 14 | 1961 | 479-502 |
| di studi italo-tedeschi di Merano D'AMORE B., O.P., «Persona e società» alla settimana                                                                 | 16 | 1963 | 468-485 |
| scientifico-filosofica di Salerno<br>D'AMORE B., O.P., «Persona umana e ordinamento socia-                                                             | 11 | 1958 | 189-194 |
| le nel mondo contemporaneo» alla settimana scienti-<br>fico-filosofica di Napoli                                                                       | 11 | 1958 | 181-188 |
| D'AMORE B., O.P., «Poteri e limiti della scienza, significato e compito della filosofia oggi» D'AMORE B., O.P., «Sociologia e filosofia» al XIX conve- | 19 | 1966 | 508-511 |
| gno di studi filosofici di Gallarate D'AMORE B., O.P., «Tempo ed eternità» al XX convegno                                                              | 18 | 1965 | 186-200 |
| di studi filosofici di Gallarate                                                                                                                       | 19 |      | 317-337 |
| D'AMORE B., O.P., A proposito di poligenismo<br>D'AMORE B., O.P., Alla ricerca d'un principio unitario                                                 | 1  | 1948 | 420-421 |
| nel pensiero di Seneca<br>D'AMORE B., O.P., Attività intellettiva e intuizione nel-                                                                    |    |      | 406-421 |
| l'esperienza religiosa                                                                                                                                 |    |      | 103-119 |
| D'AMORE B., O.P., Autorità e libertà D'AMORE B., O.P., Coesistenza e cultura nel mondo contemporaneo (tema del III Congresso internazionale            |    |      | 321-341 |
| degli scrittori cattolici D'AMORE B., (O.P.), Coscienza morale e coscienza psico-                                                                      |    |      | 264-268 |
| logica                                                                                                                                                 | 23 | 1970 | 208-216 |
| D'AMORE B., O.P., Cronaca di famiglia D'AMORE B., O.P., Cronaca di un convegno domenicano                                                              | 8  | 1955 | 632-634 |
| sull'insegnamento nei nostri Studi oggi D'AMORE B., O.P., Educazione alla pace (pace politica e                                                        | 17 | 1964 | 133-142 |
| pace cristiana) D'AMORE B., O.P., Fenomenologia religiosa e fenomeno-                                                                                  | 19 | 1966 | 294-308 |
| logia filosofica                                                                                                                                       | 17 |      | 445-456 |
| D'AMORE B., O.P., Filosofia e religione oggi                                                                                                           | 4  | 1951 | 439-456 |

| D'AMORE B., O.P., Finalità e intenzioni del I congresso     |    |      |         |
|-------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| internazionale dei letterati cattolici                      | 15 | 1962 | 571-577 |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una    |    |      |         |
| settimana filosofica a Roma                                 | 9  | 1956 | 222-234 |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo. Pre-     |    | 1,,, |         |
|                                                             | 9  | 1056 | 289-291 |
| sentazione                                                  | 7  | 1770 | 207-271 |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'uomo nel mondo con-       |    |      |         |
| temporaneo (una settim. scientfilos. a Pescara)             | 11 |      | 442-447 |
| D'AMORE B., O.P., I valori del Vangelo                      | 8  | 1955 | 350-359 |
| D'AMORE B., O.P., Il «II congresso internaz. degli scrit-   |    |      |         |
| tori cristiani» (Bologna 27-30 sett. 1964)                  | 17 | 1964 | 143-145 |
| D'AMORE B., O.P., Il congresso internazionale rosminia-     |    |      |         |
|                                                             | 8  | 1055 | 626-632 |
| no di Stresa                                                | 0  | 1900 | 020-072 |
| D'AMORE B., O.P., Il convegno dei professori di filosofia   |    | 4055 | 01/0/1  |
| dei seminari d'Italia                                       | 10 | 195/ | 246-264 |
| D'AMORE B., O.P., Il movimento di Gallarate (i dieci        |    |      |         |
| convegni: dal 1945 al 1954)                                 | 9  | 1955 | 83-97   |
| D'AMORE B., O.P., Il problema dei rapporti tra scienza e    |    |      |         |
| filosofia                                                   | 1  | 1948 | 35-48   |
| D'AMORE B., O.P., Il problema del fondamento nella          |    | 27.0 | ,,      |
| metafisica di S.Tommaso                                     | 26 | 1073 | 463-469 |
|                                                             |    |      |         |
| D'AMORE B., O.P., Il problema della filosofia, oggi (I)     | 6  |      | 207-226 |
| D'AMORE B., O.P., Il problema della filosofia, oggi (II)    | 6  | 1953 | 305-339 |
| D'AMORE B., O.P., Il problema psicologico nel pensiero      |    |      |         |
| contemporaneo in una settimana scientifico-filosofica       |    |      |         |
| all'Università di Bari                                      | 11 | 1958 | 94-98   |
| D'AMORE B., O.P., Il significato della filosofia nella for- |    |      |         |
| mazione di un'Europa unita                                  | 15 | 1962 | 751-758 |
| D'AMORE B., O.P., Il V convegno internazionale di studi     |    | -,   | .,,     |
| italo-tedeschi di Merano                                    | 17 | 1964 | 416-432 |
| D'AMORE B., O.P., Il XII congresso internazionale di fi-    | 17 | 1707 | 710-772 |
|                                                             | 10 | 1050 | 202 220 |
| losofia (Venezia 12-18 settembre 1958)                      | 12 | 1929 | 202-220 |
| D'AMORE B., O.P., In memoria del Rev.mo P.M. Emma-          |    |      |         |
| nuele Suarez Maestro G. dei domenicani                      | 7  |      | 257-260 |
| D'Amore B., O.P., In memoria di Ugo Redanò                  | 18 | 1965 | 314-320 |
| D'AMORE B., O.P., In tema di valori (parole di presenta-    |    |      |         |
| zione)                                                      | 13 | 1960 | 5-9     |
| D'AMORE B., (O.P.), Intervento (nel dibattito del VII       |    |      |         |
| convegno dell'ADIF)                                         | 33 | 1980 | 3.45    |
| D'AMORE B., O.P., Intervento (sulla rel. di C.Fabro)        |    |      | 328-329 |
| D'AMORE B. O.P. L'incorporate noi postri Studi anci         | 22 | 1707 | 140-141 |
| D'AMORE B., O.P., L'insegnamento nei nostri Studi oggi      | 47 | 40/4 |         |
| (Premessa)                                                  | 17 | 1964 |         |
| D'AMORE B., O.P., La fenomenologia e le sue aporie          | 9  | 1956 | 151-170 |
| D'AMORE B., O.P., La filosofia davanti al problema del-     |    |      |         |
| l'esistenza di Dio nel «Les deux sources de la morale       |    |      |         |
| et de la réligion» di Enrico Bergson                        | 4  | 1951 | 248-263 |
| D'AMORE B., O.P., La filosofia e i problemi delle scienze   | 7  |      | 280-288 |
| D'AMORE B., O.P., La filosofia e il Vangelo                 | 8  |      | 266-285 |
|                                                             | 3  | 1/// | 200-20) |

| D'AMORE B., O.P., La metafisica del nulla e dell'essere di |      |      |         |
|------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| M. Heidegger                                               | 9    | 1956 | 335-369 |
| D'AMORE B., O.P., La natura del male                       |      | 1952 | 358-380 |
| D'AMORE B., O.P., La ragione umana nel problema mo-        |      |      |         |
| rale                                                       | 3    | 1950 | 15-27   |
|                                                            |      | 1//0 | 17 21   |
| D'AMORE B., O.P., La religione come storia e futuro del-   | 25   | 1072 | 50-58   |
| l'uomo                                                     | 2)   | 17/2 | 70-70   |
| D'AMORE B., O.P., La scienza e la filosofia di oggi dinan- | 4.4  | 1050 | 00.04   |
| zi al problema di Dio (convegno di Assisi)                 | 11   | 1958 | 89-94   |
| D'AMORE B., O.P., La settimana filosofica di Genova su     |      |      |         |
| «I valori dell'uomo nel mondo contemporaneo»               | 12   | 1959 | 102-111 |
| D'AMORE B., O.P., La settimana scientifico-filosofica sul  |      |      |         |
| tema «I valori dell'uomo» a Salerno                        | 12   | 1959 | 489-495 |
| D'AMORE B., O.P., La solitudine dell'uomo nel nostro       |      |      |         |
| tempo (Premessa)                                           | 15   | 1962 | 5-8     |
| D'AMORE B., O.P., La struttura della metafisica classica   | 1    |      | 340-353 |
| D'AMORE B., O.P., Le scienze dell'uomo e la morale         | 22   |      | 567-579 |
| D'AMORE B., O.P., Le scienze den donno e la morale         | 21   | 1968 |         |
| D'AMORE B., O.P., Motivi di un convegno                    | 21   | 1700 | 7-17    |
| D'AMORE B., O.P., Motivi per la difesa d'una più stretta   | 2    | 1040 | 203-218 |
| unione tra scienza e filosofia (I)                         | 2    | 1747 | 20)-210 |
| D'AMORE B., O.P., Motivi per la difesa d'una più stretta   | ^    | 1040 | 424 450 |
| unione tra scienza e filosofia (II)                        | 2    |      | 424-450 |
| D'AMORE B., O.P., Notiziario                               |      |      | 206-209 |
| D'AMORE B., O.P., Notiziario                               |      |      | 330-332 |
| D'AMORE B., O.P., Notiziario                               | 15   |      | 336-340 |
| D'AMORE B., O.P., Notizie di cronaca                       | 1    |      | 474-482 |
| D'AMORE B., O.P., Notizie di cronaca                       | 2    | 1949 | 565-581 |
| D'AMORE B., O.P., Persona e società                        | 4    | 1951 | 97-107  |
| D'AMORE B., O.P., Psicologia sperimentale e psicologia     |      |      |         |
| razionale                                                  | 11   | 1958 | 130-134 |
| D'AMORE B., O.P., Punti e spunti di un'aporetica della     |      |      |         |
| D'AMORE D., O.F., Funti e spunti di un aporecieu della     | 15   | 1962 | 522-537 |
| comunicazione (I)                                          | 17   | 1/02 | <i></i> |
| D'AMORE B., O.P., rec. a Il libro di Geremia. Introd. e    | 10   | 1957 | 289-290 |
| comm. di P.G.Vittonatto O.P. (Torino s.d.)                 | 10   | 1/// | 207-270 |
| D'AMORE B., O.P., rec. a M. Sancipriano, L'evoluzione      | 17   | 1064 | 149-151 |
| ideale, 2 ed. (Brescia 1961)                               | 1/   | 1704 | 147-171 |
| D'AMORE B., O.P., rec. a S. Tommaso d'Aq., La Somma        | 4 == | 10/1 | 270 270 |
| Teologica, vol.X: Le virtù (Firenze 1963)                  | 17   | 1964 | 278-279 |
| D'AMORE B., O.P., rec. a U.A. Padovani, Il fondamento e    |      |      |         |
| il contenuto della morale (Milano 1947)                    | 2    | 1949 | 507-508 |
| D'AMORE B., O.P., rec. a V.Passeri Pignoni, Arte e vita    |      |      |         |
| nel mondo contemporaneo (Bologna 1960)                     |      |      | 152-154 |
| D'AMORE B., O.P., Riflessioni sul tempo                    | 19   | 1966 | 42-53   |
| D'AMORE B., O.P., Storicità e relativismo nel pensiero     |      |      |         |
| City City over 200                                         | 21   | 1968 | 439-457 |
| filosofico europeo                                         |      |      | 389-418 |
| D'AMORE B., O.P., Tradizione e rivoluzione                 | 24.7 | -/,- | ,       |
| D'AMORE B., O.P., Un tentativo di collaborazione tra i     | 21   | 1968 | 270-273 |
| professori di filosofia dei Seminari e delle Università    | 21   | 1700 |         |

| D'AMORE B., O.P., Una libera discussione sul pensiero di<br>Roberto Pavese                                  | 16  | 1963 | 97-106  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| D'AMORE B., O.P., Una rettifica per il prof. Ottaviano sul                                                  | 3   |      | 297-304 |
| problema della fondazione della morale<br>D'Amore B., O.P., Una settimana di studi su «Il proble-           |     |      |         |
| ma psicologico» all'Università di Bologna<br>D'AMORE B., O.P., Una settimana di studio su «Il proble-       | 10  | 1957 | 264-267 |
| ma pedagogico» all'Università di Napoli<br>D'AMORE B., O.P., Una settimana di studio sull'esisten-          | 10  | 1957 | 123-130 |
| zialismo all'Università di Napoli                                                                           | 9   | 1956 | 234-241 |
| D'AMORE B., O.P., Una solenne commemorazione cice-                                                          | 11  | 1058 | 326-328 |
| roniana a Salerno                                                                                           |     |      | 69-82   |
| D'AMORE B., O.P., Verità e libertà                                                                          | 1)  | 1700 | 07-02   |
| D'AMORE B., rec. a R. Passeri, Bologna. Piccola storia di<br>una città (Bologna 1981)                       | 35  | 1982 | 375     |
| D'AMORE B., rec. a R. Passeri, Quelli di Oliveto (Bolo-                                                     |     |      |         |
| gna 1972)                                                                                                   | 26  | 1973 | 125-126 |
| D'AMORE B., S. Tommaso d'Aq. nel suo VII centenario.                                                        |     |      |         |
| Un congresso internazionale                                                                                 | 25  | 1972 | 354-356 |
| D'AMORE B., Scienza e filosofia nei contemporanei neo-                                                      |     |      |         |
| scolastici                                                                                                  | 1   | 1948 | 167-185 |
| D'ELIA F., Componente mistica e senso della storia nella                                                    |     |      |         |
| «conversio» di Cassiodoro                                                                                   |     |      | 84-90   |
| D'ELPIDIO R., O.P., Rivista delle riviste                                                                   | -   |      | 305-307 |
| D'URSO G., O.P., Il pensiero di S. Caterina e le sue fonti                                                  | 7   | 1954 | 335-388 |
| DA VIA G., Orientamenti della scienza. La materia e l'ato-                                                  |     |      |         |
| mismo                                                                                                       | 12  | 1959 | 360-364 |
| DAFFARA M., O.P., Considerazioni sulla cost. ap. «Muni-                                                     |     |      |         |
| ficentissimus Deus» di Pio papa XII                                                                         | 3   |      | 391-397 |
| DAFFARA M., O.P., La quarta via di S. Tommaso                                                               | 5   | 1952 | 5-30    |
| DAFFARA M., O.P., La teologia come scienza nella Som-                                                       | _   |      |         |
| ma Teologica di S. Tommaso                                                                                  |     |      | 12-22   |
| DAL PRA M., Marxismo e cristianesimo                                                                        | 31  | 1978 | 406-417 |
| DAL PRA M., Risposte (agli interventi nel dibattito del VI                                                  |     |      |         |
| convegno dell'ADIF)                                                                                         | 31  | 19/8 | 436-440 |
| DALLEDONNE A., Interventi (nel dibattito al IV convegno                                                     | 0.1 |      | .=      |
| dell'ADIF)                                                                                                  |     |      | 371-422 |
| DANIÉLOU J., S.J., Le pluralisme de la pensée                                                               | 19  | 1966 | 11-23   |
| DE ANDREA M., O.P., Astrazione e conoscenza razionale                                                       |     |      |         |
| della realtà concreta nella noetica aristotelico-tomisti-                                                   |     |      |         |
| ca (I)                                                                                                      | 9   | 1956 | 19-32   |
| DE ANDREA M., O.P., Astrazione e conoscenza razionale                                                       |     |      |         |
| della realtà concreta nella noetica aristotelico-tomi-                                                      |     |      |         |
| stica (II)                                                                                                  | 9   |      | 178-190 |
| DE ANDREA M., O.P., Il razionalismo di P. Pomponazzi<br>De Andrea S., O.P., In memoria di un grande tomista | 3   | 1950 | 46-68   |
| (P. Gallo M. Manser O.P.)                                                                                   | 3   | 1950 | 366-372 |

| DE ANDREA S., O.P., L'enciclica «Humani Generis» e il       |     |       |         |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| ritorno alla ragione                                        | 4   | 1951  | 5-26    |
| DE ANDREA S., O.P., La critica tomistica della realtà       | 1   | 1948  | 205-225 |
| DE ANDREA S., O.P., La metafisica della forma di L. Ste-    |     |       |         |
| fanini                                                      | 3   | 1950  | 286-292 |
| DE ANDREA S., O.P., Le «tertia via» e le sue difficoltà     | 2   |       | 18-45   |
| DE ANDREA S., O.P., Note alle «Annotazioni alla tertia      |     | ., ,, | 20 15   |
| via»                                                        | 3   | 1950  | 293-296 |
| DE ANDREA S., O.P., rec. a G. Bianca, La credenza come      |     | 2,,,, |         |
| fondamento (Catania 1948)                                   | 3   | 1950  | 109-111 |
| DE ANDREA S., O.P., rec. a G. Bianca, La filosofia morale   |     | 1//0  | 10/-111 |
| nei sistemi immanentistici (Catania 1948)                   | 3   | 1950  | 108-109 |
|                                                             |     | 1//0  | 100-107 |
| DE ANDREA S., O.P., rec. a G. Bonafede, Storia della fi-    | 4   | 1051  | 73-74   |
| losofia greco-romana (Firenze 1949)                         | 7   | 1771  | 17-17   |
| DE ANDREA S., O.P., rec. a G.M. Manser O.P., Das We-        | 3   | 1050  | 323-325 |
| sen des Thomismus, 3 ed. (Freiburg 1949)                    | )   | 1770  | 743-747 |
| DE ANDREA S., O.P., rec. a S. Alberghi, Le antinomie del    | 2   | 1040  | 500 511 |
| pensiero crociano (Faenza 1947)                             | 2   |       | 509-511 |
| DE ANDREA S., O.P., Rivista delle riviste                   | 3   |       | 488-493 |
| DE ANDREA S., O.P., Rivista delle riviste                   | 6   |       | 121-128 |
| DE ANDREA S., O.P., Rivista delle riviste                   | 6   |       | 248-249 |
| DE BERNARDI P., Pirrone e i maestri indiani                 |     |       | 83-102  |
| DE BERNARDI P., Pirronismo, medicina e scetticismo          | 46  | 1993  | 191-214 |
| DE BERNARDI P., Socrate. Il demone e il risveglio. Sul      |     | 4000  | 105 113 |
| senso dell'etica socratica                                  |     |       | 425-443 |
| DE BERNARDI P., Timone di Fliunte e il pirronismo           |     |       | 93-103  |
| DE CAROLIS M., Metafisica e tecnica in Heidegger            | 31  | 1978  | 330-346 |
| DE CRESCENZO G., I valori nella husserliana filosofia della |     |       |         |
| storia                                                      |     |       | 427-429 |
| DE DOMINICIS E., Etica e linguaggio in A.J. Ayer            | 32  | 1979  | 101-108 |
| DE DOMINICIS E., rec. a Dizionario di filosofia contempo-   |     |       |         |
| ranea (Assisi 1979)                                         | 34  | 1981  | 234-238 |
| DE DOMINICIS E., rec. a E. Balducci, Le ragioni della       |     |       |         |
| speranza (Roma 1977)                                        | 32  | 1979  | 232-235 |
| DE DOMINICIS E., rec. a K. Jaspers - H.Zahrnt, Filosofia    |     |       |         |
| e fede nella rivelazione (Brescia 1971)                     | 31  | 1978  | 355-359 |
| DE DOMINICIS E., rec. a K. Jaspers, Sulla verità (Antolo-   |     |       |         |
| gia di brani scelti) (Brescia 1972)                         | 31  | 1978  | 499-502 |
| DE DOMINICIS E., rec. a P. Ganne, Quella speranza che è     |     |       |         |
| in noi (Roma 1973)                                          | 32  | 1979  | 497-500 |
| DE DOMINICIS E., rec. a P. Masset, Speranza marxista,       |     |       |         |
| speranza cristiana (Roma 1978)                              | 32  | 1979  | 360-362 |
| DE FALCO E., La risposta di S. Agostino alle critiche con-  |     |       |         |
| tro il cristianesimo                                        | 47  | 1994  | 477-482 |
| DE FALCO E., rec. a Atti del conv. naz. su «Il quinto cent. |     |       |         |
| della scop. dell'America» (Napoli 1993)                     | 47  | 1994  | 235-238 |
| DE FINANCE J., rec. a A. Lambertino, Max Scheler. Fon-      |     |       |         |
| dazione fenom. dell'etica (Firenze 1977)                    | 31  | 1978  | 235-237 |
| dazione fenom. dell'effea (Thefize 1777)                    | 7 - |       |         |

| DE FINANCE J., Ricerca del fondamento della moralità         | 28 | 1975 | 288-312 |
|--------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| DE FINANCE J., S.J., Filosofia e antropologia                | 22 | 1969 | 525-529 |
| DE GENNARO I., rec. a AA.VV., Individuo e rapporto           |    |      |         |
| comunitario nell'Europa alle soglie del terzo millen-        |    |      |         |
| nio (Merano 1996)                                            | 49 | 1996 | 470-472 |
| DE GIORGIS E., Pittura e teologia. A proposito di un sag-    |    |      |         |
| gio recente                                                  | 38 | 1985 | 331-335 |
| DE LUCA P., O.P., Il mondo e l'Occidente                     | 8  | 1955 | 496-508 |
| DE LUCA P., O.P., Mete e vie della comunità internazio-      |    |      |         |
| nale (note e commenti in margine a due recenti di-           |    |      |         |
| scorsi pontifici (I)                                         | 7  | 1954 | 301-313 |
| DE LUCA P., O.P., Mete e vie della comunità internazio-      |    |      |         |
| nale (note e commenti in margine a due recenti di-           |    |      |         |
| scorsi pontifici) (II)                                       | 8  | 1955 | 47-59   |
| DE LUCA P., O.P., rec. a A. Sonelli, La filosofia nei secoli |    |      |         |
| (Milano 1957)                                                | 10 | 1957 | 284-287 |
| DE MARCO G., rec. a S.F. Di Zenzo, Da Sofia a Berenice.      |    |      |         |
| Presupp. culturali nella D.Commedia (Napoli 1984)            | 39 | 1986 | 241-242 |
| DE ROSA D., Il concetto della storia nel pensiero di Co-     |    |      |         |
| luccio Salutati                                              | 32 | 1979 | 458-477 |
| DE ROSA G., Il XV centenario del concilio ecumenico di       |    |      |         |
| Calcedonia                                                   | 4  | 1951 | 289-308 |
| DE ROSA G., La SS.Eucaristia nella moderna letteratura       |    |      |         |
| teologica dell'Oriente cristiano                             | 6  | 1953 | 40-62   |
| DE ROSA G., Le prove tomistiche della esistenza di Dio e     |    |      |         |
| la critica del prof.C. Ottaviano                             | 3  | 1950 | 461-478 |
| DE ROSA M., Cristo centro della storia della salvezza in     |    |      |         |
| Oscar Cullmann                                               | 35 | 1982 | 461-474 |
| DE SANTIS L., rec. a H. Schuermann, Il vangelo di Luca,      |    |      |         |
| I (Brescia 1983)                                             | 36 | 1983 | 499-500 |
| DE SANTIS L., rec. a O. da Spinetoli, Luca. Il Vangelo dei   |    |      |         |
| poveri (Assisi 1982)                                         | 36 | 1983 | 484-486 |
| DE SIMONE G., rec. a P. Coda, Il negativo e la Trinità:      |    |      |         |
| ipotesi su Hegel (Roma 1987)                                 | 42 |      | 94-96   |
| DE SIMONE L., Guglielmo di Saint-Thierry                     | 2  |      | 451-469 |
| DE SIMONE L., S. Agostino e l'agostinismo medievale          | 8  | 1955 | 5-17    |
| DE TOMMASO A., rec. a G.De Rosa, Analisi crit. di un         |    |      |         |
| singolare saggio di cristologia (Divus Thomas 1988)          | 43 | 1990 | 109-110 |
| Degl'Innocenti U., O.P., Difesa della metafisica pe-         |    |      |         |
| renne                                                        | 8  | 1955 | 307-315 |
| DEGL'INNOCENTI U., O.P., rec. a I. Di Napoli, Manuale        |    |      |         |
| philosophiae, 4 vv. (Torino 1950-51)                         | 4  | 1951 | 529-531 |
| DEGL'INNOCENTI U., O.P., rec. a L.J.Fanfani, Manuale         |    |      |         |
| Theologiae moralis, 4 vv. (Romae 1949-51)                    | 4  | 1951 | 527-529 |
| DEGL'INNOCENTI U., O.P., rec. a W.R. O'Connor, The           |    |      |         |
| eternal Quest. The theaching of St. Thomas Aquinas           |    |      |         |
| on the natural desire for God (New York ecc. 1947)           | 5  |      | 458-464 |
| DEL BASSO E., Il «De conscientia» di Pietro di Celle         | 23 | 1970 | 26-40   |
|                                                              |    |      |         |

| DEL BASSO E., rec. a A.G. Manno, Il problema di Dio nei                                                      |         |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|
| grandi pensatori (Cassino 1986)                                                                              | 40      | 1987 | 115-116   |
| DEL BASSO E., rec. a A. Milano, Persona in teologia. Alle                                                    |         |      | - / /-    |
| origini del significato di persona (Napoli 1984)                                                             | 38      | 1985 | 367-369   |
| DEL BASSO E., rec. a A.V. Nazzaro, Esordio e chiusa delle                                                    | 20      | 1075 | 507 500   |
| omelie esam. di Ambrogio (Roma 1974)                                                                         | 28      | 1970 | 507-508   |
| DEL BASSO E., rec. a A.V. Nazzaro, Il «De pallio» di                                                         | 27      | 1074 | 122-123   |
| Tertulliano (Napoli 1972)<br>DEL BASSO E., rec. a AA.VV., L'anima, a c. di A.G.Manno                         | 21      | 17/4 | 122-12)   |
| (Napoli 1979)                                                                                                | 34      | 1981 | 363       |
| DEL BASSO E., rec. a C. Grimaldi, Memorie di un anticu-                                                      | 74      | 1701 | 707       |
| rialista del Settecento (Firenze 1964)                                                                       | 18      | 1965 | 375-377   |
| Del Basso E., rec. a C. Russo Mailler, Il senso medievale                                                    |         |      |           |
| della morte nei carmi epitaffici dell'Italia meridionale                                                     |         |      |           |
| fra VI e XI secolo (Napoli 1981)                                                                             | 34      | 1981 | 500-502   |
| DEL BASSO E., rec. a G. Casertano, La nascita della filo-                                                    |         |      |           |
| sofia vista dai Greci (Napoli 1977)                                                                          | 31      | 1978 | 360-361   |
| DEL BASSO E., rec. a G. Casertano, Natura e istituzioni                                                      | 0 /     | 4072 | 020 041   |
| umane nelle dottrine dei sofisti (Napoli - Firenze 1971)                                                     | 26      | 19/3 | 239-241   |
| DEL BASSO E., rec. a G. Casertano, Parmenide. Il meto-                                                       | 33      | 1000 | 492-493   |
| do, la scienza, l'esperienza (Napoli 1978)                                                                   | ))      | 1700 | 474-477   |
| DEL BASSO E., rec. a G. Macchiavelli e D. Bianco (a c.),<br>Chiamati per la vita (Roma 1977)                 | 31      | 1978 | 114-115   |
| DEL BASSO E., rec. a G. Martano, Contrarietà e dialettica                                                    |         | 1770 | 11 ( 11)  |
| nel pensiero antico (Napoli 1972)                                                                            | 25      | 1972 | 368-370   |
| DEL BASSO E., rec. a G. Picasso, Collezioni canoniche                                                        |         |      |           |
| milanesi del sec. XII (Milano 1969)                                                                          | 23      | 1970 | 487-489   |
| DEL BASSO E., rec. a J.P. Vernant, Mito e pensiero presso                                                    |         |      |           |
| i Greci (Torino 1970)                                                                                        | 23      | 1970 | 224-226   |
| DEL BASSO E., rec. a M. Mello, Mens bona. Ricerca sul-                                                       |         | 4074 | 115 110   |
| l'origine e sullo sviluppo del culto (Napoli 1968)                                                           | 24      | 19/1 | 115-118   |
| Del Basso E., rec. a P. Colonnello, Tempo e necessità                                                        | 41      | 1000 | 98-100    |
| (L'Aquila - Roma 1987)                                                                                       | 41      | 1700 | 98-100    |
| DEL BASSO E., rec. a P. Colonnello, Tra fenom. e filosofia<br>dell'esistenza. Saggio su J.Gaos (Napoli 1990) | 44      | 1991 | 231-232   |
| DEL BASSO E., rec. a S. Prete, Motivi ascetici e letterari in                                                |         | 1//1 |           |
| Paolino di Nola (Napoli - Roma 1987)                                                                         | 41      | 1988 | 97-98     |
| DEL BASSO E., rec. a V. Cilento, Pygmalion (Milano-Na-                                                       |         |      |           |
| poli 1972)                                                                                                   | 25      | 1972 | 497-499   |
| DEL DEGAN G., «L'avvenire della filosofia cristiana» (Note                                                   |         |      |           |
| critiche in margine a un congresso)                                                                          |         |      | 498-507   |
| DEL DEGAN G., Pluralismo e unità della cultura cristiana                                                     |         |      | 112-118   |
| DEL GROSSO I., rec. a D. Morando, Rousseau (Brescia s.d.)                                                    | 3       | 1950 | 485-486   |
| DEL GROSSO I., rec. a N. Grou S.J., Caratteristiche della                                                    | 5       | 1052 | 103-104   |
| vera devozione (Milano 1951)                                                                                 | 5<br>31 |      | 392-405   |
| DEL NOCE A., Il marxismo di Gramsci e la religione                                                           | 71      | 17/0 | 772-707   |
| DEL NOCE A., Tradizione e rivoluzione (XXVII conve-                                                          | 25      | 1972 | 452-456   |
| gno di Gallarate)                                                                                            | 2)      | 1/12 | 1,7_ 1,70 |

| DEL RE G., Discorso scientífico e filosofia della natura    | 46 | 1993   | 407-439 |
|-------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
| DEL RE G., La crisi dei fondamenti della scienza. Un        | 44 | 1991   | 51-55   |
| recupero dell'ilemorfismo?                                  | 44 | 1991   | 71-77   |
| DEL SERRA FABBRI M., Eredità e kenosi tematica della        | 22 | 1000   | 104 100 |
| «confessio» cristiana negli scritti autobiografici di Vico  | 33 |        | 186-199 |
| DEL SERRA M., La Maddalena: Eros e Agape                    | 40 |        | 333-337 |
| DEL VASTO A., Segnalazioni bibliografiche                   | 45 | 1992   | 108     |
| DEL VECCHIO D., A proposito dei nuovi programmi per         |    |        | 1/0 1/0 |
| la scuola elementare                                        | 40 |        | 460-463 |
| DEL VECCHIO D., A proposito dello «spazio vuoto»            | 37 |        | 334-337 |
| DEL VECCHIO D., Annotazioni sul conflitto individuo-società | 33 |        |         |
| DEL VECCHIO D., Aporie dello strutturalismo                 | 31 | 1978   | 93-97   |
| DEL VECCHIO D., Caos, frattali ed altro                     | 46 | 1993   | 99-100  |
| DEL VECCHIO D., Crisi della cultura mercantilista e nasci-  |    |        |         |
| ta dell'utopia                                              | 39 | 1986   | 355-358 |
| DEL VECCHIO D., Il ruolo dell'intelletto                    | 50 | 1997   | 111-112 |
| DEL VECCHIO D., Il tempo e le sue relatività                | 36 | 1983   | 82-84   |
| DEL VECCHIO D., La filosofia del Novecento: dalla razio-    |    |        |         |
| nalità all'irrazionalità                                    | 42 | 1989   | 203-206 |
| DEL VECCHIO D., La filosofia della crisi                    |    |        | 107-109 |
| DEL VECCHIO D., La filosofia della nostalgia                |    |        | 463-465 |
| DEL VECCHIO D., La psicanalisi o la scienza degli inferi    | 44 |        | 80-81   |
| DEL VECCHIO D., La storia e i processi al passato           |    |        | 449-450 |
| DEL VECCHIO D., Le due filosofie                            | 50 |        | 109-111 |
| DEL VECCHIO D., Pensiero orientale verticale e pensiero     | 70 | 1///   | 107-111 |
| occidentale orizzontale                                     | 18 | 1005   | 105-107 |
| DELFGAAUW B., Coscienza, legge, autorità (XXIV conve-       | 70 | 1///   | 107-107 |
| gno di Gallarate)                                           | 22 | 1970   | 195-199 |
| DELL'ACQUA A., Una lettera della Segreteria di Stato        | 2) | 1970   | 17)-177 |
|                                                             | 12 | 1959   | 121     |
| per la rivista «Sapienza» e per il C.I.S.                   | 12 | 17)7   | 121     |
| Della Corte E., Il concetto di ambiente nella pedagogia     | 17 | 10/4   | 520 545 |
| contemporanea                                               | 1/ | 1964   | 539-545 |
| DELLA VALENTINA P., Intervento (nel dibattito al IV con-    | 2/ | 1073   | 410 400 |
| vegno dell'ADIF)                                            | 26 | 19/3   | 418-420 |
| Dello Preite M., Karl Jaspers e Martin Heidegger. Ap-       |    |        |         |
| punti per un confronto                                      | 31 | 1978   | 74-82   |
| Dello Preite M., rec. a F.W. von Hermann, Subjekt und       |    |        |         |
| Dasein (Frankfurt 1974)                                     | 32 | 1979   | 244-248 |
| Dello Preite M., rec. a H.G. Gadamer ecc., Heidegger.       |    |        |         |
| Freib. Universitäts Vorträge (Freiburg 1977)                | 33 | 1980 2 | 242     |
| DEMETRIO DA CREMA, capp., Esigenze metodologiche e          |    |        |         |
| speculative per il rinnovam. del manuale                    | 21 | 1968   | 225-230 |
| DENTONE A., rec. a M.F. Sciacca, L'estetismo: Kierke-       |    |        |         |
| gaard, Pirandello (Milano 1974)                             | 28 | 1975   | 113-116 |
| DENTONE A., rec. a V. Passeri Pignoni, Teatro contempo-     |    |        |         |
| raneo (Firenze 1967)                                        | 23 | 1970   | 98-100  |
| DENTONE A., Vita e immortalità nella filosofia di M. de     |    |        |         |
| Unamuno                                                     | 12 | 1959   | 172-182 |
|                                                             |    |        |         |

| DI BIASE C., rec. a A.Crocco, Abelardo: l'«altro versante»                                                 |    |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|
| del Medioevo (Napoli 1979)<br>DI BIASE V., O.P., rec. a A. Calcara, Il serafico amore.                     | 34 | 1981 | 369-371            |
| Mistero francescano (Napoli s.d.)                                                                          | 9  | 1956 | 258-259            |
| Di Biase V., O.P., rec. a A. Calcara, Ioakaim. Trilogia sacra (Napoli 1952)                                | 9  | 1956 | 255-258            |
| Di Blasio V., rec. a F. Nerone, Teologia del progresso                                                     |    |      |                    |
| delle realtà (Modena 1972)<br>Di Dario M., Sul principio del diritto in Leibniz. Note                      | 27 | 1974 | 118-119            |
| critiche ad alcune interpretazioni                                                                         | 38 | 1985 | 327-330            |
| DI DOMENICO M., rec. a R. Bastide, Les problèmes de la                                                     | 22 | 1070 | 376-377            |
| vie mystique (Paris 1977)<br>DI FAZIO E PISCIONE E., Un neotomista siciliano: il car-                      | )2 | 17/7 | 710-711            |
| dinale G. Francica Nava                                                                                    |    |      | 203-212            |
| DI FONZO, Intervento (sulla rel. di I. Mancini) DI GIANNATALE G., Considerazioni sull'origine dell'ani-    | 21 | 1968 | 111-112            |
| ma in Dante                                                                                                | 30 | 1977 | 450-464            |
| DI GIANNATALE G., Dante e l'autorità della Chiesa. In margine all'enc. «In summorum praeclaram» di Bene-   |    |      |                    |
| detto XIV                                                                                                  | 36 | 1983 | 415-440            |
| DI GIANNATALE G., Dante e le motivazioni della libertà (Mon. I, 12, 9-12)                                  | 38 | 1985 | 33-50              |
| DI GIANNATALE G., Dante tra Aristotele e S.Tommaso.                                                        |    |      |                    |
| L'argomento logico-metafisico nell'«Ordinatio ad unum» degli enti                                          | 34 | 1981 | 175-182            |
| DI GIANNATALE G., L'argomento della pace e una fonte                                                       |    |      |                    |
| neoplatonica in «Monarchia» I                                                                              |    |      | 317-332<br>307-316 |
| DI GIANNATALE G., L'umanesimo di Dante. Rilievi<br>DI GIOVANNI A., Interventi (nel dibattito del IV conve- | 27 | 17/0 | 307-310            |
| gno dell'ADIF)                                                                                             | 26 | 1973 | 395-425            |
| DI GIOVANNI (A.), Interventi (nel dibattito del VII convegno dell'ADIF)                                    | 33 | 1980 | 326-354            |
| DI GIOVANNI A., rec. a G. Modica, Per una ontologia                                                        |    |      |                    |
| della libertà. Saggio sulla prospettiva filosofica di Luigi<br>Pareyson (Roma 1980)                        | 35 | 1982 | 360-361            |
| DI GRAZIA O., rec. a A. Cavadi - A. Rocca - E. Guarneri,                                                   |    |      |                    |
| Filosofia: perché? (Palermo 1988)<br>DI GRAZIA O., rec. a A. Cavadi, Fare teologia a Palermo.              | 41 | 1988 | 329-331            |
| Intervista a don M. Scordato (Palermo 1990)                                                                | 43 | 1990 | 335-336            |
| DI GRAZIA O., rec. a M. Fuerst, Philosophie, Band 2<br>(Korneuburg 1988)                                   | 43 | 1990 | 340-341            |
| Di Iorio P., rec. a A.G. Manno, Esistenza ed essere in                                                     |    |      |                    |
| Heidegger (Napoli 1967)<br>DI MICHELE L., rec. a L. Nolè, Tempo e sacralità del mito                       | 20 | 1967 | 542-544            |
| (Roma 1981)                                                                                                | 34 | 1981 | 363-365            |
| DI MIERI F., Il «De institutione arithmetica» di Severino<br>Boezio                                        | 37 | 1984 | 179-202            |
| DUCZIU                                                                                                     |    |      |                    |

| Di Mieri F., rec. a A. de Benoist - T. Molnar, L'eclisse                                                            |     | 4004         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|
| del sacro (Vibo Valentia 1992)<br>Di Mieri F., rec. a A.F. Verde, Lo Studio Fiorentino                              | 47  | 1994         | 121-122            |
| (1473-1503). Ricerche e documenti, IV (Firenze 1985)                                                                | 40  | 1987         | 360-361            |
| DI MIERI F., rec. a D. Dente - M.A. Del Grosso, La civil-                                                           |     |              | =00 =04            |
| tà salernitana nel sec. XVI. Inediti (Salerno 1984)                                                                 | 38  | 1985         | 500-501            |
| Di Mieri F., rec. a G.Turco, I valori e la filosofia. Saggio sull'assiologia di N.Petruzzellis (Napoli - Roma 1992) | 47  | 1994         | 114-115            |
| Di Mieri F., rec. a H. Putman, Mente, linguaggio e realtà                                                           |     |              | ,                  |
| (Milano 1987)                                                                                                       | 42  | 1989         | 221-224            |
| DI MIERI F., rec. a J.Z. Young, I filosofi e il cervello (Torino 1988)                                              | 42  | 1989         | 229-231            |
| DI MIERI F., rec. a M.Masi, Boethian theory of number.                                                              | 72  | 1707         | <i>LL/-L/1</i>     |
| A transl. of the «De Inst.arithmetica» (Amsterdam                                                                   |     |              |                    |
| 1983)                                                                                                               | 37  | 1984         | 483-484            |
| Di Mieri F., rec. a Maria Maddalena de' Pazzi, Le parole dell'estasi (Milano 1984)                                  | 39  | 1986         | 125-126            |
| DI MIERI F., rec. a P. Di Vona, Evola e Guénon. Tradi-                                                              | ,,  | 1700         | 12) 120            |
| zione e civiltà (Napoli 1985)                                                                                       | 38  | 1985         | 501-503            |
| DI MIERI F., rec. a R.G. Cambareri O.P., Scritti di bioe-                                                           | 47  | 1004         | 115 11/            |
| tica (Vibo Valentia 1992)<br>Di Mieri F., rec. a S. Weil, Quaderni, vol.3°, a c. di                                 | 4/  | 1774         | 115-116            |
| G.Gaeta (Milano 1988)                                                                                               | 42  | 1989         | 224-226            |
| Di Mieri F., Simone Weil e il pensiero debole                                                                       |     |              | 197-206            |
| DI NAPOLI G., L'insegnamento filosofico nei seminari                                                                | 21  | 1968         | 468-478            |
| DI NAPOLI G., Necessità, funzione e contenuto dell'inse-<br>gnamento filosofico nei seminari                        | 21  | 1968         | 34-56              |
| Di Napoli G., Tommaso Campanella e l'unità della sua                                                                |     | *,00         | ,,,,               |
| teoresi politica                                                                                                    | 22  | 1969         | 27-114             |
| Di Nardi G., I presupposti economici della legislazione sociale                                                     | 5   | 1052         | 53-61              |
| DI PASQUALE L., rec. a O. Todisco, Ermeneutica storio-                                                              | ,   | 1//2         | JJ-01              |
| grafica (Alba 1977)                                                                                                 |     |              | 247-248            |
| Di Rovasenda E., O.P., I valori della tecnica                                                                       | 13  | 1960         | 161-180            |
| DI STEFANO T., Interventi (nel dibattito al IV convegno dell'ADIF)                                                  | 26  | 1973         | 376-422            |
| Di Tora M., rec. a G.M. Pizzuti, L'eredità teo-logica nel                                                           | 2.0 | 1/1/         | 770-422            |
| pensiero occid. Auschwitz (Catanzaro 1997)                                                                          | 50  |              | 492-493            |
| Direzione (La), A proposito di comunismo                                                                            | 1   |              | 91-94              |
| Direzione (La), Anniversario<br>Direzione (La), Scopo e carattere della Rivista                                     | 20  | 1967<br>1948 |                    |
| (Direzione), (Dedica al maestro dell'Ordine A.Fernandez                                                             | •   | 1710         | ,                  |
| O.P.)                                                                                                               | 15  | 1962         | 569                |
| (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)                                       | 27  | 1074         | 250.2/0            |
| DISTEFANO A., O.P., Rivista delle riviste                                                                           |     |              | 259-260<br>395-398 |
| DOMINICI P., rec. a AA.VV., Karl Jaspers. Filosofia, scien-                                                         | Ü   | -,,,         |                    |
| za, teologia, a c. di G.Penzo (Brescia 1983)                                                                        | 38  | 1985         | 102-103            |
|                                                                                                                     |     |              |                    |

| DONADIO F., rec. a A. Caracciolo, Religione ed eticità                                    |     |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| (Napoli 1971)                                                                             | 28  | 1975 | 98-99    |
| DONADIO F., Storia ed escatologia in Rudolf Bultmann                                      | 25  | 1972 | 300-325  |
| DONADONI M., Esigenza del divino nella poesia                                             | 12  | 1959 | 385-405  |
| DONADONI M., La nuova coscienza europeistica sotto                                        |     |      |          |
| l'aspetto letterario                                                                      | 15  | 1962 | 678-690  |
| Dovere U., Motivi religiosi nelle poesie di Tommaso                                       |     |      |          |
| Campanella                                                                                | 34  | 1981 | 442-455  |
| Dovere U., rec. a A. Autiero, Amore e coniugalità. An-                                    |     |      |          |
| tropologia e teologia del matrimonio in Antonio Ros-                                      |     |      |          |
| mini (Torino 1980)                                                                        | 34  | 1981 | 214-215  |
| Dovere U., rec. a A. Piolanti, L'Accademia di Religione                                   |     |      |          |
| Cattolica. Profilo (Città del Vat. 1977)                                                  | 32  | 1979 | 115-116  |
| DOVERE U., rec. a AA.VV., Filosofi senza contratto. I                                     |     |      |          |
| nouveaux philosophes (Bologna 1978)                                                       | 32  | 1979 | 362-363  |
| Dovere U., rec. a AA.VV., La notte dei filosofi (Milano                                   |     | 4000 | 0/0 0/0  |
| 1978)                                                                                     | 32  | 1979 | 362-363  |
| Dovere U., Rec. a T. Campanella, Articuli prophetales,                                    |     | 4000 | 0.44.040 |
| a c. di G.Ernst (Firenze 1977)                                                            | 31  | 19/8 | 241-242  |
| Dovere U., rec. a T. Campanella, Scelta d'alcune poesie                                   | 2.4 | 1070 | 274 275  |
| filosofiche (Messina 1977)                                                                | 31  | 19/8 | 374-375  |
| Dusi R., rec. a L. Paggiaro, L'esperienza religiosa (Pado-                                | 10  | 10// | 200 201  |
| va 1964)                                                                                  | 19  | 1700 | 380-381  |
| Dusi R., rec. a L. Paggiaro, La Chiesa e le religioni (Fos-                               | 20  | 1047 | 271-272  |
| sano 1966)                                                                                | 20  | 1707 | 211-212  |
| Dusi R., rec. a L. Paggiaro, Le grandi religioni precristia-                              | 20  | 1967 | 271-272  |
| ne (Roma 1966)                                                                            | 20  | 1707 | 211-212  |
| P.O. Biring della ministra                                                                | 3   | 1950 | 336-339  |
| E.O., Rivista delle riviste<br>E.S.D., rec. a P. Lippini O.P., La spiritualità domenicana |     | 1//0 | ,,,,,,,  |
|                                                                                           | 41  | 1988 | 334-336  |
| (Bologna 1987)<br>E.T.T., Rivista delle riviste                                           | 6   |      | 508-509  |
| EGGER J.L., De ludo veritatis. L'esperienza del vero nel                                  | U   | 1/// | ,00,00,  |
| pensiero di Niccolò da Cusa                                                               | 47  | 1994 | 387-438  |
| ELIA R., O.P., La politica del Savonarola                                                 | 5   |      | 257-276  |
| ELIA R., Precisazioni sulla figura del Savonarola                                         | 17  |      | 545-550  |
| ELIA R., rec. a Aspetti della cultura cattolica nell'età di                               |     |      |          |
| Leone XIII. Quad. di St. (Ed.Cinque Lune s.d.)                                            | 15  | 1962 | 307-309  |
| EMMI B., O.P., rec. a R. Draguet, Histoire du dogme                                       |     |      |          |
| catholique (Paris 1947)                                                                   | 8   | 1955 | 95       |
| Esposito L.G., rec. a L. Bertoldi Lenoci (a c.), Le confra-                               |     |      |          |
| ternite pugliesi nell'età moderna. Atti (Fasano 1988)                                     | 43  | 1990 | 79-80    |
| EVANGELISTA I., O.P., Ricordando i primi venticinque anni                                 | 15  | 1962 | 347      |
| Lyning Editin 1., O.1., Incordance of prime to the same                                   |     |      |          |
| F., rec. a G. D'Andrea, I Frati Minori napoletani nel loro                                |     |      |          |
| sviluppo storico (Napoli 1967)                                                            | 28  | 1975 | 506      |
| F.C., rec. a E. Narciso, L'uomo come persona (Roma                                        |     |      |          |
| 1975)                                                                                     | 29  | 1976 | 226-228  |
| 1/1/)                                                                                     |     |      |          |

| F.L., Rivista delle riviste<br>F.M., rec. a G.B. Colafrancesco, Il sole di Aquino. Pres.                        | 2   | 1949 | 354-356 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| di G. Andreotti (Cassino 1970)  F.M.I., rec. a P. Mazzarella, Il De Unitate di Alberto                          | 25  | 1972 | 111-112 |
| Magno e di Tommaso d'Aq. (Napoli 1949)                                                                          | 2   | 1949 | 324-325 |
|                                                                                                                 |     |      | 135-144 |
| FABRI D., Valori umani e letteratura, oggi<br>FABRO C., Allocuzione introduttiva al dibattito (IV con-          |     |      |         |
| vegno dell'ADIF)                                                                                                |     |      | 357-361 |
| FABRO C., C.P.S., I° Congresso Argentino di Filosofia                                                           |     |      | 381-382 |
| FABRO C., C.P.S., Sui presupposti del problema della storia                                                     | 5   | 1952 | 381-387 |
| FABRO C., Il ritorno al fondamento. Contr. per un confron-                                                      |     |      |         |
| to fra l'ontologia di Heidegger e la met. di S.T. d'Aq.                                                         | 26  | 1973 | 265-278 |
| FABRO C., Kierkegaard e S. Tommaso                                                                              | 9   | 1956 | 292-308 |
| FABRO C., L'odissea dell'ateismo e del nichilismo                                                               | 43  | 1990 | 401-410 |
| FABRO C., L'uomo e Dio                                                                                          |     |      | 300-319 |
| FABRO C., Mazzella C., Un inedito elenco preparatorio                                                           |     |      |         |
| delle 40 proposizioni rosminiane                                                                                | 42  | 1989 | 361-406 |
| FABRO C., Per una storia del tomismo                                                                            |     |      | 27-43   |
| FABRO C., Risposta (alla comunicazione di L. Salerno)                                                           |     |      | 522-524 |
| FABRO C., Risposta (ana comunicazione di E. Saierno)  FABRO C., Risposta (agli interventi sulla sua relazione)  |     |      | 320-330 |
| FABRO C., (Risposte agli interventi nel dibattito al IV                                                         |     |      |         |
| convegno dell'ADIF)                                                                                             | 26  | 1973 | 371-432 |
| FANTINI S., rec. a AA.VV., Studi di filosofia della storia                                                      |     |      |         |
| (Verona 1981)                                                                                                   | 35  | 1982 | 237-238 |
| FANTINI S., rec. a G.M. Pozzo, Eticità, cultura, umanesimo (Chioggia 1984)                                      | 37  | 1984 | 354-356 |
| FANTINI S., rec. a G.M. Pozzo, Meditazione su Vico. Fi-                                                         |     |      |         |
| losofia della storia e dell'educazione (Padova 1983)<br>FANTINI S., rec. a L. Lunardi, La dialettica in Kierke- | 36  | 1983 | 358-359 |
| gaard (Padova 1982) FANTINI S., rec. a M. Dal Pra ecc., La storiografia filoso-                                 | 36  | 1983 | 111-113 |
| fica e la sua storia (Padova 1982)                                                                              | 36  | 1983 | 240-241 |
| FAP, Valore della persona umana                                                                                 | 1   |      | 113-115 |
| FAY T.A., The problem of intellectual intuition in the                                                          | _   | 1710 | 11/ 11/ |
| metaphysics of St.Thomas Aq.                                                                                    | 27  | 1974 | 352-359 |
| FEDERICI T., rec. a B. Mondin, La Chiesa primizia del                                                           | 40  | 1007 | 240.251 |
| Regno. Trattato di ecclesiologia (Bologna 1986)                                                                 | 40  | 1987 | 348-351 |
| FEDERICI VESCOVINI G., rec. a Meister Eckhart, Una mi-                                                          |     |      |         |
| stica della ragione (Padova 1992)                                                                               | 46  | 1993 | 347-348 |
| FEMIANO S., L'antiaristotelismo essenziale di Tommaso                                                           |     |      |         |
| Campanella                                                                                                      | 22  | 1969 | 137-159 |
| FERNANDEZ A., O.P., Il pensiero di S. Tommaso nell'epo-                                                         |     |      |         |
| ca post-conciliare                                                                                              | 19  | 1966 | 385-398 |
| FERNANDEZ A., O.P., Parole di chiusura del convegno                                                             | 17  | 1964 | 129-132 |
| Fernández Aguado J., rec. a F. Russo, Persona, essere e                                                         |     |      |         |
| verità. L'ermeneutica di L. Pareyson (Roma 1989)<br>Ferrarese G., Aspetti del problema dell'eretico nel-        | 42  | 1989 | 457-458 |
| l'«Adversus Haereses» di Ireneo di Lione                                                                        | 3.1 | 1079 | 314-329 |
| A MARKETONIO TRACTESCES// UT TICHEO UI LIONE                                                                    | 71  | 17/0 | 714-727 |

| FERRARESE G., L'«Adversus haereses» delle «Sources                                                               |    |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| chrétiennes». Note e osservazioni                                                                                | 29 | 1976 | 289-298 |
| FERRARESE G., rec. a F. Bovon, De vocatione gentium (Tuebingen 1967)                                             | 27 | 1974 | 227-230 |
| FERRARI J., Un colloque sur les conditions de l'évolution                                                        | 21 | 17/7 | 221-270 |
| du droit et de la philosophie                                                                                    |    |      | 326-330 |
| FERRARI M.V., O.P., Partendo da Parmenide                                                                        | 45 | 1992 | 421-424 |
| FERRARI M.V., O.P., rec. a R.M. Pizzorni O.P., Giustizia e carità (Roma 1969)                                    | 23 | 1970 | 228-229 |
| FERRARI M.V., O.P., rec. a R.M. Pizzorni O.P., Il fonda-                                                         |    | -//- |         |
| mento etico-religioso del diritto secondo S. Tommaso                                                             | 22 | 1070 | 10/ 107 |
| d'Aquino (Roma 1968)<br>FERRARI M.V., rec. a R. Pizzorni O.P., Attualità del dirit-                              | 23 | 19/0 | 106-107 |
| to naturale (Roma 1971)                                                                                          | 24 | 1971 | 239-241 |
| FERRARI P., Augusto Guzzo e lo spiritualismo. Negazione                                                          |    | 4000 | 10.55   |
| di una posizione<br>FERRARI P.A., rec. a E. Butturini, Disagio giovanile e im-                                   | 42 | 1989 | 42-55   |
| pegno educativo (Brescia 1985)                                                                                   | 38 | 1985 | 355-356 |
| FERRARI P.A., rec. a G. Davanzo, Etica sanitaria, 4 ed.                                                          |    | 4000 | 400     |
| (Milano 1983)<br>FERRARI P.A., rec. a G. Davanzo, Sessualità umana ed                                            | 36 | 1983 | 498     |
| etica dell'amore (Milano 1986)                                                                                   | 40 | 1987 | 231     |
| FERRARI P.A., rec. a G.M. Pozzo, Condorcet tra illumini-                                                         |    | 4000 | 101 102 |
| smo e positivismo (Verona 1980)<br>FERRARI P.A., rec. a G.M. Pozzo, Dalla Storia della Filo-                     | 55 | 1980 | 491-492 |
| sofia alla Filosofia della Storia (Treviso 1987)                                                                 | 40 | 1987 | 230     |
| FERRARI P.A., rec. a G.M. Pozzo, La filosofia della storia                                                       | 20 | 1005 | 2/0.270 |
| di Giovanni Gentile (Sottomarina /Venezia 1985)<br>FERRARI P.M., Augusto Guzzo e l'idealismo. Originalità        | 28 | 1982 | 369-370 |
| di una posizione                                                                                                 | 41 | 1988 | 39-54   |
| FERRARI V., O.P., L'amore nella vita umana secondo                                                               | ,  | 1052 | /2 71   |
| l'Aquinate (I) FERRARI V., O.P., L'amore nella vita umana secondo                                                | 6  | 1900 | 63-71   |
| l'Aquinate (II)                                                                                                  | 6  | 1953 | 197-206 |
| FERRARI V., O.P., L'amore nella vita umana secondo                                                               | ,  | 1052 | 400 424 |
| l'Aquinate (III)<br>FERRARI V., O.P., La Chiesa e la sfera di competenza                                         | 6  | 1700 | 408-424 |
| propria dello Stato                                                                                              | 12 | 1959 | 466-472 |
| FERRARI V., O.P., rec. a R.M. Pizzorni O.P., Giustizia e                                                         | 40 | 1005 | 357-358 |
| carità, 3 ed. (Bologna 1995)<br>FERRARI V., O.P., rec. a R. Pizzorni O.P., Filosofia del                         | 48 | 177) | ))/-)/0 |
| diritto, 2 ed. (Roma 1982)                                                                                       | 36 | 1983 | 113-114 |
| FERRARI V., O.P., rec. a R. Pizzorni O.P., Il fondam. etico                                                      | 42 | 1000 | 100 100 |
| religioso del diritto sec. S.T. d'Aq. (Milano 1989)<br>FERRARI V., O.P., rec. a R. Pizzorni, Il diritto naturale | 43 | 1990 | 108-109 |
| dalle origini a S.T. d'Aq. (Roma 1978)                                                                           | 31 | 1978 | 363-364 |
| FERRARI V., O.P., rec. a R. Pizzorni, Il diritto naturale                                                        | 20 | 100/ | 220 220 |
| dalle origini a S.T. d'Aq., 2 ed. (Roma 1981)                                                                    | 39 | 1986 | 238-239 |
|                                                                                                                  |    |      |         |

| FERRARIS C., Sul fondamento della morale                                                                         | 28  | 1975 | 375-377       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|
| FERRARO BERTOLOTTO, rec. a M. Andrianopoli Cardullo,                                                             | 27  | 1070 | 370-371       |
| Letture e modelli comportament. (Genova 1977)                                                                    |     |      | 321-322       |
| FERRETTI G. di Torino, Intervento (sulla rel. di C. Fabro) FERRETTI G., Intervento (nel dibattito al IV convegno |     | 1/0/ | ) L L - ) L L |
| dell'ADIF)                                                                                                       | 26  | 1973 | 405           |
| FERRETTI G., Intervento (nel dibattito del VI convegno                                                           |     | -/-/ | , 0,          |
| dell'ADIF)                                                                                                       | 31  | 1978 | 432           |
| FIASCONARO V., rec. a A. Cavadi, Le nuove frontiere del-                                                         |     |      |               |
| l'impegno ecclesiale (Milano 1992)                                                                               | 46  | 1993 | 224-225       |
| FIDELIBUS G., Quale liberazione per l'uomo dopo il marxi-                                                        |     |      |               |
| smo?                                                                                                             | 44  | 1991 | 379-426       |
| FIDELIBUS G., Realismo critico e critica della conoscenza                                                        |     |      |               |
| nella filosofia di J.Maritain                                                                                    | 37  | 1984 | 3-28          |
| FIDELIBUS G., rec. a E.Levinas, Fuori del soggetto (Ge-                                                          |     |      |               |
| nova 1992)                                                                                                       | 45  | 1992 | 464-466       |
| FIDELIBUS G., rec. a G.B. Contri, Il pensiero di natura                                                          |     |      |               |
| (Milano 1994)                                                                                                    | 48  | 1995 | 242-244       |
| FIDELIBUS G., rec. a J. e R. Maritain, Oeuvres complètes,                                                        |     |      |               |
| vol.IV (Fribourg Sv Paris 1983)                                                                                  | 37  | 1984 | 109-110       |
| FIDELIBUS G., rec. a M. Nardi, Pensare nella verità in                                                           |     |      |               |
| T.W. Adorno (Roma 1993)                                                                                          | 46  | 1993 | 342-344       |
| FIDELIBUS G., rec. a U. Galeazzi, L'etica filosofica in Tom-                                                     |     |      |               |
| maso d'Aquino (Roma 1989)                                                                                        |     |      | 207-208       |
| FILIASI CARCANO P., Esistenzialismo, filosofia e vita                                                            | 9   | 1956 | 383-394       |
| FILIASI CARCANO P., L'esperienza della solitudine nel                                                            |     | 40/0 | 0.4.40        |
| mondo contemporaneo                                                                                              | 15  | 1962 | 31-48         |
| FILIASI CARCANO P., La psicologia del nostro tempo e la                                                          | 1.0 | 1057 | 205 222       |
| problematica dell'esistenzialismo                                                                                | 10  | 1907 | 305-323       |
| FIORE C., L'ultimo M. Horkheimer e «la nostalgia del                                                             | 26  | 1002 | 475 470       |
| totalmente altro» FIORE C., Mito e verità in Mircea Eliade                                                       |     |      | 475-479       |
| FIORE C., Millo e vertia il Milicea Eliade  FIORENTINO F., Giuseppe De Luca e la polemica sulla                  | 21  | 1704 | 433-450       |
| moralità di Péguy                                                                                                | 13  | 1990 | 427-434       |
| FIORENTINO F., Gli oggetti e i metodi delle scienze secon-                                                       | 7)  | 1//0 | 741-77        |
| do S. Tommaso                                                                                                    | 49  | 1996 | 245-252       |
| FIORENTINO F., La polemica di Leroux contro Lacordaire                                                           | 77  | 1//0 | Z-7/-Z/Z      |
| e Malthus a proposito della questione sociale                                                                    | 48  | 1995 | 31-65         |
| FIORENTINO F., La risposta di Leroux a Lamennais. Il con-                                                        | 10  | 1/// | 71 07         |
| cetto di Trinità come soluzione del problema sociale                                                             | 43  | 1990 | 41-56         |
| FIORENTINO F., O.P., rec. a C. Duquoc, La Chiesa e il                                                            |     |      | 12 20         |
| progresso (Torino 1966)                                                                                          | 20  | 1967 | 135-136       |
| FIORENTINO F., Osservazioni sul commento di S.T. al «De                                                          |     |      |               |
| coelo» di Aristotele                                                                                             | 27  | 1974 | 429-440       |
| FIRPO L., Il "De conceptione Virginis" di Tommaso Cam-                                                           |     |      |               |
| panella                                                                                                          | 22  | 1969 | 182-195       |
| FLORES D'ARCAIS G., A proposito di pedagogia medioeva-                                                           |     |      |               |
| le (in risposta ad una relazione)                                                                                | 8   | 1955 | 476-477       |
|                                                                                                                  |     |      |               |

| FLORES D'ARCAIS G., Il contributo del pensiero classico-                                                 | 8   | 1055   | 341-343            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| medievale alla pedagogia FLORES D'ARCAIS G., Ontologia e assiologia (XXVIII con-                         | 0   | 1777   | フサエ・フサン            |
| vegno di Gallarate)                                                                                      | 27  | 1974   | 187-190            |
| FONTANA L., O.P., Intervento (sulla rel. di G. Di Na-                                                    |     |        | , _,               |
| poli)                                                                                                    | 21  | 1968   | 59-60              |
| FORMELLI Mons., Intervento (sulla rel. di U. Pellegrino)                                                 | 21  | 1968   | 141-142            |
| FORNASINI C., rec. a F. Liverziani, Dinamismo intellettua-                                               |     |        |                    |
| le ed esperienza mistica nel pensiero di J. Maréchal                                                     | 20  | 1075   | 241 242            |
| (Roma 1974)                                                                                              | 28  | 19/0   | 241-242            |
| FOZZER G., rec. a M. Vannini, L'esperienza dello spirito                                                 | 45  | 1992   | 98-100             |
| (Palermo 1991) Franceschelli O., Oltre «disincanto» e «nichilismo». A                                    | 77  | 1//2   | 70-100             |
| proposito di un recente volume di etica filosofica                                                       | 45  | 1992   | 293-297            |
| Franceschini E., L'unità del sapere nel Medioevo latino                                                  |     |        |                    |
| e le Università                                                                                          | 15  | 1962   | 630-637            |
| Franchi A., Alberto Magno e le origini della nozione di                                                  |     |        |                    |
| causalità efficiente. La teoria delle cinque cause nei                                                   | 22  | 1000   | 170 105            |
| «quidam» del V «Metaphysicorum»                                                                          |     |        | 178-185<br>405-420 |
| Franchi A., Ancora sulla meraviglia in filosofia<br>Franchi A., Appunti di ricerca sull'opera di Alberto | 40  | 1707   | 707-720            |
| Magno. Struttura letteraria e tecnica espositiva delle                                                   |     |        |                    |
| opere naturali                                                                                           | 29  | 1976   | 299-306            |
| Franchi A., Da una «difficillima quaestio» del «De ci-                                                   |     |        |                    |
| vitate Dei» alle metamorfosi del pensiero utopico e                                                      |     | 4003   | // =/              |
| della filosofia della storia                                                                             | 36  | 1983   | 66-76              |
| Franchi A., I filosofi contro la filosofia. La filosofia con-                                            | 45  | 1992   | 3-27               |
| tro i filosofi<br>Franchi A., Il desiderio della morte e l'amore della vita                              | 7)  | 1//2   | , )-21             |
| nella filosofia                                                                                          | 41  | 1988   | 389-404            |
| FRANCHI A., Kierkegaard irrazionalista? Filosofi e filoso-                                               |     |        |                    |
| fie nella interpretazione del filosofo danese                                                            | 43  | 1990   | 271-291            |
| Franchi A., L'«Ordo causarum» e le sue implicazioni                                                      |     | 4070   | 210 221            |
| cosmologiche                                                                                             | 25  | 1972   | 210-221            |
| FRANCHI A., La tradizione filosofica moderna d'ispirazio-                                                | 38  | 1985   | 63-72              |
| ne immanentistica. Analisi di alcuni brani<br>Franchi A., Osservazioni sul bello naturale e sul bello    | 70  | 1702   | 0) 12              |
| artistico in filosofia                                                                                   | 44  | 1991   | 25-46              |
| Franchi A., Osservazioni sul problema del male in filo-                                                  |     |        |                    |
| sofia                                                                                                    | 48  | 1995   | 3-30               |
| FRANCHI A., Ritornare alla meraviglia. Origine e declino                                                 |     | 100    | 440 433            |
| della filosofia                                                                                          | 39  | 1986   | 419-433            |
| Franchi A., «Sub ratione ardui». Paura e speranza nella                                                  | 40  | 1980   | 149-165            |
| filosofia                                                                                                | -12 | . 1/0/ | 177-107            |
| Franchi A., Tra malinconia e riso. La crisi dell'uomo                                                    | 46  | 1993   | 263-286            |
| contemporaneo Franchi A., Tra narcisismo e regressione: la crisi dell'uo-                                |     |        |                    |
| mo contemporaneo                                                                                         | 46  | 199    | 3 31-52            |
| •                                                                                                        |     |        |                    |

| FRANCHI A., Tra paura della morte ed angoscia per la vita. Osservazioni sulla metafisica                    | 50 | 1997 | 385-406 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| FRANCHI A., Tra sogno e realtà. La crisi dell'uomo contemporaneo                                            | 49 | 1996 | 3-26    |
| FRANCHI A., Tra stupore e malinconia. Osservazioni sul pensiero di G. Leopardi                              | 50 | 1997 | 65-82   |
| FRANCHI N., rec. a A.M. Bertocchi, Funerale cristiano (Torino 1963)                                         | 17 | 1964 | 441     |
| Franconi R., O.P., Il problema dello spazio e del tempo<br>nella scienza moderna                            | 19 | 1966 | 360-363 |
| FRASCISCO R., O.P., rec. a A.D. Sertillanges O.P., Il-mese di Maria (Brescia 1949)                          | 3  | 1950 | 487     |
| FRASCISCO R., O.P., rec. a A. Deutsch, Abitudini sessuali dell'uomo (Milano 1949)                           | 3  | 1950 | 113-114 |
| Frascisco R., O.P., rec. a A. Piscetta-A. Gennaro, Elem.<br>Theologiae mor. summarium (Torino 1949)         | 4  | 1951 | 78-79   |
| FRASCISCO R., O.P., rec. a A. Siva-Tarouca, S. Tommaso oggi (Torino 1949)                                   | 3  | 1950 | 127-129 |
| FRASCISCO R., O.P., rec. a C. Costamagna, Che cosa è il marxismo (Torino 1949)                              | 3  |      | 310-311 |
| FRASCISCO R., O.P., rec. a C. Mazzantini, La filosofia sul                                                  |    |      | 122-124 |
| filosofare umano (Torino 1949) FRASCISCO R., O.P., rec. a F. van Steenberghen, Episte-                      | 3  |      |         |
| mologia (Torino 1950) FRASCISCO R., O.P., rec. a G. Monetti, La sapienza cri-                               | 3  |      | 480-483 |
| stiana, 5 vv. (Torino 1949) FRASCISCO R., O.P., rec. a G.W. Leibniz, Scritti politici                       | 4  | 1951 | 77-78   |
| (Torino 1951) FRASCISCO R., O.P., rec. a H. Bless, Manuale di psichia-                                      | 4  | 1951 | 401-402 |
| tria pastorale (Torino 1950) FRASCISCO R., O.P., rec. a N. Abbagnano, Storia della                          | 4  | 1951 | 402     |
| filosofia, 3 vv. (Torino 1950) FRASCISCO R., O.P., rec. a S. Offelli (a c.), La Chiesa e il                 | 4  | 1951 | 268-269 |
| peccatore (Torino 1950)                                                                                     | 3  | 1950 |         |
| Frascisco R., O.P., Segnalazioni di pedagogia<br>Frattallone R., rec. a G. Savagnone, Theoria. Alla ri-     | 4  | 1951 | 532-535 |
| cerca della filosofia (Brescia 1991) FUCHS J., Coscienza, legge, autorità (XXIV convegno di                 | 46 | 1993 | 102-104 |
| Gallarate) FULGIONE B., O.P., rec. a G. de Betty Cabezas, America                                           | 23 | 1970 | 199-207 |
| Latina una y multiple. Ensayo teorico y metodológico de tipologia social, 2 ed. (Santiago de Chile - Barce- |    |      |         |
| lona 1968)                                                                                                  | 23 | 1970 | 101-102 |
| G.C., Rivista delle riviste<br>G.R., rec. a A.Turchini, La fabbrica di un santo. Il proc.                   | 3  | 1950 | 339-343 |
| di canonizz. di C. Borromeo e la CR (Casale M. 1984) G.S., Rivista delle riviste                            |    |      | 123-124 |
| O.O., INVISIA UCHE TIVISIE                                                                                  | 2  | 1949 | 561-564 |

| G.V., Rivista delle riviste                                                                        | 1   | 1948 | 283-285     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| GABORIAU F., O.P., Une expérience de renouveau dans                                                |     |      |             |
| l'enseignement concret de la philosophie                                                           | 21  | 1968 | 231-246     |
| GAGLIARDI F., Filosofia e filosofia della religione in Win-                                        |     |      |             |
| delband                                                                                            | 36  | 1983 | 219-225     |
| GAGNEBET R., O.P., Il primato del pontefice e la collegia-                                         |     |      |             |
| lità dell'episcopato                                                                               | 17  | 1964 | 293-308     |
| GALANTINO N., rec. a A.Rosmini - R.Evain, Anthropolo-                                              |     | 40=7 | 400 400     |
| gie morale (Paris 1973)                                                                            | 29  | 1976 | 482-483     |
| GALANTINO N., rec. a F. Bellino, Analisi delle matrici tec-                                        | 20  | 107/ | 225 22/     |
| nocratiche dell'aborto (Bari 1976)                                                                 |     |      | 225-226     |
| GALEAZZI G., Jacques Maritain contemplativo nel mondo                                              | 36  | 1983 | 157-186     |
| GALEAZZI U., Intervento (nel dibattito al IV convegno                                              | 2/  | 1073 | 200 201     |
| dell'ADIF)                                                                                         |     |      | 390-391     |
| GALIMBERTI A., La realtà della storia e San Tommaso                                                | 30  | 19// | 24-42       |
| GALIMBERTI A., rec. a F.J. von Rintelen, Philosophie des                                           | 2.1 | 1070 | 407 400     |
| lebendigen Geistes (Zuerich 1977)                                                                  | 31  | 19/8 | 497-499     |
| GALIMBERTI U., rec. a E. Severino, Gli abitatori del tem-                                          | 22  | 1070 | 112-113     |
| po (Roma 1978)                                                                                     | 22  | 17/7 | 112-11)     |
| GALLI D., REC. a J. Butler, I quindici sermoni, a c. di A.                                         | 24  | 1071 | 369-371     |
| Babolin (Firenze 1969)                                                                             | 21  |      | 60-63       |
| GALLI G., O.P., Intervento (sulla rel. di G. Di Napoli) (I)                                        | 21  | 1700 | 00-07       |
| GALLI G., O.P., Intervento (sulla rel. di G. Di Napoli)                                            | 21  | 1968 | 64-67       |
| (II)                                                                                               | 21  | 1700 | 04 07       |
| GAMBINO R., Il garantismo del Mably come prima costi-                                              | 14  | 1961 | 503-508     |
| tuzione teorica dello Stato parlamentare<br>Gambino R., Il monocentrismo della concezione onnicen- |     | 1,01 | , , , , , , |
|                                                                                                    | 13  | 1960 | 401-405     |
| trica Gambino R., Il monologo del dialogo                                                          |     |      | 294-320     |
| GAMBINO R., Il preteso potere neutrale del Constant                                                |     |      | 290-297     |
| GAMBINO R., L'interpretazione psicologica del concetto                                             |     |      |             |
| di volontà generale in Rousseau                                                                    | 15  | 1962 | 149-152     |
| GAMBINO R., La filosofia di fronte alle scienze                                                    | 15  | 1962 | 269-276     |
| GAMBINO R., La nuova epoca di Ugo Spirito                                                          |     |      | 387-412     |
| GAMBINO R., La pretesa contraddittorietà del concetto di                                           |     |      |             |
| democrazia                                                                                         |     |      | 593-595     |
| GAMBINO R., Laicismo, democrazia e legge del dialogo                                               | 17  | 1964 | 252-255     |
| Gambino R., Positivismo logico e metafisica (Analisi del                                           |     |      |             |
| concetto di metafisica come nonsenso)                                                              | 16  | 1963 | 553-556     |
| GAMBINO R., rec. a F. Della Rocca, Itinerari sturziani                                             |     |      |             |
| (Napoli 1959)                                                                                      | 14  | 1961 | 535         |
| GANGOITI B., A proposito della fondazione delle struttu-                                           |     |      |             |
| re legislative positive nella natura dell'uomo e della                                             |     |      |             |
| società Rapporto tra diritto e legge                                                               | 36  | 1983 | 345-354     |
| GARCIA ESCUDERO J.M., L'idea d'Europa nel pensiero                                                 |     |      |             |
| cattolico della Spagna contemporanea                                                               | 15  | 1962 | : 648-654   |
| GARGIULO N., rec. a A. Viglione, The idea of Christ.                                               |     |      | 400 400     |
| Reform in G. Dominici (Washington 1978)                                                            | 33  | 1980 | 102-103     |

| GARRIGOU-LAGRANGE R., O.P., Rivista delle riviste             | 3   | 1950 | 157-160           |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|
| GARRONE G., La visione dell'uomo nel Concilio Vaticano II     |     |      | 591-600           |
| Carrows C. Pasisione dell'arbilesemble                        | 21  |      | 274-281           |
| GARRONE G., Positions de la philosophie                       | 21  | 1700 | 211201            |
| GATTI R., rec. a K. Marx, Il pensiero, a c. di D.Antiseri     | 12  | 1000 | 226 227           |
| e M. Baldini (Brescia 1989)                                   | 43  | 1990 | 336-337           |
| GEMMELLARO G., S.D.B., Il sindacato nel pensiero cat-         |     |      | 4 22 22 4 22 22   |
| tolico                                                        | 4   | 1951 | 457-477           |
| GENOVESI G., Motivi socio-pedagogici de "La Città del         |     |      |                   |
| Sole"                                                         | 22  | 1969 | 172-177           |
| GHERARDI L., O.P., Eminenzialità del «debitum» della          |     |      |                   |
| virtù di patriottismo                                         | 8   | 1955 | 188-203           |
| GHERARDI L., O.P., Il patriottismo nel pensiero di S.         |     |      |                   |
| Tommaso (I)                                                   | 4   | 1951 | 203-229           |
| GHERARDI L., O.P., Il patriottismo nel pensiero di S.         |     | 1//1 | 20/ 22/           |
|                                                               | 5   | 1052 | 141-165           |
| Tommaso (II)                                                  | )   | 1772 | 141-10)           |
| GHERARDI L., O.P., Le tre forme-primalità dell'essere nella   | _   | 1055 | FOF (00           |
| metafisica di A.Rosmini e T.Campanella                        | 8   | 1900 | 595-620           |
| GHERARDI L., O.P., rec. a A.Sonelli, La filosofia nei secoli  |     |      |                   |
| (Milano 1957)                                                 | 10  | 1957 | 501-502           |
| GHERARDI L., O.P., rec. a A.Sonelli, Storia della filosofia.  |     |      |                   |
| Inquadratura (Milano 1955)                                    | 8   | 1955 | 521-523           |
| GHERARDI L., O.P., rec. a F. Piemontese, Introd. alla         |     |      |                   |
| metafisica classica (Milano 1957)                             | 10  | 1957 | 500-363           |
| GHERARDI L., O.P., rec. a G. Arrighi, Spiriti e spiritismo    |     |      |                   |
| moderno, 2 rist. (Torino 1955)                                | 8   | 1955 | 514-521           |
| GHERARDI R., Principi entitativi e analogia dell'essere nella |     | 1/// | 711721            |
| 'Metafisica' di T. Campanella                                 | 22  | 1060 | 115-136           |
|                                                               |     |      |                   |
| GHERARDINI B., Tematiche ecclesiologico-tomistiche            | ככ  | 1702 | 327-344           |
| GHINI E., rec. a R. Lullo, Il libro dell'Amante e dell'Amato  | 2.2 | 1000 | 222 225           |
| (Reggio E. 1978)                                              | 33  |      | 233-235           |
| GHINI G.M., S. Tommaso genio morale                           | 1   |      | 23-34             |
| GHITTINO G., O.P., Rivista delle riviste                      | 3   |      | 493-496           |
| GIACOBBI A., Intervento (sulla rel. di U. Pellegrino)         | 21  | 1968 |                   |
| GIACON C., S.J., Il problema della scienza                    | 6   | 1953 | 297-304           |
| GIARDINI F., O.P., Dalla nostalgia di patria alla nostalgia   |     |      |                   |
| del paradiso                                                  | 47  | 1994 | 147-171           |
| GIARDINI F., O.P., L'essenza dell'amore                       | 12  | 1959 | 35-56             |
| GIARDINI F., O.P., La grande gioia e i tanti dolori dei       |     |      |                   |
| cristiani. Studio biblico-teologico                           | 49  | 1996 | 129-156           |
| GIARDINI F., O.P., Spiritualità escatologica e carità verso   | "   | 1//0 | 12/ 1/0           |
| il prossimo                                                   | 50  | 1997 | 3 40              |
| GIARDINI F., O.P., Unione con Cristo e nostalgia del pa-      | 70  | 1771 | J- <del>4</del> 0 |
| radiso                                                        | 40  | 1005 | 200 227           |
|                                                               | 48  | 1995 | 299-337           |
| GIGANTE M., Neotomismo a Salerno: l'ambiente cultura-         |     | 4.0. |                   |
| le in cui visse ed operò Pasquale Naddeo                      | 48  | 1995 | 87-103            |
| GIGANTE M., Presupposti filosofici dell'enciclica «Verita-    |     |      |                   |
| tis Splendor»                                                 | 49  | 1996 | 157-181           |
|                                                               |     |      |                   |

| GIGANTI M.A., Metafisica, logica, etica in Roberto Pavese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|
| (cfr. anche l'errata corrige di p. 378 del fascicolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 | 1965  | 171-178  |
| GILLON L.B., O.P., A propos du christianisme et des cultures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 | 1967  | 57-60    |
| GILLON L.B., O.P., Cattolicesimo e pensiero moderno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8  |       | 158-173  |
| GILLON L.B., O.P., Due questioni su la beatitudine nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ü  | -///  | 270 217  |
| raccolta di Prospero di Reggio Emilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | 1950  | 243-250  |
| GILLON L.B., O.P., Impegno nel mondo in attesa della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |
| città celeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 | 1965  | 19-23    |
| GILLON L.B., O.P., La dottrina del peccato originale ieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 | 1002  | 2 45 257 |
| e oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 | 1982  | 345-357  |
| GILLON L.B., O.P., La morale di S. Tommaso e il personalismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 1952  | 217-224  |
| GILLON L.B., O.P., La vita come amore del prof. Spirito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  |       | 179-196  |
| GILLON L.B., O.P., rec. a C. Fabro, Introduzione all'atei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ü  | 1///  | 117 270  |
| smo moderno (Roma 1964)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 1965  | 498-500  |
| GILLON L.B., O.P., rec. a J.B. Metz, Christliche Anthro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |          |
| pozentrik (München 1962)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 | 1966  | 118-120  |
| GILLON L.B., O.P., Teologia «essenzialista» e teologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |          |
| «esistenzialista»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 | 1964  | 169-185  |
| GILLON L.B., O.P., Tommaso Campanella et les doctri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 | 10/0  | 0.2/     |
| nes de la grâce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1969  | 439-440  |
| GILSON É., Lettera di Mr. É. Gilson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 | 170)  | 422-440  |
| Gioisis, Interventi (nel dibattito del VII convegno del-<br>l'ADIF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 | 1980  | 319-331  |
| GIORDANO A., rec. a C. Romano, Figure e momenti del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -, -  |          |
| pensiero medievale (Salerno 1984)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 | 1985  | 221-222  |
| GIORDANO M., Esistenza, socialità e fede in Bonhoeffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 | 1975  | 189-210  |
| GIORDANO M., La religione in Kant secondo un'opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |
| recente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 | 1971  | 105-108  |
| GIORDANO M., rec. a J.M. Gonzalez Ruiz, Dio è nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 | 1072  | 377-381  |
| base (Assisi 1970)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4) | 17/2  | 7/1-701  |
| GIORGINI C., Ente ed essenza in un saggio giovanile di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 | 1997  | 129-146  |
| Tommaso d'Aquino<br>GIOVANNI PAOLO II, Apertura e universalismo della filo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -//   |          |
| sofia di S.Tommaso (il papa sul centenario dell'Enci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |
| clica «Aeterni Patris» )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 | 1979  | 385-395  |
| GIOVI FERRACUTI L., rec. a A. Guzzo, Ritratti ed elegie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |
| (Perugia 1980)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       | 491-492  |
| GIRARDI G., Notiziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       | 326-329  |
| GIRAUDO M., O.P., Ecumenismo cattolico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | 1948  | 429-430  |
| GIRAUDO M., O.P., Gli attuali sviluppi del movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | 1948  | 95-99    |
| ecumenico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  |       | 69-85    |
| GRAUDO M., O.P., I Giubilei straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2  |       | 79-103   |
| GIRAUDO M., O.P., L'anno santo nella tradizione<br>GIRAUDO M., O.P., La teologia della Chiesa da S. Cle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | _, ., |          |
| mente al Concilio di Nicea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 1948  | 427-429  |
| GRAUDO M., O.P., Notizie di cronaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 1948  | 466-470  |
| Charles and the second |    |       |          |

| Course M. O.B. and P. Cittaria C.M. Vittarina (Bra                                                                    |     |      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| GIRAUDO M., O.P., rec. a B. Citterio, C.M. Vittorino (Brescia 1948)                                                   | 2   | 1949 | 124-125     |
| GIRAUDO M., O.P., rec. a G. Humeau, Les plus belles homélies de S. Augustin sur les Psaumes (Paris 1947)              | 2   | 1949 | 123-124     |
| GIRAUDO M., O.P., rec. a J. Moschius, Le pré spirituel (Paris 1946)                                                   | 2   | 1949 | 123         |
| GIRAUDO M., O.P., rec. a Kyrilliana. Spicilegia edita S. Cyrilli Alex. XV recurr. saeculo (Cairo 1947)                | 3   | 1950 | 120-122     |
| GIRAUDO M., O.P., rec. a M. Bendiscioli, La Confessione<br>Augustana del 1530 (Como 1943)                             | 2   | 1949 | 125         |
| GIRAUDO M., O.P., rec. a Monachino V., S.J., La cura pastorale nel sec.IV (Roma 1947)                                 | 2   | 1949 | 503-504     |
| GIRAUDO M., O.P., Storia della controversia del dogma dell'Immacolata                                                 | 7   | 1954 | 498-527     |
| GIUÈ R., rec. a A.Cavadi, Pregare senza confini. Preghiere per gruppi giovanili (Milano 1990)                         | 45  | 1992 | 471         |
| GIULIANI S., O.P., La nomenclatura paolina intorno alla Chiesa                                                        | 3 . | 1950 | 195-219     |
| GIULIANI S., O.P., La vera prova ontologica dell'esistenza di Dio                                                     | 2   | 1949 | 177-202     |
| GIULIANI S., O.P., Materialismo e idealismo                                                                           | 5   | 1952 | 62-68       |
| GIULIANI S., O.P., Perché cinque le «vie» di S. Tommaso?                                                              | 1   | 1948 | 153-166     |
| GIULIANI S., O.P., rec. a G. Soleri, Lucrezio (Milano 1945) GIULIANI S., O.P., rec. a G. Soleri, Marco Aurelio (Mila- | 2   |      | 128-129     |
| no 1947)                                                                                                              | 2   | 1949 | 128-129     |
| GIULIANI S., O.P., Risposta ad una critica                                                                            | 3   |      | 304-309     |
| GIUSTINIANI P., Eugen Drewermann. Una lettura in pro-                                                                 |     | -//  | , , , , , , |
| spettiva filosofica                                                                                                   | 45  | 1992 | 205-209     |
| GIUSTINIANI P., rec. a L. Ceccarini S.J., La morale come                                                              | '_  | -//- | _0, _0,     |
| Chiesa (Napoli 1980)                                                                                                  | 34  | 1981 | 229-231     |
| GIUSTINIANI P., rec. a R. Russo, Cristo nel mondo. La                                                                 | •   | -,0- |             |
| cristologia nella «Gaudium et Spes» (Napoli 1983)<br>GIUSTINIANI P., rec. a S. Muratore, L'evoluzione cosmo-          | 37  | 1984 | 349-350     |
| logica e il problema di Dio (Roma 1993)                                                                               | 17  | 1994 | 485-489     |
| GIUSTINIANI P., Una rilettura teologica della letteratura                                                             |     |      | 331-334     |
| GNEO F., Interventi (sulla rel. di C. Fabro)                                                                          |     |      | 326-328     |
| GOFFI T., Carità ed ordine morale                                                                                     |     |      | 303-311     |
| GOFFI T., Fondazione teologica della laicità politica                                                                 | 12  |      | 473-478     |
| GOFFI T., Tempo libero e pratica religiosa                                                                            |     |      |             |
| GORDILLO M., S.J., rec. a F. Kovacevic-Duje O.P., Sintesi                                                             | 1)  | 1902 | 108-116     |
| di teologia orientale (Roma 1960)                                                                                     | 12  | 10/0 | AE1 AE2     |
| GRADI R., «Filosofia e scienza del diritto» al IIº congres-                                                           | 1)  | 1960 | 451-453     |
| so nazionale di filosofia del diritto                                                                                 | 10  | 1057 | 2/7 271     |
|                                                                                                                       | 10  |      | 267-271     |
| Gradi R., Il principio di ragion sufficiente in Leibniz<br>Gradi R., Il sapere storico e la libertà                   | 5   |      | 406-414     |
|                                                                                                                       | 9   |      | 171-177     |
| GRADI R., La filosofia e la sua storia                                                                                | 8   |      | 360-368     |
| GRADI R., La scienza come problema                                                                                    | 7   |      | 45-52       |
| Gradi R., Motivi dello spiritualismo cristiano                                                                        | 6   | 1903 | 226-231     |

| GRADI R., rec. a A. Beninca' C.P., La libertà umana nel-                                                    |     | 1053 | 244 245 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| l'etica di B.Spinoza (Varese 1952)<br>Gradi R., rec. a A. Caracciolo, Arte e pensiero nelle loro            | 6   | 1953 | 344-345 |
| istanze metafisiche (Roma 1953)                                                                             | 9   | 1956 | 109-111 |
| GRADI R., rec. a A. Vedaldi, Cinque profili di filosofi fran-                                               | 12  | 1959 | 117     |
| cesi (Torino 1958) GRADI R., rec. a C. Giacon, La causalità nel razionalismo                                | 12  | 1777 | 11/     |
| moderno (Milano 1954)                                                                                       | 8   | 1955 | 512-514 |
| GRADI R., rec. a D. Dubarle, Humanisme scientifique et raison chrétienne (Paris 1953)                       | 7   | 1954 | 409     |
| GRADI R., rec. a E. Castelli, tempo esaurito (Roma                                                          | , , | 1//  | 107     |
| 1954)                                                                                                       | 8   | 1955 | 99-100  |
| GRADI R., rec. a F. Battaglia, Nuovi scritti di teoria dello<br>Stato (Milano 1955)                         | 10  | 1957 | 136-139 |
| GRADI R., rec. a F.J.J. Buytendijk, Le football. Une étude                                                  |     |      |         |
| psychologique (Paris 1951)                                                                                  | 7   | 1954 | 100     |
| GRADI R., rec. a F.J.J. Buytendijk, Phénomenologie de la rencontre (Paris s.d.)                             | 6   | 1953 | 344     |
| GRADI R., rec. a F.M. Bongioanni, Avvenire dell'educa-                                                      | 0   | 4055 | 220 222 |
| zione e altri scritti (Novara 1953)<br>GRADI R., rec. a F.P. Alessio, Studi sul neospiritualismo            | 8   | 1955 | 230-232 |
| (Milano 1953)                                                                                               | 8   | 1955 | 509-511 |
| GRADI R., rec. a G. Gentile. La vita e il pensiero, VII                                                     | 9   | 1054 | 540-544 |
| (Firenze 1954)<br>GRADI R., rec. a G. Martano, L'uomo e Dio in Proclo                                       | 7   | 1770 | フャロ・ファ  |
| (Napoli-Roma 1952)                                                                                          | 6   | 1953 | 485-486 |
| GRADI R., rec. a I problemi attuali della filosofia del dirit-<br>to. Atti del conv. di studi (Milano 1954) | 10  | 1957 | 278-281 |
| GRADI R., rec. a Il problema della storia. Atti dell'VIII                                                   | 10  | 1/// | 2,0201  |
| conv. di Gallarate (Brescia 1953)                                                                           | 7   | 1954 | 228-230 |
| GRADI R., rec. a L. Sturzo, La comunità internazionale e il diritto di guerra (Bologna 1954)                | 9   | 1956 | 106-109 |
| GRADI R., rec. a L. Vigone, L'etica del senso morale di F.                                                  |     |      |         |
| Hutcheson (Milano 1954)                                                                                     | 8   | 1955 | 638-639 |
| GRADI R., rec. a L. Vivante, Elementi di una filosofia della potenzialità (Firenze 1953)                    | 7   | 1954 | 233-234 |
| GRADI R., rec. a L. Zani, L'etica di Lord Shaftesbury                                                       | 0   | 1055 | 202 205 |
| (Milano 1954)<br>GRADI R., rec. a M.F. Sciacca, L'interiorità oggettiva                                     | 8   | 1900 | 383-385 |
| (Milano 1958)                                                                                               | 11  | 1958 | 450-452 |
| GRADI R., rec. a M. Müller, Crise de la métaphysique                                                        | 7   | 1054 | 230-233 |
| (Paris 1953)<br>Gradi R., rec. a M.T. Antonelli, Ricerca e verità (Milano                                   | 7   | 1724 | 2)0-2)) |
| 1953)                                                                                                       | 7   | 1954 | 98-100  |
| GRADI R., rec. a N. Berdiaev, Le sens de la création (Pa-                                                   | 10  | 1957 | 380-384 |
| ris 1955)<br>Gradi R., rec. a P. Prini, Gabriel Marcel et la méthodo-                                       | 10  |      |         |
| logie de l'invérificable (Desclée 1953)                                                                     | 8   | 1955 | 635-637 |
|                                                                                                             |     |      |         |

| Gradi R., rec. a Problèmes actuels de la phénomenologie<br>(Paris s.d.)                                           | 6  | 1953 | 343-344 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| GRADI R., rec. a R. Crippa, Il realismo integrale di M. Blondel (Roma 1954)                                       | 9  | 1956 | 252-254 |
| Gradi R., rec. a R. Pavese, Compendio di logica sintetica (Padova 1954)                                           | 8  | 1955 | 381-383 |
| GRADI R., rec. a R. Sabatini, Il tempo in Vico (Milano 1954)                                                      | 7  | 1954 | 617-618 |
| GRADI R., rec. a S. Weil, La prima radice (Milano 1954)<br>GRADI R., rec. a T. Haecker, Metaphysique du sentiment | 7  | 1954 | 614-617 |
| (Paris 1953)<br>Gradi R., rec. a K. Jaspers, Raison et déraison de notre                                          | 8  | 1955 | 98-99   |
| temps (Paris 1953)                                                                                                | 7  | 1954 | 95-98   |
| GRADI R., Rivista delle riviste                                                                                   | 6  | 1953 | 252-253 |
| GRADI R., Rivista delle riviste                                                                                   | 7  | 1954 | 120-122 |
| GRADI R., Rivista delle riviste                                                                                   | 7  |      | 624-625 |
| GRANA N., rec. a M. Malatesta, Logistica e filosofia (Na-                                                         | •  |      |         |
| poli 1974)                                                                                                        | 28 | 1975 | 508-509 |
| GRASSI J.G., International unity and religion according to St. Thomas Aquinas                                     | 27 | 1974 | 452-457 |
| GRASSO D., S.J., rec. a F. Cacucci, Teologia dell'immagine, 2 ed. (Roma 1971)                                     | 26 | 1973 | 244-245 |
| GRASSO G., rec. a R.V.Cristaldi, Saggi di filosofia del finito (Messina 1973)                                     | 28 | 1975 | 109-111 |
| GRAZIANI A., Per una fondazione critica del domandare                                                             | 42 | 1989 | 77-83   |
| Graziani A., Rilievi sulla fondazione dell'assioma parmenideo                                                     | 43 | 1990 | 435-439 |
| GRAZIOSO A., rec. a O. Todisco, Metafisica e scienza. Alle                                                        | 40 | 1007 | 227 220 |
| origini del dibattito epistemologico (Roma 1986)<br>Grion A., O.P., La «fruizione» nella dottrina di S. Tom-      |    |      | 227-228 |
| maso<br>Grion A., O.P., La «fruizione» nella storia della teologia                                                | 17 | 1964 | 457-490 |
| (I) GRION A., O.P., La «fruizione» nella storia della teologia                                                    | 17 | 1964 | 186-216 |
| (II)                                                                                                              | 17 |      | 337-350 |
| GRION A., O.P., Rivista delle riviste<br>GROSSI I.P., rec. a AA.VV., Santa Maria Novella. Un                      | 4  | 1901 | 87-91   |
| convento nella città (Pistoia 1980)                                                                               | 34 | 1981 | 377-378 |
| Guardini R., La fenomenologia dell'esperienza religiosa                                                           | 13 | 1960 | 557-563 |
| GUARDINI R., La teologia del mondo<br>GUÉRARD DES LAURIERS M.L, O.P., L'universo dal punto                        | 12 | 1959 | 349-352 |
| di vista cosmologico<br>Guérard des Lauriers M.L., O.P., «L'universo» dal pun-                                    | 12 | 1959 | 344-346 |
| to di vista cosmologico<br>Guérard des Lauriers M.L., O.P., Il IV congresso inter-                                | 12 | 1959 | 529-555 |
| nazionale tomistico GUGLIELMI G., rec. a G. Duns Scoto, Antologia filosofica,                                     | 10 | 1957 | 372-379 |
| a c. di F.Di Marino (Napoli 1966)                                                                                 | 20 | 1967 | 550-551 |

| GUIDA C LO IACONO P., rec. a A. Cavadi (ed.), Per          |    | •                                        |
|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| meditare. Itinerari (Torino 1988)                          | 41 | 1988 466-467                             |
| Guitton J., La psicologia dell'esperienza religiosa        |    | 1960 564-567                             |
| Guzzi M., rec. a C. Sini, Passare il segno. Semiotica, co- |    | 1,00 ,0,,,0,                             |
| smologia, tecnica (Milano 1981)                            | 35 | 1982 238-240                             |
| Guzzi M., rec. a G. Agamben, Infanzia e storia (Torino     |    | 1,02 2,0210                              |
| 1978)                                                      | 32 | 1979 495-497                             |
| Guzzo A., Considerazione assiologica dell'idea del «mon-   | -  | 2777 172 171                             |
| do»                                                        | 12 | 1959 346-349                             |
| Guzzo A., Il problema della scienza                        | 6  | 1953 290-297                             |
| Guzzo A., Il significato delle espressioni 'Europa', 'Eu-  |    | 1/// 2/0 2/1                             |
| ropa unita', coscienza europeistica'                       | 15 | 1962 614-617                             |
| Topa unita, coscienza europeistica                         | 1) | 1/02 011 017                             |
| HAMER G., O.P., L'ecclesiologia oggi                       | 17 | 1964 11-18                               |
| HAMER J., O.P., Il pluralismo culturale e la Chiesa        | 19 |                                          |
| HUDECZEK M.M., O.P., L'inconscio nella dottrina di S.      | -/ | 2,00 2.77                                |
| Tommaso                                                    | 10 | 1957 5-22                                |
| Tommaso                                                    |    | -// /                                    |
| IACOBELLI ISOLDI A.M., Il difficile dovere di giudicare    | 17 | 1964 351-377                             |
| IAMMARRONE G., Proposte per il rinnovamento dell'antro-    |    | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - |
| pologia teologica                                          | 32 | 1979 257-313                             |
| IANNARONE R., O.P., Nella luce della «Populorum pro-       |    |                                          |
| gressio» una pagina di storia della Chiesa agli esordi     |    |                                          |
| della colonizzazione (I)                                   | 20 | 1967 235-263                             |
| IANNARONE R., O.P., Nella luce della «Populorum pro-       |    |                                          |
| gressio» una pagina di storia della Chiesa agli esordi     |    |                                          |
| della colonizzazione (II)                                  | 20 | 1967 334-352                             |
| IANNARONE R., O.P., rec. a A. Hamman, Preghiere dei        |    |                                          |
| primi cristiani (Milano 1955)                              | 8  | 1955 647-649                             |
| IANNARONE R., O.P., rec. a D. Rops, Storia della Chiesa    |    |                                          |
| del Cristo, I (Torino-Roma 1951)                           | 6  | 1953 490-492                             |
| IANNARONE R., O.P., rec. a D.v. Hildebrand, La trasfor-    |    |                                          |
| mazione in Cristo (Brescia 1952)                           | 6  | 1953 345-347                             |
| IANNARONE R., O.P., rec. a G. Barra, Preti d'oggi (Milano  |    |                                          |
| 1953)                                                      | 7  | 1954 411-412                             |
| IANNARONE R., O.P., rec. a G.M.L. Monsabré O.P., Espos.    |    |                                          |
| del dogma catt., vv. XI-XIII (Torino 1950-51)              | 6  | 1953 241                                 |
| IANNARONE R., O.P., rec. a M.S. Gillet O. P., Lacordaire   |    |                                          |
| (Paris 1952)                                               | 5  | 1952 323-326                             |
| IANNARONE R., O.P., rec. a R. Garrigou-Lagrange O.P., Il   |    |                                          |
| senso comune (Brescia 1952)                                | 6  | 1953 114-115                             |
| IANNARONE R., O.P., rec. a S. G. Holland, Storia delle     |    |                                          |
| dottrine politiche, 2 ed. (Milano 1953)                    | 6  | 1953 492-493                             |
| IANNARONE R., O.P., rec. a S. Thomas Aq., Super evang.     |    |                                          |
| S. Matthaei lectura, 5 ed. (Torino 1951)                   |    | 1953 348                                 |
| IANNARONE R., O.P., Rivista delle riviste                  | 6  | 1953 354-358                             |
| IANNARONE R.A., O.P., Si può ancora parlare di una «Dot-   |    | 4074 470 477                             |
| trina sociale» cattolica?                                  | 27 | 1974 159-175                             |
|                                                            |    |                                          |

| Y D. M. O.D. I delle menelezione                            |       |      |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|
| IANNARONE R.M., O.P., I problemi della popolazione          | 6     | 1053 | 469-484           |
| (XXVI Settimana Soc. dei Cattolici Italiani)                | 9     |      | 45-53             |
| IANNARONE R.M., O.P., Il concetto cristiano del lavoro      | 7     | 1770 | <del>4</del> 2-22 |
| IANNARONE R.M., O.P., L'ascesa dei popoli nuovi nella       | 15    | 10/2 | 407 521           |
| dottrina della enciclica «Mater et Magistra»                | 1)    | 1962 | 497-521           |
| IANNARONE R.M., O.P., La sociologia religiosa in Italia al  |       | 4055 | 04.07             |
| I° convegno di studi di Milano                              | 8     | 1955 | 81-87             |
| IANNARONE R.M., O.P., rec. a D. Rops, Storia della Chie-    |       |      |                   |
| sa del Cristo, II (Torino 1953)                             | 8     | 1955 | 387-388           |
| IANNARONE R.M., O.P., rec. a Questioni di storia contem-    |       |      |                   |
| poranea, 3 vv. (Milano 1952-1953)                           | 8     | 1955 | 100-102           |
| IANNIELLO E., La coscienza del tempo come flusso inten-     |       |      |                   |
| zionale in Husserl                                          | 50    | 1997 | 467-484           |
| IERVASI V., O.P., La perfezione scientifica dei figli       | 5     | 1952 | 79-90             |
| IERVASI V.M., O.P., L'azione materia propria del diritto    |       |      |                   |
| secondo l'Aquinate                                          | 4     | 1951 | 63-69             |
| INDELLICATO M., rec. a A. Rigobello, Il personalismo        |       |      |                   |
| (Roma 1975)                                                 | 29    | 1976 | 484-485           |
| INDELLICATO M., rec. a AA.VV., Dio (Bologna 1978)           |       |      | 235-237           |
| INFANTE G., Il mondo «pesante» di Newton                    |       |      | 357-362           |
| Iszak A., O.P., Rivista delle riviste                       | 7     |      | 113-116           |
|                                                             | 8     |      | 398-402           |
| ISZAK A., O.P., Rivista delle riviste                       | 8     |      | 654-657           |
| Iszak A., O.P., Rivista delle riviste                       | 0     | 17)) | 0)4-0)/           |
| ITURGAIZ D., O.P., rec. a P. Martinelli, Caratteristiche    |       |      |                   |
| architettoniche degli edifici paleocristiani di Ravenna     | 10    | 10/5 | 507 500           |
| (Ravenna s.d.)                                              | 18    | 1965 | 507-508           |
| IVALDO M., L'intelligenza e le cose. Sul realismo conosci-  | 2.2   | 4000 | 442 425           |
| tivo in J. Maritain                                         | 33    | 1980 | 413-435           |
| IVALDO M., rec. a E. Agazzi, Philosophie, science,          |       |      |                   |
| métaphysique (Fribourg Sv. 1987)                            | 42    | 1989 | 210-211           |
| IVALDO M., rec. a F.H.Jacobi, Briefwechsel. Gesamt-         |       |      |                   |
| ausgabe (Stuttgart - Bad Cannstatt 1981 ss.)                | 48    | 1995 | 116-119           |
| IVALDO M., rec. a J. Brachtendorf, Fichtes Lehre vom        |       |      |                   |
| Sein (Paderborn 1995)                                       | 49    | 1996 | 116-119           |
| IVALDO M., rec. a J.G. Fichte, Wissenschaftslehre nova      |       |      |                   |
| metodo, 2 ed. (Hamburg 1994)                                | 48    | 1995 | 123-124           |
| IVALDO M., rec. a L. Messinese, Essere e divenire nel       |       |      |                   |
| pensiero di E.Severino (Roma 1985)                          | 41    | 1988 | 327-329           |
| IVALDO M., rec. a O. Todisco, La storia della filosofia in  |       |      |                   |
| prospettiva epistemologica (Roma 1977)                      | 31    | 1978 | 495-497           |
| IVALDO M., rec. a P. Grassi (ed.), Filosofia della religio- |       |      |                   |
| ne. Storia e problemi (Brescia 1988)                        | 42    | 1989 | 211-212           |
| IVALDO M., rec. a V. Melchiorre, Analogia e analisi tra-    | 1 des | 1,0) |                   |
| scendentale. Linee per una nuova lett. di Kant (Mila-       |       |      |                   |
| no 1988)                                                    | 42    | 1989 | 89.9              |
| IVALDO M., rec. a W. Beierwaltes, Identità e differenza     | 74    | 1/07 | 37-7              |
| (Milano 1989)                                               | 12    | 1990 | 71-75             |
| (Middle 1707)                                               | 47    | 1770 | 11-17             |

| Izzi A.R., Noia, imperfezione e perfettibilità nell'antro-                                                        |     |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|
| pologia di Immanuel Kant<br>Izzi A.R., rec. a A.Rizzacasa, L'esistenza nelle filosofie                            | 31  | 1978 | 68-73            |
| esistenziali (Roma 1976)                                                                                          | 30  | 1977 | 100-101          |
| Jacher W., O.P., Le phénomène de la désacralisation dans                                                          | 2.4 | 1071 | 445 452          |
| le monde contemporain                                                                                             |     |      | 445-453          |
| JOLIVET R., L'idea di progresso e il diritto naturale<br>JOLIVET R., L'idée de pluralisme culturel                |     |      | 10-18<br>437-439 |
| JOLIVET R., L'unione europea e la letteratura cattolica                                                           |     |      | 597-605          |
| KACZYNSKI E., O.P., Fondazione della morale nel pensie-                                                           |     |      |                  |
| ro contemporaneo Kalinowski G., La pluralité des philosophies et l'actuali-                                       | 36  | 1983 | 289-311          |
| té de St. Th. d'Aq. (cfr. anche ivi, p. 553)<br>Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos           | 20  | 1967 | 155-163          |
| du livre de M. Clavel                                                                                             | 29  | 1976 | 249-270          |
| KAMINSKI S., La filosofia dell'uomo e le altre discipline                                                         | 25  | 1072 | 250 252          |
| filosofiche KANE W.H., O.P., La causa finale della scienza. Il meto-                                              | 25  | 19/2 | 350-353          |
| do scientífico nella biologia secondo Alb. Magno                                                                  | 11  | 1958 | 376-389          |
| Kuiper V.M., O.P., Responsabilità dei filosofi dell'800<br>Kunicic G., O.P., La moralità della guerra secondo San | 1   |      | 62-74            |
| Tommaso  Kunicic G., O.P., La prudenza del governo e il problema                                                  | 13  | 1960 | 503-527          |
| della tolleranza                                                                                                  | 12  | 1959 | 123-146          |
| KUNICIC G., O.P., Natura della giustizia sociale                                                                  |     |      | 40-62            |
| KUNICIC G., O.P., Principi pedagogici di S. Tommaso                                                               | 8   |      | 316-336          |
| KUNICIC J., O.P., L'amore coniugale come perfezionamento della persona                                            | 20  | 1967 | 30-46            |
| L.C., Rivista delle riviste                                                                                       | 2   | 1949 | 333-337          |
| L.C., Rivista delle riviste                                                                                       | 2   |      | 525-532          |
| L.C., Rivista delle riviste                                                                                       | 3   |      | 146-148          |
| L.C., Rivista delle riviste                                                                                       | 3   |      | 154-157          |
| L.C., Rivista delle riviste                                                                                       | 3   |      | 334-336          |
| L.G., Rivista delle riviste                                                                                       | 1   |      | 135-141          |
| L.VL.Z., L'XI congresso internazionale di filosofia                                                               | 7   | 1904 | 216-224          |
| LA GRECA C., rec. a G.Lolli, Capire una dimostrazione. Il ruolo della logica nella matematica (Bologna 1988)      | 43  | 1990 | 228-230          |
| LA GRECA C., rec. a M.L. Dalla Chiara - G. Taroldo Di<br>Francia, La scimmmia allo specchio (Bari 1988)           | 42  | 1989 | 458-459          |
| LA GRECA C., rec. a N. Abbagnano, Ricordi di un filoso-<br>fo, a c. di M. Staglieno (Milano 1989)                 | 43  | 1990 | 458-459          |
| LA GRECA C., rec. a N. Goodman, Vedere e costruire il                                                             | 12  | 1000 | 96-97            |
| mondo (Bari 1988)                                                                                                 |     |      | 485-488          |
| La Scala F., Cristianesimo, marxismo e attualismo                                                                 | 71  | 1//0 | 707-700          |

| I. Cov. E. Intermenta (nel diherrita del VI convegno                           |     |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| LA SCALA F., Intervento (nel dibattito del VI convegno                         | 3.1 | 1978   | 435-436  |
| dell'ADIF)  LACHI L., rec. a M.Baldini, Il linguaggio delle utopie             | 71  | 1770   | 100 100  |
| (Roma 1974)                                                                    | 28  | 1975   | 510-511  |
| LACONI M., O.P., rec. a P. F. Ceuppens, Theologia bibli-                       | 20  | 1/1/   | 710 711  |
| ca, I (Romae 1948)                                                             | 4   | 1951   | 76-77    |
| LACONI M., O.P., Rivista delle riviste                                         | 4   | 1951   |          |
| LACONI M., O.P., Rivista delle riviste  LACONI M., O.P., Rivista delle riviste | 5   |        | 349-352  |
| LACONI M., O.P., Rivista delle riviste  LACONI M., O.P., Rivista delle riviste | 5   |        | 473-477  |
|                                                                                | 6   |        | 500-503  |
| LACONI M., O.P., Rivista delle riviste                                         | 8   |        | 103-106  |
| LACONI M., O.P., Rivista delle riviste  LACONI M., O.P., Rivista delle riviste | 8   |        | 248-251  |
| LACONI M., O.P., Rivista delle riviste  LACONI M., O.P., Rivista delle riviste | 8   |        | 535-539  |
| LAGAZZI F., O.P., rec. a F. Milani, Cause e natura della                       | 0   | 1///   | JJJ-JJ/  |
| seconda guerra mondiale (Bologna s.d.)                                         | 2   | 1949   | 130-132  |
| LAMACCHIA A., rec. a T. Manferdini, Unità del vero e plu-                      | 2   | 1/7/   | 170-172  |
| ralità delle menti (Bologna 1960)                                              | 16  | 1963   | 185-188  |
| LAMOUREUX F., Peccato o hamartia in Platone?                                   |     |        | 313-321  |
| LANDI P., Intervento (sulla rel. di N. Petruzzellis)                           |     |        | 91-92    |
| LAPOINTE F.H., The italian response to Martin Heideg-                          | 21  | 1700   | 71-72    |
| ger. A bibliographic essay (cfr. anche ivi, p. 503)                            | 32  | 1979   | 314-343  |
| LASALA B., rec. a A. D'Amato, Alternativa alla società                         | 72  | 1)//   | フェマーノマノ  |
| suicida (Bologna 1974)                                                         | 29  | 1976   | 117-118  |
| LASALA B., rec. a G. Santonastaso, Pensiero politico e                         | 2)  | 1770   | 11/-110  |
| azione sociale, 2 ed. (Napoli 1973)                                            | 29  | 1976   | 118-119  |
| LASORSA G., Salari, efficienza e piena occupazione                             | 4   |        | 378-387  |
| LATORA S., Gustavo Bontadini un metafisico per voca-                           | 7   | 1//1   | 710-701  |
| zione                                                                          | 43  | 1990   | 441-443  |
| LATORA S., Quale pluralismo ideologico?                                        |     | 75 74  |          |
| LATORA S., Riproposta di una teoria della soggettività in                      | 1// | 7 17   | . 1 /    |
| un'epoca di decostruzione del soggetto                                         | 44  | 1991   | 217-223  |
| LAURIOLA G., rec. a A.G. Manno, Il volontarismo teologi-                       | 77  | 1//1   | 211-22)  |
| co, etico, antropol. di G.D. Scoto (Cassino 1986)                              | 41  | 1988   | 109-113  |
| LAZZARINI R., La prospettiva religiosa in una rinnovata                        | 7.1 | 1700   | 107-117  |
| coscienza europea                                                              | 15  | 1962   | 759-782  |
| LAZZARINI R., La religione come valore culturale                               |     |        | 181-187  |
| LEONE A., rec. a F.M. Jannace, La religione di Boccaccio                       | 17  | 1/00   | 101-107  |
| (Roma 1977)                                                                    | 3.1 | 1978   | 111      |
| LERCARO G., S. Agostino pastore d'anime                                        |     |        | 543-551  |
| LETTICH G., Segnalazioni bibliografiche                                        |     |        | 377-378  |
| LIGGIERI M.C., rec. a A. Ales Bello, Husserl. Sul proble-                      | 70  | 1/0/   | 711-710  |
| ma di Dio (Roma 1985)                                                          | 3.8 | 1985   | 347-348  |
| LIGGIERI M.C., rec. a S. Nicolosi, Utopia e apocalisse.                        |     | 1/0/   | 711710   |
| Cristianesimo e temporalità (Roma 1982)                                        | 37  | 1984   | 472-474  |
| LIOTTA R., rec. a J. Dobraczynski, L'ombra del padre                           | - 1 | 2701   | .,_ ,, , |
| (Brescia 1980)                                                                 | 33  | 1980   | 118      |
| LIPPI A., C.P., Il problema della morte nel pensiero filo-                     |     | 2,00   |          |
| sofico                                                                         | 17  | 1964   | 309-336  |
|                                                                                |     | _, 0 1 | - 0, ,,0 |

| LIPPI A., C.P., La problematica della morte nella filosofia                                                        |    |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| di S. Tommaso                                                                                                      | 18 | 1965 | 285-307 |
| LIPPI A., C.P., La soluzione tomista di un problema esi-<br>stenziale: la morte                                    | 19 | 1966 | 184-207 |
| LIPPI A., C.P., Pluralismo culturale, tomismo e filosofia                                                          | 17 | 1700 | 104-207 |
| come scienza                                                                                                       | 19 | 1966 | 347-348 |
| LIPPI A., Intervento (sulla rel. di A. Boccanegra)                                                                 | 21 | 1968 | 205     |
| LIPPI A., Intervento (sulla rel. di G. Di Napoli)                                                                  | 21 | 1968 | 58-59   |
| LIVERZIANI F., La fenomenologia come ascesi metafisica                                                             | 35 | 1982 | 129-146 |
| LIVERZIANI F., rec. a AA.VV., Psicoanalisi e religione, a c. di F.Morandi (L'Aquila - Roma 1984)                   | 37 | 1984 | 480-481 |
| LIVERZIANI F., rec. a J. Roig Gironella S.J., Balmes filoso-                                                       | 71 | 1704 | 700-701 |
| fo (Barcelona 1969)                                                                                                | 31 | 1978 | 377-378 |
| LIVERZIANI F., rec. a L. Gallinari, La problematica educa-                                                         |    |      |         |
| tiva di Clem. Alessandrino (Cassino 1976)                                                                          | 31 | 1978 | 361-363 |
| LIVERZIANI F., rec. a V. Truhlar, Lessico di spiritualità                                                          |    |      |         |
| (Brescia 1973)                                                                                                     | 30 | 1977 | 101-104 |
| LIVI F., La dimensione ontologica del personalismo dei                                                             | 20 | 107/ | 170 100 |
| Padri                                                                                                              | 29 | 19/6 | 178-188 |
| LIVI F., Lullo e S. Tommaso. Qualche osservazione sulla                                                            | 29 | 1976 | 82-91   |
| «Declaratio Raimundi»<br>Livi F., rec. a J. Hillman, Il mito dell'analisi (Milano                                  | 2) | 1//0 | 02 /1   |
| 1979)                                                                                                              | 36 | 1983 | 367-369 |
| Livi F., rec. a M.T. Colonna, Lilith. La luna nera e l'eros                                                        |    |      |         |
| rifiutato (Firenze 1980)                                                                                           | 36 | 1983 | 367-369 |
| LOBATO A., O.P., Il carisma e l'eredità culturale del P.                                                           | 40 | 1007 | 212 215 |
| D'Amore                                                                                                            | 49 | 1996 | 212-215 |
| LOBATO A., O.P., Le tre dimensioni dell'uomo. L'uomo                                                               | 34 | 1981 | 87-149  |
| come essere individuale, sociale, storico<br>LOBATO A.L., O.P., La metafisica dell'uomo nella filoso-              | 77 | 1701 | 07 117  |
| fia contemporanea                                                                                                  | 22 | 1969 | 356-406 |
| LOBATO A.L., O.P., Risposta (all'intervento di M. Sam-                                                             |    |      |         |
| mut sulla sua relazione)                                                                                           | 22 | 1969 | 409     |
| LOMBARDINI S., Fede e filosofia                                                                                    | 42 | 1989 | 337-348 |
| LORENZINI M., Analogia e conoscenza di Dio in J. Mari-                                                             |    | 4007 | 20.72   |
| tain                                                                                                               | 39 | 1986 | 39-73   |
| LORUSSO L., O.P., rec. a E. Voegelin, Il mito del mondo                                                            | 15 | 1992 | 107     |
| nuovo (Milano 1990)                                                                                                | 47 | 1772 | . 107   |
| LORUSSO L., O.P., rec. a J.Ratzinger, Svolta per l'Europa?<br>Chiesa e modernità nell'Europa dei rivolgimenti (Ci- |    |      |         |
| nisello Balsamo 1992)                                                                                              | 45 | 1992 | 460-461 |
| LORUSSO L., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                                                      |    | 1992 |         |
| LORUSSO L., rec. a V.Bortolin, Tra ricerca filosofica e fede                                                       |    |      |         |
| cristiana, Il movim. di Gallarate (Padova 1990)                                                                    | 44 | 1991 | 465     |
| LORUSSO L.M., O.P., rec. a A. Bello, Maria donna dei                                                               |    |      |         |
| nostri giorni (Cinisello Balsamo 1993)                                                                             | 46 | 1993 | 467-468 |
| LORUSSO L.M., O.P., rec. a A. Hayen, S. Tommaso e la                                                               | 47 | 1004 | 228-229 |
| vita della Chiesa oggi, 2 ed. (Milano 1993)                                                                        | 4/ | 1774 | 220-22) |
|                                                                                                                    |    |      |         |

| LORUSSO L.M., O.P., rec. a C.C. Salvador ecc. (a c.),<br>Nuovo Diz. di Dir. Canonico (Cinisello B. 1993)                                                                  | 47 | 1994 | 371-372 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| Lorusso L.M., O.P., rec. a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Città del Vaticano 1995)                                                                                | 49 | 1996 | 121-122 |
| LORUSSO L.(M.), O.P., rec. a E. Eid - R. Metz (a c.), Côde des Canons des Églises Orientales (Città del Vaticano 1997)                                                    | 50 | 1997 | 361-366 |
| LORUSSO L.M., O.P., rec. a E. Zoffoli, Ecumenismo ed uman. in G. Paolo II (Città del Vaticano 1995)                                                                       |    |      | 360-361 |
| Lòrusso L.M., O.P., rec. a G. Biffi, Approccio al cristo-<br>centrismo. Note storiche (Milano 1994)                                                                       | 48 | 1995 | 241-242 |
| LORUSSO L.M., O.P., rec. a G.K. Chesterton, Tommaso d'Aquino (Napoli 1992)                                                                                                | 46 | 1993 | 466-467 |
| Lorusso L.M., O.P., rec. a G. Tavard, l'Oecumènisme (Paris 1994)                                                                                                          | 48 | 1995 | 245-247 |
| Lorusso L.M., O.P., rec. a J. Gaudemet, Il Diritto Canonico (Torino 1991)  Lorusso L.M., O.P., rec. a J. Gaudemet, Les sources du                                         | 46 | 1993 | 470-472 |
| droit canonique VII <sup>e</sup> -XX <sup>e</sup> siècle (Paris 1993)  Lorusso L.(M.), O.P., rec. a J. Prader, La legislazione                                            | 49 | 1996 | 114     |
| matrimoniale latina e orientale (Roma 1993)<br>Lorusso L.M., O.P., rec. a J. Ratzinger, Appelés à la                                                                      | 49 | 1996 | 481-482 |
| communion. Comprendre l' Église (Paris 1993)<br>Lorusso L.M., O.P., rec. a J. Ratzinger, Natura e compi-                                                                  |    |      | 124-126 |
| to della teologia (Milano 1993)  LORUSSO L.M., O.P., rec. a K. Bharanikulangara (ed.), Il                                                                                 |    |      | 369-371 |
| Diritto Can. Orientale (Città del Vaticano 1995)<br>LORUSSO L.M., O.P., rec. a P. Negri-A.Olcese (a c.), Don<br>Gelmini incontra la musica italiana a Rock Cafè (Ci-      | 49 | 1996 | 120-121 |
| nisello Balsamo 1993) LORUSSO L.M., O.P., rec. a Revue Thomiste, Tables                                                                                                   | 47 | 1994 | 484-485 |
| Générales 1893-1992, 2 vv. (Toulouse 1993)<br>Lorusso L.M., O.P., rec. a S. Thomas au XX <sup>e</sup> siècle.                                                             | 46 | 1993 | 468-469 |
| Actes de la Revue Thomiste (Paris 1995) LORUSSO L.M., rec. a D.Ols O.P., Le cristologie contem-                                                                           | 49 | 1996 | 113-114 |
| poranee e le loro posizioni fondamentali al vaglio della<br>dottrina di S. Tommaso (Città del Vaticano 1991)<br>LOSAVIO P., Intervento (nel dibattito al IV convegno del- | 45 | 1992 | 340-342 |
| l'ADIF)  LOSCHIAVO L., rec. a N. La Salandra, Vescovi e presbiteri                                                                                                        | 26 | 1973 | 426-427 |
| in comunità per la missione (Ponteranica 1987)                                                                                                                            | 41 | 1988 | 232-233 |
| Lotz G.B., S.J., La filosofia dell'esperienza religiosa<br>Lotz J.B., Allocuzione introduttiva al dibattito (IV con-                                                      | 13 | 1960 | 368-573 |
| vegno dell'ADIF)  LOTZ J.B., Die Frage nach dem Fundament bei Heideg-                                                                                                     |    |      | 362-367 |
| ger und in der Scholastik LOTZ J.B., Il problema del fondamento in Heidegger e nella Scolastica                                                                           |    |      | 280-330 |
| itelia dediastica                                                                                                                                                         | 20 | 17/) | 281-331 |

| Lotz J.B., Il valore religioso nella filosofia dell'essere di                                              | 2.4        | 1070 | 057 0/4            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------|
| M. Heidegger<br>Lotz J.B., (Risposte agli interventi nel dibattito al IV                                   |            |      | 257-264            |
| convegno dell'ADIF)  LOTZ J.B., S.J., La metafisica come fondamento dei valori                             | 26         | 1973 | 372-430            |
| etici e sociali                                                                                            | 34         | 1981 | 5-18               |
| Lousse E., Nuovi orientamenti della letteratura storica                                                    | 15         | 1962 | 624-629            |
| LOVA A., Rec. a G. Penzo, F. Gogarten. Il problema di<br>Dio tra storicismo ed esistenzialismo (Roma 1981) | 37         | 1984 | 244-246            |
| LUCANO A., Arte e morale                                                                                   |            |      | 190-194            |
| LUCIANI V., La situazione della Chiesa Ortodossa di Bul-                                                   | 10         | 10// | 112 117            |
| garia                                                                                                      | 19         | 1966 | 113-117            |
| LUMBRERAS P., O.P., Sfondo psicologico della morale di S. Tommaso                                          | 10         | 1957 | 405-418            |
| M.B., Rivista delle riviste                                                                                | 7          | 1954 | 419-421            |
| M.G. Rivista delle riviste                                                                                 | 2          | 1949 | 143-148            |
| M.G., Rivista delle riviste                                                                                | 1          |      | 297-299            |
| M.G., Rivista delle riviste                                                                                | 1          |      | 302-303            |
| M.G., Rivista delle riviste                                                                                | 1          |      | 443-450            |
| M.G., Rivista delle riviste                                                                                | 2          |      | 534-535            |
| M.G., Rivista delle riviste                                                                                | 3 2        |      | 148-150<br>532-534 |
| M.I., Rivista delle riviste                                                                                | 2          |      | 141-143            |
| M.P., Rivista delle riviste M.P., Rivista delle riviste                                                    | 2          |      | 160-161            |
| MAGGI G., rec. a M. Bettetini, La misura delle cose                                                        |            |      |                    |
| (Milano 1994)                                                                                              | 47         | 1774 | 367-369            |
| Magnanini D., Tolstoj e Wittgenstein come «imitatori di Cristo»                                            | 32         | 1979 | 89-100             |
| MAGNINO B., Limiti e ambiguità della struttura sociologi-                                                  | 10         | 10/5 | 422 427            |
| ca del marxismo                                                                                            |            |      | 422-436<br>193-204 |
| MAGNINO B., Solitudine e crisi di valori                                                                   |            |      | 34-49              |
| MAILLOUX., O.P., Criminalité et violence<br>MALATESTA M., rec. a A.V. Nazzaro, Simbologia e poesia         | 2)         | 1712 | 24-42              |
| dell'acqua e del mare in Ambrogio di Milano (Napoli                                                        | 3.1        | 1978 | 372-373            |
| 1977)<br>MALATESTA M., rec. a AA.VV., La libertà (Napoli 1980)                                             |            |      | 494-496            |
| MALATESTA M., rec. a E. Riverso, Riferimento e struttura.                                                  | <i>7</i> 1 | 1/01 | 121 120            |
| Il problema di Strawson (Roma 1977)                                                                        | 31         | 1978 | 116-117            |
| MALATESTA M., rec. a G. Di Giammarino, Il concetto dei beni in Dante (Napoli 1979)                         | 34         | 1981 | 222-224            |
| MALATESTA M., rec. a H. Hubien, J. Buridani Tractatus de Consequentiis (Louvain 1976)                      | 31         | 1978 | 110-111            |
| MALATESTA M., rec. a M. Caleo, Metafore del pensiero                                                       |            |      |                    |
| filosofico (Salerno 1987) MALATESTA M., rec. a N. Petruzzellis, Il metro della liber-                      | 42         | 1989 | 93-94              |
| tà. Colloqui (Napoli 1976)                                                                                 | 29         | 1976 | 363-366            |

| Maragrama Maraga N. Dermargellie Piccorea filosofica e                                                       |    |      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------|
| MALATESTA M., rec. a N. Petruzzellis, Ricerca filosofica e pensiero teologico (Roma 1982)                    | 36 | 1983 | 229-230              |
| MALATESTA M., rec. a N. Petruzzellis, Sistema e proble-                                                      |    | 2,0, |                      |
| ma, 3 ed., 2 vv. (Napoli 1975/76)                                                                            | 30 | 1977 | 107-110              |
| MALATESTA M., rec. a S. D'Elia, Letteratura latina cristia-                                                  |    |      |                      |
| na (Roma 1982)                                                                                               | 36 | 1983 | 230-232              |
| MALATESTA M., rec. a S. Monti, Sulla tradizione e sul                                                        |    |      |                      |
| testo delle orazioni inaug. di Vico (Napoli 1977)                                                            | 31 | 1978 | 367-369              |
| MALATESTA M., rec. a S. Nicolosi, Medioevo francescano                                                       |    |      |                      |
| (Roma 1983)                                                                                                  | 37 | 1984 | 97-99                |
| MALATESTA M., rec. a T.S. Centi O.P., Nel segno del sole.                                                    |    |      |                      |
| San Tommaso d'Aquino (Roma 1982)                                                                             | 37 | 1984 | 467-469              |
| MALATESTA M., rec. a W. Voisé, Europolonica. La circu-                                                       |    |      |                      |
| lation (Warszawa etc. 1981)                                                                                  | 35 | 1982 | 114-115              |
| Manacorda G., Il secolare cammino dell'unità europea                                                         | 15 | 1962 | 606-613              |
| Mancini I, Risposta (agli interventi sulla sua rel.)                                                         | 21 | 1968 |                      |
| MANCINI I., Aporie metafisiche della cultura laica                                                           | 9  | 1956 | 513-527              |
| Mancini I., Il problema filosofico dell'antropologia (XXXI                                                   |    |      |                      |
| convegno di Gallarate)                                                                                       | 30 | 1977 | 47-49                |
| MANCINI I., Proposte per una filosofia della religione (la                                                   |    |      |                      |
| risposta agli interventi è a p. 113 del fascicolo)                                                           | 21 | 1968 | 94-111               |
| MANCINO M., rec. a F.J. Baumgartner, Change and conti-                                                       |    |      |                      |
| nuity in the French episcopate. The bishops and the                                                          |    |      |                      |
| wars of religion 1547-1610 (Durham 1986)                                                                     | 43 | 1990 | 88-91                |
| MANCINO M., rec. a L.M. De Palma (a c.), Uomini e vi-                                                        | 20 | 400/ | 100 105              |
| cende della Chiesa di Molfetta (Molfetta 1985)                                                               | 39 | 1986 | 492-495              |
| MANCINO M., rec. a M. Turchetti, Concordia o tolleranza?                                                     | 40 | 1007 | 217 220              |
| F. Bauduin (1520/73) e i «Moyenneurs» (Milano 1984)                                                          | 40 | 1987 | 217-220              |
| Manferdini T., rec. a F. Bourbon di Petrella, Il probl. dell'arte e della bellezza in Plotino (Firenze 1956) | 10 | 1057 | 384-387              |
| Mangiagalli M., «Facta sunt, mutantur enim». «Il parri-                                                      | 10 | 1701 | J0 <del>4</del> -J01 |
| cidio mancato» di E.Severino                                                                                 | 40 | 1007 | 453-460              |
| Mangiagalli M., Gilson tra Roma e Lovanio                                                                    |    |      | 409-419              |
| MANGIAGALLI M., Intenzionalità ed evidenza. Il sorgere                                                       | 47 | 1772 | 407-417              |
| della fenomenologia tra riduzione fenomenologica e                                                           |    |      |                      |
| tripolarità intenzionale ed il prospettivismo del primo                                                      |    |      |                      |
| Husserl                                                                                                      | 46 | 1993 | 323-339              |
| MANGIAGALLI M., Metafisica classica e rivelazione cristia-                                                   | 10 | 2/// |                      |
| na tra deellenizzazione e rigorizzazione                                                                     | 39 | 1986 | 145-182              |
| MANGIAGALLI M., Teologia come scienza critica?                                                               |    |      | 317-329              |
| MANGIERI G.A., O.P., Presupposti di un'educazione nel                                                        |    |      |                      |
| pensiero di San Tommaso                                                                                      | 4  | 1951 | 309-324              |
| MANGINI L., L'Assunzione di Maria secondo tre teologi                                                        |    |      |                      |
| bizantini (Palamas, Cabasilas e Glabas)                                                                      | 3  | 1950 | 441-454              |
| MANGINI L., La grazia nella dottrina spirituale di Luigi                                                     |    |      |                      |
| Chardon (I)                                                                                                  | 6  | 1953 | 102-106              |
| MANGINI L., La grazia nella dottrina spirituale di Luigi                                                     |    |      |                      |
| Chardon (II)                                                                                                 | 6  | 1953 | 442-455              |
|                                                                                                              |    |      |                      |

| MANGINI L., La grazia nella dottrina spirituale di Luigi                                                             | _  |      | <b>TO</b> 04 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|
| Chardon (III) MANGINI L., La grazia nella dottrina spirituale di Luigi                                               | 7  | 1954 | /2-84        |
| Chardon (IV)                                                                                                         | 7  | 1954 | 388-402      |
| MANGINI L., rec. a A. Lanz, Il problema della religione (Brescia s.d.)                                               | 3  | 1950 | 122          |
| MANGINI L., rec. a G. Schmieder S.J., La posizione delle associazioni religiose (Roma 1948)                          | 3  | 1950 | 125-127      |
| Mangini L., rec. a L. Bordin, La partecipazione dei fede-<br>li al sacrificio della Messa nella teologia contempora- |    |      |              |
| nea (Finalpia 1948)                                                                                                  | 3  |      | 484-485      |
| MANGINI L., rec. a L. Bordin, Messa attiva (Roma 1951)                                                               | 5  | 1952 | 104          |
| Mangini L., rec. a L. Vannicelli, Pensatori cinesi (Brescia s.d.)                                                    | 3  | 1950 | 487          |
| MANGINI L., rec. a L. Volpicelli, Storia della scuola sovie-                                                         |    |      |              |
| tica (Brescia 1950)                                                                                                  | 4  |      | 79-80        |
| Mangini L., rec. a M. de Nier Wim, Royce (Brescia 1950)<br>Mangini L., rec. a S. Lokuang, Sun Yat Sen (Brescia       | 4  |      | 272-273      |
| 1950)<br>Manna S., O.P., Il vicino Oriente e i retroscena della                                                      | 3  | 1950 | 486-487      |
| bolla "Reversurus" (1867)                                                                                            | 24 | 1971 | 454-470      |
| MANNA S., O.P., La testimonianza di un confratello più giovane                                                       | 49 | 1996 | 209-211      |
| MANNA S., O.P., Rileggendo il «Contra errores Graeco-rum»                                                            | 27 | 1974 | 415-428      |
| MANNO A., rec. a M. Damiata, Storia della filosofia per i licei classici (Messina - Firenze 1963)                    | 17 | 1964 | 279          |
| MANNO A.G., A proposito di Benedetto Croce. Risposta a Giuseppe Roggerone                                            | 48 | 1995 | 199-225      |
| MANNO A.G., Complessità e finalismo nella scienza at-<br>tuale                                                       | 47 | 1994 | 51-84        |
| MANNO A.G., Il pensiero debole e il ritorno alla metafisica                                                          | 45 | 1992 | 39-52        |
| MANNO A.G., Indicazioni storico-teoretiche per una confederazione mondiale                                           | 23 | 1970 | 438-454      |
| MANNO A.G., L'insegnamento della logica nell'insegnamento delle scuole medie superiori?                              | 45 | 1992 | 445-449      |
| MANNO A.G., L'umanità affratellata terza epoca della sto-                                                            | 25 | 1972 | 462-471      |
| ria? MANNO A.G., Nuove frontiere della scienza                                                                       |    |      | 351-366      |
| Manno A.G., Nuove frontiere della scienza  Manno A.G., Pensiero greco e creazionismo cristiano                       |    |      | 285-315      |
| Manno A.G., rec. a L. Malusa, Neotomismo e intransi-                                                                 |    |      | 473-475      |
| gentismo cattolico (Milano 1986)<br>Manno A.G., rec. a M. Damiata, Guglielmo d'Ockham:                               | )) | 1700 | 117 117      |
| povertà e potere, I (Firenze 1978)                                                                                   | 34 | 1981 | 365-367      |
| MANNO A.G., rec. a P. Addante, La fucina del mondo (Fasano 1994)                                                     | 48 | 1995 | 476-479      |
|                                                                                                                      |    |      |              |

| Manno A.G., rec. a R. Zavalloni, G.D. Scoto maestro di                                    |     |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| vita e di pensiero (Bologna 1992)                                                         | 46  | 1993 | 104-105            |
| MANNO A.G., rec. a S. Banchetti, La persona umana nella                                   | 10  | 1/// | 201207             |
| morale dei greci (Milano 1965)                                                            | 20  | 1967 | 547-549            |
| MARANO M., Gorgia tra retorica e filosofia                                                |     |      | 62-77              |
| MARCHESAN M., Due casi di trattamento ipnoterapeutico                                     |     | 1711 | 02 //              |
| interessanti l'etica personale                                                            | 21  | 1968 | 500-508            |
| MARCHESAN M., L'uomo nel tempo e nello spazio dal                                         | 21  | 1700 | 700 700            |
| punto di vista psicologico                                                                | 20  | 1967 | 223-234            |
| MARCHESAN M., rec. a F. Duyckaerts, La formazione del                                     | 20  | 1707 |                    |
|                                                                                           | 19  | 1966 | 521-522            |
| vincolo sessuale (Torino 1965)  MARCHESAN M., rec. a L. Beirnaert, Esperienza cristiana e | 1/  | 1700 | 141-144            |
|                                                                                           | 20  | 1967 | 130-131            |
| psicologia (Torino 1965)                                                                  | 20  | 1707 | 170-171            |
| MARCHESI A., Etica dela situazione e doverosa fondazio-                                   | 20  | 1075 | 378-382            |
| ne della norma morale                                                                     | 20  | 17/) | J10-J02            |
| MARIANO P., rec. a F. Fiorentino, Ambienti filosofici e                                   | 47  | 1004 | 110 120            |
| problemi, II (Lecce 1994)                                                                 | 47  | 1774 | 119-120            |
| MARIANO P., rec. a F. Fiorentino, Filosofia e religione in                                | 50  | 1007 | 107 100            |
| S. Tommaso e Kant (Napoli - Bari 1997)                                                    |     | 1997 | 487-489<br>222-231 |
| MARINELLI L., Il valore di una omissione                                                  |     |      |                    |
| MARINELLI L., Note di sociologia della musica                                             | 2)  | 19/2 | 235-241            |
| Marinelli L., Uno sguardo alla crisi dei seminari latini e                                | 21  | 10/0 | 470 407            |
| orientali                                                                                 | 21  | 1708 | 479-486            |
| MARINI M., rec. a M.Baldini (a c.), Il silenzio (Vicenza                                  | 20  | 1005 | 271 272            |
| 1985)                                                                                     | 20  | 170) | 371-373            |
| MARINO E., Estetica dell'arte ed estetica della fede. Pre-                                | 40  | 100/ | 27 (4              |
| messe alla critica d'arte come iconoteologia                                              |     |      | 27-64              |
| MARINO E., O.P., Atti di culto e finalità della Messa                                     |     |      | 382-400            |
| MARINO E., O.P., Critica d'arte ed iconoteologia                                          | 39  | 1986 | 257-273            |
| MARINO E., O.P., Culto-arte-storia nella problematica                                     | 2.2 | 1000 | 5 55               |
| dell'Umanesimo e della Riforma                                                            | 33  | 1980 | )-))               |
| MARINO E., O.P., Maria «Mater Ecclesiae». Riflessioni di                                  | 4.1 | 1000 | 152 205            |
| mariologia e d'iconomariologia                                                            | 41  |      | 153-205            |
| MARITAIN J., Dio e la scienza                                                             | 19  | 1966 | 399-415            |
| MARONGIU A., Rec. a J. Beneyto, El cardinal Albornoz                                      | 4   | 1051 | 272 274            |
| (Madrid 1950) MARRA B., Consapevolezza etica del soggetto ed esperienza                   | 4   | 1901 | 273-274            |
| della virtù                                                                               | 40  | 1007 | 155 4/1            |
|                                                                                           |     |      | 455-461            |
| MARRA B., S.J., Comunicazione e intersoggettività                                         | 29  | 1986 | 331-335            |
| MARRA B., S.J., Considerazioni sull'«incorporazione» come                                 | 40  | 1007 | 205 215            |
| superamento del dualismo uomo-donna                                                       |     | 1987 | 305-315            |
| MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura                                                |     |      | 87-89              |
| MARRA B., S.J., Psicologia moderna e teologia morale                                      | 46  | 1993 | 441-446            |
| MARTINI M., rec. a M. Baldini, Il fascino indiscreto delle                                | 2.0 | 1005 | 404 405            |
| parole (Roma 1985)                                                                        | 38  | 1985 | 484-485            |
| MARTORELLI M., Alienazione economica e disumanizza-                                       | 2.4 | 1071 | 407 444            |
| zione nel giovane Marx                                                                    | 24  | 19/1 | 407-444            |
|                                                                                           |     |      |                    |

| Martorelli M., Ateismo e umanismo positivo nel giova-                                                            |     |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| ne Marx                                                                                                          | 24  | 1971 | 5-47               |
| Marturano V., rec. a O.Todisco, Marx tra Dio e l'uomo                                                            | 277 | 1074 | 242 242            |
| (Firenze 1974) MARZI A., L'importanza dell'età evolutiva per lo studio                                           | 21  | 19/4 | 242-243            |
| della personalità                                                                                                | 11  | 1958 | 358-375            |
| MASAT LUCCHETTA P., La presenza di pensatori russi in                                                            |     |      |                    |
| Wittgenstein (I)                                                                                                 | 33  | 1980 | 56-78              |
| MASAT LUCCHETTA P., La presenza di pensatori russi in                                                            | 2.2 | 1000 | 200 222            |
| Wittgenstein (II)                                                                                                |     |      | 200-222<br>300-327 |
| MASAT LUCCHETTA P., Popper interprete di Wittgenstein<br>MASAT LUCCHETTA P., rec. a K. Popper, La ricerca non ha | 70  | 1/11 | 700-721            |
| fine. Autobiografia (Roma 1976)                                                                                  | 30  | 1977 | 243-244            |
| MASCARUCCI P., O.P., L'onniscienza del Cristo in S. Al-                                                          |     |      |                    |
| berto Magno. Studio comparativo (I)                                                                              | 3   | 1950 | 251-265            |
| MASCARUCCI P., O.P., L'onniscienza del Cristo in S. Al-                                                          | 3   | 1950 | 420-440            |
| berto Magno. Studio comparativo (II)<br>MASCARUCCI P., O.P. Le edizioni della Somma Teologica                    | ,   | 1900 | 720-770            |
| e l'edizione leonina                                                                                             | 1   | 1948 | 259-271            |
| MASCOLI E., rec. a S. Bucci, Le condizioni socio-sanita-                                                         |     |      |                    |
| rie nel Molise preunitario (Milano 1997)                                                                         | 50  | 1997 | 358-361            |
| MASI M., La dialettica del paradosso nella «Consolatio                                                           | 40  | 1027 | 179-190            |
| philosophiae» di Boezio<br>Massa Gallucci d'Errico N., rec. a M.L. Di Pietro,                                    | 40  | 1/0/ | 1//-1/0            |
| Adolescenza e sessualità (Brescia 1993)                                                                          | 46  | 1993 | 228-230            |
| MASSA GALLUCCI D'ERRICO N., rec. a M. Meslin, L'espe-                                                            |     |      |                    |
| rienza umana del divino (Roma 1991)                                                                              | 45  | 1992 | 221-223            |
| MASSINI CORREAS C.I., rec. a V.Possenti, Approssimazioni                                                         | 49  | 1996 | 234-236            |
| all'essere (Padova 1995)<br>MASSON R., O.P., Breve cronaca degli incontri scotisti di                            | 77  | 1//0 | 27 7 270           |
| Oxford e di Edimburgh                                                                                            | 19  | 1966 | 491-497            |
| MASSONE A., rec. a M.Marchesan, Guida pratica dell'ip-                                                           |     |      |                    |
| notista (Milano 1970)                                                                                            | 24  | 1971 | 237-238            |
| MASSONE A., rec. a M. Marchesan, Psicosomatica e ipno-                                                           | 24  | 1971 | 237-238            |
| terapia (Milano 1970)<br>MASTROSERIO D., O.P., Appunti tomistici sulla vocazione                                 | 27  | 1/11 |                    |
| sacerdotale di Cristo                                                                                            | 15  | 1962 | 257-268            |
| Mastroserio D., O.P., Il carattere dell'Ordine dei Predi-                                                        |     |      |                    |
| catori                                                                                                           | 15  | 1962 | 448-496            |
| MASTROSERIO D., O.P., Suggerimenti concreti per il rior-                                                         |     |      |                    |
| dinamento degli studi dei candidati al sacerdozio nel-<br>la prospettiva del Vaticano II                         | 20  | 1967 | 322-333            |
| MASTROSERIO D.M., O.P., Cristo sacerdote in quanto uomo                                                          |     |      |                    |
| (la dottrina dell'Angelico)                                                                                      | 14  | 1961 | 247-260            |
| MASTROSERIO D.M., O.P., La natura del sacerdozio di                                                              | 1/  | 10/1 | 337 370            |
| Cristo nel pensiero dei tomisti                                                                                  | 16  | 170) | 337-372            |
| MASTROSERIO N.D., O.P., rec. a T. Campanella, Metafisica, 3 vv. (Bologna 1967)                                   | 22  | 1969 | 249-250            |
| ca, J vv. (Dologna 1707)                                                                                         |     |      |                    |

| MASTROSERIO N.D., O.P., Sull'orientamento apostolico                                                            |     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| dell'Ordine dei Predicatori dopo il Vat. II                                                                     | 21  | 1968 | 320-367 |
| MATTARELLA N., Il P.M. Cordovani maestro di vita e di-<br>fensore della libertà                                 | 8   | 1955 | 259-261 |
| MATTHIEU V., Aspetti filosofici della nuova coscienza                                                           |     |      |         |
| europeistica                                                                                                    | 15  | 1962 | 735-741 |
| MAURI A., rec. a G. Penzo, Nietzsche allo specchio (Roma                                                        | 46  | 1993 | 463-464 |
| - Bari 1993)<br>MAURI ALVAREZ M., L'«akrasìa» nell'Etica Nicomachea                                             |     |      | 71-78   |
| MAZZARELLA P., rec. a C. Giacon, Le grandi tesi del tomi-                                                       |     |      |         |
| smo, 3 ed. (Bologna 1967)                                                                                       | 23  | 1970 | 95-96   |
| MAZZARELLA P., rec. a O.Zecchino, Le Assise di Ruggero II. Problemi delle fonti (Napoli 1980)                   | 35  | 1982 | 246-248 |
| MAZZÙ D., rec. a M.F. Sciacca, Ontologia triadica trinita-                                                      |     |      |         |
| ria (Milano 1972)                                                                                               | 27  | 1974 | 491-495 |
| Mc Nicholl A., O.P., Apporti dell'esistenzialismo al pensiero filosofico                                        | 9   | 1956 | 407-431 |
| Mc Nicholl A., O.P., Comunicazione ed essere                                                                    |     | 1962 |         |
| Mc Nicholl A., O.P., Il tomista e i filosofi contempora-                                                        |     |      |         |
| nei                                                                                                             |     |      | 99-109  |
| Mc NICHOLL A., O.P., L'uomo e la storia Mc NICHOLL A., O.P., La conoscenza umana oggi e il                      | 22  | 1707 | 331-352 |
| pensiero tomista                                                                                                | 34  | 1981 | 37-86   |
| Mc Nicholl A., O.P., Risposta (all'intervento di                                                                | 22  | 10/0 | 400 400 |
| M.Sammut sulla rel. di A.L.Lobato) MC NICHOLL A., O.P., Risposte (agli interventi sulla sua                     | 22  | 1969 | 408-409 |
| relazione)                                                                                                      | 22  | 1969 | 352-355 |
| Melchiorre V., Cultura, politica e potere fra immanenza                                                         | 2.2 | 1000 | 200 245 |
| e trascendenza<br>Melchiorre V., Il problema filosofico dell'antropologia                                       | 33  | 1980 | 298-315 |
| (XXXI convegno di Gallarate)                                                                                    | 30  | 1977 | 45-47   |
| MELCHIORRE V., Metafisica e storia in Sören Kierkegaard                                                         | 8   | 1955 | 203-221 |
| Melchiorre V., Risposte (agli interventi nel dibattito del VII convegno dell'ADIF)                              | 2.2 | 1000 | 320-355 |
| MELONI A., Europeismo e nazionalismi                                                                            |     |      | 712-719 |
| MENCUCCI V., Ripresa del pensiero classico-mediev. sec.                                                         |     |      |         |
| la prospettiva del fondamento  Mengarelli A., La libertà nelle opere antipelagiane di S.                        | 28  | 1975 | 129-156 |
| Agostino                                                                                                        | 29  | 1976 | 73-81   |
| METZ J.B., S.J., Disputa sull'avvenire dell'uomo (Una ri-                                                       | ~/  | 1770 | 77 01   |
| sposta a Roger Garaudy)                                                                                         | 20  | 1967 | 141-154 |
| MEZZOGORI I., rec. a G.Cenacchi, Introd. alla filos.; Critica filos.; Antrop. filos., 3 vv. (Città del Vaticano |     |      |         |
| 1979/80)                                                                                                        | 35  | 1982 | 367-368 |
| MICHELETTI G., Armando Carlini interprete di S. Tommaso                                                         |     | 1972 | 346-349 |
| MICHELETTI G., Lo spiritualismo dello Sciacca<br>MICHELETTI M., rec. a A. Guzzo, Storia della filosofia e       | 16  | 1963 | 453-458 |
| della civiltà vv. 7-9 (Padova 1975)                                                                             | 31  | 1978 | 101-103 |
|                                                                                                                 |     |      |         |

| MICHELETTI M., rec. a J.W. Dawson, Modern ideas of                                           |      | 1050   | 0/10/5  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| evolution (New York 1977)<br>MICHELI C., Il problema dell'apriori nella filosofia di Paul    | 32   | 1979   | 364-365 |
| Natorp                                                                                       |      |        | 30-48   |
| M.M., Segnalazioni bibliografiche MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-  | 31   | 1984   | 120     |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                              | 37   | 1984   | 490-500 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    | 20   | 1005   | 110 120 |
| zioni pervenute alla Redazione)<br>MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica- | 38   | 198)   | 118-128 |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                              | 38   | 1985   | 247-256 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    | 20   | 1005   | 374-384 |
| zioni pervenute alla Redazione)<br>MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica- | 20   | 170)   | 714-704 |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                              | 38   | 1985   | 504-509 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    | 20   | 1094   | 248-256 |
| zioni pervenute alla Redazione)<br>MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica- | )7   | 1700   | 240-270 |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                              | 39   | 1986   | 377-384 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    | 39   | 1986   | 499-508 |
| zioni pervenute alla Redazione)<br>MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica- |      |        |         |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                              | 40   | 1987   | 126-128 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    | 40   | 1987   | 239-247 |
| zioni pervenute alla Redazione)<br>MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica- |      |        |         |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                              | 40   | 1987   | 363-368 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblicazioni pervenute alla Redazione)      | 40   | 1987   | 479-484 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    |      |        |         |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                              | 41   | 1988   | 116-120 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblicazioni pervenute alla Redazione)      | 41   | 1988   | 237-240 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    |      | 4000   | 250 2/0 |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                              | 41   | 1988   | 350-360 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblicazioni pervenute alla Redazione)      | 41   | 1988   | 474-477 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    | 40   | 1000   | 112 120 |
| rioni pervenute alla Redazione)                                                              | 42   | 1989   | 112-120 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblicazioni pervenute alla Redazione)      | 42   | 1989   | 237-240 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    | 42   | 1000   | 471-477 |
| rioni pervenute alla Kedazione)                                                              | 42   | . 1985 | 4/1-4// |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblicazioni pervenute alla Redazione)      | 43   | 1990   | 112-120 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                    | // 2 | 1990   | 233-239 |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                              | 42   | 1770   |         |

| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 43 | 1990 | 352-360  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      |          |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 43 | 1990 | 468-476  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      |          |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 44 | 1991 | 108-112  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      |          |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 44 | 1991 | 236-240  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      | 0.40.050 |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 44 | 1991 | 348-352  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    | 1001 | 470 477  |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 44 | 1991 | 472-477  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 45 | 1003 | 100 113  |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 45 | 1992 | 108-112  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 15 | 1002 | 224 222  |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 45 | 1992 | 224-232  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 45 | 1002 | 347-352  |
| zioni pervenute alla Redazione) MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica- | 4) | 1772 | 741-772  |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 45 | 1002 | 472-477  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 7) | 1//2 | 712-711  |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 46 | 1993 | 114-120  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 70 | 1/// | 114120   |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 46 | 1993 | 235-240  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 10 | -/// |          |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 46 | 1993 | 352-360  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      |          |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 46 | 1993 | 475-477  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      |          |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 47 | 1994 | 124-127  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      |          |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 47 | 1994 | 244-248  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      |          |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 47 | 1994 | 375-376  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 |    |      |          |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 47 | 1994 | 495-501  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 40 | 4005 | 107 100  |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 48 | 1995 | 127-128  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 40 | 1005 | 252 25/  |
| zioni pervenute alla Redazione) MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica- | 48 | 1990 | 252-256  |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 10 | 1005 | 368-376  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 40 | 177) | 200-270  |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 48 | 1995 | 488-493  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | 70 | 1/// | 700-777  |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 49 | 1996 | 125-127  |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pubblica-                                 | ., |      | >/       |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                           | 49 | 1996 | 367-372  |
|                                                                                           |    |      |          |

| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pu                                             | ıbblica-  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| zioni pervenute alla Redazione)                                                                | 49        | 1996 483-497 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pu                                             | ıbblica-  |              |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                                |           | 1997 125-128 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pu                                             | ubblica-  |              |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                                |           | 1997 251-256 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pu                                             | ubblica-  |              |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                                |           | 1997 367-384 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche (e pu                                             | ubblica-  |              |
| zioni pervenute alla Redazione)                                                                |           | 1997 501-509 |
| MIELE M. (a c.), Segnalazioni bibliografiche                                                   | 37        | 1984 368-373 |
| MIELE M., Due nuove serie di volumi per cele                                                   | brare il  |              |
| centenario tomistico                                                                           | 27        | 1974 481-484 |
| MIELE M., O.P., L'insegnamento del trattato 'De                                                |           |              |
| sia' in un convegno intern. tenuto in Spagna                                                   |           | 1966 355-359 |
| MIELE M., O.P., rec. a A. Cristallini, Ottavio Co                                              |           |              |
| (Padova 1968)                                                                                  |           | 1970 227-228 |
| MIELE M., O.P., rec. a A. Milano, L'istinto nella                                              | visione   |              |
| del mondo di S.T. d'Aquino (Roma 1966)                                                         |           | 1968 407-409 |
| MIELE M., O.P., rec. a AA.VV., Problemi di stor                                                |           |              |
| Chiesa (Milano 1970)                                                                           |           | 1971 229-230 |
| MIELE M., O.P., rec. a B. Ferrari, La soppression                                              | ne delle  |              |
| Facoltà di teologia nelle Università di Stato                                                  | in Italia | 1070 0/ 07   |
| (Brescia 1968)                                                                                 |           | 1970 96-97   |
| MIELE M., O.P., rec. a C. Bernardi Salvetti, S.M.                                              | A. degli  | 10// 522     |
| Angeli alle Terme e A. Lo Duca (Roma 1965                                                      | 19        | 1966 522     |
| MIELE M., O.P., rec. a C.D. Fonseca, Medioevo                                                  | canoni-   | 1971 244-245 |
| cale (Milano 1970)                                                                             |           | 17/1 244-247 |
| MIELE M., O.P., rec. a E. Giammancheri (a c.), La                                              | i Chiesa  | 1967 416-418 |
| nel mondo contemp. (Brescia 1966)                                                              |           | 1707 710-710 |
| MIELE M., O.P., rec. a G. Alberigo, Lo svilup                                                  | 1964) 19  | 1966 252-253 |
| dottr. sui poteri nella Chiesa univ (Roma i<br>Miele M., O.P., rec. a G. Barauna (dir.), La Ch | iesa nel  | 1700 272-277 |
| mondo di oggi (Firenze 1966)                                                                   | 20        | 1967 416-418 |
| MIELE M., O.P., rec. a G. Cianfrocca S.P., La vi                                               |           | 1707 110 110 |
| rica nella ecclesiologia apologetica (Roma 1                                                   | 1963) 19  | 1966 124-125 |
| MIELE M., O.P., rec. a G.F.Morra (a c.), Catechis                                              | mi gian-  | 1,00 12. 12. |
| senisti (Forlì 1968)                                                                           | 23        | 1970 370     |
| MIELE M., O.P., rec. a H. Fries (dir.), Dizionario                                             |           | 2,70 ,70     |
| co, I (Brescia 1966)                                                                           | 19        | 1966 512-513 |
| MIELE M., O.P., rec. a H.I. Marrou, Teologia del                                               | la storia |              |
| (Milano 1969)                                                                                  | 23        | 1970 358-359 |
| MIELE M., O.P., rec. a H. Roux, Détresse et pron                                               |           |              |
| Vatican II (Paris 1967)                                                                        | 21        | 1968 533     |
| MIELE M., O.P., rec. a J.L. Maier, Le Baptistère de                                            |           |              |
| et ses mosaïques (Fribourg Sv. 1964)                                                           | 18        | 1965 246-247 |
| MIELE M., O.P., rec. a J.M. van Cangh, Introduct                                               | ion à K.  |              |
| Marx (Paris-Gembloux 1969)                                                                     | 23        | 1970 491-492 |
|                                                                                                |           |              |

| Miele M., O.P., rec. a J. Quasten, Initiation aux Pères de<br>l'Église, III (Paris 1963)<br>Miele M., O.P., rec. a L. Bedeschi, La Curia Romana | 17 | 1964 | 153-155 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| durante la crisi modernista. Episodi e metodi di governo (Parma 1968)                                                                           | 23 | 1970 | 229-230 |
| MIELE M., O.P., rec. a L. Fontana O.P., Filosofia della verità (Torino 1966)                                                                    | 21 | 1968 | 530-531 |
| MIELE M., O.P., rec. a M. Marcocchi, La Riforma<br>Cattolica,I (Brescia 1967)                                                                   | 23 | 1970 | 233-234 |
| MIELE M., O.P., rec. a M. Squillace, La vita eroica di T. Campanella (Roma 1967)                                                                | 22 | 1969 | 257-258 |
| MIELE M., O.P., rec. a O. Alberti, I vescovi sardi al Concilio Vaticano I (Roma 1963)                                                           | 19 |      | 378-379 |
| MIELE M., O.P., rec. a O. Cullmann, Cristo e il tempo                                                                                           |    |      |         |
| (Bologna 1965)<br>MIELE M., O.P., rec. a P. Brian Medawar, Induzione e                                                                          | 20 | 1967 | 124-125 |
| intuizione nel pensiero scientifico (Roma 1970)                                                                                                 | 23 | 1970 | 489-490 |
| MIELE M., O.P., rec. a P. Di Somma, Attualità di Dante<br>(Napoli-Roma 1970)                                                                    | 23 | 1970 | 235-236 |
| MIELE M., O.P., rec. a P. Lippini, S. Domenico visto dai suoi contemporanei (Bologna 1966)                                                      | 21 | 1968 | 413     |
| MIELE M., O.P., rec. a R. Guénon, L'uomo e il suo divenire secondo il védânda (Torino 1965)                                                     | 21 | 1968 | 406-407 |
| MIELE M., O.P., rec. a R. Cantalamessa, La cristologia di                                                                                       |    |      |         |
| Tertulliano (Friburgo Sv. 1962)<br>MIELE M., O.P., rec. a R.F. Esposito, Le buone opere dei                                                     | 16 | 1963 | 592-594 |
| laicisti (Roma 1970)                                                                                                                            | 24 | 1971 | 230-232 |
| MIELE M., O.P., rec. a R. Guénon, Gli stati molteplici dell'essere (Torino 1965)                                                                | 21 | 1968 | 406-407 |
| MIELE M., O.P., rec. a R. Guénon, Il simbolismo della croce (Torino 1964)                                                                       | 21 | 1968 | 406-407 |
| MIELE M., O.P., rec. a R. Guénon, Intr. gen. allo studio<br>delle dotttrine indù (Torino 1965)                                                  | 21 | 1968 | 406-407 |
| MIELE M., O.P., rec. a R. Guénon, Oriente e Occidente                                                                                           | 21 | 1700 | 400-407 |
| (Torino 1965)<br>MIELE M., O.P., rec. a R. Laurentin, Bilan du concile                                                                          | 21 | 1968 | 406-407 |
| Vatican II (Paris 1967)                                                                                                                         | 21 | 1968 | 533-534 |
| MIELE M., O.P., rec. a S.T. d'Aq., La Somma Teologica,<br>XI: Vizi e peccati (Firenze 1964)                                                     | 18 | 1965 | 105-108 |
| MIELE M., O.P., rec. a S.T. d'Aq., La Somma Teologica, XII: La legge La grazia (Firenze 1965)                                                   | 19 | 1966 | 246-247 |
| MIELE M., O.P., rec. a S.T. d'Aq., La Somma Teologica, XXIII-XXIV (Firenze 1969)                                                                |    |      |         |
| MIELE M., O.P., rec. a T. Citrini, Gesù Cristo rivelazione                                                                                      | 24 | 17/1 | 109-111 |
| di Dio (Venegono Inf. 1969)<br>MIELE M., O.P., rec. a W. Brandmüller, Il caso Galilei                                                           | 24 | 1971 | 111-113 |
| (Roma 1970)                                                                                                                                     | 23 | 1970 | 490-491 |

| MIELE M., Premessa (al «Ricordo di P. Benedetto d'Amo-                                                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| re») MIELE M., rec. a A. Cagiati, Intervista alle suore: Cristo                                                                                          | 49 1996 183-186 |
| vi basta veramente? (Torino 1977)                                                                                                                        | 31 1978 353-354 |
| MIELE M., rec. a A. Cassaro, L'«Atheismus triumphatus» di Tommaso Campanella (Napoli 1983)                                                               | 36 1983 357-358 |
| MIELE M., rec. a A. Cestaro - A. Lerra (a c.), Il Mezzo-                                                                                                 |                 |
| giorno e la Basilicata, 2 vv. (Venosa 1992)<br>MIELE M., rec. a A. Denisi, L'opera pastorale di A.<br>D'Afflitto arciv. di Reggio Cal. (1594-1638) (Roma | 46 1993 349-351 |
| 1983) MIELE M., rec. a A.F. Verde, Lo Studio fiorentino (1473-                                                                                           | 37 1984 344-345 |
| 1503), I-II (Firenze 1973)                                                                                                                               | 28 1975 104-105 |
| MIELE M., rec. a A.F. Verde O.P., Lo Studio Fiorentino (1473/1503), III/1-2 (Firenze 1977) MIELE M., rec. a A. Fallico, Gruppi ecclesiali e impegno      | 30 1977 473-474 |
| politico (Torino 1976)                                                                                                                                   | 30 1977 235-236 |
| MIELE M., rec. a A. Illibato (a c.), Il «Liber visitationis» di F. Carafa nella diocesi di Napoli (Roma 1983)                                            | 38 1985 495-497 |
| MIELE M., rec. a A. Lauro, Il cardinale G.B. De Luca.<br>Diritto e riforme (Napoli 1991)                                                                 | 46 1993 112-113 |
| MIELE M., rec. a A. Molnar - A. Armand Hugon, Storia dei Valdesi, I-II (Torino 1974)                                                                     | 29 1976 477-480 |
| MIELE M., rec. a A. Robinet, G.W.Leibniz. Iter Italicum                                                                                                  | 42 1989 105-107 |
| (Firenze 1988)<br>MIELE M., rec. a AA.VV., Chiesa e religiosità in Italia                                                                                |                 |
| dopo l'Unità (1861-1878) 4 vv. (Milano 1973)<br>MIELE M., rec. a AA.VV., Evangelizzazione e ateismo.                                                     | 28 1975 234-237 |
| Atti (Roma 1981)                                                                                                                                         | 35 1982 481-483 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., Exegesis. Problèmes de métho-<br>de (Paris 1975)                                                                                | 29 1976 111     |
| MIELE M., rec. a AA.VV., G.M. Galanti nella cultura del<br>Settecento meridionale (Napoli 1984)                                                          | 38 1985 231-233 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., I cattolici liberali nell'Ottocen-                                                                                              |                 |
| to (Torino 1976)<br>MIELE M., rec. a AA.VV., Infallibile? Rahner, Congar                                                                                 | 30 1977 111-112 |
| contro H. Küng (Roma 1971)                                                                                                                               | 26 1973 235-237 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., L'anthropologie de saint Thomas (Fribourg 1974)                                                                                 | 28 1975 497-498 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., L'impegno pastorale del beato<br>Vincenzo Romano (Torre del Greco 1983)                                                         | 37 1984 474-476 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., La Chiesa nei vari paesi ai                                                                                                     | <i>,</i> , 2,0, |
| nostri giorni (St. della Ch. di H. Jedin, X/2) (Milano 1980)                                                                                             | 37 1984 343-344 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., La parrocchia in Italia nell'età contemporanea. Atti (Napoli 1982)                                                              | 37 1984 230-231 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., La parrocchia nel Mezzogiorno                                                                                                   |                 |
| dal Medioevo all'età mod. Atti (Napoli 1980)                                                                                                             | 35 1982 478-480 |

| MIELE M., rec. a AA.VV., Les groupes informels dans                                                              | 25 1972 123-124 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| l'Église (Strasbourg 1971)<br>MIELE M., rec. a AA.VV., Miscellanea G.G. Meersseman,                              |                 |
| 2 vv. (Padova 1970)<br>MIELE M., rec. a AA.VV., Piacenza e il B. Paolo Burali.                                   | 26 1973 118-122 |
| Atti (Parma 1979)                                                                                                | 34 1981 227-228 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., Preti out. Perché i religiosi lasciano il convento (Genova 1976)                        | 30 1977 233-234 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., S. Joseph durant les quinze premiers siècles (Montréal 1971)                            | 25 1972 381-382 |
| MIELE M., rec. a AA.VV., Sant'Alberto Magno. L'uomo e il pensatore (Milano 1982)                                 | 36 1983 95-96   |
| MIELE M., rec. a B. da Mantova - M.Flaminio, Il beneficio di Cristo (Torino 1975)                                | 28 1975 498-499 |
| MIELE M., rec. a B. Papasogli, Luigia Tincani. L'oggi di<br>Dio sulle strade dell'uomo (Roma 1985)               | 39 1986 246-247 |
| MIELE M., rec. a B.Pellegrino - F.Gaudioso (a c.), Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno 3 vv.      |                 |
| (Galatina 1987)                                                                                                  | 42 1989 103-104 |
| MIELE M., rec. a B. Pellegrino, Michele Caputi dal legit-<br>timismo borbonico al liberalismo unitario (Galatina |                 |
| 1984)                                                                                                            | 38 1985 112-113 |
| MIELE M., rec. a Baronio storico e la Controriforma. Atti (Sora 1982)                                            | 37 1984 339-341 |
| MIELE M., rec. a C.A. Naselli, La soppress. napoleonica<br>dei Passionisti (Roma 1970)                           | 25 1972 501-502 |
| MIELE M., rec. a C.A. Prestipino, S. Alberto Magno scien-                                                        | 37 1984 103-104 |
| ziato e filosofo del XIII secolo (Milano 1983)<br>MIELE M., rec. a C. Balducci, La possessione diabolica, 3      | 37 1364 103-104 |
| ed. (Roma 1975)<br>Miele M., rec. a C. Falconi, Ritrattazioni (Milano                                            | 29 1976 109-110 |
| 1973)                                                                                                            | 28 1975 105-107 |
| MIELE M., rec. a C. Milaneschi, Ugo Janni pioniere del-<br>l'ecumenismo (Torino 1979)                            | 33 1980 375-377 |
| MIELE M., rec. a D. Ambrasi - A. D'Ambrosio, La diocesi<br>e i vescovi di Pozzuoli (Pozzuoli 1990)               | 46 1993 225-227 |
| MIELE M., rec. a D. Sorrentino, La Conciliazione e il «fa-                                                       | 40 1999 229-221 |
| scismo cattolico» E. Martire (Brescia 1980)<br>MIELE M., rec. a D. Svampa, Lettere al fratello (1884-            | 35 1982 233-234 |
| 1907), a c. di A. Albertazzi (Roma 1982)                                                                         | 37 1984 105-106 |
| MIELE M., rec. a Dizionario teologico interdisciplinare, 3 vv. (Torino 1977)                                     | 31 1978 232-234 |
| MIELE M., rec. a E. Castelli (a c.), L'infallibilità Atti (Roma 1970)                                            | 24 1971 492-493 |
| MIELE M., rec. a E. De Negri, La teologia di Lutero                                                              |                 |
| (Firenze 1967) MIELE M., rec. a E. Del Basso, Principali problemi di                                             | 24 1971 493-495 |
| storia delle religioni (Napoli 1979)                                                                             | 32 1979 372-373 |

| THOUSE LEVINOTOR                                                                                                                                                         |    |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| MIELE M., rec. a E. Michel, Nullus potest amare aliquid                                                                                                                  |    |      |         |
| incognitum. Ein Beitrag zur Frage des Intellektuali-<br>smus bei Thomas von Aquin (Freiburg S. 1979)                                                                     | 33 | 1980 | 108     |
| MIELE M., rec. a E. Narciso (a c.), Illuminismo meridionale e comunità locali (Napoli 1988)                                                                              | 42 | 1989 | 104-105 |
| MIELE M., rec. a E. Panella O.P., Per lo studio di Fra<br>Remigio dei Girolami (Pistoia 1979)                                                                            | 33 | 1980 | 495     |
| MIELE M., rec. a E.S. Gerstenberger - W. Schrage, Il rap-<br>porto tra i sessi nella Bibbia e oggi (Roma 1984)                                                           | 37 | 1984 | 476-477 |
| MIELE M., rec. a E. Susone O.P. (b.), Opere spirituali (Alba 1971)                                                                                                       | 27 | 1974 | 224-225 |
| MIELE M., rec. a F.F. Mastroianni, Un amico di G.B. Vico (Napoli 1972)  MIELE M., rec. a F. Molinari, Domenico Bollani (1514-1579) e Carlo Borromeo (1538-1584) (Brescia | 27 | 1974 | 245-247 |
| 1984) MIELE M., rec. a F. Molinari, Epistolario del beato Paolo                                                                                                          | 37 | 1984 | 342-343 |
| Burali (Brescia 1977)  MIELE M., rec. a F. Traniello-G. Campanini (dir.), Diz.                                                                                           | 30 | 1977 | 474-476 |
| storico del Movim. Catt. in Italia, 3 vv. (Torino 1981/82)                                                                                                               | 36 | 1983 | 226-229 |
| MIELE M., rec. a F. Traniello - G. Campanini (a c.), Diz. st. del Mov. Cattolico in Italia III/1-2 (Casale Monf. 1984)                                                   | 38 | 1985 | 115-116 |
| MIELE M., rec. a F. van Steenberghen, Le thomisme<br>(Paris 1983)<br>MIELE M., rec. a G. Alberigo (dir.), Storia del concilio                                            | 36 | 1983 | 356-357 |
| Vaticano II, vol.I (Bologna 1995) MIELE M., rec. a G. Alberigo (dir.), Storia del concilio                                                                               | 49 | 1996 | 463-466 |
| Vaticano II, vol.II (Bologna 1996) MIELE M., rec. a G.B. Guzzetti, Chiesa ed economia. Di-                                                                               | 50 | 1997 | 357-358 |
| segno storico (Torino 1972) MIELE M., rec. a G. Cenacchi, Il lavoro nel pensiero di                                                                                      | 26 | 1973 | 237-238 |
| Tommaso d'Aquino (Roma 1977)  MIELE M., rec. a G. Cuomo, O.F.M., Le leggi eversive del sec. XIX e le vicende degli Ordini religiosi della                                | 30 | 1977 | 363-364 |
| Prov. di Principato Cit. (Ricerche storiche), vv.1-3 Mercato S. Severino 1971/72)                                                                                        | 25 | 1972 | 366-368 |
| MIELE M., rec. a G. Cuomo, Le leggi eversive del sec. XIX, vv. 4-9 (Mercato S. Sev. 1972-1973)                                                                           | 27 | 1974 | 238-239 |
| MIELE M., rec. a G. Currà. Il falso profeta. Lutero negli scritti di Tommaso Campanella (Cosenza 1989)                                                                   | 43 | 1990 | 225-226 |
| MIELE M., rec. a G.D. Gordini, Storie di pellegrini, di<br>briganti (Torino 1974)<br>MIELE M., rec. a G.F. D'Andrea, Santa Maria della Sani-                             | 27 | 1974 | 501-235 |
| tà di Napoli. Storia, documenti, iscrizioni (Napoli 1984)                                                                                                                | 37 | 1984 | 478-480 |
| MIELE M., rec. a G. Fragnito, G. Contarini un magistrato veneziano al servizio della Cristianità (Firenze 1988)                                                          | 43 | 1990 | 77-78   |
|                                                                                                                                                                          |    |      |         |

| MIELE M., rec. a G.L. Esposito, San Domenico di Cosen-                                                             |      |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| za (Pistoia 1975)                                                                                                  | 28   | 1975 | 242-245     |
| MIELE M., rec. a G. Mucci, Il primo direttore della «Civ.Catt.». Carlo M. Curci (Roma 1986)                        | 40   | 1987 | 353-354     |
| MIELE M., rec. a G. Müller (a c.), L'Archivio Capitolare                                                           | 70   | 1701 | 777-77-1    |
| di Napoli, 2 vv. (Napoli 1996)                                                                                     | 50   | 1997 | 243-245     |
| MIELE M., rec. a G. Pelliccia, La scuola primaria a Roma                                                           | 41   | 1000 | 222 224     |
| dal sec.XVI al XIX (Roma 1985)<br>MIELE M., rec. a G.Penco, Storia della Chiesa in Italia, 2                       | 41   | 1988 | 233-234     |
| vv. (Milano 1978)                                                                                                  | 32   | 1979 | 239-241     |
| MIELE M., rec. a G. Pilati, Chiesa e Stato nell'epoca                                                              |      |      |             |
| moderna (Roma 1977)                                                                                                | 31   | 1978 | 351-352     |
| MIELE M., rec. a G. Scaltriti, O.P., L'ultimo Savonarola (Torino 1976)                                             | 30   | 1977 | 364-365     |
| MIELE M., rec. a G. Tauler O.P. (b.), Opere, a c. di B. De                                                         |      | -/   | , , , , , , |
| Blasio O.P. (Torino 1977)                                                                                          | 31   | 1978 | 347-348     |
| MIELE M., rec. a H.J. Sieben, Vom Apostelkonzil zum<br>Ersten Vatikanum (Paderborn 1996)                           | 50   | 1997 | 241-243     |
| MIELE M., rec. a H. Jedin (dir.), Storia della Chiesa, IV                                                          | 70   | 1/// | 271-27)     |
| (Milano 1978)                                                                                                      | 32   | 1979 | 113-115     |
| MIELE M., rec. a H. Jedin (dir.), Storia della Chiesa, V/2                                                         | 21   | 1070 | 250 251     |
| (Milano 1977)<br>Miele M., rec. a H. Jedin (dir.), Storia della Chiesa, VIII,                                      | 21   | 19/8 | 350-351     |
| 2 vv. (Milano 1977)                                                                                                | 31   | 1978 | 106-108     |
| MIELE M., rec. a H. Jedin - G. Alberigo, Il tipo ideale di                                                         | 20   | 100/ | 101 101     |
| vescovo secondo la Riforma Cattolica (Brescia 1985)<br>MIELE M., rec. a H. Vicaire O.P., Storia di S. Domenico,    | 39   | 1986 | 484-486     |
| nuova ed. (Roma 1983)                                                                                              | 37   | 1984 | 345-346     |
| MIELE M., rec. a H. Wolter - H.G. Beck, Civitas medie-                                                             |      |      |             |
| valis (St. Chiesa, V/1) (Milano 1976)<br>MIELE M., rec. a J. Delumeau (dir.), Storia vissuta del po-               | 30   | 1977 | 232-233     |
| polo cristiano, a c. di F. Bolgiani, 3 ed. (Torino 1986)                                                           | 40   | 1987 | 213-21      |
| MIELE M., rec. a J. Atkinson, Lutero la parola scatenata.                                                          |      |      |             |
| L'uomo e il pensiero (Torino 1983)                                                                                 | 37   | 1984 | 341-342     |
| MIELE M., rec. a J. Delumeau, Cristianità e cristianizza-<br>zione. Un itinerario storico (Casale Monferrato 1983) | 39   | 1986 | 482-48      |
| MIELE M., rec. a J. et R. Maritain, Oeuvres complètes,                                                             |      | 1,00 | 102 10      |
| vol. I (Fribourg S Paris 1986)                                                                                     | 39   | 1986 | 496         |
| MIELE M., rec. a J. et R. Maritain, Oeuvres complètes, V (Fribourg S Paris 1982)                                   | 36   | 1983 | 93-94       |
| MIELE M., rec. a J. et R. Maritain, Oeuvres complètes,                                                             | 70   | 1707 | 77-74       |
| vol. VI (Fribourg S Paris 1984)                                                                                    | 37   | 1984 | 477-478     |
| MIELE M., rec. a J.H. Bover - J.O' Callagan, Nuevo Te-                                                             | 2.1  | 1070 | 224 225     |
| stamento trilingue (Madrid 1977)<br>MIELE M., rec. a J.H. Nicolas O.P., Synthèse dogmatique.                       | 21   | 19/8 | 234-235     |
| De la Trinité à la Trinité (Fribourg S Paris 1985)                                                                 | 40   | 1987 | 351-353     |
| MIELE M., rec. a J.H. Nicolas O.P., Synthèse dogmatique.                                                           | 4.00 | 100  | 100         |
| Complément (Fribourg S Paris 1993)                                                                                 | 47   | 1994 | 483-484     |

| MIELE M., rec. a J. Lortz, La Riforma in Germania, I      |     |        |         |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| (Milano 1979)                                             |     |        | 493-494 |
| MIELE M., rec. a J. Mindszenty, Memorie (Milano 1975)     | 28  | 1975   | 502-504 |
| MIELE M., rec. a J. Ratzinger, Storia e dogma (Milano     |     |        |         |
| 1971)                                                     | 25  | 1972   | 242-244 |
| MIELE M., rec. a J.W. Wos, Annibale di Capua nunzio       |     |        |         |
| apostolico e arciv. di Napoli (Roma 1984)                 | 37  | 1984   | 366-367 |
| MIELE M., rec. a J. Wolpe - G. Zappone, Origine e supe-   |     |        |         |
| ramento delle paure inutili (Milano 1987)                 | 40  | 1987   | 475-476 |
| MIELE M., rec. a L. Amabile, Il Santo Officio della In-   |     |        |         |
| quisizione in Napoli, 2 vv., rist. an. (Sov. Mannelli     |     |        |         |
| 1987)                                                     | 40  | 1987 4 | 76-477  |
| MIELE M., rec. a L.Gargan, Lo Studio teologico e la Bi-   |     |        |         |
| blioteca dei domenicani a Padova nel Tre e Quattro-       |     |        |         |
| cento (Padova 1971)                                       | 25  | 1972   | 499-501 |
| MIELE M., rec. a M. Antonucci, L'età della Controrifor-   |     |        |         |
| ma in Italia, 2 ed. (Roma 1974)                           | 29  | 1976   | 219-221 |
| MIELE M., rec. a M. Cassese (a c.), Augusta 1530: il di-  |     |        |         |
| battito luterano-cattolico (Milano 1981)                  | 35  | 1982   | 232-233 |
| MIELE M., rec. a M.D. Chenu, S. Tommaso d'Aquino e la     |     | _,     |         |
| teologia (Torino 1977)                                    | 34  | 1981   | 226     |
| MIELE M., rec. a M.E. Welti, Breve storia della Riforma   | - ' | 2,01   |         |
| italiana (Casale Monferrato 1985)                         | 38  | 1985   | 367-368 |
| MIELE M., rec. a M. Firpo, Tra Alumbrados e «spiritua-    | 70  | 1707   | 707 700 |
| li». Studi su J. de Valdès (Firenze 1990)                 | 11  | 1991   | 463-464 |
| Maria M. Anna M. Courses Starie del clare in Italia       | 77  | 1//1   | דטדיכטד |
| MIELE M., rec. a M. Guasco, Storia del clero in Italia    | 50  | 1007   | 498-500 |
| dall'Ottocento a oggi (Roma - Bari 1997)                  | 70  | 1771   | 470-700 |
| MIELE M., rec. a M.H. Vicaire O.P., Dominique et ses      | 22  | 1000   | 378-379 |
| Prêcheurs (Fribourg S Paris 1979)                         | 33  | 1700   | 210-217 |
| MIELE M., rec. a M. Marcocchi, La Riforma Cattolica,      | 25  | 1072   | 2/2 2// |
| II (Brescia 1970)                                         | 25  | 19/2   | 363-366 |
| MIELE M., rec. a M. Mariotti, Problemi di lingua e di     |     |        |         |
| cultura nell'azione pastorale dei vescovi calabresi in    | 2/  | 1003   | 0/ 07   |
| età moderna (Roma 1980)                                   | 36  | 1983   | 96-97   |
| MIELE M., rec. a Maître Eckhart, L'oeuvre latine, I (Pa-  |     |        |         |
| ris 1984)                                                 | 38  | 1985   | 113-115 |
| MIELE M., rec. a Martin Lutero, Scritti pastorali minori, |     |        |         |
| a c. di S. Cavallotto (Napoli 1987)                       | 41  | 1988   | 236     |
| MIELE M., rec. a Meister Eckhart, Opere tedesche, a c. di |     |        |         |
| M Vannini (Firenze 1982)                                  | 35  | 1982   | 230-232 |
| MIELE M., rec. a N. Cerrato, La catechesi di Don Bosco    |     |        |         |
| nella sua Storia Sacra (Roma 1979)                        | 38  | 1985   | 362-364 |
| MIELE M., rec. a O. Niccoli, La crisi religiosa del '500  |     |        |         |
| (Torino 1975)                                             | 28  | 1975   | 250     |
| MIELE M., rec. a O. Perler - J.L. Maier, Les voyages de   |     |        |         |
| Saint Augustin (Paris 1969)                               | 25  | 1972   | 105-107 |
| MIELE M., rec. a P. Addante, A. Marini e la polemica su   |     |        |         |
| Diama Rayla (Rari 1976)                                   | 29  | 1976   | 481-482 |
| Pierre Bayle (Bari 1976)                                  | /   | 1770   | .02 .02 |

| MIELE M., rec. a P. Borzomati, Chiesa e società merid.                                                                                                               |    |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| dalla Restaurazione al secondo Dopoguerra (Roma<br>1982)                                                                                                             | 36 | 1983 | 355-35  |
| MIELE M., rec. a P.L. Carle O.P., Consubstantiel et trans-<br>substantiation (Bordeaux 1975)                                                                         | 28 | 1975 | 499-500 |
| MIELE M., rec. a P. Lopez, Clero, eresia e magia nella<br>Napoli del viceregno (Napoli 1984)<br>MIELE M., rec. a P. Ludovico (Palmentieri) da Casoria,               | 37 | 1984 | 346-348 |
| Epistolario, a c. di G.F. D'Andrea, 3 vv. (Napoli 1989)                                                                                                              | 43 | 1990 | 344-345 |
| MIELE M., rec. a P. Manns, Vater im Glauben. Studien<br>zur Theologie Martin Luthers (Wiesbaden 1988)                                                                | 42 | 1989 | 459-460 |
| MIELE M., rec. a P. Mazzarella, Controversie medievali. Unità e pluralità delle forme (Napoli 1978)                                                                  | 32 | 1979 | 237-238 |
| MIELE M., rec. a R. Aubert ecc., La Chiesa nella società liberale (N.S.C., V/1)(Torino 1977)                                                                         | 30 | 1977 | 471-473 |
| MIELE M., rec. a R. Colapietra, Gli Aquilani d'antico regime davanti alla morte (1535-1780) (Roma 1986)<br>MIELE M., rec. a R.F. Esposito, Giovanni Bovio tra l'apo- | 39 | 1986 | 375-376 |
| stolo Paolo e S.Tommaso d'Aquino. Contributo alla<br>storia della Chiesa e della Massoneria nel secolo XIX                                                           |    |      |         |
| (Livorno 1975)                                                                                                                                                       | 30 | 1977 | 110-111 |
| MIELE M., rec. a R. Guardini, Diario. Appunti e testi dal<br>1942 al 1964 (Brescia 1983)                                                                             | 37 | 1984 | 228-230 |
| MIELE M., rec. a R.Spiazzi, San Tommaso d'Aquino (Roma 1974)                                                                                                         | 27 | 1974 | 485-487 |
| MIELE M., rec. a S. Caponetto, Aonio Paleario (1503/70)<br>e la Riforma prot. in Toscana (Torino 1979)                                                               | 34 | 1981 | 224-225 |
| MIELE M., rec. a S. Caterina da Siena, Epistolario, a c. di<br>U. Meattini, 3 ed. (Roma 1979)                                                                        | 33 | 1980 | 377     |
| MIELE M., rec. a S.I. Camporeale, Lorenzo Valla. Umanesimo e teologia (Firenze 1972)                                                                                 | 27 | 1974 | 225-227 |
| MIELE M., rec. a S.M. Pagano (a c.), I documenti del processo di G.Galilei (Città del Vaticano 1984)                                                                 | 38 | 1985 | 364-366 |
| MIELE M., rec. a S. Scheld, Die Christologie Emil Brun-<br>ners (Wiesbaden 1981)                                                                                     | 36 | 1983 | 97-98   |
| MIELE M., rec. a S. T. d'Aq., Somma contro i Gentili, a c. di T.S. Centi (Torino 1975)                                                                               | 29 | 1976 | 218-219 |
| MIELE M., rec. a S. Tramontin, Sinistra cattolica di ieri e di oggi (Torino 1974)                                                                                    | 28 | 1975 | 501-502 |
| MIELE M., rec. a S. Tramontin, Società, religiosità e mov. cattolico in Italia merid. (Roma 1977)                                                                    | 31 | 1978 | 108-110 |
| MIELE M., rec. a S. Vanni Rovighi, Istituzioni di filosofia<br>(Brescia 1982)                                                                                        | 36 | 1983 | 94-95   |
| MIELE M., rec. a S. Wyszynski, Appunti dalla prigione (Bologna 1983)                                                                                                 | 36 | 1983 | 489-490 |
| MIELE M., rec. a Storia e messaggio in Gioacchino da<br>Fiore. Atti (Napoli 1980)                                                                                    | 34 | 1981 | 497-498 |
|                                                                                                                                                                      |    |      |         |

| MIELE M., rec. a T.M. Schoof, Verso una nuova teologia                                                      |     |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|
| cattolica (Brescia 1971)                                                                                    | 27  | 1974  | 222-224  |
| MIELE M., rec. a T. Radini Tedeschi, Orazione contro F. Melantone (Brescia 1973)                            | 28  | 1975  | 107-108  |
| MIELE M., rec. a U. Gastaldi, Storia dell'Anabattismo, I                                                    |     |       |          |
| (Torino 1972)                                                                                               | 27  | 1974  | 110-112  |
| MIELE M., rec. a U. Gastaldi, Storia dell'Anabattismo, II                                                   | 25  | 1002  | 480-481  |
| (Torino 1981) MIELE M., rec. a U. Parente, Riformismo religioso e so-                                       | ))  | 1702  | 400-401  |
| cietà a Napoli G.Avolio (Urbino 1995)                                                                       | 50  | 1997  | 343-345  |
| MIELE M., rec. a V. De Couesnongle, Le courage du fu-                                                       |     |       |          |
| tur. Messages aux Dominicains (Paris 1980)                                                                  | 33  | 1980  | 379-380  |
| MIELE M., rec. a V. Fazzo, La giustificazione delle immagini religiose I (Napoli 1977)                      | 31  | 1978  | 349-350  |
| MIELE M., rec. a V. Vinay, Le confessioni di fede dei                                                       | 71  | 1770  | 7 17 770 |
| Valdesi riformati (Torino 1975)                                                                             | 29  | 1976  | 480-481  |
| MIELE M., rec. a W. Kasper - G. Sauter, La Chiesa luogo                                                     | 2.4 | 1001  | 225 226  |
| dello Spirito (Brescia 1980)<br>Milani F., La guerra e la pace nel pensiero di Giorgio                      | 54  | 1981  | 225-226  |
| Del Vecchio (I)                                                                                             | 5   | 1952  | 69-79    |
| MILANI F., La guerra e la pace nel pensiero di Giorgio                                                      |     |       |          |
| Del Vecchio (II)                                                                                            | 5   | 1952  | 184-193  |
| MILANI F., rec. a Malvestiti, Economia programmatica od                                                     | 2   | 10/10 | 330-332  |
| economia libera? (Milano s.d.) MILANO A., Congetture e confutazioni                                         | -   |       | 91-92    |
| MILANO A., Cristianesimo e metafisica. Tra «ragione de-                                                     |     |       |          |
| bole» e «fede ignava»                                                                                       |     |       | 245-293  |
| MILANO A., Freud o del nichilismo incompiuto                                                                |     |       | 195-212  |
| MILANO A., Magia e teologia in Tommaso Campanella                                                           | 22  | 1969  | 160-171  |
| MILANO A., rec. a A. Rizzi, Il sacro e il senso. Lineamenti di filosofia della religione (Leumann 1995)     | 48  | 1995  | 470-471  |
| MILANO A., rec. a C. Campanelli, Arte e poesia nella filo-                                                  |     |       |          |
| sofia di J. Maritain (Salerno 1996)                                                                         | 50  | 1997  | 113-117  |
| MILANO A., rec. a M. Cascavilla, Colpa e infelicità. Giu-                                                   | 50  | 1007  | 491-492  |
| stizia e pena in Rosmini (Torino 1995)<br>MILANO A., rec. a O.H. Pesch, Tommaso d'Aq. Limiti e              | 70  | 1771  | 471-472  |
| grandezza della teol. med. (Brescia 1994)                                                                   | 48  | 1995  | 363-364  |
| MILANO A., rec. a S. Palumbieri, Antropologia e sessuali-                                                   |     |       |          |
| ' tà (Torino 1996)                                                                                          | 50  | 1997  | 245-246  |
| MILANO A., rec. a V. Omaggio, Marsilio da Padova. Di-                                                       | 50  | 1997  | 489-491  |
| ritto e politica nel Defensor Pacis (Napoli 1995)<br>MILANO A., rec. a W. Brandmueller - E.J.Greipl (a c.). | 70  | 1///  | 107 172  |
| Copernico, Galilei e la Chiesa(Firenze 1992)                                                                | 46  | 1993  | 110-112  |
| MILANO A., rec. a W. Brandmueller, Galilei e la Chiesa                                                      |     |       |          |
| (Città del Vaticano 1992)                                                                                   |     |       | 110-112  |
| MIRA G., Il lavoro nella vita dell'uomo                                                                     | 13  | 1960  | 342-359  |
| MIRA G., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto                                                    | 15  | 1962  | 691-699  |
| sociale                                                                                                     |     |       |          |

| N C C C : 11 I C1:                                                                                                                          |    |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| MOFFA S., rec. a C. Scanzillo, La Chiesa sacramento di comunione. Commento teol. alla L.G. (Napoli 1987)                                    | 41 | 1988 | 101     |
| MOLINARIO F., Appunti per un rapporto fra mariologia, ecclesiologia ed escatologia                                                          | 25 | 1972 | 222-226 |
| MOLINARIO F., Il problema del fondamento al IV congresso dei docenti ital. di filosofia                                                     | 26 | 1973 | 70-83   |
| MOLINARIO F., La dimensione antropologica della teologia al IV congresso dei teologi it.                                                    | 24 | 1971 | 175-191 |
| MOLINARIO F., La teologia politica nel cristianesimo primitivo. Rassegna bibliografica  MOLINARIO F., Per un rinnovamento del metodo teolo- | 25 | 1972 | 483-496 |
| gico                                                                                                                                        | 23 | 1970 | 352-357 |
| MOLINARIO F., rec. a A.G. Manno, Filosofia della matematica (Milano 1972)                                                                   | 26 | 1973 | 116-118 |
| MOLINARIO F., rec. a A.Laepple, Annuncio di Cristo nell'anno lit. (Modena 1972)                                                             | 26 | 1973 | 252-253 |
| MOLINARIO F., rec. a A.M. Greeley, L'uomo non-secolare (Brescia 1975)                                                                       | 28 | 1975 | 237-238 |
| MOLINARIO F., rec. a A.Schememann, Il mondo come sacramento (Brescia 1970)  MOLINARIO F., rec. a AA. VV., La teologia di P. Schoo-          | 25 | 1972 | 506-509 |
| nenberg (Brescia 1973)  MOLINARIO F., rec. a AA.VV., Bilancio della teologia del                                                            | 27 | 1974 | 489-491 |
| XX secolo, dir. da R.Vander Gucht e H.Vorgrimler, 4 vv. (Roma 1972)                                                                         | 27 | 1974 | 230-232 |
| MOLINARIO F., rec. a AA.VV., Dossier Bonhoeffer (Brescia 1971)                                                                              |    |      | 232-233 |
| MOLINARIO F., rec. a AA.VV., Geschichte der Maertyrer verfolgt fuer den Glauben (Aschaffenburg 1984)                                        |    | 1986 |         |
| MOLINARIO F., rec. a AA.VV., Il ruolo sociale della religione (Brescia 1979)                                                                |    |      | 497-499 |
| MOLINARIO F., rec. a AA.VV., Mutamento sociale e contraddizioni culturali (Brescia 1976)                                                    |    |      | 371-372 |
| MOLINARIO F., rec. a AA.VV., Mysterium salutis, 9 vv. (Brescia 1967-1975)                                                                   |    |      | 494-497 |
| MOLINARIO F., rec. a AA.VV., Teologia, filosofia, scienze umane (Brescia 1976)                                                              |    |      | 373-374 |
| MOLINARIO F., rec. a B. Haering, Vom Glauben der gesunt macht. Ermutigung der heilenden Berufe (Frei-                                       | 70 | 1/// | רולילול |
| burg Br. 1984) MOLINARIO F., rec. a B. Mondin, I teologi della speranza                                                                     | 38 | 1985 | 349     |
| (Torino 1970) MOLINARIO F., rec. a B. Welte, Die Wuerde des Men-                                                                            | 25 | 1972 | 254-256 |
| schen und die Religion (Frankfurt/M. 1979)<br>MOLINARIO F., rec. a C. Calvaruso, La società emergente                                       | 33 | 1980 | 244-245 |
| tra utopia e consenso (Assisi 1977)<br>MOLINARIO F., rec. a D. Hentschel, Das Hausbuch der                                                  | 32 | 1979 | 371-372 |
| Naturmedizin (Frankfurt 1985)                                                                                                               | 39 | 1986 | 478-479 |

| INDICE PER AUTORI                                                                                               |    | 07           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| MOLINARIO F., rec. a D. Musciagli, Logica ed ontologia in<br>Wittgenstein (Lecce 1974)                          | 30 | 1977 240-241 |
| MOLINARIO F., rec. a E.A. Levy-Valensi, Le vie e i rischi                                                       |    | 1777 210 211 |
| della psicoanalisi (Assisi 1976)<br>MOLINARIO F., rec. a E. Balducci - R.Garaudy, Cristiane-                    | 31 | 1978 121-122 |
| simo come liberazione (Roma 1976)                                                                               | 30 | 1977 372-373 |
| MOLINARIO F., rec. a E. Palanga Laurenzi, J.Piaget tra<br>educazione e pedagogia (Roma 1976)                    | 30 | 1977 485     |
| MOLINARIO F., rec. a E. Schillebeeckx, Lesebuch. Erfahrung aus dem Glauben (Freiburg 1984)                      | 38 | 1985 494-495 |
| MOLINARIO F., rec. a F. Meinecke, L'idea della ragione di<br>Stato (Firenze 1970)                               | 25 | 1972 114-115 |
| MOLINARIO F., rec. a F. Mussner, I miracoli di Gesù. Problemi preliminari (Brescia 1969)                        | 23 | 1970 368-370 |
| MOLINARIO F., rec. a F. Ravazzoli, Linguistica. Saggio critico (Milano 1975)                                    | 29 | 1976 361-362 |
| MOLINARIO F., rec. a G. Catelli, La società marginale.<br>Contadini (Roma 1976)                                 | 30 | 1977 242     |
| MOLINARIO F., rec. a G. Girardi, Cristiani per il sociali-<br>smo: perché? (Assisi 1975)                        | 30 | 1977 370-371 |
| MOLINARIO F., rec. a G.P. Brabant, Psicoanalisi. Saggio critico, testimonianze (Milano 1975)                    | 30 | 1977 490     |
| MOLINARIO F., rec. a G. Pirola - G.L. Brena, Movimenti cristiani di sinistra e marxismo in Italia (Assisi 1978) | 32 | 1979 502-503 |
| MOLINARIO F., rec. a G. Straniero, L'ontologia fenom. di<br>T. de Chardin (Milano 1969)                         | 27 | 1974 236-237 |
| MOLINARIO F., rec. a G. Tordjman, Sessuologia. Saggio critico, testimonianze (Milano 1976)                      | 30 | 1977 488-489 |
| MOLINARIO F., rec. a H. Bouillard, Fede o paradosso?<br>Per una critica della ragione teologica (Fossano 1973)  | 28 | 1975 99-100  |
| MOLINARIO F., rec. a H. Cousin, Il profeta assassinato (Roma 1977)                                              | 30 | 1977 491     |
| MOLINARIO F., rec. a H. Renckens, Storia primitiva e storia della salvezza, 2 ed. (Alba 1970)                   | 23 | 1970 492-493 |
| MOLINARIO F., rec. a H. Rondet, Storia del dogma (Cassano 1973)                                                 | 28 | 1975 102-104 |
| MOLINARIO F., rec. a H. Vernon, Durch mystische<br>Weisheit zu kosmischer Kraft (Muenchen 1985)                 | 39 | 1986 497     |
| MOLINARIO F., rec. a I. Mancini, Kant e la teologia (Assisi 1975)                                               | 29 | 1976 98-99   |
| MOLINARIO F., rec. a J. Currie, Niemand stirbt fuer alle Zeit (Muenchen 1979)                                   | 33 | 1980 113-116 |
| MOLINARIO F., rec. a J. Doyon, Cristologia per il nostro tempo (Bari 1973)                                      | 27 | 1974 234     |
| MOLINARIO F., rec. a J. Duchesne, Secondo lei Dio chi è? (Inchiesta) (Milano 1971)                              | 25 | 1972 509-510 |
| MOLINARIO F., rec. a J. Durandeux, I cristiani al vaglio della psicoanalisi (Assisi 1976)                       | 31 | 1978 244-246 |
|                                                                                                                 |    |              |

| MOLINARIO F., rec. a J.M. Peterfalvi, Introduzione alla                                                    | 26 | 1973 | 251-252 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| psicolinguistica (Roma 1972)<br>MOLINARIO F., rec. a J.M. Pohier, Ricerche di teologia e                   |    |      |         |
| psicanalisi (Assisi 1975)<br>Molinario F., rec. a J. Molimann, In dialogo con Ernst                        | 30 | 1977 | 486     |
| Bloch (Brescia 1979)                                                                                       | 35 | 1982 | 363-365 |
| MOLINARIO F., rec. a J. Ratzinger, Gottes Angesicht suchen. Betracht. in Kirchenjahr (Kyrios V. 1979)      | 34 | 1981 | 362     |
| MOLINARIO F., rec. a K. Jaspers - H.Zahrnt, Filos. e fede nella rivelaz. (Brescia 1971)                    | 27 | 1974 | 119-121 |
| MOLINARIO F., rec. a L. S.Filippi, Maturità umana e celibato (Brescia 1973)                                | 28 | 1975 | 240-241 |
| MOLINARIO F., rec. a M.Bellet, Fede e psicoanalisi (Assisi 1975)                                           | 30 | 1977 | 486-488 |
| MOLINARIO F., rec. a M.C. Laurenzi, Il socialismo religio-                                                 |    |      |         |
| so svizzero: L. Ragaz (Assisi 1976)<br>MOLINARIO F., rec. a M. D'Antuono, I poteri dell'incon-             | 30 | 19// | 476-478 |
| scio (Roma 1974)<br>MOLINARIO F., rec. a P. Schoonenberg, La potenza del                                   | 28 | 1975 | 238-239 |
| peccato (Brescia 1970)                                                                                     | 24 | 1971 | 233-235 |
| MOLINARIO F., rec. a R. Garaudy, Per un dialogo delle civiltà (Assisi 1977)                                | 32 | 1979 | 224     |
| MOLINARIO F., rec. a R.J. Bunnik, C'è un prete per il domani (Brescia 1970)                                | 25 | 1972 | 249-252 |
| MOLINARIO F., rec. a R. Pucci, La filosofia e l'unità della cultura (Napoli 1970)                          | 25 | 1972 | 252-254 |
| MOLINARIO F., rec. a T. Goffi, Ethos popolare (Brescia 1979)                                               |    | 1980 |         |
| MOLINARIO F., rec. a U. Colombo, Manzoni e gli «umi-                                                       |    |      |         |
| li» (Milano 1972)<br>MOLINARIO F., rec. a U. Galeazzi, La scuola di Francofor-                             | 27 | 1974 | 235     |
| te (Roma 1975)<br>MOLINARIO F., rec. a V. Giacona, La missione dietro                                      | 30 | 1977 | 236-240 |
| l'angolo (Milano 1970)<br>MOLINARIO F., rec. a V. Lanternari, Folklore e dinamica                          | 27 | 1974 | 117-118 |
| culturale (Napoli 1976)                                                                                    | 30 | 1977 | 478-480 |
| MOLINARIO F., rec. a W. Buehlmann, La terza Chiesa alle porte (Alba 1974)                                  | 28 | 1975 | 101-102 |
| MOLINARIO F., Temporalità e alienazone al XV colloquio intern. sulla demitizzazione                        | 28 | 1975 | 480-486 |
| Mollo G., Intervento (nel dibattito al IV convegno del-<br>l'ADIF)                                         | 26 | 1973 | 382     |
| MOLTENI C., Il femminile come categoria filosofica e telo-                                                 |    |      |         |
| gica. La maternità di Dio<br>Monaco E Molinario F., Appunti per una ricostruzio-                           | 35 | 1982 | 449-460 |
| ne della vita e del pensiero di Aurelio Covotti<br>MONDIN B., Analisi fenomenologica del concetto di reli- | 27 | 1974 | 97-109  |
| gione                                                                                                      | 43 | 1990 | 241-269 |
|                                                                                                            |    |      |         |

| Mondin B., Ateismo e libertà                                 | 43  | 1990   | 3-20    |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| MONDIN B., Attualità della teologia della speranza           | 36  | 1983   | 385-404 |
| MONDIN B., Autocoscienza concomitante e riflessa nei         |     |        |         |
| fenomenologi contemporanei e in San Tommaso                  |     |        |         |
| d'Aquino                                                     | 22  | 1969   | 560-566 |
| MONDIN B., Che cosa farebbe S.Tommaso di fronte a            |     |        |         |
| Marx?                                                        | 31  | 1978   | 469-475 |
| MONDIN B., Il fine naturale della vita umana, quale fon-     |     |        |         |
| damento ultimo della morale, nel Commento alle Sen-          |     |        |         |
| tenze di San Tommaso d'Aquino                                | 28  | 1975   | 383-392 |
| MONDIN B., Il linguaggio teologico espressione del miste-    |     |        |         |
| ro rivelato nel linguaggio umano                             | 46  | 1993   | 241-262 |
| MONDIN B., Il metodo dell'analisi sociale nella teologia     |     |        |         |
| della liberazione                                            |     |        | 399-417 |
| MONDIN B., Il pensiero cristologico di San Tommaso           |     |        | 241-263 |
| MONDIN B., Il pensiero ecclesiologico di Sant'Agostino       | 40  | 1987   | 369-391 |
| MONDIN B., Il ruolo della filosofia in teologia secondo S.   |     |        |         |
| Tommaso e secondo le nuove teologie                          | 35  | 1982   | 283-326 |
| MONDIN B., Interventi (nel dibattito del VII convegno        |     |        |         |
| dell'ADIF)                                                   | 33  | 1980   | 344-352 |
| MONDIN B., Intervento (nel dibattito al IV convegno del-     |     |        |         |
| l'ADIF)                                                      | 26  | 1973   | 402-403 |
| MONDIN B., L'antropologia teologica. Definizione, obiet-     |     |        |         |
| tivi, punto di partenza, metodo, divisione                   |     |        | 113-135 |
| MONDIN B., L'attualità della filosofia di S. Tommaso         | 21  | 1968   | 68-82   |
| MONDIN B., L'ermeneutica filosofica e teologica di S.        |     | 1005   | 2== 400 |
| Tommaso d'Aquino                                             |     |        | 377-400 |
| MONDIN B., L'impegno culturale dei cattolici                 | 37  | 1984   | 137-148 |
| MONDIN B., La cultura. Definizione, proprietà principali     | 2.2 | 1000   | 2/1 2/0 |
| e elementi costitutivi fondamentali                          |     |        | 261-269 |
| MONDIN B., La persona e le sue proprietà essenziali          |     |        | 361-387 |
| MONDIN B., La teologia esistenziale di S. Kierkegaard        | 49  | 1996   | 397-416 |
| MONDIN B., Originalità del pensiero filosofico di S. Tom-    | 47  | 1004   | 120 144 |
| maso                                                         | 47  | 1994   | 129-146 |
| MONDIN B., Presentazione (degli Atti del VII conv. del-      | 2.2 | 1000   | 250 260 |
| l'ADIF su Cultura e Politica)                                | 33  | 1980   | 259-260 |
| MONDIN B., Presentazione (del VI conv. ADIF). Il dialo-      | 2.1 | 1070   | 285-39  |
| go culturale tra marxismo e cristianesimo                    | 31  | 19/8   | 20)-)7. |
| MONDIN B., S.X., Un tentativo di sintesi fra filosofia clas- | 1.4 | 10/1   | 2 15 35 |
| sica e filosofia esistenzialista (J. Wild)                   |     |        | 345-352 |
| MONDIN B., Sì e no alla «quarta scelta»                      | 20  | 1005   | 77-82   |
| MONDIN B., Teologia della liberazione                        | 38  | 1982   | 257-27  |
| MONDINI R., Il problema delle attitudini e la questione      | 10  | 1050   | 604 61  |
| del latino nelle scuole                                      | 12  | . 1707 | 604-61  |
| Mondini R., rec. a Kierkegaard, Timore e tremore (Mila-      | 2   | 1040   | 129-13  |
| no 1948)                                                     | 2   |        | 271-27  |
| MONDINI R., Sul pessimismo del Leopardi                      | 1   |        | 4 48-60 |
| MONGILLO D., O.P., L'insegnamento della teologia morale      | 17  | 1704   | 70-00   |
|                                                              |     |        |         |

| DODY ( 1 1 111 1 1 1 1 1                                                                                    |     |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| Mongillo D., O.P., La fondazione dell'agire nel Prologo della I-II                                          | 27  | 1974 | 261-271 |
| MONGILLO D., O.P., La religione e le virtù soprannaturali (saggio sul pensiero di S.Tommaso)                | 15  | 1962 | 348-397 |
| Mongillo D., O.P., rec. a R.Iannarone O.P., Il Santo                                                        |     |      |         |
| Rosario (Roma 1960)<br>Mongillo D., O.P., rec. a S.Ramirez O.P., La esencia de                              | 13  | 1960 | 275-277 |
| la esperanza cristiana (Madrid 1960)                                                                        | 15  | 1962 | 317-318 |
| MONORCHIO A., Cultura e rivalutazione dell'uomo                                                             | 33  | 1980 | 228-230 |
| MONTALTINO G., «Meditatio mortis» e mistero della salvezza. Rilievi su un saggio postumo di P. Filiasi Car- |     |      |         |
| cano                                                                                                        | 33  | 1980 | 86-91   |
| MONTINI P. (a c.), Gli scritti di P. Benedetto D'Amore                                                      |     |      | 220-231 |
| MONTINI P., In via Panisperna numero 261                                                                    | 49  | 1996 | 216-219 |
| Montini P., La libertà umana in S. Bonaventura e in S. Tommaso                                              | 50  | 1997 | 445-466 |
| MONTINI P., La metafisica dell'ermetismo                                                                    |     |      | 103-108 |
| MONTINI P., rec. a A. Dalledonne - R. Goglia, Cornelio                                                      | 40  | 100/ | 470 400 |
| Fabro pensatore universale (Frosinone 1996) MONTINI P., rec. a A. Lobato, Essere e bellezza (Latina         | 49  | 1996 | 479-480 |
| 1996)                                                                                                       | 49  | 1996 | 478-479 |
| MONTINI P., rec. a A.M. Raschini (a c.), Atti del II Sem.                                                   |     |      |         |
| «Teoresi e poeticità nella cult. europea» (Genova 1986)                                                     | 40  | 1987 | 474     |
| MONTINI P., rec. a AA.VV., Antropologia e cristologia                                                       | , , | 2,0, |         |
| ieri e oggi (Roma 1987)                                                                                     | 41  | 1988 | 325-327 |
| MONTINI P., rec. a AA.VV., Ricerca morale e scienze umane (Bologna 1979)                                    | 33  | 1980 | 106-107 |
| MONTINI P., rec. a AA.VV., Trattato di etica teologica, 3                                                   |     | -,00 | ,       |
| vv. (Bologna 1981)                                                                                          | 37  | 1984 | 238-240 |
| MONTINI P., rec. a B. Mondin, Ermeneutica e metafisica. Possibilità di un dialogo (Roma 1996)               | 49  | 1996 | 477-478 |
| MONTINI P., rec. a B. Mondin, Umanesimo cristiano (Bre-                                                     | .,  | -,,, |         |
| scia 1980)                                                                                                  | 34  | 1981 | 375-377 |
| MONTINI P., rec. a B. Mondin, Una cultura per una nuova società (Milano 1981)                               | 36  | 1983 | 250     |
| MONTINI P., rec. a C. Bo, Lo stile di Maritain (Vicenza                                                     |     |      |         |
| MONTINI P., rec. a C.R. Kordig, La giustificazione del                                                      | 35  | 1982 | 359-360 |
| cambiamento scientifico (Roma 1982)                                                                         | 36  | 1983 | 119-120 |
| MONTINI P., rec. a D. Antiseri, Teoria unificata del meto-                                                  |     |      |         |
| do (Padova 1981)<br>Montini P., rec. a D. Bonifazi - L.Alici, Il pensiero del                               | 35  | 1982 | 492-493 |
| Novecento. Filosofia, scienza, cristianes. (Brescia 1983)                                                   | 37  | 1984 | 103     |
| MONTINI P., rec. a D. Isaacs, L'educazione delle qualità                                                    |     | 4004 | 074     |
| umane (Firenze 1981)<br>Montini P., rec. a E. Stein, La filosofia esistenziale di                           | 36  | 1983 | 371-372 |
| Martin Heidegger (Roma 1979)                                                                                | 37  | 1984 | 236-238 |
|                                                                                                             |     |      |         |

| Montini P., rec. a Elisabeth de Miribil, Edith Stein (Alba                                                      |         |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| 1987)<br>Montini P., rec. a F. Bonora, Primi elementi di storia e                                               | 40      | 1987 | 475     |
| filosofia della scienza (Roma 1981/82)                                                                          | 36      | 1983 | 370-371 |
| MONTINI P., rec. a F. Ravagnoli - L. Pusci (a c.), Scheda-                                                      | 37      | 1994 | 356-357 |
| rio bibliografico editoriale (Roma 1983)<br>Montini P., rec. a G. Ludwig, Scienza della natura e vi-            | ) (     | 1704 | 770-771 |
| sione cristiana del mondo (Milano 1981)                                                                         | 35      | 1982 | 500-501 |
| MONTINI P., rec. a G.M. Bertin - M. Contini, Costruire l'esistenza. Il riscatto della ragione educat. (Roma     |         |      |         |
| 1983)                                                                                                           | 37      | 1984 | 357-358 |
| MONTINI P., rec. a L. Battaglia, Appunti per una sociolo-                                                       | 24      | 1003 | 238-239 |
| gia della morale (Milano 1981)  MONTINI P., rec. a L. Galzigna ecc., Cultura scientifica                        | 76      | 170) | 2)0-2)) |
| (Brescia 1980)                                                                                                  | 35      | 1982 | 499-500 |
| MONTINI P., rec. a M. Cozzoli, L'uomo in cammino L'attesa e la speranza in G. Marcel (Roma 1979)                | 35      | 1982 | 240-242 |
| MONTINI P., rec. a M. Freddi, Problemi di filosofia. Sto-                                                       |         |      |         |
| ria e documenti, 3 vv. (Milano 1981)                                                                            | 35      | 1982 | 501-502 |
| Montini P., rec. a P. Miccoli, Corso di estetica (Roma 1995)                                                    | 50      | 1997 | 123-124 |
| MONTINI P., rec. a P. Orlando, Filosofia dell'essere. Saggi                                                     | 2.4     | 1001 | 215 217 |
| (Napoli 1979)<br>Montini P., rec. a R. Harrè, Le filosofie della scienza.                                       | 34      | 1981 | 215-217 |
| Panorama introduttivo (Roma 1983)                                                                               | 37      | 1984 | 102-103 |
| MONTINI P., rec. a Severino Boezio, Consolatio philosophiae, a c. di A.M. Babbi (Milano 1995)                   | 50      | 1997 | 249-250 |
| MONTORI M., rec. a E. Cassirer, Simbolo, mito e cultura                                                         |         |      |         |
| (Bari 1981)                                                                                                     | 35      | 1982 | 361-362 |
| MONTORI M., rec. a F. Rella, Il silenzio e le parole. Il pensiero nel tempo della crisi (Milano 1981)           | 35      | 1982 | 489     |
| Montori M., rec. a G. Guanti, Romanticismo e musi-                                                              |         |      |         |
| ca. L'estetica musicale da Kant a Nietzsche (Torino 1981)                                                       | 34      | 1981 | 371-372 |
| MORANDI F., Per una teologia dell'inconscio                                                                     |         |      | 205-218 |
| MORANDI F., Ancora sulla teologia dell'inconscio                                                                | 37      | 1984 | 451-462 |
| MOREROD C., O.P., La teologia della Chiesa tiene conto della politica? L'apporto del card. C. Journet           | 49      | 1996 | 99-112  |
| MORET G., Intervento (nel dibattito al IV convegno del-                                                         |         |      |         |
| l'ADIF)                                                                                                         |         |      | 411-413 |
| MORETTI G., Metafisica e nichilismo in Heidegger<br>MORETTI G., rec. a F. Nietzsche, La filosofia nell'età tra- | 32      | 19/9 | 478-492 |
| gica dei Greci (Roma 1980)                                                                                      | 34      | 1981 | 372-374 |
| MORETTI G., rec. a W. Coleman, La biologia nell'Otto-                                                           | 20      | 1005 | 111-112 |
| cento (Bologna 1984)                                                                                            | )8<br>4 |      | 91-92   |
| MORI L., O.P., Rivista delle riviste                                                                            | 4       |      | 127-151 |
| MORLION F., O.P., È una metafisica il marxismo?<br>MORLION F.A., O.P., È una fede morale il marxismo?           | 4       |      | 230-247 |
| MORLION F.A., O.P., E una fede morale il marxismo:                                                              |         | -//- | _, ,    |

| T 1 D T 1 \ 1 \ 1 \ 1                                         |     |      |          |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| MORONGIU A., rec. a J. de Pange, Le roi très chrétien         | 4   | 1051 | 179-181  |
| (Paris 1949)                                                  | 4   |      |          |
| Morra G., Antonio Gramsci: marxismo e religione               | 21  | 19/8 | 418-429  |
| Morra G., Ontologia e assiologia (XXVIII convegno di          |     | 4074 | 170 100  |
| Gallarate)                                                    | 21  | 1974 | 179-182  |
| Mucci G., S.J., Mons. Lefebvre e la consacrazione epi-        |     |      | / E = 0  |
| scopale                                                       | 42  | 1989 | 65-70    |
| Mucci G.D., S.J., «E la Chiesa si fece popolo». Annota-       |     |      |          |
| zioni in margine a un libro di L. Boff                        | 40  | 1987 | 171-178  |
| Muñiz F., O.P., rec. a R. Verardo O.P., Un commentato-        |     |      |          |
| re di S.Tommaso: G.P. Nazario O.P. (1556-1641).               |     |      |          |
| Studio bio-bibliografico (da «Memorie Domenicane»             |     |      |          |
| 1949/50)                                                      | 4   | 1951 | 174      |
| MUNNO A., Persona umana e dialettica                          | 13  | 1960 | 257-263  |
| Muñoz Alonso A., Concetto del mondo e delle cose in           |     |      |          |
| Teresa di Gesù                                                | 17  | 1964 | 378-391  |
| Muñoz Alonso A., La letteratura cattolica di oggi e l'Eu-     |     |      |          |
| ropa di domani                                                | 15  | 1962 | 670-677  |
| Muñoz Alonso A., Progresso scientifico-tecnico e senso        |     |      |          |
| religioso                                                     | 15  | 1962 | 181-192  |
| Muñoz Alonso A., Raimondo Lullo oggi                          | 13  | 1960 | 551-556  |
| Mura G., rec. a O. Todisco, L'ideologia della violenza        |     |      |          |
| (Napoli-Roma 1981)                                            | 35  | 1982 | 493-495  |
| MURARO G., O.P., Povertà e perfezione. La funzione libe-      |     |      |          |
| ratrice della povertà religiosa secondo S.Tommaso             | 34  | 1981 | 257-309  |
| MURARO M., O.P., La metafisica e le metafisiche               | 20  | 1967 | 47-56    |
| Мито S., Rivista delle riviste                                | 4   | 1951 | 187-188  |
| Muzio G., Pluralismo filosofico e teologico nell'ambito       |     |      |          |
| di una filosofia cristiana                                    | 19  | 1966 | 227-233  |
| Muzio G., rec. a S. Femiano, Lo spiritualismo di Tom-         |     |      |          |
| maso Campanella, 2 vv. (Napoli 1965)                          | 19  | 1966 | 250-252  |
|                                                               |     |      |          |
| N.C., Rivista delle riviste                                   | 1   | 1948 | 120-123  |
| NARCISO E., O.P., Il comportamento dell'alunno secondo        |     |      |          |
| la psicologia contemporanea                                   | 23  | 1970 | 474-484  |
| NARCISO E., O.P., La funzione della contestazione             |     |      | 455-459  |
| NARCISO E., O.P., La logistica e la psicologia nell'appren-   |     |      |          |
| dimento matematico                                            | 23  | 1970 | 1-17-125 |
| NARCISO E.I., Il tesario filosofico di G. Roselli e il Colle- |     | -,,, |          |
| gio S.Tommaso a Napoli                                        | 34  | 1981 | 183-202  |
| NARCISO I., O.P., Alle fonti del neotomismo                   |     |      | 124-147  |
| NARCISO I., O.P., Analisi e sintesi in Kant e in S.           |     | 2700 |          |
| Tommaso                                                       | 11  | 1958 | 287-302  |
| NARCISO I., O.P., Arte e poesia nel pensiero di Maritain      | 11  |      | 80-88    |
| Narciso I., O.P., I «tesari» domenicani del 1751 e l'ini-     |     | *//0 | 30 30    |
| zio del neotomismo                                            | 15  | 1962 | 277-301  |
| NARCISO I., O.P., Il movimento neotomista                     |     |      | 441-458  |
| Narciso I., O.P., Il neotomismo                               |     |      | 31-46    |
| , ,                                                           | - 1 | 1,01 | 71 10    |

| NARCISO I., O.P., L'antimetafisicismo di Bertrand Russell     | 12 | 1959   | 434-448 |
|---------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
| NARCISO I., O.P., La concezione dell'essere nella filosofia   |    |        |         |
| razionalistica e nel neotomismo                               | 15 | 1962   | 86-107  |
| NARCISO I., O.P., La dialettica del conoscere nel tomismo     | 15 | 1962   | 419-447 |
| NARCISO I., O.P., Notiziario                                  | 15 | 1962   | 341-344 |
| NARCISO I., O.P., Per una ontologia fondamentale              | 12 | 1959   | 599-603 |
| NARCISO I., O.P., Primi sviluppi del tomismo a Napoli         | 9  | 1956   | 54-69   |
| NARCISO I., O.P., rec. a A. Walz, Luoghi di S. Tommaso        |    |        |         |
| (Roma 1961)                                                   | 15 | 1962   | 153-154 |
| NARCISO I., O.P., rec. a E. Riverso, Dalla magia alla scienza |    |        |         |
| (Torino 1960)                                                 | 14 | 1961   | 358-359 |
| NARCISO I., O.P., rec. a E. Riverso, Il pensiero di Ber-      |    |        |         |
| trand Russell (Napoli 1958)                                   | 12 | 1959   | 368-369 |
| NARCISO I., O.P., rec. a I. Kant, Critica della ragion pura,  |    |        |         |
| a c. di G. Bontadini (Brescia 1958)                           | 11 | 1958   | 448-450 |
| NARCISO I., O.P., rec. a O. Del Donno, essere uomini.         |    |        |         |
| Introsp. e problemi pedag. (Ed.Paoline 1962)                  | 16 | 1963   | 196-197 |
| NARCISO I., O.P., rec. a Studi di filosofia e di storia in    |    |        |         |
| onore di Francesco Olgiati (Milano 1962)                      | 16 | 1963   | 194-195 |
| NARCISO I., O.P., rec. a U.A. Padovani, Metafisica classi-    |    |        |         |
| ca e pensiero moderno (Milano 1961)                           | 15 | 1962   | 154-157 |
| NARCISO I., O.P., Rivista delle riviste                       | 9  | 1956   | 264-271 |
| NARCISO I.E., O.P., La manualistica domenicana                | 17 | 1964   | 120-128 |
| NARCISO I.E., O.P., Neotomismo e scolastica eclettica (In     |    |        |         |
| margine ad una polemica)                                      | 16 | 1963   | 417-453 |
| NARCISO I.E., O.P., rec. a O. Del Donno, La pedagogia         |    |        |         |
| di S.Giovanni Bosco (Edizioni Milella 1963)                   | 16 | 1963   | 601-602 |
| Narciso I.E., O.P., rec. a P. Lopez, Pasquale Cenni e i       |    |        |         |
| cattolici napoletani dopo l'Unità (Roma 1962)                 | 17 | 1964   | 439-441 |
| NARDONE M., rec. a U. Galeazzi, Laicità e laicismo: un        |    |        |         |
| dibattito sull'uomo (Roma 1984)                               | 38 | 1985   | 349-355 |
| NARDONE M., Sul problema del «desiderium naturale vi-         |    |        |         |
| dendi Deum» nell'ottica tomista della partecipazione          |    |        |         |
| secondo la prospettiva di Cornelio Fabro                      |    |        | 173-240 |
| NARDUZZI N., La modernità del pensiero leoniano               | 15 | 1962   | 232-256 |
| NAZZARO A.V., rec. a M. Del Verme, Comunione e con-           |    |        |         |
| divisione dei beni. Chiesa primitiva e giudaismo esse-        |    |        |         |
| no gumranico a confronto (Brescia 1977)                       | 34 | 1981   | 496-497 |
| NEIROTTI P., rec. a AA.VV., Problemi e prospettive di         |    |        |         |
| storia della scienza (Roma 1986)                              | 40 | 1987   | 120-121 |
| NEIROTTI P., rec. a D. Antiseri - M.Baldini, Lezioni di       |    |        |         |
| filosofia del linguaggio (Firenze 1989)                       | 43 | 1990   | 94-95   |
| NEIROTTI P., rec. a L. Wittgenstein, Linguaggio, metafisi-    |    |        |         |
| ca e scienza (Roma 1989)                                      | 42 | ! 1989 | 456-457 |
| NEIROTTI P., rec. a M. Baldini (a c.), Il silenzio nei Padri  |    |        |         |
| del deserto (Vicenza 1987)                                    | 41 | 1988   | 114-115 |
| NEIROTTI P., rec. a M. Baldini (a c.), Parole, labirinti e    |    |        | 446 447 |
| sentieri (Roma 1989)                                          | 43 | 1990   | 446-447 |
|                                                               |    |        |         |

| NEIROTTI P., rec. a M. Baldini, Educare all'ascolto (Bre-                                                         | <i>A</i> 1 | 1988 | 113-114 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|
| scia 1987)<br>NEIROTTI P., rec. a M. Baldini, Epistemologia e pedago-                                             |            |      |         |
| gia dell'errore (Brescia 1986)                                                                                    | 39         | 1986 | 364-365 |
| NEIROTTI P., rec. a M. Baldini, Filosofia e linguaggio. Da<br>Platone a Chomsky (Roma 1990)                       | 43         | 1990 | 215-216 |
| NEIROTTI P., rec. a M. Baldini, Filosofia e scienza. Da<br>Leonardo a Newton (Roma 1990)                          | 43         | 1990 | 214-215 |
| NEIROTTI P., rec. a M. Baldini, Il linguaggio dei mistici (Brescia 1986)                                          | 40         | 1987 | 228-230 |
| NEIROTTI P., rec. a M. Baldini, Le dimensioni del silenzio (Roma 1988)                                            | 41         | 1988 | 331-332 |
| NEIROTTI P., rec. a M. Baldini, Le parole del silenzio, 3 ed. (Milano 1989)                                       | 43         | 1990 | 347-348 |
| NERROTTI P., rec. a M. Baldini, Parlar chiaro, parlare oscuro (Bari 1989)                                         | 43         | 1990 | 95-96   |
| NEPI P., rec. a E. Botto, Il neomarxismo, 2 vv. (Roma 1976)                                                       | 29         | 1976 | 474-476 |
| NEPI P., rec. a G. Campanini, L'utopia della nuova cri-                                                           | 2)         | 1770 | טודידוד |
| stianità (Brescia 1975)                                                                                           | 29         | 1976 | 233-235 |
| NEPI P., rec. a M. Baldini, Il pensiero utopico (Roma 1974)                                                       | 28         | 1975 | 246-248 |
| NERONE F., rec. a AA.VV., I diritti umani (Roma 1982)<br>NERONE F., rec. a C. Snider, L'episcopato del Card. A.C. | 36         | 1983 | 116     |
| Ferrari, 2 vv. (Vicenza 1981-1982) NERONE F., rec. a P. Scandaletti, Antonio da Padova (Mi-                       | 35         | 1982 | 371-373 |
| lano 1981)                                                                                                        | 35         | 1982 | 497     |
| NESTRI F., Ruggero Bacone. La filosofia morale fine e compimento della sapienza umana                             | 35         | 1982 | 167-194 |
| NICOLOSI S., Anatomia del potere. Dalla logica dell'avere alla logica dell'essere                                 | 37         | 1984 | 257-283 |
| NICOLOSI S., Fede e politica. Il cristianesimo tra utopia                                                         |            |      |         |
| ed apocalisse<br>NICOLOSI S., Fine della modernità o nascita di una nuova                                         | 31         | 1978 | 129-169 |
| modernità?<br>NICOLOSI S., Il problema di Dio tra metafisica e morale                                             | 46         | 1993 | 3-29    |
| nel periodo critico di Kant                                                                                       | 48         | 1995 | 157-198 |
| NICOLOSI S., L'Azione come via alla trascendenza. Il processo di ritorno all'Assoluto                             | 50         | 1997 | 257-283 |
| NICOLOSI S., L'interiorità cartesiana tra metafisica e feno-<br>menismo                                           | 44         | 1991 | 353-377 |
| NICOLOSI S., La dialettica di povertà e ricchezza in Georges Bernanos                                             | 38         | 1985 | 385-411 |
| NICOLOSI S., La priorità ontologica e gnoseologica del-                                                           |            |      |         |
| l'esistenza di Dio nella filosofia di Spinoza<br>Nicolosi S., La tecnica e l'uomo. 1984: anno di Diderot          | 3          | 1990 | 121-143 |
| o anno di Orwell?<br>Nicolosi S., La tensione tra possibilità e necessità nel-                                    | 41         | 1988 | 121-152 |
| l'argomento ontologico di Leibniz                                                                                 | 43         | 1990 | 361-389 |
|                                                                                                                   |            |      |         |

| NICOLOSI S., Le ragioni del deismo in Voltaire e nell'En-                                                                                          |    |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| ciclopedia                                                                                                                                         | 45 | 1992 | 137-170 |
| NICOLOSI S., Natura e storia nel deismo di Diderot e Vol-<br>taire                                                                                 | 42 | 1989 | 121-148 |
| NICOLOSI S., Storicismo e antimetafisica in Benedetto                                                                                              | 25 | 1002 | 205 411 |
| NICOLOSI S., Struttura della società, suddivisione dei po-<br>teri e classi dirigenti nella società industriale auspica-                           | )) | 1782 | 385-411 |
| ta da A. Comte<br>Nuzzetti M., rec. a A. Schaff, Teoria della conoscenza                                                                           | 47 | 1994 | 3-30    |
| logica e semantica (Bari 1977)<br>NUZZETTI M., rec. a G. Lolli, Le ragioni fisiche e le dimo-                                                      | 32 | 1979 | 222-223 |
| strazioni matematiche (Bologna 1985)                                                                                                               | 39 | 1986 | 373-375 |
| Nuzzetti M., Sulla fondazione dell'etica cartesiana                                                                                                | 34 | 1981 | 328-338 |
| ODETTO E., O.P., rec. a L.Stefanini, Platone, 2 vv., 2 ed.                                                                                         |    |      |         |
| (Padova 1949)                                                                                                                                      | 3  |      | 129-131 |
| ODETTO E., O.P., Rivista delle riviste                                                                                                             | 3  | 1950 | 500-508 |
| OLIVA A., O.P., rec. a J.P. Torrell, Tommaso d'Aq L'uo-                                                                                            | 47 | 1001 | 2/2 2/3 |
| mo e il teologo (Casale Monferrato 1994) OLIVA A., O.P., rec. a J.R. Mendez, El amor fundamento de la partecipación metafisica. Hermeneutica de la | 4/ | 1994 | 363-367 |
| «Summa contra Gentiles» (Buenos Aires 1990)<br>Orazzo A., S.J., Il simbolo al servizio di un'ontologia                                             | 46 | 1993 | 109-110 |
| della libertà nel 'De Veritate' di S.Anselmo<br>Orlando P. e Jacone G., Intervento (sulla rel. di U. Pel-                                          | 46 | 1993 | 287-311 |
| legrino) ORLANDO P., rec. a A.G. Manno, Lo storicismo di W.                                                                                        | 21 | 1968 | 140-141 |
| Dilthey (Napoli 1990)                                                                                                                              | 43 | 1990 | 348-350 |
| ORLANDO P., rec. a P. Giustiniani, Ontologia. Ripensare                                                                                            | 44 | 1001 | 342-344 |
| l'essere (Casale Monferrato 1991)                                                                                                                  |    |      | 251-252 |
| Orlando P., Segnalazioni bibliografiche Orsi C., rec. a P. Colonnello, Heidegger interprete di                                                     |    |      |         |
| Kant (Genova 1981)<br>Ostrowski J., rec. a J. Braun, Aperçu de la philosophie                                                                      | 35 | 1982 | 362-363 |
| de Wronski (Irlande 1970)<br>Ottani O., rec. a E. Castorina, Licinio Calvo (Catania                                                                | 25 | 1972 | 375-376 |
| 1946)                                                                                                                                              | 4  | 1951 | 74-76   |
| OTTANI O., rec. a S. Prete, «Humanus» nella letteratura arcaica latina (Milano 1948)                                                               | 2  | 1949 | 511-512 |
| OTTONELLO P.P., Fondazione dell'altro e l'altro come fondamento                                                                                    | 18 | 1965 | 458-464 |
| OTTONELLO P.P., L'atteggiamento di M.F. Sciacca nei confronti dell'esistenzialismo                                                                 | 16 | 1963 | 517-537 |
| OTTONELLO P.P., Libertà e tempo nella «Metafisica morale» di M.F. Sciacca                                                                          | 19 | 1966 | 364-373 |
| Ottonello P.P., rec. a A. Rosmini, Teosofia, a c. di M.A.<br>Raschini (Milano 1967)                                                                | 23 | 1970 | 100-101 |
|                                                                                                                                                    |    |      |         |

| P.B., Rivista delle riviste                                | 2  | 1949   | 363-365 |
|------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
| P.B., Rivista delle riviste                                | 3  | 1950   | 346-351 |
| P.B., Saggi pliniani                                       | 1  | 1948   | 432-433 |
| P.G.V., Rivista delle riviste                              | 2  | 1949   | 515-519 |
| P.L. di Santa Maria O.P., rec. a S. Thomae Aq., Quae-      |    |        |         |
| stiones disputatae, 2 vv. (Torino 1949)                    | 2  | 1949   | 492-494 |
| P.M., rec. a Osaka (Paris 1970)                            | 3  | 1970   |         |
| P.M., rec. a Schedario bibliografico editoriale di scienze |    |        |         |
| umane (Roma 1970)                                          | 23 | 1970   | 495     |
| P.M.C., Rivista delle riviste                              | 1  |        | 459-461 |
| P.M.I., Rivista delle riviste                              | 3  |        | 140-144 |
| P.M.M., Rivista delle riviste                              | 2  |        | 339-340 |
|                                                            | 1  |        | 453-455 |
| P.M.P., Rivista delle riviste                              | 1  |        | 456-459 |
| P.M.P., Rivista delle riviste                              | 2  |        | 157-160 |
| P.M.P., Rivista delle riviste                              | 2  |        |         |
| P.M.P., Rivista delle riviste                              | 2  |        | 340-349 |
| P.M.P., Rivista delle riviste                              |    |        | 544-547 |
| P.M.P., Rivista delle riviste                              | 3  |        | 135-137 |
| P.M.P., Rivista delle riviste                              | 3  |        | 144-146 |
| P.Z., Segnalazioni bibliografiche                          | 43 | 1990   |         |
| P.Z., Segnalazioni bibliografiche                          |    |        | 110-111 |
| PADOVANI U., Il problema della storia                      | 5  | 1952   | 306-310 |
| PADOVANI U., La decadenza della Scolastica come allon-     |    | 1010   |         |
| tanamento dal tomismo                                      | 1  | 1948   | 226-231 |
| PADOVANI U.A., Per una inserzione dialettică della meta-   | _  |        |         |
| fisica classica nella cultura moderna                      | 5  | 1952   | 179-184 |
| PAGGIARO L., C'è progresso nella tecnologia contempora-    |    |        |         |
| nea?                                                       |    |        | 465-468 |
| PAGGIARO L., L'Europa e l'anima dell'Oriente               | 15 | 1962   | 655-658 |
| PAINO N., rec. a C. Casale Marcheselli, La preghiera in    |    |        |         |
| S.Paolo (Napoli 1975)                                      | 29 | 1976   | 229-231 |
| PALAZZINI P., rec. a T. da Torre del Greco O.F.M.Cap. (a   |    |        |         |
| c.), Diz. di teologia pastorale (Roma 1962)                | 16 | 1963 4 | 486-494 |
| PALOMBA G., Due sillogismi che sconvertirono il mondo      |    |        |         |
| (Rivoluzione Francese e Rivoluzione Russa)                 | 14 | 1961   | 174-181 |
| PALOMBA (G.), I valori umani oggi                          | 13 | 1960   | 188-194 |
| PALUMBIERI S., rec. a F. Bellino, Ragione e morale in K.R. |    |        |         |
| Popper (Bari 1982)                                         | 37 | 1984   | 234-236 |
| PALUZZI P.M., O.P., rec. a L.I. Fanfani O.P., Manuale      |    |        |         |
| theologiae moralis, I, 2 ed. (Romae 1959)                  | 13 | 1960   | 272-274 |
| PANATTONI R., Segnalazioni bibliografiche                  | 50 | 1997   | 256     |
| PANELLA E., O.P., rec. a R.Cambareri O.P., Alle radici     |    |        |         |
| del male morale (Napoli 1974)                              | 32 | 1979   | 216-217 |
| PAOLO VI, L'Église Catholique et Saint Thomas d'Aquin      |    |        | 133-136 |
| PAPA A., rec. a G.Invitto, Esistenza / estetica. Temi e    |    |        |         |
| figure del pensiero contemp. (Cav. di Lecce 1994)          | 47 | 1994   | 489-491 |
| PARENTE P., Il P. Maestro Mariano Cordovani O.P.           | 3  |        | 177-194 |
| , Julianio Goldovinii Gili                                 |    | 1//0   | 211.174 |

| PARENTE U., rec. a E. Marino O.P., Il «Diluvio» di P.                                                         |    |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| Uccello in S.M. Novella (Pistoia 1992)<br>PARENTE U., rec. a G. Cioffari-M. Miele, Storia dei dome-           | 46 | 1993 | 230-231 |
| nicani nell'It. mer., 3 vv. (Napoli-Bari 1993)                                                                | 48 | 1995 | 110-116 |
| PARENTE U., rec. a K. Ruh, Meister Eckhart teologo pre-<br>dicatore mistico (Brescia 1989)                    | 45 | 1992 | 104-106 |
| PARENTE U., rec. a M. Miele, Le origini della Madonna<br>dell'Arco (Napoli - Bari 1995)                       |    |      | 238-240 |
| PARENTE U., S. Alfonso e il suo tempo. I risultati di un                                                      |    |      |         |
| approccio a più mani<br>PARENTE V., rec. a A.Rigobello ecc., Il contributo filoso-                            | 45 | 1992 | 299-305 |
| fico di P.B. D'Amore (da «Incontri Cult.» 1979)                                                               |    | 1980 |         |
| PARENTI S., O.P., A proposito del problema critico                                                            |    |      | 118-121 |
| PARENTI S., O.P., Esperienza, induzione, deduzione<br>PASQUET P., O.P., Note sull'intuizione dell'essere e la | 40 | 1987 | 107-114 |
| conoscenza metafisica                                                                                         | 40 | 1987 | 99-105  |
| PASSERI PIGNONI V., Considerazioni sull'angoscia                                                              |    |      | 272-286 |
| PASSERI PIGNONI V., Educazione ed educazione tecnica                                                          |    |      | 158-173 |
| PASSERI PIGNONI V., Estetica freudiana                                                                        | 6  |      | 456-469 |
| Passeri Pignoni V., I giovani di oggi davanti ai valori di                                                    |    |      |         |
| sempre                                                                                                        | 13 | 1960 | 597-600 |
| PASSERI PIGNONI V., I problemi degli intellettuali                                                            |    |      | 366-372 |
| PASSERI PIGNONI V., Il conflitto degli umanesimi                                                              |    |      | 119-123 |
| PASSERI PIGNONI V., Il III congresso internazionale di studi                                                  |    | 2,0, | 11/ 11/ |
| umanistici                                                                                                    | 8  | 1955 | 76-81   |
| PASSERI PIGNONI V., Il pensiero filosofico di Luigi Piran-                                                    | U  | 1/// | 70 01   |
| dello                                                                                                         | 20 | 1967 | 477-503 |
| PASSERI PIGNONI V., Il primo convegno dell'Istituto di                                                        |    |      |         |
| Studi Superiori «Antonio Rosmini»                                                                             | 9  | 1956 | 527-532 |
| PASSERI PIGNONI V., Il problema morale nella narrativa                                                        | 17 | 10/2 | 272 20/ |
| contemporanea                                                                                                 | 16 | 1962 | 373-386 |
| PASSERI PIGNONI V., Il quarto convegno degli scrittori cat-<br>tolici italiani al Terminillo                  | 11 | 1958 | 98-100  |
| PASSERI PIGNONI V., Il quinto convegno degli scrittori cat-                                                   |    |      |         |
| tolici italiani<br>PASSERI PIGNONI V., Il secondo convegno dell'Ist.Intern.                                   | 11 | 1958 | 437-442 |
| di Studi Superiori «A.Rosmini»                                                                                | 10 | 1957 | 481-487 |
| PASSERI PIGNONI V., Il terzo congresso dell'Istituto di Studi                                                 |    | 1050 | 407 437 |
| Superiori «Antonio Rosmini» PASSERI PIGNONI V., Il VII congresso nazionale di peda-                           | 11 | 1928 | 427-437 |
| gogia                                                                                                         | 17 | 1964 | 256-261 |
| PASSERI PIGNONI V., Il VI° convegno nazionale degli scrit-                                                    |    |      |         |
| tori cattolici                                                                                                | 14 | 1961 | 353-357 |
| Passeri Pignoni V., La filosofia dell'assurdo di Albert                                                       | 12 | 10/0 | 105 224 |
| Camus  Discourse Proposition VI La ricorda filosofica pella coscienza                                         | 13 | 1960 | 195-224 |
| PASSERI PIGNONI V., La ricerca filosofica nella coscienza delle nuove generazioni (convegno di studi)         | 10 | 1957 | 272-277 |
| delle lidove generazioni (convegno di ottodin)                                                                |    |      |         |

| PASSERI PIGNONI V., La solitudine dell'uomo e l'irraggiungibilità dell'assoluto nel pensiero di Franz Kafka      | 11 | 1958   | 269-286                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------|
| Passeri Pignoni V., La voce europea di Alessandro Man-                                                           |    |        | . 659-669                        |
| Zoni  Disarra Provova V I 'arranina dell'armon el VII In                                                         | עג | 1702   | 0))-00)                          |
| PASSERI PIGNONI V., «L'avvenire dell'uomo» al VII Incontro internazionale di cultura europea dell'Istituto       |    |        |                                  |
| «A.Rosmini» - Bolzano                                                                                            |    |        | 358-366                          |
| Passeri Pignoni V., Notiziario                                                                                   |    |        | 333-336                          |
| Passeri Pignoni V., Psicologia ed estetica                                                                       | 10 | 1957   | 226-245                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Muñoz Alonso, Diós, atei-                                                          |    |        |                                  |
| smo y fe (Salamanca 1972)                                                                                        | 25 | 1972   | 357-359                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Brancoforte, Dio e la pro-                                                         |    | 10/1   | ee 4 557                         |
| blematicità (Catania 1963)                                                                                       | 17 | 1964   | 554-557                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Caracciolo, L'estetica e la                                                        | 11 | 1050   | 452 454                          |
| religione di Benedetto Croce (Brescia 1958)                                                                      | 11 | 1928   | 452-454                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Catemario, La società ma-                                                          | 17 | 1044   | 551-554                          |
| lata. Saggio sulla filosofia di Fromm (Napoli 1962)<br>PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Caturelli, Breve ensayo so- | 17 | 1704 . | ))1 <del>-</del> )) <del>4</del> |
| bre el ser (Cordoba, Argentina, 1961)                                                                            | 15 | 1962   | 547-548                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Caturelli, El ombre y la                                                           | 17 | 1702   | 741-740                          |
| historia (Buenos Aires 1956)                                                                                     | 15 | 1962   | 545-546                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Caturelli, La filosofia, I                                                         |    | 1,000  | ,,,,,,                           |
| (Cordoba, Argentina, 1961)                                                                                       | 15 | 1961   | 547                              |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Caturelli, La universidad,                                                         |    |        |                                  |
| su esencia, su vida (Cordoba 1963)                                                                               | 18 | 1965   | 119-121                          |
| Passeri Pignoni V., rec. a A. Caturelli, Tantalo de lo ne-                                                       |    |        |                                  |
| gativo en el hombre (Cordoba 1960)                                                                               | 16 | 1963   | 188-190                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Dentone, La problematica                                                           |    |        |                                  |
| morale (Milano 1966)                                                                                             | 22 | 1969   | 255-256                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Gambaro, La critica peda-                                                          | 10 | 1057   | 207 200                          |
| gogica di Gino Capponi (Bari 1956) PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Guidetti, Cristo è Dio? Ma                      | 10 | 1907   | 387-389                          |
| chi l'ha detto? (Ed.Nuova Accademia 1959)                                                                        | 17 | 1044   | 162-163                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Guzzo, La filosofia. Con-                                                          | 17 | 1704   | 102-10)                          |
| cetto, struttura, caratteri (Torino 1961)                                                                        | 15 | 1962   | 543                              |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Guzzo, Scritti critici e studi                                                     | 1) | 1702   | 777                              |
| d'arte religiosa (Torino 1959)                                                                                   | 13 | 1960   | 462                              |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A.H. Winsnes, Jacques Mari-                                                           |    |        |                                  |
| tain (Torino 1960)                                                                                               | 14 | 1961   | 521-523                          |
| Passeri Pignoni V., rec. a A. Lambertino, Il rigorismo                                                           |    |        |                                  |
| etico di Kant (Parma 1968)                                                                                       | 24 | 1971   | 495-497                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Lanza, La casa sulla monta-                                                        |    |        |                                  |
| gna (Milazzo 1957)                                                                                               | 13 | 1960   | 617-618                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Marchesi, Nicolas Balthasar                                                        |    | 101    |                                  |
| e l'ontologia di Lovanio (Firenze 1962)                                                                          | 16 | 1963   | 594-595                          |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Meloni, I valori umani nella civiltà lungo i millenni (Bologna 1966)               | 20 | 10/7   | 515 511                          |
| Civilia lungo i minemii (Dologna 1700)                                                                           | 20 | 196/   | 545-546                          |

| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Mordini, Dal mito al mate-                                               |       |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
| rialismo (Firenze 1966)                                                                                | 23    | 1970 | 97-98   |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Mordini, Il tempio del cristianesimo (Torino 1963)                       | 17    | 1964 | 163-165 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Muñoz Alonso, Expresion                                                  | 17    | 1704 | 107-107 |
| filosofica y literaria de España (Barcelona 1956)                                                      | 10    | 1957 | 391-392 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Muñoz Alonso, Il Magistero come forma di vita (Brescia 1962)             | 16    | 1963 | 314-317 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Muñoz Alonso, Meditacio-                                                 | 4 100 | 1011 | 455 450 |
| nes sobre Europa (Madrid 1963)<br>PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Muñoz Alonso, Presencia                | 17    | 1964 | 157-158 |
| intelectual de S.Agustinus (Madrid 1961)                                                               | 15    | 1962 | 160-164 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Rosmini, Antologia pedago-                                               | 8     | 1055 | 644-645 |
| gica, a c. di D. Morando (Brescia 1955)  PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Rosmini, Il pensiero peda-      | 0     | 17)) | 044-047 |
| gogico, a c. di E. Pignolini (Edizioni Andò 1964)                                                      | 19    | 1966 | 129-130 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Rosmini, Introduz. alla filosofia, a c. di G.Muzio (Ed. Paoline 1962)    | 16    | 1963 | 501     |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Salter, Processo alla psica-                                             |       | 1055 | 205.20/ |
| nalisi (Milano 1954) PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Scivoletto, Il discorso ana-                        | 8     | 1955 | 385-386 |
| logico (Firenze 1958)                                                                                  | 16    | 1963 | 192     |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Testa, Determinismo e in-<br>determinismo (Bologna 1964)                 | 20    | 1967 | 131-132 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a A. Testa, Filosofia dell'arte                                               | 20    | 1707 | 1)11/2  |
| (Bologna 1959)                                                                                         | 14    | 1961 | 200-201 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a AA.VV., Dante minore (Firenze 1965)                                         | 18    | 1965 | 506-507 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a AA.VV., Profili di scrittori                                                | 20    | 10/7 | 540 550 |
| (Inchieste teologiche) (Milano 1965) PASSERI PIGNONI V., rec. a AA.VV., Prospettive filosofi-          | 20    | 1967 | 549-550 |
| che (Bologna 1964)                                                                                     | 18    | 1965 | 505-506 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a B. Capizzano Verri, Aniello Calcara drammaturgo (Napoli 1960)               | 14    | 1961 | 371     |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a B. de Solages, Dialogo sul-                                                 |       |      |         |
| l'analogia (Firenze 1958)                                                                              | 16    | 1963 | 191-192 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a B. Pascal, Scrittori sulla grazia, a c. di G.F.Morra (Ediz. di Ethica 1963) | 17    | 1964 | 438-439 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a C. Amato, Prospettiva dell'uo-                                              | 10    | 1066 | 255-256 |
| mo totale (Roma 1964) PASSERI PIGNONI V., rec. a C. Balzer, Arte, fantasia y mun-                      | 17    | 1700 | 2))-2)0 |
| do (Buenos Aires 1975)                                                                                 | 30    | 1977 | 465-467 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a C. Baudouin, Esiste una scienza dell'anima? (Edizioni Paoline 1957)         | 11    | 1958 | 340-342 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a C. Cappello, Mondo di carta.                                                |       |      |         |
| Il problema della diffusione della stampa periodica                                                    | 18    | 1965 | 118-119 |
| cattolica (Milano 1961)                                                                                | 10    | 1707 | 110 117 |

| PASSERI PIGNONI V., rec. a C. Ottaviano, La soluz. scien-                                              |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| tifica del problema politico (Napoli 1954)                                                             | 8   | 1955 | 645-646 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a C. Schick, Il linguaggio, natura, struttura, storicità (Torino 1960)        | 15  | 1962 | 313-315 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a D. Cicinato, Verso il trascen-                                              | 1.4 | 10/1 | 2/0 271 |
| dimento (Palmi 1959) PASSERI PIGNONI V., rec. a D. Galli, Genesi e sviluppo                            | 14  | 1961 | 369-371 |
| della filosofia europea (Bologna 1959)                                                                 | 13  | 1960 | 609-611 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a D. Grasso, È possibile l'unione delle Chiese? (Ed. Nuova Accademia 1960)    | 17  | 1964 | 272-274 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a D. Morando, Rosmini (Brescia                                                | 17  | 1701 | 2,22,1  |
| 1958)                                                                                                  | 13  | 1960 | 453-456 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a D. Morando, Studi sulla meditazione (Domodossola 1956)                      | 10  | 1957 | 146-147 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a D. Pesce, L'estetica dopo Cro-                                              |     |      |         |
| ce (Firenze 1962) PASSERI PIGNONI V., rec. a E. Bettoni, Il peccato originale                          | 16  | 1963 | 498-500 |
| è una favola? (Ed.Nuova Editrice 1959)                                                                 | 17  | 1964 | 274-276 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a E. Castelli ecc., Il pensiero                                               | 12  | 1960 | 154-158 |
| filosofico odierno (Roma 1959) PASSERI PIGNONI V., rec. a E. Castelli, L'enquête quoti-                | 1)  | 1700 | 174-170 |
| dienne (Paris 1959)                                                                                    | 13  | 1960 | 458-462 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a E. Gilson, La Città di Dio e i suoi problemi (Milano 1959)                  | 14  | 1961 | 367-369 |
| Passeri Pignoni V., rec. a E. Nobile, Panteismo e dualità                                              |     |      |         |
| nel pensiero di Schelling (Napoli 1958)<br>Passeri Pignoni V., rec. a E.R. Curtis, Studi di letteratu- | 12  | 1959 | 623-624 |
| ra europea (Bologna 1963)                                                                              | 19  | 1966 | 376-377 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a E. Zolla, La psicanalisi (Mila-                                             | 15  | 1062 | 312-313 |
| no 1960) PASSERI PIGNONI V., rec. a F.A. Tedeschi, Società, religio-                                   | 1)  | 1702 | 712-717 |
| ne, democrazia ( s.l. e s.d.)                                                                          | 18  | 1965 | 112-117 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a F. Bertoldi, Educazione e cultura (Brescia 1964)                            | 18  | 1965 | 121-122 |
| Passeri Pignoni V., rec. a F. Flora, L'orfismo della paro-                                             |     |      |         |
| la (Bologna 1953)  PASSERI PIGNONI V., rec. a F. Gentile, Dalla concezione                             | 9   | 1956 | 250-252 |
| illuministica alla concezione storicistica della vita so-                                              |     |      |         |
| ciale (Saggio sul concetto di società di C.H.de Saint                                                  | 15  | 10/2 | 1/4 1/0 |
| Simon) (Padova 1960) PASSERI PIGNONI V., rec. a F. Gianfranceschi, Teologia                            | 1)  | 1962 | 164-168 |
| elettrica (Roma 1969)                                                                                  | 24  | 1971 | 376-377 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a F. Lanza, Saggi di poetica vichiana (Varese 1961)                           | 15  | 1962 | 543-545 |
| Passeri Pignoni V., rec. a F. Masini, Filosofia dell'avven-                                            |     |      |         |
| tura (Firenze 1962) PASSERI PIGNONI V., rec. a F. Meyer, L'ontologie di Mi-                            | 16  | 1963 | 596-597 |
| guel Unamuno (Paris 1955)                                                                              | 14  | 1961 | 516-521 |
|                                                                                                        |     |      |         |

| PASSERI PIGNONI V., rec. a F. Piemontese, Lezioni di filo-   |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| sofia dell'arte (Torino 1958)                                | 12  | 1959 | 498-501 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a F. Spisani, Neutralizzazione      |     |      | ,, _ ,  |
| dello spazio per sintesi produttiva (Bologna 1963)           | 19  | 1966 | 127-129 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a Filosofia dell'alienazione e ana- |     |      |         |
| lisi esistenziale (Padova 1961)                              | 15  | 1962 | 548-549 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G.B. Torellò, È meglio il con-    |     |      |         |
| fessore o lo psicanalista? (Ed. Nuova Accademia 1961)        | 17  | 1964 | 563-564 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G. Bonafede, Il problema pe-      |     |      |         |
| dagogico (Palermo s.d.)                                      | 13  | 1960 | 614-616 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G. Bonafede, Rosmini e la Sco-    |     |      |         |
| lastica (Roma 1963)                                          | 17  | 1964 | 158-161 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G.F. Morra, Dio senza Dio         |     |      |         |
| (Bologna 1970)                                               | 24  | 1971 | 501-502 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G. Marcel, Antologia filosofi-    |     |      |         |
| ca, a c. di A. Dentone (Minerva Italica 1962)                | 16  | 1963 | 190-191 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G. Muzio, Il divino nella natu-   |     |      |         |
| ra e nell'intelligenza secondo S. Tommaso; La crea-          |     |      |         |
| zione dell'anima umana secondo S. Tommaso; Imma-             |     |      |         |
| nenza del divino e trascendenza di Dio secondo S.            |     |      |         |
| Tommaso (Grottaferrata - Roma 1960-1962)                     | 17  | 1964 | 161-162 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G. Muzio, Tomismo e ideali-       |     |      |         |
| smo (note critiche) (Edizioni Paoline 1958)                  | 13  | 1960 | 463-464 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G. Philips, I laici nella Chiesa  |     |      |         |
| (Milano 1956)                                                | 12  | 1959 | 624-627 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G. Scaltriti, Savonarola il vero  |     |      |         |
| contestatore (Torino 1970)                                   | 25  | 1972 | 377     |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G. Semerari, Da Schelling a       |     |      | .=4 .=0 |
| Merleau-Ponty (Bologna s.d.)                                 | 18  | 1965 | 371-372 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a G. Todoli, Filosofia del lavoro   |     | 40/0 | (12 (14 |
| (Edizioni Paoline 1956)                                      | 13  | 1960 | 613-614 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a Il dolore e la gioia - L'odio e   |     | 10/1 | EAE EAO |
| l'amore - La speranza (Roma 1956-1960)                       | 14  | 1961 | 525-528 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a Inchieste teologiche, V serie     | 15  | 10/2 | 540.550 |
| (Milano 1962)                                                | 15  | 1962 | 549-550 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a J.A. Soto B., Hacia un concep-    | 24  | 1071 | 272 275 |
| to de persona (Costa Rica 1969)                              | 24  | 19/1 | 373-375 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a J. Jomier, Il Corano è contro la  | 17  | 10/4 | 5/1 5/2 |
| Bibbia? (Ed. Nuova Accademia 1961)                           | 17  |      | 561-563 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a J. Maritain (Roma 1958)           | 14  | 1701 | 524-525 |
| Passeri Pignoni V., rec. a J. Maritain, Alla ricerca di Dio  | 11  | 1059 | 105-107 |
| (Roma 1956)                                                  | 11  | 1770 | 107-107 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a J. Zaragueta, Los veinte temas    |     |      |         |
| che he cultivado en los cinquenta años de mi labor           | 12  | 1050 | 628-630 |
| filosofico (Madrid 1958)                                     | 12  | 1777 | 020-070 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a K. Jaspers, Leonardo filosofo,    | 17  | 1964 | 266-268 |
| a c. di F. Masini (Firenze 1960)                             | 1.7 | 1/07 | 200 200 |

| Passeri Pignoni V., rec. a L. Pareyson, Estetica. Teoria                                            |     |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| della formatività (Torino 1954)                                                                     | 9   | 1956   | 111-113 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a L. Sartori, È Dio il regista della storia? (Ed. Nuova Accademia 1961)    | 17  | 1964   | 559-561 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a La giovane poesia italiana e                                             |     |        |         |
| straniera (Roma 1959)                                                                               | 12  | 1959   | 223-225 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a M. Riverso, L'esperienza estetica e la vita del fanciullo (Napoli 1958)  | 12  | 1959   | 503-505 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a M.F. Sciacca, Gli arieti contro                                          |     |        |         |
| la verticale (Milano 1969)                                                                          | 23  | 1970   | 241-242 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a M. Janizzotto, Saggio sulla filosofia di Coluccio Salutati (Padova 1959) | 13  | 1960   | 611-613 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a M. Manno, Ricerche per una                                               |     | 2,00   |         |
| teoria generale dell'educazione, I (Messina 1966)                                                   | 22  | 1969   | 250-252 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a M. Nedoncelle, Esiste una filosofia cristiana? (Alba 1956)               | 12  | 1959   | 225     |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a M. Pensa, L'uomo del Nord                                                | 14  | 1///   | 22)     |
| (Bologna 1962)                                                                                      | 16  | 1963   | 312-314 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a M. Quoist, Riuscire (suggeri-                                            | 17  | 1964   | 270-272 |
| menti) (Torino 1962) PASSERI PIGNONI V., rec. a M. Rezzani, Note e ricerche                         | 17  | 1704   | 210-212 |
| intorno al linguaggio di Platone (Padova 1959)                                                      | 13  | 1960 4 | 162-463 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a M. Sancipriano, L'evoluzione                                             | 12  | 1050   | 112 117 |
| ideale (Brescia 1957) PASSERI PIGNONI V., rec. a N. Pederzini, L'atto di fede                       | 12  | 17)7   | 112-116 |
| (Roma 1960)                                                                                         | 15  | 1962   | 315-317 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a P.A. D'Amato, La libertà della                                           | 17  | 10/4   | 27/ 270 |
| scuola (Bologna 1963) PASSERI PIGNONI V., rec. a P.C. Aguilera, Menendez Pe-                        | 17  | 1704   | 276-278 |
| layo. Perfil espiritual (Santander 1956)                                                            | 10  | 1957   | 506-507 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a P. Frieden, I fondamenti uma-                                            | 12  | 10/0   | 270 200 |
| ni della pace (Roma 1958)<br>PASSERI PIGNONI V., rec. a P.M. Toesca, Teoresi per l'uo-              | 1)  | 1960   | 279-280 |
| mo (Firenze 1958)                                                                                   | 17  | 1964   | 268-270 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a P. Prini, Verso una nuova on-                                            | 12  | 10/0   | 457 450 |
| tologia (Roma 1957)  PASSERI PIGNONI V., rec. a Profili di scrittori (inchieste                     | 1)  | 1960   | 457-458 |
| teologiche) (Milano 1960)                                                                           | 14  | 1961   | 528-530 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Arata (a c.), I fondamenti                                            | 4.4 | 10/1   | 201 201 |
| del giudizio estetico (Bologna 1960)<br>Passeri Pignoni V., rec. a R. Crippa, Profilo della critica | 14  | 1961   | 201-204 |
| blondeliana (Milano 1962)                                                                           | 16  | 1963   | 317-319 |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Guardini, L'esistenza e la                                            |     | 10/1   |         |
| fede (Brescia 1960) PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Jolivet, Aux sources de l'exi-                    | 14  | 1961   | 366-367 |
| stentialisme chrétien: Kierkegaard (Paris 1958)                                                     | 12  | 1959   | 620-623 |
| Passeri Pignoni V., rec. a R. Jolivet, Il Dio dei filosofi e                                        |     |        |         |
| degli scienziati (Alba 1957)                                                                        | 13  | 1960   | 281-282 |

| PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Lazzarini, Filosofi d'oggi                                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (Torino 1963)                                                                                            | 17 1964 155-157               |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Lazzarini, Valore e religione                                              | 20 1967 269-271               |
| nell'orizzonte esist. (Padova 1965)<br>PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Pardo, Ser y verdad en una          | 20 1707 207-271               |
| teoria evolutiva (Buenos Aires 1965)                                                                     | 19 1966 379-380               |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Sciamannini, E il Verbo si                                                 | 40 4055 505 507               |
| fece carne (Firenze 1955) PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Sciamannini, La Chiesa di                        | 10 1957 505-506               |
| Cristo (Firenze s.d.)                                                                                    | 13 1960 277-279               |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Sciamannini, La contuizio-                                                 |                               |
| ne bonaventuriana (Firenze 1957)                                                                         | 10 1957 502-505               |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a R. Vancourt, Pensiero moderno e filosofia cristiana (Alba 1958)               | 13 1960 159-160               |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a S. Agostino, De catechizandis                                                 | 1) 1)00 1))-100               |
| rudibus, a c. di A.Mura (Brescia 1956)                                                                   | 9 1956 547-548                |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a S. Bonafede, La ricerca del-                                                  | 17 10/4 557 550               |
| l'anima e di Dio in A.Gratry (Palermo 1963) PASSERI PIGNONI V., rec. a S. Sarti, Mito e rivoluzione      | 17 1964 557-559               |
| (Brescia 1969)                                                                                           | 23 1970 362-364               |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a U. Redanò, Natura e spirito                                                   |                               |
| (Roma 1955)                                                                                              | 9 1956 247-250                |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a U. Redanò, Vincenzo Gioberti (Torino 1958)                                    | 12 1959 501-503               |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a U. Spirito, La riforma della                                                  |                               |
| scuola (Sansoni 1956)                                                                                    | 10 1957 389-391               |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a Umanesimo ed esoter. Atti del<br>V conv. intern. di studi uman. (Padova 1960) | 13 1960 616-617               |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a V. Melchiorre, Arte ed esisten-                                               | 1) 1)00 010 017               |
| za (Firenze 1955)                                                                                        | 9 1956 548-550                |
| PASSERI PIGNONI V., rec. a V. Volpini, Prosa e narrativa                                                 | 14 1043 103                   |
| dei contemporanei (Roma 1959) PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                  | 16 1963 193<br>7 1954 416-418 |
| PASSERI PIGNONI V., RIVISTA delle riviste  PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                     | 7 1954 619-624                |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 8 1955 406-410                |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 8 1955 659-663                |
|                                                                                                          | 9 1956 118-122                |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 9 1956 271-278                |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 12 1959 232-236               |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 12 1959 378-383               |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 12 1959 526-528               |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 12 1959 638-647               |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 13 1960 311-318               |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 13 1960 482-486               |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 13 1960 620-627               |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 14 1961 379-392               |
| PASSERI PIGNONI V., Rivista delle riviste                                                                | 14 1961 543-549               |
| Passeri Pignoni V., Rivista delle riviste                                                                | 14 1701 747 747               |
|                                                                                                          |                               |

| Discrete Province V. Califordina a comunicazione nell'arte                  |    |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| PASSERI PIGNONI V., Solitudine e comunicazione nell'arte contemporanea      | 15 | 1962 | 63-85   |
| PASSERI PIGNONI V., Spirito e forme della lirica spagnola                   |    | -,   |         |
| contemporanea                                                               | 17 | 1964 | 392-408 |
| PASSERI PIGNONI V., Studi sul pensiero americano                            | 14 | 1961 | 508-513 |
| PASSERI PIGNONI V., Una nuova interpretazione di                            |    |      |         |
| Nietzsche                                                                   | 16 | 1963 | 556-561 |
| Passeri Pignoni V., Valori e disvalori nel romanzo con-                     |    |      |         |
| temporaneo                                                                  | 13 | 1960 | 83-107  |
| PATFOORT A., O.P., La concezione della teologia secondo                     |    | 1000 | 250 270 |
| S.Tommaso                                                                   | 35 | 1982 | 259-270 |
| PATRINI D., Intervento (nel dibattito al IV convegno del-                   | 2/ | 1073 | 126     |
| l'ADIF)                                                                     | 26 | 1973 | 420     |
| PAVAN A., rec. a C. Giacon, Verità, esistenza, causa (Bo-                   | 27 | 107/ | 487-489 |
| logna 1973)<br>PAVESE R., Filosofia e scienza                               |    |      | 208-216 |
| PAVESE R., I rapporti di anima e corpo nel quadro della                     | 1) | 1700 | 200-210 |
| scienza moderna                                                             | 20 | 1967 | 164-176 |
| PAVESE R., Interpretazione umanistica o interpretazione                     | 20 | 2701 | 10,1,0  |
| cosmica del Vangelo?                                                        | 12 | 1959 | 352-356 |
| PAVESE R., Modo e limiti della somiglianza tra umano e                      |    |      |         |
| divino                                                                      | 16 | 1963 | 538-552 |
| PAVESE R., Risposta ad alcune critiche                                      | 18 | 1965 | 338-341 |
| PAVESE R., Risposta ad alcune riserve di P. Alberto Pe-                     |    |      |         |
| rotto                                                                       |    |      | 106-112 |
| PAVESE R., Risposta ad una critica                                          |    |      | 415-416 |
| PAVESE R., Valori umani e progresso tecnico, oggi                           | 18 | 1965 | 100-104 |
| PAVLIDOU E., La coscienza e il discernimento crist. dalla                   | 47 | 1004 | 420 4/7 |
| «Gaudium et Spes» alla «Veritatis Splendor»                                 | 4/ | 1994 | 439-467 |
| PAVLOVIC A., O.P., Pubblicazioni varie della Società Argentina di Filosofia | 8  | 1055 | 643-644 |
| PAVLOVIC A., O.P., rec. a La doctrina epistemologica de                     | 0  | 1777 | 047-044 |
| R. Pardo (La Plata 1951)                                                    | 8  | 1955 | 642     |
| PAVLOVIC A., O.P., rec. a P.H. Baril O.F.M., La doctrine                    | Ü  | */// | 012     |
| de S. Bonaventure sur l'institution des Sacrements                          |    |      |         |
| (Montréal 1954)                                                             | 9  | 1956 | 546-547 |
| PAVLOVIC A., O.P., rec. a R.Pardo, Del origen a la esencia                  |    |      |         |
| del conocimiento (Buenos Aires 1954)                                        | 8  | 1955 | 642     |
| PAVLOVIC A., O.P., rec. a R.Pardo, Ensayo sobre los inte-                   |    |      |         |
| grantes racionales (Buenos Aires 1949)                                      | 8  | 1955 |         |
| PAVLOVIC A., O.P., Rivista delle riviste                                    |    |      | 494-500 |
| PAVLOVIC A., O.P., Rivista delle riviste                                    | 7  |      | 418-419 |
| PAVLOVIC A., O.P., Rivista delle riviste                                    | 8  |      | 109-112 |
| PAVLOVIC A., O.P., Rivista delle riviste                                    | 8  | 1900 | 657-659 |
| Pellegrino U., Fede nella creazione e ricerca del fonda-<br>mento           | 26 | 1072 | 470 479 |
| PELLEGRINO U., Il rinnovamento metodologico nell'inse-                      | 20 | 17/3 | 470-478 |
| gnamento della filosofia                                                    | 21 | 1968 | 114-138 |
| O                                                                           | 21 | 1700 | 117-170 |

| Pellegrino U., Interventi (nel dibattito al IV convegno                                                       |     |      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| del'ADIF)                                                                                                     | 26  | 1973 | 384-426            |
| Pellegrino U., Intervento (nel dibattito del VI convegno                                                      |     |      |                    |
| dell'ADIF)                                                                                                    |     |      | 431-432            |
| Pellegrino U., Intervento (sulla rel. di I. Mancini)                                                          |     |      | 112-113            |
| PENDE N., Egoismo biologico e civiltà                                                                         |     |      | 93-94              |
| PENSA M., Il Vicario di Hochhuth                                                                              |     |      | 201-215            |
| PENSA M., Svolta unitaria nel Medioevo scandinavo                                                             |     |      | 638-647            |
| Penzo G., Attualità di Jaspers                                                                                | 48  | 1995 | 339-350            |
| PENZO G., La problematica del sacro dopo la morte di                                                          |     | 4005 | 2.4.4              |
| Dio in F. Gogarten (Rifl. sulla secolarizzazione)                                                             |     | 1985 |                    |
| PENZO G., Nietzsche e il nichilismo                                                                           | 4/  | 1994 | 377-386            |
| Peresson A., rec. a A. Crescini, Tramonto del pensiero                                                        | 2.0 | 1070 | 2// 2/0            |
| occid.? Saggio su Heidegger (Udine 1977)                                                                      | 32  | 19/9 | 366-368            |
| PERINI G., C.M., «Tomismo, pluralismo culturale e con-                                                        | 20  | 10/7 | 177 222            |
| cilio Vaticano II»: riflessioni su una discussione                                                            |     |      | 177-222            |
| PEROTTO A., O.P. (a c.), Bollettino di filosofia sociale                                                      |     |      | 86-99              |
| PEROTTO A., O.P. (a c.), Bollettino di filosofia sociale                                                      |     |      | 284-304            |
| PEROTTO A., O.P. (a c.), Bollettino di filosofia sociale                                                      |     |      | 464-470<br>603-628 |
| PEROTTO A., O.P. (a c.), Bollettino di filosofia sociale                                                      |     |      | 319-323            |
| PEROTTO A., O.P. Rivista delle riviste                                                                        | כו  | 1702 | )17-)4)            |
| PEROTTO A., O.P. (a c.), Risultati della discussione del                                                      | 21  | 1968 | 92-93              |
| gruppo di studio sulla filosofia contemp.                                                                     |     |      | 82-85              |
| PEROTTO A., O.P., Illuminismo e cristianesimo                                                                 | 7.4 | 1701 | 02-07              |
| PEROTTO A., O.P., L'insegnamento della storia della filo-                                                     | 21  | 1968 | 250-254            |
| sofia e la pastorale dei ceti alti<br>PEROTTO A., O.P., Problema del situazionismo etico                      |     |      | 324-346            |
| PEROTTO A., O.P., Problema del situazionismo eneo<br>Perotto A., O.P., rec. a A. Meloni, Questioni di deonto- | 10  | 1/// | ,_,,,              |
| logia militare (Chieti 1964)                                                                                  | 20  | 1967 | 274-275            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a A. Bertola, Storia e istituzioni                                                     |     | -,   |                    |
| dei paesi afro-asiatici (Torino 1964)                                                                         | 20  | 1967 | 275-276            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a A. Deregibus, Il razionalismo di                                                     |     |      |                    |
| M. R. Cohen nella filosofia americana d'oggi (Torino                                                          |     |      |                    |
| 1960)                                                                                                         | 14  | 1961 | 205                |
| PEROTTO A., O.P., rec. a A. Meloni, Persona, società e                                                        |     |      |                    |
| sociologismo. Appunti (Pescara 1961)                                                                          | 20  | 1967 | 279                |
| PEROTTO A., O.P., rec. a C. Davis, Iniziazione cristiana                                                      |     |      |                    |
| (Torino s.d.)                                                                                                 | 20  | 1967 | 278-279            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a C. Pizzoni, Saggio di vita e di                                                      |     |      |                    |
| cultura religiosa (Perugia s.d.)                                                                              | 5   | 1952 | 98-99              |
| PEROTTO A., O.P., rec. a D. Dubarle O.P., Optimisme                                                           |     |      |                    |
| devant ce monde (Paris 1949)                                                                                  | 3   | 1950 | 114-115            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a F.O. Brachfeld, I complessi d'in-                                                    |     |      |                    |
| feriorità della donna (Roma 1952)                                                                             | 5   | 1952 | 316-317            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a H.L. Philp, Il sesso (Roma                                                           |     |      |                    |
| 1952)                                                                                                         | 5   | 1952 | 317-318            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a Haag - V. Den Born, Dizionario                                                       |     | 4071 | 2/2 2/5            |
| biblico (Torino 1960)                                                                                         | 14  | 1961 | 363-365            |
|                                                                                                               |     |      |                    |

| PEROTTO A., O.P., rec. a I Caratteri di Teofrasto, pref. e                           |    |      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|
| trad. di E. Levi (Milano 1956)                                                       | 9  | 1956 | 545                |
| PEROTTO A., O.P., rec. a I. Ruffino, Le origini della pre-                           |    |      |                    |
| cettoria antoniana di Ranverso (s.l. e a.)                                           | 7  | 1954 | 239                |
| PEROTTO A., O.P., rec. a J. Collins, Studi sulla filosofia                           | 14 | 10/1 | 204-205            |
| moderna (Torino 1959)                                                                | 14 | 1961 | 204-207            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a J. Lacroix, Timidezza e adole-<br>scenza (Torino 1956)      | 9  | 1956 | 545-546            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a J. Mouroux, Je crois en toi. Struc-                         |    | 1//0 | 747710             |
| ture personnel de la foi (Paris 1949)                                                | 3  | 1950 | 484                |
| PEROTTO A., O.P., rec. a L. Bogliolo, La filosofia antica                            |    |      |                    |
| (Torino 1956)                                                                        | 14 | 1961 | 204                |
| PEROTTO A., O.P., rec. a P.B. Mariani O.F.M. (a c.), I                               |    |      |                    |
| Vangeli nella critica moderna (Torino 1960)                                          | 14 | 1961 | 362-363            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a P. Cattaneo, Nomi vecchi prin-                              |    |      |                    |
| cipi nuovi (Torino s.d.)                                                             | 5  | 1952 | 99-100             |
| PEROTTO A., O.P., rec. a P. Denis O.P., Les origines du                              |    | 1051 | 2/7 2/9            |
| monde e de l'humanité (Liège 1950)                                                   | 4  | 1901 | 267-268            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a P. Grenet, Le thomisme (Paris 1953)                         | 7  | 1954 | 238-239            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a P. Grenet, Les origines de l'ana-                           | ,  | 1//7 | 270-277            |
| logie philos. dans les dial. de Platon (Paris s.d.)                                  | 5  | 1952 | 322-323            |
| PEROTTO A., O.P., rec. a P. Prini, Rosmini postumo. La                               |    |      | / /-/              |
| concl. della filosofia dell'essere (Roma 1960)                                       | 15 | 1962 | 318                |
| PEROTTO A., O.P., rec. a Théologie des réalités terrestres                           |    |      |                    |
| (Louvain 1946)                                                                       | 2  | 1949 | 312-315            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              | 7  | 1954 | 253-255            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              | 8  |      | 106-109            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              | 8  | 1955 | 112-114            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              | 8  |      | 652-654            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              | 9  |      | 122-128            |
| PEROTTO A., (O.P.), Rivista delle riviste<br>PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste | 9  |      | 260-264            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              | 9  |      | 278-280            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              |    |      | 228-232            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              |    |      | 374-378<br>519-525 |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              |    |      | 631-638            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              |    |      | 552-567            |
| PEROTTO A., O.P., Rivista delle riviste                                              |    |      | 280-288            |
| PEROTTO A., O.P., Una logica metafisica per un sapere                                | 11 | 1707 | 200-200            |
| universale (Espos. della filos. di R. Pavese)                                        | 16 | 1963 | 268-276            |
| PEROTTO A., rec. a A.Caturelli, La doctrina augustiniana                             |    |      |                    |
| sobre el maestro y su desarrollo en S.T.de Aq. (Cor-                                 |    |      |                    |
| doba Arg. 1954)                                                                      | 8  | 1955 | 639-641            |
| PEROTTO A.L., O.P., Contemporaneità di Scoto                                         | 19 | 1966 | 464-490            |
| PEROTTO A.L., O.P., rec. a E. Landolt, Gelassenheit di                               |    |      |                    |
| M. Heidegger (Milano 1967)                                                           | 22 | 1969 | 256-257            |
|                                                                                      |    |      |                    |

| PEROTTO A.L., O.P., rec. a M.S. Richter-V. Sgroi, Delle persone e della famiglia. Filiazione, tutela degli incapaci, alimenti, atti dello stato civile, 2 ed. (Torino |     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| 1967)                                                                                                                                                                 | 21  | 1968 | 411-412 |
| PEROTTO A.L., O.P., rec. a N.Bosco, Idea e concezioni                                                                                                                 |     |      |         |
| della giustizia I (Torino 1968)                                                                                                                                       | 22  | 1969 | 253-255 |
| PEROTTO A.M., O.P., Amore e amicizia                                                                                                                                  | 6   | 1953 | 339-342 |
| PEROTTO A.M., O.P., rec. a J. De Bivort de La Saudée,                                                                                                                 |     |      |         |
| Dio, l'uomo e l'universo (Torino 1953)                                                                                                                                | 6   | 1953 | 486-488 |
| PEROTTO A.M., O.P., rec. a K. Schmitz, L'ipnosi (Roma                                                                                                                 |     |      |         |
| 1953)                                                                                                                                                                 | 6   | 1953 | 488-489 |
| PEROTTO A.M., O.P., rec. a R. Santilli O.P., Spiritismo, 2                                                                                                            |     |      |         |
| ed. (Pinerolo 1952)                                                                                                                                                   | 6   | 1953 | 117-120 |
| PEROTTO A.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                                                                             | 6   | 1953 | 249-252 |
| PEROTTO A.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                                                                             | 6   | 1953 | 358-360 |
| PEROTTO A.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                                                                             | 16  | 1963 | 325-335 |
| PEROTTO A.R., O.P., Rosmini e l'immortalità dell'anima                                                                                                                |     |      |         |
| nel V° libro della Psicologia (I)                                                                                                                                     | 12  | 1959 | 78-93   |
| PEROTTO A.R., O.P., Rosmini e l'immortalità dell'anima                                                                                                                |     | -/// | , , , , |
| nel V° libro della Psicologia (II)                                                                                                                                    | 12  | 1959 | 183-201 |
| PERRAULT A., O.P., Psicologia tomista e psicologia con-                                                                                                               |     | -/// | . 0,    |
|                                                                                                                                                                       | 17  | 1964 | 110-119 |
| temporanea PERTOLDI A.M., Il nichilismo positivo                                                                                                                      |     |      | 467-473 |
| PERTOLDI A.M., rec. a AA.VV., F. Nietzsche o la verità                                                                                                                | ,   | 1,0, | 107 172 |
| come problema, a c. di G. Penzo (Bologna 1984)                                                                                                                        | 38  | 1985 | 481-482 |
| PERTOLDI E., rec. a G. Penzo (a c.), Nietzsche contempo-                                                                                                              | , , |      |         |
| raneo o inattuale? (Brescia 1980)                                                                                                                                     | 35  | 1982 | 109-110 |
| PESCATORE L., rec. a AA.VV., Problemi di storia della                                                                                                                 |     | -/   |         |
| Chiesa. L'Alto Medioevo (Milano 1973)                                                                                                                                 | 27  | 1974 | 495-501 |
| PESCATORE L., rec. a G. Cioffari, Storia della Basilica di                                                                                                            |     |      |         |
| S. Nicola di Bari, I (Bari 1984)                                                                                                                                      | 38  | 1985 | 490-494 |
| PESCATORE L., rec. a L. Magi, La sede romana nella cor-                                                                                                               |     |      |         |
| rispondenza degli imperatori e patriarchi bizantini                                                                                                                   |     |      |         |
| (VI-VII sec.) (Roma - Louvain 1972)                                                                                                                                   | 29  | 1976 | 101-105 |
| Pesce L., Le responsabilità kantiane                                                                                                                                  | 24  | 1971 | 365-368 |
| PESCHECHERA V., Note sul'accelerazione della storia                                                                                                                   | 28  | 1975 | 80-85   |
| PESSION P., O.P., rec. a E. Castelli, Existentialisme théo-                                                                                                           |     |      |         |
| logique (Paris 1948)                                                                                                                                                  | 2   | 1949 | 505-507 |
| PESSION P., O.P., rec. a S. Thomae Aq., Quaestiones quod-                                                                                                             |     |      |         |
| libetales (Torino 1949)                                                                                                                                               | 2   | 1949 | 494     |
| PESSION P.M., O.P., Alle origini dell'aristotelismo latino                                                                                                            | 1   |      | 374-386 |
| PESSION P.M., O.P., Alle origini dell'aristotelismo latino                                                                                                            | 2   |      | 61-78   |
| PESSION P.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                                                                             | 3   |      | 508-509 |
| PESSION P.M., O.P., Rivista delle riviste  PESSION P.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                                  | 4   |      | 183-187 |
| PESSION P.M., O.P., Rivista delle riviste PESSION P.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                                   | 4   |      | 281-287 |
| PETROLINI E., Valenza filos. dell'antico termine «kairòs»                                                                                                             |     |      |         |
| attraverso le sue connessioni semantiche                                                                                                                              | 30  | 1977 | 346-362 |
| attraverso le suc connessioni semantiene                                                                                                                              |     |      |         |

| Demonstrate N. Auto a latterature secondo T.W.                |    |      |         |
|---------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| Petruzzellis N., Arte e letteratura secondo T.W. Adorno       | 32 | 1979 | 420-437 |
| PETRUZZELLIS N., Conoscenza storica e comprensione sto-       |    |      |         |
| rica nella filosofia analitica                                |    |      | 416-430 |
| Petruzzellis N., Cultura, filosofia e educazione              | 31 | 1978 | 170-186 |
| Petruzzellis N., Discorrendo di metafisica, di teilhardi-     |    |      |         |
| smo e di scientismo                                           | 31 | 1978 | 227-229 |
| Petruzzellis N., Equivoci teologici di Kant                   | 36 | 1983 | 129-136 |
| PETRUZZELLIS N., Il problema del valore (schema di intro-     |    |      |         |
| duzione)                                                      | 10 | 1957 | 115-122 |
| Petruzzellis N., Il significato dell'estetica schellinghiana  | 24 | 1971 | 270-275 |
| PETRUZZELLIS N., Il valore dell'arte e il valore nell'arte    | 13 | 1960 | 108-115 |
| Petruzzellis N., L'empirismo logico e il problema dei         |    |      |         |
| valori                                                        | 37 | 1984 | 397-413 |
| PETRUZZELLIS N., L'esistenzialismo e il significato del no-   |    |      |         |
| stro tempo                                                    | 9  | 1956 | 395-406 |
| PETRUZZELLIS N., L'essere sociale nelle diverse prospetti-    |    |      |         |
| ve di G. Lukács e di Giovanni Paolo II                        | 35 | 1982 | 5-22    |
| PETRUZZELLIS N., L'insegnamento della storia della filoso-    |    |      |         |
| fia ed in particolare del pensiero contemp.                   | 21 | 1968 | 83-90   |
| Petruzzellis N., La filosofia contemporanea e la sua          |    |      |         |
| storia                                                        | 38 | 1985 | 475-477 |
| PETRUZZELLIS N., La filosofia e l'arte sacra. Il Beato An-    |    |      |         |
| gelico                                                        | 37 | 1984 | 129-135 |
| PETRUZZELLIS N., La funzione sociale della cultura            | 33 | 1980 | 385-412 |
| Petruzzellis N., La Provvidenza nel pensiero di Vico e        |    |      |         |
| di Hegel                                                      | 31 | 1978 | 296-304 |
| PETRUZZELLIS N., Le scienze dello spirito e la filosofia come |    |      |         |
| scienza rigorosa                                              | 14 | 1961 | 5-30    |
| Petruzzellis N., Metamorfosi dello scetticismo                | 38 | 1985 | 413-425 |
| Petruzzellis N., Platone e Heidegger                          | 40 | 1987 | 393-403 |
| PETRUZZELLIS N., Pluralità, pluralismo, relativismo           | 19 | 1966 | 267-275 |
| Petruzzellis N., Possibilità, realtà, necessità della meta-   |    |      |         |
| fisica                                                        | 38 | 1985 | 129-153 |
| Petruzzellis N., Postille ad una recensione                   | 37 | 1984 | 486-487 |
| Petruzzellis N., Problemi di oggi                             | 37 | 1984 | 55-62   |
| Petruzzellis N., Psicologia e filosofia                       | 11 | 1958 | 213-230 |
| Petruzzellis N., rec. a A. Dalledonne, Problematica me-       |    |      |         |
| tafisica del tomismo essenziale (E. Elia 1980)                | 34 | 1981 | 217-218 |
| Petruzzellis N., rec. a L. Jammarrone, Hans Kueng ere-        |    |      |         |
| tico (Brescia 1977)                                           | 32 | 1979 | 116-118 |
| Petruzzellis N., rec. a La donna nel Magistero di Paolo       |    |      |         |
| VI (Tip. Poliglotta Vaticana 1980)                            | 34 | 1981 | 218-219 |
| Petruzzellis N., rec. a M.Malatesta, Logistica, II (Roma      |    |      |         |
| - Napoli 1978)                                                | 31 | 1978 | 502-503 |
| PETRUZZELLIS N., Scetticismo e fideismo nella filosofia di    |    |      |         |
| Carlo Jaspers                                                 | 9  | 1956 | 309-334 |
| Petruzzellis N., Teorie e fatti politici                      | 33 | 1980 | 223-226 |
|                                                               |    |      |         |

| PETRUZZELLIS N., Una trascendenza velleitaria               | 34 | 1981  | 482-484     |
|-------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|
| PETRUZZELLIS N., Universalità e individualità del valore    |    |       | 225-234     |
| PHILIPON M.M., O.P., Lo Spirito Santo e l'unità della       |    | 2,00  |             |
| Chiesa                                                      | 16 | 1963  | 201-229     |
| PIAZZA E., Il problema morale e religioso in H.Bergson      |    |       | 459-478     |
| PIAZZA E., Vita contemplativa e impegno pratico             |    |       | 257-267     |
| PIAZZA G., Ancora a proposito di metafisica. Nota in mar-   |    |       | _,, _,,     |
| gine ad un recente volume                                   | 46 | 1993  | 79-85       |
| PIAZZA G., rec. a E. Rindone, Attualità del pensiero gre-   | 10 | *///  | ,, 0,       |
| co. Quattro saggi (Palermo 1985)                            | 38 | 1985  | 344-347     |
| PIAZZA G., rec. a E. Rindone, L'ispirazione della S. Scrit- | 70 | 2,0,  | , , , , , , |
| tura dal Vaticano I al Vaticano II (Palermo 1982)           | 36 | 1983  | 232-233     |
| PICCARI P., La prima scuola tomistica. Erveo di Nedellec    | 70 | 1707  |             |
| e l'epistemologia teologica                                 | 50 | 1997  | 147-162     |
| PICCARI T., O.P., Il P. Ludovico Giuseppe Fanfani O.P.      |    |       |             |
| «idea factus ordini»                                        | 8  | 1955  | 462- 469    |
| PIEMONTESE F., Benedetto Croce, oggi                        |    |       | 308-321     |
| PIEMONTESE F., Scienza e filosofia                          |    | 1966  |             |
| PIGHI G.B., rec. a B. Prete, Con Dio (Rovigo 1949)          | 3  | 1950  |             |
| PILASTRO M., O.P., rec. a G. Flores d'Arcais, Studi peda-   |    | 2,,,, |             |
| gogici (Padova 1951)                                        | 5  | 1952  | 202         |
| PILASTRO M., O.P., Rivista delle riviste                    | 5  |       | 211-213     |
| PIO XII, La costituzione apostolica «Munificentissimus      |    |       |             |
| Deus»                                                       | 3  | 1950  | 377- 390    |
| PIROLA G., Intervento (nel dibattito del VII convegno del-  |    |       |             |
| l'ADIF)                                                     | 33 | 1980  | 317-351     |
| PISANI A., rec. a B. Moroncini, Il discorso e la cenere     |    |       |             |
| (Napoli 1988)                                               | 42 | 1989  | 219-221     |
| PISANI A., rec. a G. Forbes, Languages of possibility       |    |       |             |
| (Oxford 1989)                                               | 3  | 1990  | 219-221     |
| PISANI A., rec. a H.I. Brown, Rationality (London - New     |    |       |             |
| York 1988)                                                  | 43 | 1990  | 105-107     |
| PISANI A., rec. a J. Allwood - L.G. Andersson - O. Dahl,    |    |       |             |
| Logic in linguistic (Cambridge 1977)                        | 31 | 1978  | 250-251     |
| PISANI A., rec. a J. Heale, Fact and Meaning (Oxford        |    |       |             |
| 1989)                                                       | 43 | 1990  | 456-458     |
| PISANI A., rec. a N. Grana, Filosofia della logica (Napoli  |    |       |             |
| 1982)                                                       |    |       | 484-486     |
| PISANTI M., Segnalazioni bibliografiche                     | 39 | 1986  | 499-500     |
| PISCIONE E., A proposito dell'amore mistico in Raimon-      |    |       |             |
| dio Lullo                                                   | 36 | 1983  | 88-92       |
| PISCIONE E., Bern. di Chiarav. e T. d'Aq. di fronte al      |    |       |             |
| probl. dell'amore: due posiz. antitetiche o complem.?       | 36 | 1983  | 405-414     |
| PISCIONE E., Fra «kratos» e «peisis». La funzione della     |    |       | (0          |
| legge in Platone                                            |    |       | 53-62       |
| PISCIONE E. Il primato dell'amicizia nella filosofia antica | 37 | 1984  | 377-395     |
| PISCIONE E., Linee per un'interpretazione filosofica del-   |    | 100=  | 101 107     |
| l'epistolario di Eloisa e Abelardo                          | 40 | 1987  | 191-196     |
| *                                                           |    |       |             |

| T                                                              |     |      |          |
|----------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| PISCIONE E., rec. a A. Cristaldi, Scritti filosofici e carteg- | 50  | 1007 | 407 407  |
| gio con B.Croce (Napoli 1996)                                  | 20  | 1997 | 496-497  |
| PISCIONE E., rec. a F. Ventorino, Moralità e felicità. Ap-     | 40  | 100/ | 175 177  |
| punti di etica (Faenza 1995)                                   | 49  | 1996 | 475-477  |
| PISCIONE E., rec. a G. Marcel, Il problema pirandelliano,      | 2.0 | 1005 | 100 100  |
| a c. di S. Cristaldi (Padova 1984)                             | 38  | 1985 | 100-102  |
| PISCIONE E., rec. a M. Negro, Oltre le apparenze. La fi-       |     |      | 105 107  |
| los. della perc. di R.M.Chisholm (Milano 1995)                 | 48  | 1995 | 485-486  |
| PISCIONE E., rec. a S. Azzaro, Storia e politica in Fichte     |     |      |          |
| (Milano 1993)                                                  | 48  | 1995 | 122-123  |
| PISCIONE E., Spunti apologetici nella polemica rosminia-       |     |      |          |
| na con Foscolo                                                 |     |      | 71-75    |
| PISCIONE E., Stato, eticità e religione in Edith Stein         | 38  | 1985 | 199-202  |
| Piscopiello L., rec. a P.F. Quarta, A.Guzzo e la sua scuola    |     |      |          |
| (Urbino 1976)                                                  | 31  | 1978 | 238-241  |
| PITITTO R., Comprensione del 'sacro': Esperienza religio-      |     |      |          |
| sa e analisi linguistica                                       | 36  | 1983 | 20-39    |
| PITITTO R., rec. a F.D'Onofrio, Il dolore. Fisiopatologia e    |     |      |          |
| valori (Napoli 1989)                                           | 43  | 1990 | 80-83    |
| PITTAU M., L'insegnamento della filosofia nei nuovi licei      | 18  | 1965 | 232-236  |
| PIZZATI FERLITO A.L., rec. a G. Penzo, F. Nietzsche. Il        |     |      |          |
| divino come polarità (Bologna 1975)                            | 29  | 1976 | 476-477  |
| Pizzorni R., O.P., Il concetto di giuridicità nella scienza    |     |      |          |
| moderna del diritto                                            | 8   | 1955 | 486-496  |
| PIZZORNI R., O.P., Il vero concetto del diritto naturale       | 7   | 1954 | 289-300  |
| Pizzorni R., O.P., La religione nell'adolescente               | 8   | 1955 | 64-69    |
| PIZZORNI R., O.P., rec. a G.Del Vecchio, La verità nella       |     |      |          |
| morale e nel diritto (Roma 1952)                               | 6   | 1953 | 234-238  |
| PIZZORNI R., O.P., rec. a G.Del Vecchio, Lo Stato (Roma        |     |      |          |
| 1953)                                                          | 7   | 1954 | 234-238  |
| Pizzorni R., O.P., rec. a R.Garrigou-Lagrange O.P., La         |     |      |          |
| sintesi tomista (Brescia 1953)                                 | 7   | 1954 | 413-415  |
| PIZZORNI R., O.P., Rivista delle riviste                       | 7   |      | 116-120  |
| Pizzorni R.M., O.P., Dio fondamento ultimo della mora-         |     |      |          |
| le e del diritto                                               | 49  | 1996 | 435-448  |
| PIZZORNI R. (M.), O.P., Diritto naturale e diritto positivo    |     |      | 528-550  |
| Pizzorni R. (M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero      |     |      |          |
| greco-romano (I)                                               | 45  | 1992 | 233-278  |
| Pizzorni R.(M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero       |     |      |          |
| greco-romano (II)                                              | 46  | 1993 | 121-179  |
| Pizzorni R.M., O.P., Giustizia e carità nella dottrina dei     |     |      |          |
| Padri (I)                                                      | 46  | 1993 | 361-406  |
| Pizzorni R.M., O.P., Giustizia e carità nella dottrina dei     |     |      |          |
| Padri (II)                                                     | 47  | 1994 | 249-311  |
| PIZZORNI R.M., O.P., I principali precetti della legge e       |     |      | .,,,,,,, |
| del diritto naturale (I)                                       | 10  | 1957 | 91-102   |
| Pizzorni R.(M.), O.P., I principali precetti della legge e     |     |      |          |
| del diritto naturale (II)                                      | 10  | 1957 | 360-366  |
|                                                                |     |      |          |

| PIZZORNI R.M., O.P., Il diritto naturale fondam. e criterio di giustizia del diritto positivo e della sua obbligato-                           |    |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| rietà                                                                                                                                          | 37 | 1984 | 285-300 |
| PIZZORNI R.M., O.P., La filosofia del diritto                                                                                                  | 16 | 1963 | 144-153 |
| Pizzorni R. (M.), O.P., Sul diritto alla resistenza<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a A.M. Abate, Il matrimonio                                   | 14 | 1961 | 333-340 |
| nell'attuale legislaz. canonica (Roma-Brescia 1982)<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a A.M. Abate, O.P., Il matri-                                 |    |      | 490-491 |
| monio nella nuova legislazione canonica (Brescia 1985)<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a A. Mercatali, La persona uma-                            |    |      | 237-238 |
| na. Principi teor. e aspetti metod. (Brescia 1980)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a A. Mercatali, La promoz. della                               |    | -,   | 119-120 |
| persona nei docum. conciliari (Brescia 1971)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a A. Perotto O.P., Fede ed esi-                                      |    |      | 119-120 |
| stenza (Roma s.d.)<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a A. Piolanti, Eucaristia (Roma                                                                |    |      | 496-498 |
| 1957) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a A. Piolanti, I sacramenti (Fi-                                                                               |    |      | 369-371 |
| renze 1956)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a A. Piolanti, Il mistero eucari-                                                                     |    |      | 226-227 |
| stico, 2 ed. (Firenze 1958) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a AA.VV., Homo loquens.                                                                  |    |      | 225-226 |
| Uomo e linguaggio (Bologna 1989)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a AA.VV., Persona, verità e                                                      | 43 |      | 466-467 |
| morale. Atti (Roma 1987)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a B. Giordano di Sassonia O.P.,                                                          |    |      | 463-465 |
| Lettere ad anime consacrate (Roma s.d.) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a B. Mondin, I valori fondamentali. Definiz. e classificaz. dei valori (Roma | 17 | 1964 | 436-438 |
| 1985) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a B. Mondin, Il pensiero di                                                                                    | 40 | 1987 | 233-234 |
| Agostino. Filosofia-teologia-cultura (Roma 1988) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a B. Mondin, Scienze umane e                                        | 41 | 1988 | 336-338 |
| teologia (Roma 1988) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a C. Carbone, Breve storia del-                                                                 | 43 | 1990 | 465-466 |
| la Chiesa (Roma 1956) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a C. Carbone, La dottrina cri-                                                                 | 9  | 1956 | 557-558 |
| stiana, 5 vv. (Roma s.d.) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a C. Carbone-A.Roncuzzi, Pic-                                                              | 9  | 1956 | 555-556 |
| colo diz.della dottr. cristiana (Roma 1953) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a C. Fabro, Breve introduzione                                           | 9  | 1956 | 116-117 |
| al tomismo (Desclée 1960) PIZZORNI R.(M.), O.P., rec. a C. Fabro, L'anima. Introd.                                                             | 15 |      | 311-312 |
| al problema dell'uomo (Roma 1955) PIZZORNI R. (M.), O.P., rec. a R. Spiazzi O.P., P. Mariano                                                   | 9  | 1956 | 242-244 |
| Cordovani, 2 vv. (Roma 1954) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a C. Marracino, Il pensiero polit.                                                      | 9  |      | 245-247 |
| del Medioevo crist. e l'Europa (Roma 1960)                                                                                                     | 14 | 1961 | 199-200 |

| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a C. Riccardi, C.M., Il messaggio di S.Caterina da Siena, 2 ed. (Roma 1988)                                          | 41 | 1988 | 338-339 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a C. Skalicky, Alle prese con il sacro. La religione nella ric. scient. mod. (Roma 1982)                             | 39 | 1986 | 127-128 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a C. Spicq O.P., Carità e libertà secondo il N.T. (Roma s.d.) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a D. Composta, Filosofia del | 16 | 1963 | 496-498 |
| diritto, II (Roma 1994) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a D. Composta, Inosolia dei                                                                  | 47 | 1994 | 238-239 |
| razione (Rovigo 1978)  Pizzorni R.M., O.P., rec. a D. Composta, Natura e ragio-                                                                | 31 | 1978 | 379     |
| ne (Zuerich-Roma 1971) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a D. Composta, Teologia del                                                                   | 25 | 1972 | 256-258 |
| diritto nat. (Brescia 1972) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a D. Grasso S.J., Gesù Cristo e                                                          | 27 | 1974 | 240-241 |
| la sua opera (Roma 1956) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a D. Spada, L'uomo in faccia a                                                              | 9  | 1956 | 556-557 |
| Dio (Imola 1983) Pizzorni R.M., O.P., rec. a D. Spada, La fede dei Padri                                                                       | 39 | 1986 | 126-127 |
| (Roma 1985) Pizzorni R.M., O.P., rec. a Discorsi di S.S.Pio XII agli                                                                           | 39 | 1986 | 126-127 |
| educatori ed ai giovani (Roma 1956) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a E. Ciuffa, Fontana Candida                                                     | 9  | 1956 | 553-554 |
| (Roma 1963) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a E. Paresce, La problematica                                                                            | 17 | 1964 | 436-438 |
| storica della filosofia del diritto (Firenze 1952)<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a E. Zoffoli, Principi di filoso-                              | 10 | 1957 | 142-146 |
| fia (Roma 1988)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a Fabro C. (a c.), Storia della                                                                   | 42 | 1989 | 110-111 |
| filosofia, 2 ed. (Roma 1959)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Ambrosetti, Diritto natu-                                                       | 14 | 1961 | 196-198 |
| rale cristiano. Profili di metodo, 2 ed. (Milano 1985)<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a G. Ambrosetti, Razionalità e                             | 39 | 1986 | 475-476 |
| storicità del diritto (Milano 1953)<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a G. Arrighi (a c.), Dio (Roma                                                | 9  | 1956 | 113-115 |
| 1965) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Arrighi O.P., Il creatore                                                                                 | 19 | 1966 | 253-255 |
| del cielo e della terra (Brescia 1960)<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a G. Arrighi O.P., rec. a Cristo                                           |    |      | 532-533 |
| tra i lontani (Torino 1961)<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a G. Ceriani, Introduzione alla                                                       |    |      | 374-375 |
| teologia pastorale (Roma 1961) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G.Del Vecchio, Critica del                                                          |    |      | 533-534 |
| materialismo st., 2 ed. (Roma 1964) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Diritto ed                                                     | 20 |      | 273-274 |
| economia, 2 ed. (Roma 1954) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Diritto natu-                                                          | 8  |      | 232-233 |
| rale e unità europea (Milano 1958)                                                                                                             | 13 | 1960 | 282-283 |

| INDICE PER AUTORI                                                                                  |             |      | 117     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Diritto, St                                            | a-          |      |         |
| to e politica, 2 ed. (Roma 1966)                                                                   | 20          | 1967 | 273-274 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Dispute conclus. sul diritto nat., 2 ed. (Roma 1953)   | 8           | 1955 | 234-235 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Dispute concl. sul diritto nat., 3 ed. (Roma 1966)     |             | 1967 | 273-274 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Essenza d                                              | lel         |      |         |
| diritto naturale, 2 ed. (Roma 1954) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Evoluzio           | 8<br>ne     | 1955 | 524     |
| ed involuz. nel diritto, 3 ed. (Roma s.d.)                                                         | 8           | 1955 | 523-524 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Lezioni filosofia del diritto (Milano 1965)            |             | 1967 | 273     |
| Pizzonni R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Materia                                                | li-<br>8    | 1955 | 233-234 |
| smo e psicol. storico, 2 ed. (Roma 1953)<br>Pizzorni R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Parerga (  | <b>I</b> ). |      |         |
| Saggi filosofici e giur. (Milano 1961)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Presupp      |             | 1967 | 273-274 |
| concetto e princ. del diritto (Milano 1959)                                                        | 15          | 1962 | 169-170 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Studi su guerra e la pace (Milano 1959)                |             | 1962 | 170     |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Studi s diritto, 2 vv. (Milano 1958)                   | ul<br>15    | 1962 | 168-169 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Del Vecchio, Studi su                                               | llo         |      |         |
| Stato (Milano 1958) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G.Di Napoli, Storia della                          | -           | 1960 | 283-284 |
| losofia per i licei (Torino 1958)                                                                  | 14          | 1961 | 198-199 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G. Lucini, Elementi di filos<br>fia sociale (Pavia 1960)               | 16          | 1963 | 177-178 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a G.Lucini, Il fine dello Stato la sua funzione sussidiaria (Pavia 1958) | e 16        | 1963 | 177-178 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a H.L. Mareschal O.P., Il n                                              | ni-         |      |         |
| stero di Maria SS.ma (Roma s. d.)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a I. Duesberg O.S.B., Aspe          |             | 1963 | 496-498 |
| biblici di Israele (Roma s.d.)                                                                     | 17          | 1964 | 436-438 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a Il messaggio sociale di F<br>XII (Roma 1955)                           | 9           | 1956 | 115-116 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a J.M. Finnis, Legge naturale diritti naturali (Torino 1996)             | e = 50      | 1997 | 248-249 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a J.M. Perrin O.P., Nel segre                                            | eto         |      | 530-532 |
| del Padre (Roma 1961)<br>PIZZORNI R.M., O.P., rec. a L. Bellofiore, La dottrina de                 |             | 1701 | JJU-JJ2 |
| Provvidenza in G.B. Vico (Padova 1962)                                                             | 16          | 1963 | 323-324 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a L. Bellofiore, La dottrina diritto nat. in G.B.Vico (Milano 1955)      | 8           | 1955 | 649-651 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a L. Civardi e P.Pavan, Il lav<br>ro (Roma 1963)                         | o-<br>16    | 1963 | 494-496 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a L.J. Callens O.P., Il miste                                            | ro<br>16    | 1963 | 496-498 |
| della nostra intimità con Dio (Roma 1962)                                                          | 10          | 1707 | 170-170 |

| The state of the s |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a L.M. Macali O.M.F.Cv., Elem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   | 1054 | 554 555 |
| di teologia mor.per laici, I (Padova 1953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7   | 1770 | 554-555 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a L.M. Macali O.F.M. Cv., Elem. di teologia mor.per laici, II (Padova 1959)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14  | 1961 | 375-377 |
| Pizzorni R.M., O.P., rec. a L. Mendizàbal S.J., In corde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1 | 1/01 | ,,,,,,, |
| Jesu (Roma s. d.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16  | 1963 | 496-498 |
| Pizzorni R.M., O.P., rec. a L.Prenna, Dall'essere all'uo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |         |
| mo. Antropologia dell'educazione nel pensiero rosmi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |         |
| niano (Roma 1979)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33  | 1980 | 501-502 |
| Pizzorni R.M., O.P., rec. a Leclerq - Lucini, La politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |         |
| (Pavia 1960)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16  | 1963 | 178-179 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a M.L. Dumeste O.P., La spi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47  | 10// | 427 420 |
| ritualità dei profeti d'Israele (Roma 1964)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/  | 1964 | 436-438 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a M.M. Philipon O.P., La Tri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14  | 1961 | 530-532 |
| nità nella mia vita (Roma 1961) PIZZORNI R.(M.), O.P., rec. a P. Calligaris, Politica e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177 | 1701 | JJU-JJ2 |
| morale nell'opera di L.Sturzo (Udine 1973)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27  | 1974 | 247-248 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a P. De Luca, La sovranità degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | -,,, |         |
| Stati nella com. dei popoli (Padova 1956)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9   | 1956 | 551-553 |
| Pizzorni R.M., O.P., rec. a P. Lippini O.P., La spirituali-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |         |
| tà domenicana, 2 ed. (Bologna 1958)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12  | 1959 | 508-509 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a P.M. Paluzzi O.P., «Benesse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10  | 1050 | 272 272 |
| re economico senza marxismo» (Firenze s.d.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  | 1929 | 372-373 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a P.M. Paluzzi O.P., La predicazione domenicana (Firenze 1956)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12  | 1959 | 371-372 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a P. Paschini e V. Monachino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12  | 1/// | 711-712 |
| (a c.), I papi nella storia (Roma 1961)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16  | 1963 | 175-177 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a P. Testini, Archeologia cri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |         |
| stiana (Roma 1958)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12  | 1959 | 507-508 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a P. Valori, L'esperienza mora-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |         |
| le (Brescia 1971)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25  | 1972 | 247-249 |
| Pizzorni R.M., O.P., rec. a Pensieri dal magistero di Giov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  | 1000 | 467     |
| Paolo II (Roma 1989) PIZZORNI R.M., O.P., rec. a R. Omez O.P., Eterna giovi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4)  | 1990 | 407     |
| nezza (Roma s.d.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16  | 1963 | 496-498 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a R. Spiazzi (a c.), Codice so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  | 2,0, | 170 170 |
| ciale della Chiesa (Bologna 1988)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42  | 1989 | 467-468 |
| Pizzorni R.M., O.P., rec. a R. Spiazzi O.P., Il Rosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |         |
| nella vita spirituale (Roma 1961)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14  | 1961 | 530-532 |
| Pizzorni R.M., O.P., rec. a R. Spiazzi, Principi di etica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |         |
| sociale (Bologna 1989)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42  | 1989 | 467-468 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a S. Maggiolini, La predicazione ne nella vita della Chiesa (Brescia 1961)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15  | 1042 | 550-551 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a U. Degl'Innocenti O.P., Cri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1)  | 1702 | 770-771 |
| sto nella teologia di S.Tommaso (Rovigo 1958)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12  | 1959 | 505-507 |
| Pizzorni R.M., O.P., rec. a W. Cesarini Sforza, Filosofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | .,,, | 202201  |
| del diritto (Milano 1955)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8   | 1955 | 524-525 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |         |

| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a W. Cesarini Sforza, Guida allo                            |     |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| studio della filosofia del diritto, 4 ed. (Roma 1955)                                 | 8   | 1955 | 525     |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a Z. Suchecki, La cremazione                                |     |      |         |
| nel diritto can. e civ. (Città del Vat. 1995)                                         | 50  | 1997 | 497-498 |
| PIZZORNI R.M., O.P., rec. a Z. Suchecki, La massoneria                                |     |      |         |
| nelle dispos. del CIC (Città del Vat. 1997)                                           | 50  | 1997 | 497-498 |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      |     |      | 247-256 |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      | 39  | 1986 | 248     |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      | 40  | 1987 | 244-245 |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      | 42  | 1989 | 238-239 |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      | 42  | 1989 | 475     |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      | 43  | 1990 | 113-116 |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      | 43  | 1990 | 469-475 |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      | 45  | 1992 | 224-229 |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      | 46  | 1993 | 352-360 |
| PIZZORNI R.M., O.P., Segnalazioni bibliografiche                                      | 50  | 1997 | 367-378 |
| Pizzorusso R Galantino N., rec. a P. Pifano, Su Kafka                                 |     |      |         |
| (Napoli 1990)                                                                         | 43  | 1990 | 453-454 |
| Pizzuti G.M., Bonhoeffer «interprete» di Barth                                        | 38  | 1985 | 427-453 |
| Pizzuti G.M., Per una interpretaz. storicizzata di T. d'Aq.                           |     |      |         |
| Senso e limiti di una prospettiva                                                     | 29  | 1976 | 429-464 |
| Pizzuti G.M., Vent'anni dal Concilio. Riflessioni filosofi-                           |     |      |         |
| che sui 'Sentieri interrotti' della teologia cattolica                                |     |      | 129-144 |
| PLACELLA V., Dante e l'esegesi medievale                                              | 42  | 1989 | 171-193 |
| PLACELLA V., rec. a M. De Rosa, Dante e il padre ideale                               |     |      |         |
| (Napoli 1990)                                                                         | 44  | 1991 | 226-228 |
| POLI C., O.P., «Opera omnia Giuseppe Toniolo».                                        |     | 1010 | 404 407 |
| «L'odierno problema sociologico»                                                      | 1   |      | 421-427 |
| POLI C., O.P., Congressi internazionali di sociologi in Italia                        |     |      | 613-616 |
| Poli C., O.P., Notizie di cronaca                                                     | 1   | 1948 | 482-484 |
| POLI C., O.P., rec. a G. Toniolo, Democrazia cristiana, 2                             | 5   | 1052 | 464-466 |
| vv. (Roma 1952)                                                                       | )   | 1902 | 404-400 |
| Poli O.C., O.P., «Socializzazione e persona umana» alla                               | 12  | 1040 | 589-597 |
| settimana sociale dei cattolici in Francia                                            |     |      | 63-64   |
| POPPI A., Intervento (sulla rel. di G. Di Napoli)                                     | 21  | 1700 | 07-07   |
| POPPI A., Osservazioni sui limiti di una filosofia semina-                            | 21  | 1968 | 219-221 |
| ristica                                                                               | 21  | 1700 | 21/-221 |
| Possenti V., Contemplazione evangelica e storia. La le-                               | 37  | 1984 | 313-319 |
| zione di Jacques e di Raïssa Maritain                                                 | ) ( | 1707 | 717-717 |
| Possenti V., Fede e politica (i casi di G. Girardi, di F.                             | 33  | 1980 | 155-177 |
| Rodano e del «rodanismo»)                                                             | ))  | 1700 | 177-111 |
| Possenti V., Fede e storia. Rapporti tra ordine naturale e                            | 32  | 1979 | 438-457 |
| ordine soprannaturale                                                                 | ) _ | 1/1/ | 100 107 |
| Possenti V., Il metodo della «teologia della liberazione»                             | 41  | 1988 | 405-427 |
| e le scienze sociali                                                                  | 71  | 1,00 | 102 127 |
| Possenti V., Struttura dell'azione e compito pubblico del                             |     |      |         |
| cristianesimo. Dottrina sociale della Chiesa e teologia della liberazione a confronto | 43  | 1990 | 21-39   |
| dena nderazione a controlito                                                          | ,,, |      |         |

| POSTIGLIONE C., rec. a A. Crocco, Antitradizione e meto-                                           |     |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| dologia filosofica in Abelardo (Napoli 1971)                                                       | 25  | 19/2 | 244-247  |
| Pozzo G.M., Il naturalismo e la mortificazione del-                                                | 27  | 1074 | 155 150  |
| l'uomo                                                                                             | 21  | 19/4 | 155-158  |
| Pozzo G.M., Il senso dell'umanesimo (Risposta al natu-                                             | 22  | 1000 | 79-85    |
| ralismo contemporaneo)                                                                             | 23  |      | 460-464  |
| Pozzo G.M., Il tecnicismo e le sue aporie                                                          | 2)  | 1970 | FOF-00F  |
| Pozzo G.M., L'atomismo e la spersonalizzazione (Anco-                                              | 3.1 | 1978 | 305-313  |
| ra a proposito del naturalismo contemp.)                                                           |     |      | 412-423  |
| Pozzo G.M., Naturalismo e progressismo, oggi<br>Pozzo G.M., Note sulla crisi dell'unità del sapere |     |      | 354-356  |
| Pozzo G.M., Per una filosofia umanistica della storia                                              | 29  |      | 65-72    |
| Pozzo G.M., rec. a C. Scilironi, Ontologia e storia del                                            | 4)  | 17/0 | 0)-12    |
| pensierio di E. Severino (Abano Terme 1980)                                                        | 3.4 | 1981 | 228-229  |
| Pozzo G.M., rec. a E. Riondato, Ricerche di filosofia                                              | 74  | 1/01 | 220-22/  |
| morale, II (Padova 1978)                                                                           | 32  | 1979 | 213-214  |
| Pozzo G.M., rec. a G. Penzo, F. Nietzsche nell'interpre-                                           | 72  | 1/1/ | 217-214  |
| tazione heideggeriana (Bologna 1976)                                                               | 3.1 | 1978 | 369-370  |
| Pozzo G.M., rec. a M. Gentile, Storia della filosofia, 3                                           |     | 1770 | ,0,,,,   |
| vv. (Padova 1970-1971)                                                                             | 27  | 1974 | 114-116  |
| Pozzo G.M., rec. a P. Faggiotto, Il problema della meta-                                           |     | -//  |          |
| fisica nel pensiero moderno. Parte II: Leibniz - Ber-                                              |     |      |          |
| keley - Hume (Padova 1975)                                                                         | 31  | 1978 | 98-99    |
| Pozzo G.M., rec. a V. Milanesi, Un intellettuale non 'or-                                          |     |      |          |
| ganico': Vailati (Padova 1979)                                                                     | 34  | 1981 | 213-214  |
| Pozzo G.M., rec. a V. Stella, Il giudizio su Croce (Pe-                                            |     |      |          |
| scara 1971)                                                                                        | 27  | 1974 | 239-240  |
| Precchia A., rec. a F. Molinario, La rivoluzione proleta-                                          |     |      |          |
| ria di P.P. Parzanese (Milano 1976)                                                                | 29  | 1976 | 368-370  |
| PREDONZAN L., rec. a P. Zovatto, Mons. A. Santin e il                                              |     |      |          |
| razzismo nazif. a Trieste (Quarto d'Alt. 1977)                                                     | 31  | 1978 | 112      |
| PREDONZANI M., rec. a Ricerche religiose del Friuli e del-                                         |     |      |          |
| l'Istria, I (s.l. e s.d.)                                                                          |     |      | 20 e 127 |
| Prestipino C.A., Annotazioni sull'evoluzionismo radicale                                           | 50  | 1997 | 337-342  |
| Prete B., O.P., Aspetti recenti del problema sul primo                                             |     |      |          |
| peccato                                                                                            | 3   |      | 273-286  |
| Prete B., O.P., Bibbia e teologia                                                                  | 5   | 1952 | 277-289  |
| PRETE B., O.P., Fondamenti biblici del dogma dell'Im-                                              |     |      |          |
| macolata                                                                                           | 7   |      | 431-469  |
| PRETE B., O.P., I principi esegetici di S. Agostino                                                | 8   |      | 552-594  |
| PRETE B., O.P., Indagine esegetica e teologia sistematica                                          | 17  | 1964 | 68-89    |
| PRETE B., O.P., La sintesi cristologica del prologo gio-                                           |     |      |          |
| vanneo (Giov.I, 1-18)                                                                              | 4   | 1951 | 478-487  |
| PRETE B., O.P., Lettera della Pontificia commissione per                                           | 4.  | 1040 | 252 250  |
| gli studi biblici                                                                                  | 1   |      | 253-259  |
| PRETE B., O.P., Notizie di cronaca                                                                 | 1   | 1948 | 462-466  |
| Prete B., O.P., Progresso e perfezione dell'uomo secondo la Bibbia                                 | 10  | 10/5 | 125 124  |
| do la Dibbia                                                                                       | 19  | 1767 | 125-134  |

| PRETE B., O.P., rec. a F.M. Braun O.P., L'opera di Padre                                                         |    |      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------|
| Lagrange (Brescia 1949)                                                                                          | 3  | 1950 | 111-113              |
| PRETE B., O.P., rec. a P.F. Ceuppens O.P., De Incarna-                                                           |    |      | 400                  |
| tione (Torino-Roma 1950)                                                                                         | 4  | 1951 | 403                  |
| PRETE B., O.P., rec. a R. Guardini, L'essenza del cristia-                                                       | 2  | 1050 | 217 210              |
| nesimo (Brescia 1950)                                                                                            | 3  |      | 317-318<br>489-492   |
| PRETE B., O.P., Un opuscolo recente su Gesù Cristo<br>PRETE B., O.P., Unione dei cristiani ed unità della Chiesa | 16 |      | 18-39                |
| PRETE B., P.Giacomo Vosté                                                                                        | 2  |      | 384-386              |
| PRETE B., rec. a F. Ceuppens O.P., De mariologia biblica                                                         | -  | 1/1/ | ,01,00               |
| (Torino - Roma 1948)                                                                                             | 2  | 1949 | 119-120              |
| PRETE B., rec. a G. Duncker O.P., Compend. grammati-                                                             |    |      |                      |
| cae ling. hebr. biblicae (Romae 1948)                                                                            | 2  | 1949 | 132-133              |
| PRETE B., rec. a La Sacra Bibbia: Daniele, a c. di G. Ri-                                                        |    |      |                      |
| naldi (Torino 1947)                                                                                              | 2  | 1949 | 311                  |
| PRETE B., rec. a Le Epistole Cattoliche, a c. di P. De                                                           | 2  | 1040 | 211 212              |
| Ambroggi (Torino 1948)                                                                                           | 2  | 1949 | 311-312              |
| Prezioso F.A., A proposito della «Fenomenologia di Hus-                                                          | 28 | 1975 | 219-228              |
| serl» PREZIOSO F.A., Analisi del trattato kantiano «I progressi                                                  | 20 | 1/1/ | 217-220              |
| della metafisica»                                                                                                | 33 | 1980 | 129-154              |
| Prezioso F.A., Analisi dell'ontologia fenomenologica di                                                          |    |      |                      |
| Sartre                                                                                                           | 30 | 1977 | 78-91                |
| PREZIOSO F.A., Critica di alcune teorie filosofiche di S.                                                        |    |      |                      |
| Bonaventura e di S. Tommaso nell'«Ordinatio» di                                                                  |    |      | .=                   |
| Duns Scoto                                                                                                       |    |      | 473-480              |
| PREZIOSO F.A., I primi principi della conoscenza in Kant                                                         | 25 | 1972 | 7-33                 |
| PREZIOSO F.A., I primi principi della conoscenza nei filo-                                                       | 24 | 1071 | 385-406              |
| sofi anteriori a Kant<br>Prezioso F.A., Il nominalismo ambiguo di Pietro Aureolo                                 |    |      | 265-299              |
| Prezioso F.A., Il problema dell'«esistenza d'altri» in                                                           |    | 1/12 | 20) 2//              |
| Sartre                                                                                                           | 35 | 1982 | 67-91                |
| PREZIOSO F.A., Immagine, coscienza ed io in Sartre                                                               | 29 | 1976 | 206-217              |
| PREZIOSO F.A., L'analitica esistenziale nella filosofia di                                                       |    |      |                      |
| Martin Heidegger                                                                                                 | 36 | 1983 | 137-156              |
| PREZIOSO F.A., L'interpretazione heideggeriana della «Cri-                                                       | 20 | 1070 | 120 1/7              |
| tica della ragion pura» di Kant                                                                                  | 32 | 19/9 | 129-167              |
| PREZIOSO F.A., rec. a A. Crocco, L'«itinerarium» filosofi-                                                       | 20 | 1075 | 504-505              |
| co di S.Agostino (Napoli 1975)                                                                                   | 40 | 1717 | JU <del>1</del> -JUJ |
| Prezioso F.A., rec. a A. Crocco, Gioacchino da Fiore e                                                           | 29 | 1976 | 235-237              |
| gioacchinismo, 2 ed. (Napoli 1976)<br>Prezioso F.A., rec. a A. Crocco, Introduzione a Boezio,                    |    | 17,0 |                      |
| 2 ed. (Napoli 1975)                                                                                              | 28 | 1975 | 248-249              |
| PRINI P., Tradizione e rivoluzione (XXVII convegno di                                                            |    |      |                      |
| Gallarate)                                                                                                       |    |      | 458-461              |
| PROPATI G., S.J., La visione etica di Paul Ricoeur                                                               | 28 | 1975 | 393-397              |
| PROTO PISANI M.L., Il XVII congresso nazionale di filo-                                                          |    | 1055 | 2/0 272              |
| sofia                                                                                                            | 8  | 1955 | 368-372              |
|                                                                                                                  |    |      |                      |

| PUCCI DE SIMONE L., Il problema della comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 = | 10/4  | 217 220 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| nel pensiero contemporaneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 217-230 |
| Pucci De Simone L., La fenomenologia dell'incontro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18  | 1965  | 342-357 |
| Pucci De Simone L., rec. a N. Petruzzellis, I valori dello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |         |
| spirito e la cosc. storica, 3 ed. (Napoli 1965)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19  | 1966  | 513-515 |
| PUCCI DE SIMONE L., rec. a N. Petruzzellis, Maestri di ieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |         |
| (Napoli 1970)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24  | 1971  | 226-228 |
| (Ivapoli 1770)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -//-  |         |
| Outropocour D. Pilancia dell'empirismo contemp al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |         |
| QUATTROCCHI P., Bilancio dell'empirismo contemp. al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27  | 1074  | 79-90   |
| XXIV congr. naz. di filosofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21  | 17/4  | 17-70   |
| QUATTROCCHI P., L'interpretazione del cristianesimo nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 40=4  | 405.004 |
| pensiero di Kant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26  | 1973  | 185-201 |
| QUATTROCCHI P., L'opera ecclesiologica di Yves MJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |         |
| Congar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23  | 1970  | 5-25    |
| QUATTROCCHI P., Riandando alle giornate di Varna su la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |         |
| «scienza, la tecnica e l'uomo»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28  | 1975  | 49-6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |         |
| R.T., Rivista delle riviste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6   | 1953  | 253-255 |
| R.V., Rivista delle riviste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |       | 303-312 |
| RAHNER K., S.J., Pluralismo e dialogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _   |       | 137-149 |
| RAINONE A., Osservazioni sulla plausibilità dell'individua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1)  | 1700  | 177-147 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41  | 1000  | 55 (0   |
| lismo metodologico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       | 55-69   |
| Redazione (La), A proposito di un centenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1969  |         |
| Redazione (La), A ricordo di due centenari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   |       | 541-542 |
| Redazione (La), Deiparae Immaculatae Prefazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |       | 427-430 |
| Redazione (La), Il P. Maestro Marcolino Daffara O.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5   | 1952  | 353-357 |
| Redazione (La), In margine al centenario dantesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18  | 1965  | 465     |
| Redazione (La), Presentazione (degli Atti del I convegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |         |
| nazionale dell'ADIF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21  | 1968  | 5-8     |
| Redazione (La), Presentazione (degli Atti del II conve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |         |
| gno dell'ADIF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22  | 1969  | 267     |
| Redazione (La), Una iniziativa di grande attualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20  | 1967  |         |
| (Redazione), Alcune nuove riviste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3   |       | 375-376 |
| (Redazione), Attualità librarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |       | 174-176 |
| (Redazione), Comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 1951  | 96      |
| (Redazione), Elenco dei partecipanti al convegno (di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7   | 1771  | 70      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21  | 10/0  | 20/ 200 |
| Napoli 1967) e soci dell'ADIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21  | 1968  | 286-288 |
| (Redazione), Elenco dei partecipanti al convegno e soci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |         |
| dell'ADIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22  | 1969  | 605-608 |
| (Redazione), Elenco delle riviste che arrivano alla nostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |         |
| Redazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1948  | 485-486 |
| (Redazione), Il Centro Italiano di Studi Scientifici Filoso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |         |
| fici e Teologici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9   | 1956  | 129-130 |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |         |
| Roma 24-28 ottobre 1954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7   | 1954  | 602-605 |
| (Redazione), Indice generale delle prime dieci annate della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,   | 1/J T | 002 007 |
| rivista «Sapienza» (1948-1957)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | 1057  | 512-524 |
| The work of the transfer of th | 10  | 1771  | 712-724 |

| (Redazione), Indice generale delle prime venti annate della |    |        |                    |
|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|
| Rivista «Sapienza» (1948-1967)                              | 20 | 1967   | 516-541            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 1  | 1948   | 487-488            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 2  | 1949   | 387-388            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 3  | 1950   | 173-174            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 3  | 1950   | 373-374            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 4  | 1951   | 192                |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 4  | 1951   | 288                |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 4  | 1951   | 420                |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 4  | 1951   | 552                |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 5  | 1952   | 119-120            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 5  | 1952   | 216                |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 5  | 1952   | 481-482            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 6  | 1953   | 152                |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 6  | 1953   | 256                |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 6  | 1953   | 515-516            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 7  | 1954   | 124                |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 7  | 1954   | 256                |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 7  | 1954   | 629-630            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 8  | 1955   | 115-116            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 8  | 1955   | 411-412            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 8  | 1955   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 8  | 1955   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 9  |        | 287-288            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 9  | 1956   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 9  | 1956   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    | 1957   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    | 1957   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    | 1958   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    | 1958   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 11 |        |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    | 1958   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    | 1959   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    |        | 661-662            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    |        | 319-320            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 13 |        | 487-488            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    | 1960   |                    |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    |        | 210-211            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    |        | 392-393            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 |    | 1961   |                    |
| (Redazione) Libri pervenuti alla Redazione                  | 15 | 1962   | 1/9                |
| (Redazione). Libri pervenuti alla Redazione                 | 13 | 1962   | 345-346            |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 13 | 1962   | 809-810            |
| (Redazione). Libri pervenuti alla Redazione                 |    |        | 198-199            |
| (Redazione). Libri pervenuti alla Redazione                 |    |        | 502-503            |
| (Redazione). Libri pervenuti alla Redazione                 |    |        | 166-167            |
| (Redazione). Libri pervenuti alla Redazione                 |    | 7 1964 | 289-290<br>442-443 |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                 | 1  | / 1704 | 442-44)            |
|                                                             |    |        |                    |

| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                | 17   | 1964 565     |   |
|------------------------------------------------------------|------|--------------|---|
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                | 18   | 1965 123     |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                | 18   | 1965 379     |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1966 131     |   |
| (Padazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1966 259     |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1966 382-383 | Į |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      |              |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1966 523     |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1967 138-140 |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1967 280-281 | Ĺ |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1967 424     |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                | 20   | 1967 554     |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                | 21   | 1968 417     |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                | 21   | 1968 541     |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1969 259     |   |
|                                                            |      | 1969 609-612 | , |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1970 109-113 |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      |              |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1970 244     |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                |      | 1970 372-373 |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla Redazione                | 23   | 1970 496-497 |   |
| (Redazione), Libri pervenuti alla redazione                | 8    | 1955 252     |   |
| (Redazione), Libri presentati alla rassegna di testi e mo- |      |              |   |
| nografie filosofiche (Napoli 1967)                         | 21   | 1968 289-304 | 1 |
| (Redazione), Notiziario                                    | 6    | 1953 150-152 |   |
| (Redazione), Notiziario                                    | 6    | 1953 510-512 |   |
| (Redazione), Notiziario                                    | 8    | 1955 114-115 |   |
| (Redazione), Notiziario                                    | _    | 1957 394-404 |   |
|                                                            | 10   | 1777 774-404 | ì |
| (Redazione), Notiziario: Istituzione e statuto del «Centro | 1.5  | 10/2 002 006 |   |
| Italiano di Studi e di Relazioni Culturali»                |      | 1962 803-808 |   |
| (Redazione), Notizie                                       | 5    | 1952 215-216 | ) |
| (Redazione), Notizie                                       | 29   | 1976 121     |   |
| (Redazione), Notizie di cronaca                            | 4    | 1951 417-419 | ) |
| (Redazione), Notizie di cronaca. Il III congresso tomisti- |      |              |   |
| co internazionale                                          | 3    | 1950 524-536 | 5 |
| (Redazione), Perché questo fascicolo della Rivista (= Esi- |      |              |   |
| genze della fede e metafis. Lineam. di un dibattito)       | 42   | 1989 243-244 |   |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con   | - '- | 1707 217 211 |   |
| schede bibliografiche)                                     | 24   | 1971 123-126 | , |
|                                                            | 24   | 19/1 129-120 | ) |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con   | 2.4  | 1071 046 056 |   |
| schede bibliografiche)                                     | 24   | 1971 246-250 | ) |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con   |      |              |   |
| schede bibliografiche)                                     | 24   | 1971 381-382 | 2 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con   |      |              |   |
| schede bibliografiche)                                     | 24   | 1971 504-508 | 3 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con   |      |              |   |
| schede bibliografiche)                                     | 25   | 1972 125-127 | 7 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con   |      |              |   |
| schede bibliografiche)                                     | 25   | 1972 260-262 | ) |
|                                                            |      | 17/2 200-202 |   |
|                                                            |      |              |   |

| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           |     |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| schede bibliografiche)                                                             | 25  | 1972   | 383-386 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con schede bibliografiche)    | 25  | 1972   | 514-515 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           |     | 4000   | 407 400 |
| schede bibliografiche)                                                             | 26  | 1973   | 127-129 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con schede bibliografiche)    | 26  | 1973   | 254-259 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           |     |        |         |
| schede bibliografiche)                                                             | 27  | 1974   | 124-127 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con schede bibliografiche)    | 27  | 1974   | 249-253 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           |     | 2771   | , _,,   |
| schede bibliografiche)                                                             | 27  | 1974   | 502-506 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           | 20  | 1075   | 120-126 |
| schede bibliografiche)<br>(Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con | 20  | 17/7   | 120-120 |
| schede bibliografiche)                                                             | 28  | 1975   | 251-255 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           | •   | 4075   | 510 51/ |
| schede bibliografiche)                                                             | 28  | 19/5   | 512-516 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con schede bibliografiche)    | 29  | 1976   | 122-127 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           |     |        |         |
| schede bibliografiche)                                                             | 29  | 1976   | 246-248 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           | 29  | 1976   | 371-373 |
| schede bibliografiche)<br>(Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con |     |        |         |
| schede bibliografiche)                                                             | 29  | 1976   | 488-492 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           | 30  | 1977   | 123-126 |
| schede bibliografiche)<br>(Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con | 70  | 1///   | 12) 120 |
| schede bibliografiche)                                                             | 30  | 1977   | 252-255 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           | 20  | 1077   | 377-379 |
| schede bibliografiche)                                                             | 30  | 17//   | )11-)17 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con schede bibliografiche)    | 30  | 1977   | 492-499 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           |     | 4070   | 102 107 |
| schede bibliografiche)                                                             | 31  | 19/8   | 123-127 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con schede bibliografiche)    | 31  | 1978   | 380-384 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           |     |        |         |
| schede hibliografiche)                                                             | 31  | 1978   | 506-508 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           | 32  | 1979   | 122-127 |
| schede bibliografiche)<br>(Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con |     |        |         |
| schede hibliografiche)                                                             | 32  | 1979   | 249-254 |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                           | 2.7 | 1979   | 378-382 |
| schede bibliografiche)                                                             | 72  | . 1717 | 710-702 |

| (D. 1. : ) D. 111: in in a survey alla Padariana (con                    |     |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 | 32  | 1070  | 504-508       |
| schede bibliografiche)                                                   | )2  | 17/7  | JU4-JU0       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 | 22  | 1000  | 120 126       |
| schede bibliografiche)                                                   | 33  | 1980  | 120-126       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 | 2.2 | 1000  | 240.255       |
| schede bibliografiche)                                                   | 33  | 1980  | 249-255       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     |       |               |
| schede bibliografiche)                                                   | 33  | 1980  | 381-383       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     |       |               |
| schede bibliografiche)                                                   | 33  | 1980  | 503-508       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     |       |               |
| schede bibliografiche)                                                   | 34  | 1981  | 245-253       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     |       |               |
| schede bibliografiche)                                                   | 34  | 1981  | 379-383       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     |       |               |
| schede bibliografiche)                                                   | 34  | 1981  | 505-508       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     |       |               |
| schede bibliografiche)                                                   | 35  | 1982  | 121-127       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     |       |               |
| schede bibliografiche)                                                   | 35  | 1982  | 249-255       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     |       |               |
| schede bibliografiche)                                                   | 35  | 1982  | 376-383       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     | -,    | ,,,,,,,,      |
| schede bibliografiche)                                                   | 35  | 1982  | 503-508       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     | 4,000 | , 0, , 00     |
| schede bibliografiche)                                                   | 36  | 1983  | 121-127       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 | ,,  | 1,0,  |               |
| schede bibliografiche)                                                   | 36  | 1983  | 251-256       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     | 1707  | 2/1 2/0       |
| schede bibliografiche)                                                   | 36  | 1983  | 378-384       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione (con                 |     | 1707  | 770 701       |
| schede bibliografiche)                                                   | 36  | 1983  | 501-508       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione                      |     |       | 252-255       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione                      |     |       | 125-128       |
| (Redazione), Pubblicazioni pervenute alla Redazione                      | 37  |       | 374-376       |
| (Redazione), rec. a C.Héris, Il mistero di Dio (Brescia                  | )   | 1704  | J14-J10       |
| 1950)                                                                    | 4   | 1051  | 77            |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                       | 2   | 1951  | 77<br>161-163 |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                       |     |       |               |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                       | 2   |       | 365-366       |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                       | 3   |       | 351-354       |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                       | 4   |       | 92-95         |
|                                                                          | 4   | 1951  | 191           |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                       | 4   | 1951  | 287-288       |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                       | 4   | 1951  |               |
| (Redazione), Rivista delle riviste<br>(Redazione), Rivista delle riviste | 4   |       | 545-548       |
| (Redegions) Piviete delle riviste                                        | 5   |       | 117-118       |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                       | 5   | 1952  | 213-214       |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                       | 5   | 1952  | 477           |

| (Redazione), Rivista delle riviste                                                              | 6   | 1953    | 128-149   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|
| (Redazione), Rivista delle riviste                                                              | 7   | 1954    | 122-123   |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                                              | 9   | 1956    | 280-286   |
| (Redazione), Rivista delle riviste                                                              |     |         | 559-572   |
| (Redazione), Riviste per il clero                                                               |     | 1952    |           |
| (Redazione), Segnalazioni librarie                                                              | 5   | 1952    | 478       |
| REDIGONDA A., Una nuova vita di S. Tommaso                                                      | 1   | 1948    | 278-279   |
| REGINA U., rec. a A. Guzzo, Storia della filosofia e della                                      |     |         |           |
| civiltà per saggi, 3 vv. (Padova 1973)                                                          | 30  | 1977    | 116-118   |
| REGINA U., rec. a A. Guzzo, Storia della filosofia e della                                      |     |         |           |
| civiltà, vv. 4-6 (Padova 1974)                                                                  | 30  | 1977    | 245-248   |
| REGINA U., rec. a A. Savignano, Psicologismo e giudizio                                         |     |         |           |
| filosofico in M. Heidegger, X. Zubiri, J. Maréchal                                              |     |         | 404406    |
| (Padova 1976)                                                                                   | 33  | 1980    | 104-106   |
| REGINA U., rec. a M. Micheletti, Il pensiero relig. di J.                                       |     |         | 000 040   |
| Smith di Cambridge (Padova 1976)                                                                | 33  | 1980    | 238-240   |
| RIBOLDI P., O.P., rec. a A. Guidetti, L'apologia di Gesù                                        | 4.0 | 4057    | 1.47 1.40 |
| nei Vangeli, 4 vv. (Milano 1953-1956)                                                           | 10  | 195/    | 147-148   |
| RICCI F., rec. a G. Siri, I: La giovinezza della Chiesa, II:                                    | 2.0 | 1005    | 220 221   |
| Il primato della verità (Pisa 1983/84)                                                          | 38  | 1985    | 230-231   |
| RICCI F., rec. a R. Garrigou-Lagrange O.P., Le tre età                                          | 20  | 100/    | 106 107   |
| della vita interiore, 4 vv. (Roma 1984)                                                         |     |         | 486-487   |
| RICCI F., Segnalazioni bibliografiche                                                           |     | 1985    | 411-425   |
| RICCIO S., Etica e diritto penale nella filosofia attualistica                                  |     |         | 191-204   |
| Riccio S., Francesco Vito. Economia e personalismo                                              |     |         | 313-337   |
| RICOEUR P., Le problème du fondement de la morale                                               | 20  | 1917    | 717-771   |
| RIGOBELLO A., Automatismo, automazione e problemi                                               | 12  | 1959    | 71-77     |
| umani nel mondo del lavoro                                                                      | 12  | 1///    | , T-11    |
| RIGOBELLO A., Fondazione non storicistica della «contem-                                        | 9   | 1956    | 462-468   |
| poraneità» della storia                                                                         |     | 1//0    | 102 100   |
| RIGOBELLO A., Il pensiero di P.B. D'Amore. Difesa della                                         | 49  | 1996    | 187-194   |
| metafisica e comprensione della condizione umana                                                | 77  | 1//0    | 10, 1,    |
| RIGOBELLO A., Il problema filosofico dell'antropologia                                          | 30  | 1977    | 43-45     |
| (XXXI convegno di Gallarate)                                                                    |     |         | 52-70     |
| RIGOBELLO A., L'itinerario speculativo dell'antiumanesimo                                       | 10  | ~ / / / |           |
| RIGOBELLO A., La intenzionalità ontologica della cono-                                          | 8   | 1955    | 621-625   |
| scenza in A. Rosmini                                                                            | J   |         |           |
| RIGOBELLO A., Le «Opere complete» di Michele Federico                                           | 11  | 1958    | 424-427   |
| Sciacca                                                                                         | 13  |         | 116-123   |
| RIGOBELLO A., Libertà, valore, significato<br>RIGOBELLO A., Orizzonte fenomenologico e problema |     |         |           |
| metafisico in S. Tommaso                                                                        | 34  | 1981    | 19-36     |
| RIGOBELLO A., rec. a L. Sartori, Teologia della storia (Pa-                                     |     |         |           |
|                                                                                                 | 12  | 1959    | 221-223   |
| dova 1956)<br>RIMEDIO A., Fedeltà e infedeltà tra Dio e uomo nel-                               |     |         |           |
| l'«Empedokles» di F. Hoelderlin                                                                 | 35  | 1982    | 2 424-448 |
| RIMEDIO A., rec. a B. Salmona, Filosofia e ragione (Mila-                                       |     |         |           |
| NIMEDIO A., ICC. a D. Jainiona, Thosona e ragional                                              | 38  | 3 1985  | 5 373     |
| no 1984)                                                                                        |     |         |           |

| RIMEDIO A., rec. a B. Salmona, Interrogarsi su Dio (Roma 1989)                                     | 43 | 1990 | 230-231   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| RIMEDIO A., rec. a B. Salmona, Itinerari di cultura contemporanea (Milano 1981)                    | 35 | 1982 | 358-359   |
| RIMEDIO A., rec. a B. Salmona, La spiritualità dell'antica<br>Grecia (Roma 1986)                   | 40 | 1987 | 343-344   |
| RIMEDIO A., rec. a Q.S.F. Tertulliano, La preghiera, a c. di A. Intagliata (Cavallermaggiore 1992) |    |      | 107-109   |
| RIMEDIO A., Rivoluzione e metanoia nell'«Yperion» di F.                                            |    |      |           |
| Hoelderlin RINDONE E., Intervento (nel dibattito del VII convegno                                  | 33 |      | 459-487   |
| dell'ADIF)                                                                                         | 33 | 1980 | 329       |
| RINDONE E., rec. a A. Cavadi, J. Maritain fra moderno e post-moderno (Palermo 1987)                | 41 | 1988 | 231-232   |
| RINDONE E., rec. a J. de Finance, Au-delà de tout. Per un                                          | 41 | 1700 | 2)1-2)2   |
| Dio senza antropomorf. Saggio filos. (Palermo 1984)                                                | 37 | 1984 | 241-242   |
| RIVERSO E., Aporie e difficoltà del positivismo logico                                             | 6  |      | 72-84     |
| RIVERSO E., Epistemologia, epistemologia genetica e im-                                            |    |      |           |
| plicanze filosofiche                                                                               | 10 | 1957 | 419-460   |
| RIVERSO E., Il problema della conoscenza nell'empirismo                                            |    |      |           |
| di C.D. Broad                                                                                      |    |      | 411-440   |
| RIVERSO E., Il valore della logica in Edmund Husserl                                               |    |      | 251-256   |
| RIVERSO E., Insufficienza del positivismo logico                                                   | 7  |      | 180-202   |
| RIVERSO E., L'esistenzialismo teologico di Karl Barth                                              | 9  | 1956 | 370-382   |
| RIVERSO E., La filosofia della scienza e i limiti dello scien-                                     |    | 1050 | 207.222   |
| tismo                                                                                              |    |      | 287-323   |
| RIVERSO E., Logica e metafisica in Roberto Pavese                                                  | 16 | 1963 | 107-129   |
| Riverso E., Neoilluminismo, neorazionalismo e trascen-<br>dentalismo della prassi                  | 8  | 1055 | 18-46     |
| RIVERSO E., Problematica del protestantesimo attuale: la                                           | 0  | 17)) | 10-40     |
| Bibbia (Bultmann, Barth, Cullmann)                                                                 | 14 | 1961 | 47-62     |
| RIVERSO E., Problematica della filosofia odierna                                                   | 9  |      | 33-44     |
| RIVERSO E., rec. a A. Guy, El pensamiento filosofico de                                            |    | 1//0 | 77-77     |
| Fray Luis de Leon (Madrid 1960)                                                                    | 14 | 1961 | 365-366   |
| RIVERSO E., rec. a A. Guy, Les philosophes espagnols                                               |    | -,   | , 0, , 00 |
| d'hier et d'aujourd'hui, 2 vv. (Toulouse 1956)                                                     | 11 | 1958 | 454-456   |
| RIVERSO E., rec. a E. Oggioni, Ragione e società. Studi sul                                        |    |      |           |
| pensiero contemp. (Bologna 1962)                                                                   | 16 | 1963 | 306-309   |
| RIVERSO E., rec. a J. Hamer O.P., Karl Barth. L'occasio-                                           |    |      |           |
| nalisme théologique de K. Barth (Paris 1949)                                                       | 6  | 1953 | 238-240   |
| RIVERSO E., rec. a N. Petruzzellis, I problemi della peda-                                         |    |      |           |
| gogia come scienza filosofica (Napoli 1961)                                                        | 16 | 1963 | 179-181   |
| RIVERSO E., rec. a N. Petruzzellis, Il pensiero pedagogico                                         |    | 10/0 |           |
| di G.F. Herbart, 3 ed. (Napoli 1961)                                                               | 16 | 1963 | 305-306   |
| RIVERSO E., rec. a N. Petruzzellis, La scuola del preado-<br>lescente (Napoli 1961)                | 15 | 10/2 | 157 150   |
| RIVERSO E., rec. a N. Petruzzellis, Storia della filosofia, 3                                      | 1) | 1962 | 157-159   |
| vv. (Milano - Messina 1961)                                                                        | 15 | 1962 | 159-160   |
|                                                                                                    | 1) | 1702 | 177-100   |

| RIVERSO E., rec. a R. Lazzarini, Intenzionalità e istanza                                                    |    |      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|
| metafisica (Roma 1955)                                                                                       | 8  | 1955 | 373-378            |
| RIVERSO E., rec. a S.T. d'Aq., Somma Teologica, a c. di<br>N. Petruzzellis (Napoli 1965)                     | 18 | 1965 | 504-505            |
| RIVERSO E., rec. a U.A. Padovani, Filosofia e morale (Pa-                                                    |    |      |                    |
| dova 1960)                                                                                                   |    |      | 377-378            |
| RIVERSO E., Rivista delle riviste                                                                            | 8  |      | 402-406<br>530-535 |
| RIVERSO E., Rivista delle riviste<br>RIVERSO M., rec. a G. Cives, Cento anni di vita scolastica              | 0  | 1777 | JJU-JJJ            |
| in Italia (Roma 1960)                                                                                        | 16 | 1963 | 597-599            |
| RIVETTI BARBO F., Il neorazionalismo di L.Geymonat                                                           | 11 | 1958 | 61-79              |
| RIVETTI BARBO F., La via «dal divenire» per provare l'esi-                                                   |    |      |                    |
| stenza di Dio. Riformulazione, formalizzazione, rilievi                                                      | 22 | 1070 | 396-419            |
| metodologici<br>RIZZACASA A., La cultura religiosa nel rinnovamento della                                    | )2 | 17/7 | J70-417            |
| scuola                                                                                                       | 30 | 1977 | 189-196            |
| RIZZACASA A., Per una nuova interpretazione dell'esisten-                                                    |    |      |                    |
| zialismo                                                                                                     | 31 | 1978 | 230-231            |
| RIZZACASA A., rec. a E. Stein, Il problema dell'empatia                                                      | 20 | 1007 | 372-373            |
| (Roma 1985)                                                                                                  | 27 | 1986 | 312-313            |
| RIZZACASA A., rec. a O. Todisco, G.Duns Scoto filosofo della libertà (Padova 1996)                           | 49 | 1996 | 242-244            |
| RIZZACASA A., Significato e valore dell'indagine storica                                                     |    |      |                    |
| (Riflessioni critiche sul pensiero di B. Croce)                                                              | 17 | 1964 | 244-252            |
| ROBIGLIO A., Rec. a V. Possenti, Dio e il male (Torino                                                       | 40 | 1004 | 236-238            |
| 1995)<br>ROBIGLIO A., rec. a V. Possenti, Il nichilismo teoretico e                                          | 47 | 1770 | 2)0-2)0            |
| la «morte della metafisica» (Roma 1995)                                                                      | 49 | 1996 | 236-238            |
| ROCCA, Intervento (nel dibattito del VII convegno del-                                                       |    |      |                    |
| l'ADIF)                                                                                                      | 33 | 1980 | 343                |
| Rocco P., Un pericoloso precedente in materia di reati                                                       | 7  | 1954 | 84-90              |
| elettorali<br>ROHATYN D.A., An introduction to Heidegger. Truth and                                          | ′  | 1//7 | 04-70              |
| being                                                                                                        | 28 | 1975 | 211-218            |
| ROMANELLI C., rec. a G.M. Pozzo, Riflessioni critiche sul                                                    |    |      |                    |
| postro tempo (Padova 1977)                                                                                   | 31 | 1978 | 354-355            |
| ROMANO V., O. P., Per una pastorale rinnovata al servi-                                                      | 17 | 1064 | 19-31              |
| zio degli uomini d'oggi                                                                                      | 5  |      | 110-113            |
| ROMANO V., O.P., Rivista delle riviste<br>ROSA R., S. Tommaso e Marsilio Ficino. Contributo per              |    | 1//- |                    |
| la storia delle fonti della «Theologia platonica de im-                                                      |    |      |                    |
| mortalitate animorum»                                                                                        | 25 | 1972 | 335-345            |
| ROSSETTI E., Il problema della storia all'VIIIº convegno                                                     |    | 1052 | 85-96              |
| dei filosofi cristiani a Gallarate                                                                           | 6  |      | 85-92              |
| ROSSETTI E., O.P., Annotazioni intorno alla «tertia via»                                                     | 4  |      | 69-72              |
| ROSSETTI E., O.P., Esegesi testuale o metafisica?<br>ROSSETTI E., O.P., rec. a F.J. Sheed, Teologia e sanità |    |      |                    |
| mentale (Brescia 1950)                                                                                       | 5  | 1952 | 97-98              |
|                                                                                                              |    |      |                    |

| ROSSETTI E., O.P., Rivista delle riviste ROSSI E., rec. a E. Fromm, Avere o essere? (Milano 1978)                                                                     | 5<br>32 |      | 113-116<br>500-502 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------|
| Rossi F., rec. a A.Savignano, Henri Bremond. Preghiera. Poesia e filosofia della religione (Perugia 1980) Rossi F., rec. a AA.VV., Dialettica e religione, 3 vv. (Pe- | 36      | 1983 | 102-108            |
| rugia 1978) Rossi F., rec. a M. Heidegger, Scritti filosofici (1912-1917)                                                                                             | 36      | 1983 | 241-250            |
| (Padova 1972) Rossi F., rec. a M. Micheletti, Etica e religione in G.E.                                                                                               | 29      | 1976 | 99-101             |
| Moore (Perugia 1979) Rossi F., rec. a M. Micheletti, Lo schopenhauerismo di                                                                                           | 36      | 1983 | 359-367            |
| L. Wittgenstein (Padova 1973) Rossi G., Esistenzialismo e cristianesimo                                                                                               | 30<br>2 |      | 114-116<br>219-232 |
| Rossi L., rec. a C.Ottaviano, Manuale di storia della filo-<br>sofia, I (Napoli 1970)                                                                                 | 24      |      | 377-380            |
| Rossi L., S.J., Ricerca filosofica e pensiero teologico. Ri-<br>lievi su un libro recente                                                                             |         |      | 331-334            |
| Rossi L., S.J., (Risposta alle 'Postille ad una recensione')                                                                                                          | 37      |      | 487-489            |
| Rossi O., Presenza di Jaspers in Italia nell'ultimo decennio                                                                                                          | 40      | 1987 | 157-170            |
| Rossi O., Profilo filosofico di Luigi Stefanini<br>Rosso A., Interventi (nel dibattito del IV convegno del-                                                           | 30      | 1977 | 419-438            |
| l'ADIF)                                                                                                                                                               | 26      | 1973 | 383-384            |
| Rosso A., Intervento (nel dibattito del VI convegno del-<br>l'ADIF)                                                                                                   | 31      |      |                    |
| ROSSO A., Osservazioni sulle relazioni Bontadini e Fabro<br>ROVEA G., rec. a Studio ed insegnamento della storia                                                      |         |      | 444-448            |
| (Roma 1963) ROVERSELLI C., Linee di antropologia nel «Contra impu-                                                                                                    | 16      | 1963 | 599-601            |
| gnantes» di Tommaso d'Aquino<br>RUIZ DE CARDENAS L., rec. a A. Fanfani, Economia (Bre-                                                                                | 41      | 1988 | 429-445            |
| scia 1949)                                                                                                                                                            | 3       | 1950 | 313-314            |
| Ruiz de Cardenas L., rec. a J. Mouroux, Senso cristiano dell'uomo (Brescia 1948)                                                                                      | 3       | 1950 | 125                |
| Russo F., A proposito di due recenti prese di posizione                                                                                                               |         |      |                    |
| su ragione e fede<br>Russo F., L'umanesimo di Tommaso d'Aquino. In margi-                                                                                             | 44      | 1991 | 335-341            |
| ne al IX congresso tomistico<br>Russo F., La suggestione delle filosofie di moda e il ri-                                                                             | 44      | 1991 | 47-50              |
| chiamo al senso comune. Tra Vico e Pareyson<br>Russo F., Lungo i sentieri dell'essere. L'eredità di Hei-                                                              | 45      | 1992 | 77-81              |
| degger a cento anni dalla nascita<br>Russo F., rec. a A. Rodriguez Luño, Etica (Firenze 1992)                                                                         |         |      | 407-413<br>339-340 |
| Russo F., rec. a L. Pareyson, Filosofia dell'interpretazione. Antologia degli scritti (Torino 1988)                                                                   | 42      |      | 466-467            |
| Russo F., rec. a L. Pareyson, Filosofia della libertà (Genova 1989)                                                                                                   | 43      | 1990 | 455-456            |
| Russo F., rec. a R. Garcia de Haro, L'agire morale e le virtù (Milano 1988)                                                                                           | 43      | 1990 | 104-105            |
|                                                                                                                                                                       |         |      |                    |

| P C II 1 is formani Tis a salara                              |       |      |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|
| Russo G., «Il mondo in frantumi». Tecnocrazia e valore        | 40    | 1005 | 401 412              |
| nel pensiero di Gabriel Marcel                                |       |      | 401-413              |
| Russo M.T., Attualità dell'ermeneutica vichiana               |       |      | 451-455              |
| Russo M.T., Genealogia dello spiritualismo bergsoniano        | 50    | 1997 | 317-324              |
| RUZZESE A., rec. a P. Zovatto, Il monachesimo benedetti-      |       |      |                      |
| no del Friuli (Quarto d'Altino 1977)                          | 30    | 1977 | 374-375              |
|                                                               |       |      |                      |
| S.D.A, Rivista delle riviste                                  | 2     |      | 151-154              |
| S.D.A., Rivista delle riviste                                 | 1     | 1948 | 300-301              |
| S.D.A., Rivista delle riviste                                 | 2     | 1949 | 356-360              |
| S.D.A., Rivista delle riviste                                 | 3     |      | 150-154              |
| S.D.A., Rivista delle riviste                                 | 3     | 1950 | 343-346              |
| S.G., Notizie di cronaca                                      | 1     | 1948 | 143-152              |
| S.G., Rivista delle riviste                                   | 1     | 1948 | 289-291              |
| S.G., Rivista delle riviste                                   | 1     | 1948 | 451-453              |
| S.G., Rivista delle riviste                                   | 2     |      | 360-362              |
| SALDANHA C., O.P., Alcuni spunti di riflessione sulla co-     |       |      |                      |
| operazione della donna con l'uomo per il progresso            |       |      |                      |
| umano alla luce del Vaticano II                               | 24    | 1971 | 48-64                |
| SALEMME C., O.P., rec. a C.M. Celli, La vocazione miss.       | 200 1 | 2712 |                      |
| 1: C.T. L. J. J. (Pome 1949)                                  | 24    | 1971 | 120                  |
| di S.Teresa di L. (Roma 1969)                                 | 4-7   | 1//1 | 120                  |
| SALEMME C., O.P., rec. a H.D.R. Schaller, Il diaconato        | 23    | 1970 | 238-239              |
| nel mondo d'oggi (Milano 1968)                                | 2)    | 1770 | 20-201               |
| SALEMME C., O.P., rec. a H. Rahner, Chiesa e struttura        | 24    | 1071 | 223-226              |
| politica nel cristianesimo primitivo (Milano 1970)            | 24    | 17/1 | 22)-220              |
| SALEMME C., O.P., rec. a J. Racette, Thomisme ou plura-       | 22    | 1070 | 234-235              |
| lisme? (Bruges-Paris 1967)                                    | 23    | 1970 | 2)4-2))              |
| SALEMME C., O.P., rec. a M.A. Raschini, Interpretazioni       | 22    | 1070 | 364-366              |
| socratiche, I (Milano 1970)                                   | 23    | 19/0 | 30 <del>4</del> -300 |
| SALEMME C., O.P., rec. a P. Scazzoso, Ricerche sulla strut-   |       |      |                      |
| tura del linguaggio dello Pseudo-Dionigi Areopagita           | 22    | 1070 | 2// 2/0              |
| (Milano 1967)                                                 | 25    | 19/0 | 366-368              |
| SALEMME C., O.P., rec. a R.E. Modern, La literatura ale-      |       | 4.0  | 271                  |
| mana del siglo XX (Buenos A. 1969)                            | 23    | 1970 | 3/1                  |
| SALEMME C., O.P., rec. a V.E. Alfieri, Filosofia e filologia  |       | 4074 | 442 445              |
| (Napoli 1967)                                                 | 24    | 1971 | 113-115              |
| SALEMME C., O.P., rec. a V. Sainati, Storia dell'«Organon»    |       |      | /                    |
| aristotelico, I (Firenze 1968)                                | 23    | 1970 | 236-238              |
| SALEMME C., rec. a Aristoteles, Metafísica, 2 vv. (Madrid     |       |      |                      |
| 1970)                                                         | 24    | 1971 | 502-503              |
| SALERNO L., O.P., Filosofia e teologia, filosofia della reli- |       |      |                      |
| gione e filosofia cristiana                                   | 21    | 1968 | 206-218              |
| SALERNO L., O.P., I fondamenti teoretici del pluralismo       |       |      |                      |
| filosofico-teologico                                          | 19    | 1966 | 54-61                |
| SALERNO L., (O.P.), Il card.Suenens ed il card.Leger di       |       |      |                      |
| fronte al problema del pluralismo culturale                   | 18    | 1965 | 87-90                |
| Correge I O D Il concetto di essere e l'ordine logico         |       |      | 230-256              |
| SALERNO L., O.P., Il concetto di essere e l'ordine logico     |       |      |                      |

| SALERNO L., O.P., Il concetto di relazione e la soluz. dei                                       |          |      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|
| problemi di fondo della teologia<br>Salerno L., O.P., Il dialogo (conclusioni di un gruppo di    | 23       | 1970 | 249-279            |
| studio)                                                                                          | 22       | 1969 | 580-582            |
| SALERNO L., O.P., Il tomismo dal concilio di Trento al                                           | 10       | 10/5 | 145 170            |
| Vaticano II                                                                                      |          |      | 145-170<br>398-418 |
| SALERNO L., O.P., L'essere tomistico e l'ordine metafisico SALERNO L., (O.P.), L'uomo e l'essere | -        |      | 514-522            |
| SALERNO L., (O.P., Opposizione relativa, progresso e sto-                                        | سه سه    | 1,0, | 7117               |
| ria del pensiero                                                                                 | 24       | 1971 | 146-162            |
| SALERNO L., O.P., Osservazioni sullo sviluppo della teo-                                         |          |      |                    |
| logia e del dogma                                                                                | 25       | 1972 | 59-88              |
| SALERNO L., O.P., rec. a A. Sepinski, Cristo interiore                                           | 1.0      | 10/5 | 220 241            |
| secondo S. Bonaventura (Napoli s.d.)                                                             | 18       | 196) | 238-241            |
| SALERNO L., (O.P.), rec. a AA.VV., I movimenti nella<br>Chiesa negli anni '80 (Milano 1982)      | 35       | 1982 | 229-230            |
| SALERNO L., O.P., rec. a AA.VV., L'incontro cristiano con                                        |          | 1,02 |                    |
| le culture (Milano s.d.)                                                                         | 21       | 1968 | 531-532            |
| Salerno L., (O.P.), rec. a B. Forte, La Chiesa nell'Euca-                                        |          |      |                    |
| ristia (Napoli 1975)                                                                             | 29       | 1976 | 223-225            |
| SALERNO L., O.P., rec. a G.F. Hegel, La dialettica, trad.                                        | 10       | 1044 | 247-249            |
| di C. Fabro (Brescia 1960)<br>SALERNO L., O.P., rec. a Y. Congar O.P., La fede e la              | 17       | 1700 | 241-247            |
| teologia (Roma 1967)                                                                             | 21       | 1968 | 529-530            |
| SALERNO L., O.P., Riflessioni e prosp. sul senso della sto-                                      |          |      |                    |
| ria e sul probl. della rivoluzione                                                               | 23       | 1970 | 402-437            |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e il dialogo tra Chiesa e                                           | •        | 40/7 | 204207             |
| cultura SALERNO L., O.P., S. Tommaso e il rinnovamento teologi-                                  | 20       | 196/ | 294-307            |
| co attuale                                                                                       | 20       | 1967 | 463-476            |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e la costituzione sulla li-                                         | 20       | 1707 | 707-770            |
| turgia                                                                                           | 18       | 1965 | 264-284            |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e la filosofia scolastica                                           |          |      |                    |
| dalla «Humani Generris» al Vaticano II (I)                                                       | 19       | 1966 | 171-183            |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e la teologia scolastica dalla «Humani Generis» al Vaticano II (II) | 10       | 10// | 121 111            |
| SALERNO L., O.P., Tomismo, pluralismo culturale e con-                                           | 19       | 1966 | 431-444            |
| cilio Vaticano II                                                                                | 18       | 1965 | 45-86              |
| SALMONA B., Dall'esistenzialismo alla sociologia (i più re-                                      | 10       | 1,0, | 1,7 00             |
| centi sviluppi del pensiero di N. Abbagnano)                                                     | 8        |      | 479-485            |
| SALMONA B., Ecologia categoria etica                                                             |          |      | 279-291            |
| SALMONA B., La socialità nel «Diario» di Kierkegaard                                             | 11       | 1958 | 409-423            |
| SALMONA B., rec. a G. Buonadonna, La pedagogia degli atteggiamenti (Bergamo 1979)                | 2.6      | 1002 | 98-100             |
| SALMONA B., Riflessioni sul pluralismo culturale                                                 | 36<br>19 |      | 234-236            |
| SALVATI G.M., Crisi ecologica e concezione cristiana di                                          | 1)       | 1700 | 271270             |
| Dio                                                                                              | 43       | 1990 | 145-160            |
| SALVATI G.M., Il Signore risorto sorgente dello Spirito                                          | 40       | 1987 | 261-276            |

| SALVATI G.M., Trinità e croce: tematiche e bibliografia                                                     | 39 | 1986 435-465              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| SALVATI M., rec. a K. Barth, La dottrina dell'elezione divina dalla «Dogmatica ecclesiastica» (Torino 1983) | 36 | 1983 496-497              |
| SALVATI M., rec. a K. Mueller, Thomas von Aquin. Theorie und Praxis der Analogie (Frankfurt M. ecc.         |    |                           |
| 1983)<br>Salveti G., rec. a P. Montini, Uomo duemila. Poeti e                                               | 38 | 1985 361-362              |
| scrittori (Roma 1987)                                                                                       | 41 | 1988 235                  |
| SALZARULO A., rec. a R. Palazzeschi, Esperienza cammino scuola di preghiera (Napoli 1983)                   | 37 | 1984 115-116              |
| SAMMUT M., O.M.F.Cv. di Assisi, Intervento (sulla rel. di A.L. Lobato)                                      | 22 | 1969 407-408              |
| SANCIPRIANO M., Benedetto D'Amore. La «vivificazione dello Spirito»                                         | 49 | 1996 201-204              |
| Sancipriano M., rec. a G. Galli, La vita e il pensiero di G. Bruno (Milano 1973)                            | 27 | 1974 232-234              |
| SANSONI C., O.P., Prolegomeni per lo studio della crea-                                                     |    |                           |
| zione<br>Sansoni C., O.P., Tradizioni e senso storico nello studio                                          |    | 1966 309-310              |
| dell'Antico Testamento SANTERO L., L'intenzionalità fondamento metafisico della                             | 17 | 1964 90-98                |
| libertà SANTINELLO G., Ontologia e assiologia (XXVIII conve-                                                | 8  | 1955 413-43               |
| gno di Gallarate)                                                                                           |    | 1974 183-18<br>1951 44-52 |
| SANTO-PASSARELLI F., Stato e sindacato<br>SANTORO G., O.P., La dimostrazione cattolica della divi-          | 4  |                           |
| nità della Chiesa<br>Santoro G., O.P., La natura delle «note» della vera                                    | 5  | 1952 388-40               |
| Chiesa (I) SANTORO G., O.P., La natura delle «note» della vera                                              | 6  | 1953 257-27               |
| Chiesa (II)                                                                                                 | 6  | 1953 384-40               |
| SANTORO G., O.P., rec. a G. Ceriani, La teologia della famiglia (Milano s.d.)                               | 5  | 1952 100-10               |
| SANTORO G., O.P., rec. a M.D. Chenu, Introduction à l'étude de S.Thomas d'Aquin (Paris 1952)                | 5  | 1952 200-20               |
| SANTORO G., O.P., Rivista delle riviste<br>SANTORO M., rec. a M. Caleo, La città e le leggi, II: Filo-      | 4  | 1951 541-54               |
| sofi med. della polis (Salerno 1992)                                                                        | 48 | 1995 473-47               |
| SANTORO R., rec. a A. Crocco, Federico II nella Cronica di Salimbene (Napoli 1970)                          | 24 | 1971 242-24               |
| SARTI S., rec. a A.Crescini, Il problema metodologico (Roma 1972)                                           | 25 | 1972 503-50               |
| SASSI A., rec. a M. Mendella, Introduzione a Toynbee (Napoli 1977)                                          | 32 | 1979 243-24               |
| SAVAGNONE G., Intellettuali e violenza nel sindacalismo                                                     | 33 | 1980 366-37               |
| rivoluzionario di G. Sorel SAVAGNONE G., Intervento (nel dibattito del IV convegno dell'ADIF)               |    | 1973 380-38               |
| uch and i                                                                                                   |    |                           |

| SAVAGNONE G., Intervento (nel dibattito del VII conve-                                                                  |    |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
| gno dell'ADIF)                                                                                                          | 33 | 1980   | 329     |
| SAVAGNONE G., L'amicizia nel pensiero di S. Tommaso d'Aquino                                                            | 34 | 1981   | 431-441 |
| SAVAGNONE G., rec. a G. Cottier O.P., Valori e transizio-                                                               | 40 | 100/   | 110 120 |
| ne. Il rischio dell'indifferenza (Roma 1994)<br>SAVAGNONE G., rec. a M. Sánchez Sorondo, Aristóteles y                  | 49 | 1996   | 119-120 |
| Hegel (Buenos Aires - Roma 1987)<br>SAVIGNANO A., rec. a A. Siclari, Giovanni di Damasco. La                            | 42 | 1989   | 453-456 |
| funzione della 'Dialettica' (Perugia 1978)                                                                              | 36 | 1983   | 108-111 |
| SAVIGNANO A., rec. a M. Heidegger, La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto, a c. di A.              |    |        |         |
| Babolin (Bari 1974)                                                                                                     | 29 | 1976   | 237-245 |
| SCALTRITI G., O.P., Agonia della Chiesa?                                                                                | 1  |        | 276-277 |
| Scaltriti G., O.P., Documenti e indirizzi per la causa di                                                               |    |        |         |
| Girolamo Savonarola                                                                                                     | 1  | 1948   |         |
| SCANDIANI G., Segnalazioni bibliografiche                                                                               | 39 | 1986   | 379-380 |
| SCHMITZ R.M., rec. a A. Piolanti, I sacramenti, 3 ed. (Città del Vaticano 1990)                                         | 45 | 1003   | 215 210 |
| SCHMITZ R.M., rec. a A. Piolanti, La comunione dei santi                                                                | 43 | 1992   | 215-218 |
| e la vita eterna, 2 ed. (Città del Vat. 1992)                                                                           | 45 | 1992   | 344-346 |
| SCIACCA G.M., Il punto di partenza di una possibile azio-                                                               | 77 | 1//2 / | 711 710 |
| ne della letteratura cattolica nel mondo                                                                                | 15 | 1962   | 618-623 |
| SCIACCA M.F., Mito e verità del progresso                                                                               |    |        | 35-44   |
| SCIACCA M.F., Problematicità dei valori e dell'uomo                                                                     | 13 | 1960   | 235-345 |
| SCIAMANNINI R., O.F.M.Cv., Teologia e filosofia, errori di                                                              |    |        |         |
| ieri e pericoli di oggi                                                                                                 |    |        | 257-263 |
| SCILIRONI C., L'ermeneutica dei simboli di P. Ricoeur                                                                   |    |        | 315-329 |
| SCILIRONI C., La «filosofia positiva» di Bruno Forte                                                                    | 48 | 1995   | 75-85   |
| SCILIRONI C., Necessità del significato e destino del lin-<br>guaggio in E.Severino                                     | 27 | 1004   | 415 422 |
| SCILIRONI C., Per una storia dell'estetica nel Settecento.                                                              | 21 | 1704   | 415-432 |
| Le idee divulgate dal periodico «Il Caffè»                                                                              | 42 | 1989   | 195-201 |
| Scilironi C., Possibilità e fondamento della fede : K. Barth                                                            |    | 1,0,   | 1// 201 |
| ed E. Severino (I)<br>Scilironi C., Possibilità e fondamento della fede: K. Barth                                       | 34 | 1981   | 339-353 |
| ed E. Severino (II)                                                                                                     | 34 | 1921   | 456-481 |
| SCILIRONI C., rec. a A. Negri, Pensiero materialistico e                                                                |    |        |         |
| filosofia del lavoro (Milano 1992)                                                                                      |    |        | 107-108 |
| SCILIRONI C., rec. a E. da Persico, Diario (Milano 1993)<br>SCILIRONI C., rec. a F. Sarri, Socrate e la genesi st. del- | 48 | 1995   | 474-475 |
| l'idea occ. di anima, 2 vv. (Roma 1975)                                                                                 | 20 | 1077   | 120 122 |
| SCILIRONI C., rec. a G. Filoramo (a c.), Storia delle reli-                                                             | 30 | 19//   | 120-122 |
| gioni, vol.II (Roma - Bari 1995)                                                                                        | 49 | 1996   | 466-468 |
| SCILIRONI C., rec. a G. Penzo, Invito al pensiero di Stir-                                                              | 77 | 1//0   | 700-408 |
| ner (Milano 1996)                                                                                                       | 49 | 1996   | 469-470 |
| Scilironi C., rec. a K. Jaspers, La filosofia dell'esistenza,                                                           | ., | 2,,5   |         |
| a c. di G. e U. Penzo (Roma - Bari 1995)                                                                                | 48 | 1995   | 471-473 |

| SCILIRONI C., rec. a M. Gentile, Trattato di filosofia (Na-                                                |     |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|
| poli 1987)                                                                                                 | 42  | 1989   | 212-214     |
| SCILIRONI C., rec. a P. Ricoeur, Il male. Una sfida alla                                                   | 48  | 1995   | 364-367     |
| filosofia e alla teologia (Brescia 1993<br>SCILIRONI C., rec. a R.Gibellini, La teologia del XX seco-      | 70  | 1///   | 704 701     |
| lo (Brescia 1992)                                                                                          | 47  | 1994   | 232-235     |
| SCILIRONI C., rec. a W.G. Jeanrond, L'ermeneutica teolo-                                                   | 40  | 1004   | 468-469     |
| gica. Sviluppo e significato (Brescia 1994)<br>SCOGNAMIGLIO R., O.P., rec. a G. Bornkamm, Storia e         | 47  | 1770   | 400-407     |
| fede (Bologna 1970)                                                                                        | 25  | 1972   | 108-110     |
| SCOGNAMIGLIO R., O.P., rec. a G. Philips, I laici nella                                                    | 20  | 10/7   | E 47        |
| Chiesa (Milano 1964)                                                                                       | 20  | 1967   | <b>34</b> / |
| SCOGNAMIGLIO R., O.P., rec. a M. Eliade, Il sacro e il profano (Torino 1967)                               | 21  | 1968   | 409-410     |
| SECLÌ G., Per un'analisi storico-filosofica del rapporto                                                   |     |        |             |
| uomo-automa                                                                                                |     | 1975   |             |
| Semerari G., Aporetica della comunicazione                                                                 | 15  | 1962   | 205-231     |
| SENOFONTE C., Antoine Arnauld e le proposizioni con-                                                       | 40  | 4005   | 100 15/     |
| dannate dell'«Augustinus»                                                                                  | 48  | 1995   | 129-156     |
| SERRA A., Verifica pedagogica delle istanze scientifiche in                                                | 30  | 1977   | 215-221     |
| educazione<br>Serretti M., Etica e antropologia filosofica. Considera-                                     | 70  | 1///   | 217         |
| zioni su Maritain e Wojtyla                                                                                | 38  | 1985   | 15-31       |
| SERRETTI M., La coscienza in Karol Wojtyla                                                                 |     |        | 187-203     |
| SESSA D., La critica al marxismo di F.S. Merlino                                                           |     |        | 207-212     |
| SESSA D., rec. a A. Baeumler ecc., Dal simbolo al mito, 2                                                  |     |        |             |
| vv. (Milano 1983)                                                                                          | 37  | 1984   | 481-483     |
| SESSA D., rec. a A. Colasanto, Comunicazione umana. Si-                                                    | 3.1 | 1978   | 246-247     |
| gnificato e rischi (Napoli 1978)<br>SESSA D., rec. a A. Montemarano, Diritti dell'uomo e                   | 71  | 1770   | 270-277     |
| proposta cristiana (Roma 1983)                                                                             | 39  | 1986   | 122-123     |
| SESSA D., rec. a A. Stagnitta O.P., L'antropologia in                                                      |     |        |             |
| S Tommaso d'Ag. (Napoli 1979)                                                                              | 35  | 1982   | 486-487     |
| Sessa D., rec. a A. Stagnitta O.P., L'autocoscienza. Per                                                   | 35  | 1982   | 486-487     |
| una rilettura antrop. di S.T.d'Aq. (Napoli 1979)<br>SESSA D., rec. a A. Stagnitta O.P., Per una metateoria | ))  | 1702   | 400-107     |
| della logica medioevale (Palermo 1980)                                                                     | 35  | 1982   | 486-487     |
| Sessa D., rec. a B.T. Mullady, The meaning of the term                                                     |     |        |             |
| 'moral' in St. Thomas Ag. (Città del Vaticano 1986)                                                        | 40  | 1987   | 235-236     |
| SESSA D., rec. a C. Wojtyla, Amore e responsabilità, 2 ed.                                                 | 32  | 1979   | 373-374     |
| (Torino 1978)<br>SESSA D., rec. a D. A. Limone, Le scienze dell'uomo e la                                  | 72  | . 1717 | ,,,,,,      |
| cibernetica (Assisi - Roma 1976)                                                                           | 31  | 1978   | 120-121     |
| SESSA D., rec. a D. Vircillo, Sant'Agostino, 2 vv. (Catan-                                                 |     |        | 100 100     |
| zaro 1982)                                                                                                 |     |        | 490-492     |
| Sessa D. rec. a E. Ducci, Essere e comunicare (Bari 1974)                                                  | 33  | 1980   | 111-112     |
| SESSA D., rec. a F. Viola, Introduzione alla filosofia poli-                                               | 3/  | 1981   | 499         |
| tica (Roma 1980)                                                                                           | )"  | 1701   | 7//         |

| SESSA D., rec. a G. Cristaldi, Cristianesimo e filosofia (Mi-                                       |     |      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| lano 1980)                                                                                          | 35  | 1982 | 365-367            |
| SESSA D., rec. a G. Giustiniano, Promozione umana e                                                 | 2.0 | 4077 | 402 405            |
| cultura (Napoli 1976)                                                                               | 30  | 1977 | 483-485            |
| SESSA D., rec. a G.P. Moretti, Heidelberg romantica (Roma 1984)                                     | 39  | 1986 | 242-243            |
| SESSA D., rec. a G. Ripanti, Gadamer (Assisi 1978)                                                  |     |      | 103-104            |
| Sessa D., rec. a J. Agassi, Epistemologia, metafisica e sto-                                        |     |      |                    |
| ria della scienza (Roma 1978)                                                                       | 33  | 1980 | 109                |
| SESSA D., rec. a J. Miguez Bonino, Cristiani e marxisti                                             | 2.1 | 1070 | 270 272            |
| (Torino 1976) SESSA D., rec. a K.G. Hempel, Come lavora uno storico                                 | 21  | 19/0 | 370-372            |
| (Roma 1977)                                                                                         | 32  | 1979 | 241-242            |
| SESSA D., rec. a M. Baldini, Gli scienziati ipocriti sinceri                                        |     |      |                    |
| (Roma 1978)                                                                                         | 33  | 1980 | 119                |
| SESSA D., rec. a M. Baldini, I fondamenti epistemologici                                            | 3.0 | 1077 | 480-481            |
| dell'educaz. scientifica (Roma 1976)<br>SESSA D., rec. a M. Ivaldo, Religione e cristianesimo in A. | 50  | 17// | 400-401            |
| Loisy (Firenze 1977)                                                                                | 32  | 1979 | 118-119            |
| SESSA D., rec. a R. Ombres, Theology of Purgatory (Bir-                                             |     |      |                    |
| mingham 1978)                                                                                       | 34  | 1981 | 498-499            |
| SESSA D., rec. a S. Alosco, Avviamento ai problemi della pedagogia d'oggi (Perugia 1977)            | 31  | 1978 | 119-120            |
| Sessa D., rec. a S. Iodice, Legge e grazia in S.Agostino                                            | 71  | 1770 | 117-120            |
| (Napoli 1977)                                                                                       | 31  | 1978 | 375-377            |
| SESSA D., rec. a S. Lunghi, Introduzione al pensiero di K.                                          |     |      |                    |
| Popper (Firenze 1979)                                                                               | 34  | 1981 | 367-368            |
| SESSA D., rec. a S. Sorrentino, Chiesa, mondo e storia nel pensiero del sec.XIX (Napoli 1977)       | 32  | 1979 | 110-111            |
| SESSA D., rec. a T. d'Aq., 'De ente et essentia'. L'essenza                                         | 72  | 1/1/ | 110 111            |
| dell'esistente, a c. di P.Orlando (Napoli 1986)                                                     | 40  | 1987 | 236-237            |
| SESSA D., rec. a W. Cariddi, Il pensiero politico e peda-                                           | 2/  | 4000 | 447 440            |
| gogico di V.Cuoco (Lecce 1981)<br>SFERRAZZA A., S.J., Influsso del corpo e limiti della libertà     | 36  | 1983 | 117-119            |
| umana nel pensiero di Tommaso d'Aquino                                                              | 12  | 1959 | 57-70              |
| SFRISO M., rec. a AA.VV., La metafisica e il problema del                                           |     |      |                    |
| suo superamento (Padova 1985)                                                                       | 39  | 1986 | 362-364            |
| SFRISO M., rec. a AA.VV., La mia prospettiva filosofica                                             | 42  | 1000 |                    |
| (Padova 1988) SFRISO M., rec. a G.M. Pozzo, Filosofia della storia come                             | 42  | 1989 | 88-89              |
| metaf. dell'azione (Castelfr.Veneto 1992)                                                           | 45  | 1992 | 451-453            |
| SFRISO M., rec. a G.M. Pozzo, Giovanni Gentile e l'uma-                                             |     |      |                    |
| nesimo del lavoro (Treviso 1989)                                                                    | 43  | 1990 | 210-212            |
| SIENA R., A proposito di Stato e totalitarismo nel pensie-                                          | 12  | 1000 | 220 224            |
| SIENA R., Ascendenze democritee nell'etica di Epicuro                                               |     |      | 329-334<br>331-334 |
| Siena R., Classicismo e romanticismo nella filosofia di                                             |     | 1712 | 771777             |
| Schopenhauer                                                                                        | 40  | 1987 | 443-452            |
|                                                                                                     |     |      |                    |

| SIENA R., Considerazioni su Schopenhauer e Sartre                         | 34  | 1981  | 356-361 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| SIENA R., Considerazioni sul pensiero religioso di                        |     | 40004 | 00.40   |
| Nietzsche                                                                 | 27  | 1974  | 32-49   |
| SIENA R., Eresia ed ortodossìa nella teologia di Meister                  |     | 4001  | 102 201 |
| Eckhart                                                                   | 44  | 1991  | 193-201 |
| SIENA R., Giuseppe Rensi e la lettura antimetafisica della                | 4-9 | 1004  | 4/0 47/ |
| teologia di Spinoza                                                       | 4/  | 1994  | 469-476 |
| SIENA R., Hobbes e il cristianesimo dal De Cive al Levia-                 | 40  | 100/  | 252 2/0 |
| tano                                                                      |     |       | 253-269 |
| SIENA R., L'uno e i molti nella filosofia di Spinoza                      |     | 1992  | 215-222 |
| SIENA R., Meister Eckhart e la condanna del 1329                          |     |       |         |
| SIENA R., Metafisica e utopia in Nietzsche                                | 29  | 19/6  | 465-473 |
| SIENA R., Nietzsche e l'interpretazione «dionisiaca» di                   | 20  | 1077  | 439-449 |
| Gesù                                                                      | 30  | 19//  | 427-447 |
| Siena R., Nietzsche, Camus e il problema del superamen-                   | 20  | 1975  | 39 49   |
| to del nichilismo                                                         |     | 1973  |         |
| SIENA R., Per un ritrovamento di Nietzsche                                | 20  | 17/)  | 71-77   |
| Siena R., rec. a C.Benincasa, La svolta dell'interpretazio-               | 25  | 1972  | 504-506 |
| ne (Roma 1972)                                                            |     |       | 337-343 |
| SIENA R., Sull'antropologia e l'etica di Spinoza                          |     |       | 319-326 |
| SIENA R., Sull'impersonalismo teologico di Plotino                        |     |       | 79-85   |
| SIENA R., Sull'impersonalismo teologico di Spinoza                        | ) ( | 1704  | 17-07   |
| SIENA R., Teandrismo e romanticismo nella filosofia di                    | 46  | 1993  | 447-453 |
| Sartre<br>SIENA R., «Teologia» e problematismo nel pensiero di            | 70  | 1///  | 111 122 |
|                                                                           | 49  | 1996  | 85-97   |
| Schopenhauer<br>SIGMOND R., O.P., Cultura e culture alla luce della «Gau- | '   | -,,,  |         |
|                                                                           | 20  | 1967  | 17-29   |
| dium et Spes» SILVESTRELLI A., Edith Stein. Dall'ateismo alla contem-     |     | -, -, |         |
| plazione. Appunti da alcune pubblicazioni tedesche                        | 28  | 1975  | 487-493 |
| Simi Varanelli E., Estetica, teologia e antropologia nel                  |     |       |         |
| pensiero di Tommaso d'Aquino                                              | 46  | 1993  | 53-69   |
| SIMONCELLI P., rec. a E.Iserloh, Lutero tra Riforma catto-                |     |       |         |
| lica e protestante (Brescia 1970)                                         | 25  | 1972  | 372-374 |
| SIMONI A., O.P., Intervento (sulla rel. di L.Bogliolo)                    | 22  | 1969  | 297-299 |
| SIMONI M.A., rec. a B. Prete O.P., La fede (Roma 1953)                    | 6   | 1953  | 489-490 |
| SINALDI G., O.P., Rec. a: La Madonna nell'apostolato                      |     |       |         |
| (Roma 1951)                                                               | 4   | 1951  | 181     |
| SINALDI G., O.P., Rec. a: Padre Lombardi, Esercitazioni                   |     |       |         |
| per un mondo migliore, 2 ed. (Rocca di Papa - Roma                        |     |       |         |
| 1958)                                                                     | 12  |       | 629-630 |
| SINALDI G., O.P., Rivista delle riviste                                   | 4   | 1951  | 189-190 |
| SIRCHIA F., Su alcuni motivi antifinalistici dell'ontologia               |     |       |         |
| di N. Hartmann                                                            | 23  | 1970  | 339-351 |
| SMERALDO B., O.P., Il concetto etico-giuridico di pena                    | 3   | 1950  | 266-273 |
| SOFIA F., Itinerari dell'uomo in M.F.Sciacca. Dall'antro-                 |     |       |         |
| pologia all'antropofania                                                  | 47  | 1994  | 87-92   |
| SOFIA F., O.P., L'abito come «legge del modo»                             | 25  | 1972  | 89-104  |
| 001111111, 0111,                                                          |     |       |         |

| Come E. O.B. W 1-Cininiana dell'abita come                  |    |       |             |
|-------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|
| SOFIA F., O.P., Verso una definizione dell'abito come       | 24 | 1071  | 192-213     |
| costitutivo dell'azione                                     | 24 | 17/1  | 172-217     |
| SOLANO G.L., O.P., Lo stato di via e di termine degli       | 21 | 10/0  | 200 400     |
| angeli secondo Dante                                        | 21 | 1968  | 388-400     |
| SOLANO L., O.P., rec. a S. Pesce, La Chiesa cattolica pe-   |    |       |             |
| renne motivo di credibilità (Torino 1960)                   |    |       | 174-175     |
| Soleri G., Il problema metafisico del male (I)              | 5  |       | 289-306     |
| Soleri G., Il problema metafisico del male (II)             | 5  | 1952  | 415-442     |
| Soleri G., La conoscibilità di Dio nella Scuola francescana | 4  | 1951  | 325-353     |
| Soleri G., Orizzonte della metafisica aristotelica (I)      | 11 | 1958  | 29-60       |
| SOLERI G., Orizzonte della metafisica aristotelica (II)     | 11 |       | 135-166     |
| SOLERI G., Primato dell'ente                                | 3  | 1950  | 398-419     |
| SOLERI G., Problematicismo e metafisica dell'essere         | 2  |       | 470-477     |
| SOLERI G., rec. a A.J. Festugière, Epicuro e i suoi dèi     | _  | 1717  | 170 177     |
|                                                             | 6  | 1053  | 112-113     |
| (Brescia 1952)                                              | 0  | 17//  | 112-11)     |
| Soleri G., rec. a C. Carbonara, La filosofia greca, II:     | ,  | 1052  | 100 111     |
| Aristotele (Napoli 1952)                                    | 6  | 1903  | 109-111     |
| Soleri G., rec. a C. Fabro, Dio. Introduzione al proble-    | _  |       |             |
| ma teologico (Roma 1953)                                    | 7  | 1954  | 405-406     |
| SOLERI G., rec. a E. Barbotin, La théorie aristotelicienne  |    |       |             |
| de l'intellect d'après Théophraste (Louvain - Paris         |    |       |             |
| 1954)                                                       | 8  | 1955  | 379-380     |
| SOLERI G., rec. a E.V. Alfieri, Atomos idea. L'origine del  |    |       |             |
| conc. di atomo nel pensiero greco (Firenze 1953)            | 7  | 1954  | 100-103     |
| SOLERI G., rec. a F. Nuvens, L'évolution de la psycholo-    |    |       |             |
| gie d'Aristote, I (Louvain 1948)                            | 2  | 1949  | 320-324     |
| SOLERI G., rec. a G.B. Da Palma C., La dottrina dell'uni-   |    |       | , - , , - , |
| tà dell'intelletto in Sigieri di Brabante (Padova 1955)     | 8  | 1955  | 380-381     |
| SOLERI G., rec. a G. Di Napoli, La concezione dell'essere   | 0  | 2///  | 700 701     |
| nella filosofia contemp. (Roma 1953)                        | 7  | 1954  | 610-613     |
| SOLERI G., rec. a G. Di Napoli, La concezione dell'essere   | ′  | エノノマ  | 010-017     |
| nella filosofia greca (Milano 1953)                         | 7  | 1054  | 612 614     |
|                                                             | /  | 17)4  | 613-614     |
| Soleri G., rec. a L. Cicuttini, Giordano Bruno (Milano      |    | 1051  | 205 200     |
| 1950)                                                       | 4  | 1901  | 395-399     |
| SOLERI G., rec. a M.D. Chenu O.P., Introduzione allo        | _  | 4004  |             |
| studio di S. Tommaso (Firenze 1953)                         | 7  | 1954  | 403-404     |
| Soleri G., rec. a M. Dal Pra, La storiografia filosofica    |    |       |             |
| antica (Milano 1950)                                        | 4  | 1951  |             |
| SOLERI G., rec. a M. Untersteiner, I Sofisti (Torino 1949)  | 3  | 1950  | 131-134     |
| SOLERI G., rec. a O. Hamelin, La théorie de l'intellect     |    |       |             |
| chez Aristote (Paris 1953)                                  | 8  | 1955  | 378-379     |
| Soleri G., rec. a R. Amerio, L'epicureismo (Torino 1953)    | 7  | 1954  | 225-228     |
| Soleri G., Rec. a: Sofisti, testimonianze e frammenti, a c. |    |       |             |
| di M. Untersteiner (Firenze 1949)                           | 3  | 1950  | 131-134     |
| SOLERI G., rec. a V. D'Agostino, Studi sul neostoicismo     |    |       |             |
| (Torino 1950)                                               | 4  | 1951  | 175-176     |
| Soleri G., S. Agostino, S. Tommaso e il soprannaturale      |    |       | 2,7 2,0     |
| cattolico                                                   | 2  | 1949  | 46-60       |
|                                                             | _  | A)77) | 10-00       |

| Soleri G., Studi scotisti di gnoseologia e di teodicea (I)  | 9 1956 70-83    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| SOLERI G., Studi scotisti di gnoseologia e di teodicea (II) | 9 1956 205-221  |
| SOLERI G., Sulla morale del comunismo marxista              | 14 1961 213-246 |
| SONELLI A., O.P., Il problema etico della proprietà ieri e  |                 |
| oggi (I)                                                    | 6 1953 425-441  |
| SONELLI A., O.P., Il problema etico della proprietà ieri e  |                 |
| oggi (II)                                                   | 7 1954 152-179  |
| SONELLI A., O.P., rec. a M.T. Antonelli, Società e socia-   |                 |
| lità (Firenze 1953)                                         | 7 1954 409-411  |
| SONELLI A., O.P., Rivista delle riviste                     | 7 1954 421-423  |
| SONELLI A.G., O.P., Rivista delle riviste                   | 3 1950 496-500  |
| SONELLI G., O.P., La XXIII Settimana sociale dei catto-     |                 |
| lici italiani                                               | 2 1949 581-584  |
| SONELLI G., O.P., rec. a C.V. Heris O.P., Le mystère de     |                 |
| Dieu (Paris 1946)                                           | 2 1949 120-123  |
| SONELLI G., O.P., rec. a M.Cordovani O.P., Spunti di        |                 |
| sociologia (Roma 1949)                                      | 2 1949 126-128  |
| Sorge V., Esegesi aristotelico-tomista e terminologia greca | 33 1980 226-228 |
| Sorge V., Identità dello storicismo                         | 46 1993 94-99   |
| Sorge V., Kant, un'ipotesi personalistica                   | 38 1985 455-466 |
| SORGE V., rec. a F. Corvino, Bonaventura da Bagnoregio      |                 |
| francescano e pensatore (Bari 1980)                         | 34 1981 232-234 |
| SORGE V., rec. a F. Ottonello, Luigi Scaravelli. La malat-  |                 |
| tia dell'identità (L'Aquila 1988)                           | 43 1990 101-103 |
| SORGE V., rec. a L. Obertello, Boezio e dintorni. Ricerche  |                 |
| sulla cultura altomedievale (Firenze 1989)                  | 43 1990 445-446 |
| SORGE V., rec. a M.L. Facco, É. Gilson: storia e metafisi-  |                 |
| ca (L'Aquila 1992)                                          | 47 1994 239-241 |
| SORGE V., rec. a N. Cusano, La pace della fede e altri      |                 |
| testi (Edizioni Cultura della Pace 1993)                    | 47 1994 108-110 |
| SORGE V., rec. a Ockham, Logica dei termini (Milano         |                 |
| 1992)                                                       | 46 1993 340-342 |
| SORGE V., rec. a P. Colonnello, Croce e i vociani (Geno-    |                 |
| va 1984)                                                    | 38 1985 222-224 |
| SORGE V., rec. a R. Franchini, Eutanasia dei principi lo-   |                 |
| gici (Napoli 1989)                                          | 43 1990 83-87   |
| SORGE V., rec. a S. Nicolosi, Il dualismo da Cartesio a     | 200             |
| Leibniz (Venezia 1987)                                      | 41 1988 321-325 |
| SORGE V., rec. a S. Nicolosi, L'odissea della ragione. Il   |                 |
| primo Blondel e l'itinerario della filosofia (Roma          |                 |
| 1984)                                                       | 38 1985 356-360 |
| SORGE V., rec. a S. Vanni Rovighi, Uomo e natura (Mi-       | 1000 100 101    |
| Jano 1980)                                                  | 33 1980 488-491 |
| SORGE V Sulla 'trascendentia' nel Seicento                  | 48 1995 227-237 |
| SORRENTINO D., rec. a C. Nicolosi, Gesù Cristo Cateche-     | 50 1007 145 147 |
| si cristologica (Città del Vaticano 1997)                   | 50 1997 345-346 |
| SORRENTINO S., Dialettica e religione. A propos. di un      | 29 1976 419-428 |
| rec. convegno di filos. della religione                     | 29 17/0 417-420 |
|                                                             |                 |

| C C T : 1 1 in a simbole Discus                               |    |      |         |
|---------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| SORRENTINO S., Esperienza, rivelazione, simbolo. Discus-      | 13 | 1990 | 181-196 |
| sione intorno alla ragione teologica                          | 47 | 1970 | 101-170 |
| SORRENTINO S., Il Gesù di Schillebeecks e la coscienza        | 30 | 1977 | 328-345 |
| del nostro tempo                                              | 70 | 17// | 740-747 |
| SORRENTINO S., Il problema cristologico oggi. Note in mar-    | 2/ | 1073 | 210-216 |
| gine al convegno di Assisi                                    | 26 | 19/0 | 210-216 |
| SORRENTINO S., La critica della religione in Dietrich         | -  | 107/ | 120 177 |
| Bonhoeffer                                                    | 29 | 19/6 | 129-177 |
| SORRENTINO S., La dottrina filosofica dell'analogia in Tom-   |    |      |         |
| maso d'Aquino                                                 | 27 | 1974 | 315-351 |
| SORRENTINO S., rec. a A. Crocco (a c.), L'età dello Spirito   |    |      |         |
| e la fine dei tempi in G. da Fiore (S.G. in Fiore 1986)       | 40 | 1987 | 214-217 |
| SORRENTINO S., «Sanctorum communio»: una comunità             |    |      |         |
| nelle dimensioni della storia                                 | 26 | 1973 | 133-169 |
| SPECTATOR, Il I° convegno di Scholè                           | 8  | 1955 | 87-92   |
| SPECTATOR, Notizie di cronaca                                 | 1  | 1948 | 472-473 |
| SPERA S., rec. a E. Sgreccia, Manuale di bioetica, II:        |    |      | •       |
| Aspetti medico-sociali (Milano 1994)                          | 49 | 1996 | 123     |
| SPERA S., rec. a J. de Valdès. Alfabeto cristiano (Tori-      |    |      |         |
| no 1994)                                                      | 49 | 1996 | 122-123 |
| Spera S., rec. a L. Scaraffia - G. Zarri (a c.), Donne e      | 17 | 1//0 | 122 127 |
| fede in Italia (Roma - Bari 1994)                             | 49 | 1996 | 124     |
| SPERA S., Segnalazioni bibliografiche                         |    |      | 125-127 |
|                                                               |    |      | 483-497 |
| SPERA S., Segnalazioni bibliografiche                         |    |      |         |
| SPERA S., Segnalazioni bibliografiche                         |    |      | 125-126 |
| SPERA S., Segnalazioni bibliografiche                         | 20 | 1997 | 369-384 |
| SPERDUTO D., L'eternità dell'essere nel pensiero di E.        | 47 | 1004 | 172 210 |
| Severino Severino                                             |    |      | 173-210 |
| SPERDUTO D., Nichilismo e verità dell'essere in E. Severino   | 48 | 1995 | 351-353 |
| SPERDUTO D., rec. a E. Salmann, Contro Severino, con          |    |      |         |
| un contributo di A. Grillo (Casale M. 1996)                   | 50 | 1997 | 354-357 |
| Sperduto D., rec. a E. Severino, La follìa dell'angelo. Con-  |    |      |         |
| versazioni (Milano 1997)                                      | 50 | 1997 | 350-351 |
| Sperduto D., rec. a E. Severino, Sortite. Piccoli scritti sui |    |      |         |
| rimedi (e la gioia) (Milano 1994)                             | 48 | 1995 | 356-357 |
| Sperduto D., rec. a E. Severino, Tautótes (Milano 1995)       | 49 | 1996 | 115-116 |
| SPIAZZI R., O.P. Rec. a F. Olgiati, Carlo Marx, 4 ed.         |    |      |         |
| (Milano 1948)                                                 | 2  | 1949 | 327-330 |
| Spiazzi R., O.P., Grandezza e responsabilità della parola     | 2  | 1949 | 477-489 |
| Spiazzi R., O.P., Il valore sopratemporale della persona      |    |      |         |
| umana                                                         | 1  | 1948 | 354-373 |
| SPIAZZI R., O.P., L'Immacolata e lo spirito della civiltà     |    |      | 543-556 |
| SPIAZZI R., O.P., Rec. a A. Lanza, Theologia moralis, I       | •  | -//  | ,,,,,,, |
| (Torino 1949)                                                 | 3  | 1950 | 318-323 |
| SPIAZZI R., O.P., rec. a B.Matteucci, Teologia del dolore     | ,  | 1//0 | 710-727 |
| (Milano 1949)                                                 | 2  | 1050 | 325 226 |
| SPIAZZI R., O.P., rec. a C. Falconi, L'umanità e il Cristo    | 3  | エフノリ | 325-326 |
| (Milano 1949)                                                 | 2  | 1050 | 115 110 |
| (mano 1777)                                                   | 3  | 1950 | 115-119 |

| SPIAZZI R., O.P., Rec. a: Cristo Re e Savonarola. Atti della          |        |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| Settimana di Cristo Re (Firenze 1950)                                 | 4 1    | 1951 2 | 269-272         |
| SPIAZZI R., O.P., rec. a G.L. Monsabré O.P., Espos. del               |        |        |                 |
| dogma cattolico, vv. V-VIII (Torino 1949)                             | 2 1    | 1949 5 | 00-501          |
| SPIAZZI R., O.P., rec. a J. Eriberto O.F.M.Cap., Compen-              |        |        |                 |
| dio di teologia morale (Torino 1949)                                  | 3      | 1950   | 119-120         |
| SPIAZZI R., O.P., rec. a L. Fanfani O.P., Manuale theo-               |        |        |                 |
| logiae moralis, I (Romae 1950)                                        | 3      | 1950   | 314-317         |
| STAGNITTA A., Per una storia della storiografia della Sco-            |        |        |                 |
| lastica. Alcune indicazioni di massima                                | 37     | 1984   | 87-95           |
| STAGNITTA A., Precisazioni su essere e autocoscienza as-              |        |        |                 |
| soluta in Tommaso d'Aquino                                            | 32     | 1979   | 72-88           |
| STANCATI T. (a c.), Segnalazioni bibliografiche                       | 37     | 1984   | 250-256         |
| STANCATI T., rec. a AA.VV., Commento della Bibbia li-                 |        |        |                 |
| turgica. A. e N.T., 3 ed. (Roma 1982)                                 | 36     | 1983   | 482-484         |
| STANCATI T., Rec. a: Anonimo inglese del XIV sec., La                 |        |        |                 |
| Nube della non-conoscenza (Milano 1981)                               | 37     | 1984   | 113-115         |
| Nube della non-conoscenza (vinalio 1701)                              | 71     | 1,01   |                 |
| STANCATI T., rec. a B. de Margerie, Introduzione alla sto-            | 37     | 1984   | 111-113         |
| ria dell'esegesi, I (Roma 1983)                                       | 71     | 1701   | 111 11/         |
| STANCATI T., rec. a E. Jenni - C.Westermann, Dizionario               | 36     | 1983   | 494-496         |
| teologico dell'A.T., II (Torino 1982)                                 |        |        | 232-234         |
| STANCATI T., rec. a G. Vermes, Gesù l'ebreo (Roma 1983)               | ) [    | 1704   | <i>2)2-2)</i> 7 |
| STANCATI T., rec. a Giovanni Crisostomo, L'unità delle                | 20     | 1005   | 242-244         |
| nozze (Roma 1984)                                                     | 28     | 176)   | 242-244         |
| STANCATI T., rec. a P.Grelot, I canti del Servo del Signo-            | 20     | 1005   | 107 100         |
| re. Dalla lettura critica all'ermeneutica (Bologna 1983)              | 38     | 1982   | 107-108         |
| STANCATI T., rec. a R. Cantalamessa, L'Eucaristia nostra              | 20     | 1005   | 240 242         |
| santificazione (Milano 1983)                                          | 38     | 1985   | 240-242         |
| STARA F., Catarsi tragica e redenzione nel conte P. Yorck             |        |        | 044 004         |
| von Wartenburg                                                        | 41     | 1988   | 211-224         |
| STARA F rec. a F. Donadio, Critica dell'oggettivazione e              |        |        |                 |
| ragione storica. Saggio su P. Yorck von Wartenburg                    |        |        |                 |
| (Napoli 1982)                                                         |        |        | 104-106         |
| STEENBERGHEN (VAN) F., La filosofia di Alberto Magno                  | 18     | 1965   | 381-393         |
| STEHLIK J., rec. a J.M. Vesely, Scrivere sull'acqua. Cirillo,         |        |        |                 |
| Metodio e l'Europa (Milano 1982)                                      |        |        | 498-499         |
| STEIN E., Stato e religione                                           | 38     | 1985   | 202-206         |
| STELLI G., Il fondamento perduto. Alle origini dell'etica             | Second |        |                 |
|                                                                       | 48     | 1995   | 415-438         |
| moderna<br>Stepien A.B., La filosofia tomistica nella Polonia contem- |        |        |                 |
| STEPIEN A.D., La mosoria tomistica nena i oloma como                  | 21     | 1968   | 509-528         |
| poranea  D'Ancono La psicologia sociale                               |        |        |                 |
| STUPAZZONI G., rec. a L.D'Ancona, La psicologia sociale               | 8      | 1955   | 526-529         |
| negli Stati Uniti d'Am. (Milano 1954)                                 | J      | -///   |                 |
| AA XIII I 1                                                           |        |        |                 |
| T.S., rec. a AA.VV., La teol. morale nella storia e nella             | 36     | 1983   | 234-235         |
| problem. att. Misc.P.L.B.Gillon O.P. (Milano 1982)                    |        |        | 119-124         |
| T.S., Segnalazioni bibliografiche                                     | 1      |        | 118-120         |
| T.T., Rivista delle riviste                                           | 1      | 1740   | 110-120         |

| TACCHELLA E., rec. a E. Maccagnolo, Rerum Universitas.<br>Saggio sulla filos. di T. di Chartres (Firenze 1976)<br>TAMARO G., rec. a G. Pighizzini, Nel rischio dei giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31                                                            | 1978                                                                         | 99-101                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Milano 1970)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24                                                            | 1971                                                                         | 120-122                                                                                     |
| TANZARELLA S., rec. a M. Del Verme, Giudaismo e N.T. Il caso delle decime (Napoli 1989)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                            | 1991                                                                         | 99-101                                                                                      |
| TARDI M., O.P., La carità e la fede in teologia morale<br>TARDINI D., Una benedizione del S. Padre per la rivista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                              | 277-290                                                                                     |
| «Sapienza» e per l'attività del Centro<br>Tartaglia L., rec. a N. David, Commento ai 'Carmina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1961                                                                         |                                                                                             |
| Arcana' di Greg. Nazianzeno (Napoli 1992)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 466-468                                                                                     |
| TAYLOR J.C., O.P., La vera natura della metafisica classica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                              | 489-502                                                                                     |
| TEODORI U., Fattori endocrini della personalità TERZI C., rec. a A. Traversi, La crisi dell'uomo moderno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                              | 109-129                                                                                     |
| (Bologna 1965)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                            | 1967                                                                         | 133-134                                                                                     |
| TERZI C., rec. a A. Traversi, Persona umana e bene co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                            | 1970                                                                         | 103-105                                                                                     |
| mune (Bologna 1966) TERZI C., rec. a C. Journet, Il male (Torino 1963)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                              | 433-436                                                                                     |
| TERZI C., rec. a L. Bogliolo, Le scoperte della filosofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17                                                            | 1704                                                                         |                                                                                             |
| moderna (Torino 1974)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                                                            | 1976                                                                         | 221-223                                                                                     |
| TESTA B., rec. a U. Regina, La vita di Gesù e la filosofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -/                                                            | 1770                                                                         |                                                                                             |
| mod. Uno studio su D.F.Strauss (Brescia 1979) Todisco O., Blaise Pascal e la problematicità dell'io. Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34                                                            | 1981                                                                         | 243-244                                                                                     |
| gione forte e pensiero debole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45                                                            | 1992                                                                         | 353-389                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                              |                                                                                             |
| Todisco O., Cibernetica e filosofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                                            | 1974                                                                         | 5-31                                                                                        |
| Todisco O., Cibernetica e filosofia Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                                                            | 1974                                                                         | 5-31                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 1974<br>1989                                                                 | *                                                                                           |
| Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                              | *                                                                                           |
| Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42                                                            | 1989                                                                         | *                                                                                           |
| Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo<br>nell'apologetica di B.Pascal<br>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42                                                            | 1989                                                                         | 3-20                                                                                        |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42<br>48                                                      | 1989                                                                         | 3-20<br>257-297                                                                             |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42<br>48                                                      | 1989<br>1995                                                                 | 3-20<br>257-297                                                                             |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42<br>48<br>35                                                | 1989<br>1995<br>1982                                                         | 3-20<br>257-297                                                                             |
| Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend» Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42<br>48<br>35                                                | 1989<br>1995<br>1982                                                         | 3-20<br>257-297<br>23-53                                                                    |
| Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal  Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»  Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche  Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro  Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42<br>48<br>35<br>29                                          | 1989<br>1995<br>1982<br>1976                                                 | 3-20<br>257-297<br>23-53                                                                    |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la ri-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42<br>48<br>35<br>29<br>40                                    | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987                                         | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259                                              |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42<br>48<br>35<br>29<br>40                                    | 1989<br>1995<br>1982<br>1976                                                 | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259                                              |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgen-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42<br>48<br>35<br>29<br>40                                    | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983                                 | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19                                      |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgenstein</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42<br>48<br>35<br>29<br>40                                    | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983<br>1991                         | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19<br>13-24                             |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgenstein</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42<br>48<br>35<br>29<br>40<br>36                              | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983                                 | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19<br>13-24                             |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgenstein</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> <li>Todisco O., L'esperienza linguistica medievale. Agosti-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | 42<br>48<br>35<br>29<br>40<br>36<br>44<br>8                   | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983<br>1991<br>1975                 | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19<br>13-24<br>5-37                     |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgenstein</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> <li>Todisco O., L'esperienza linguistica medievale. Agostino, Anselmo e Bonaventura</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 42<br>48<br>35<br>29<br>40<br>36<br>44<br>8                   | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983<br>1991<br>1975                 | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19<br>13-24                             |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgenstein</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> <li>Todisco O., L'esperienza linguistica medievale. Agostino, Anselmo e Bonaventura</li> <li>Todisco O., Metafisica ed epistemologia . La scienza in</li> </ul>                                                                                  | 42<br>48<br>35<br>29<br>40<br>36<br>44<br>8<br>47             | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983<br>1991<br>1975<br>1994         | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19<br>13-24<br>5-37<br>31-50            |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgenstein</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> <li>Todisco O., L'esperienza linguistica medievale. Agostino, Anselmo e Bonaventura</li> <li>Todisco O., Metafisica ed epistemologia . La scienza in una nuova prospettiva</li> </ul>                                                            | 42<br>48<br>35<br>29<br>40<br>36<br>44<br>8<br>47             | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983<br>1991<br>1975<br>1994         | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19<br>13-24<br>5-37                     |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgenstein</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> <li>Todisco O., L'esperienza linguistica medievale. Agostino, Anselmo e Bonaventura</li> <li>Todisco O., Metafisica ed epistemologia . La scienza in una nuova prospettiva</li> <li>Todisco O., O.F.M.Cv., G.D. Scoto e il rifiuto della pro-</li> </ul>                                              | 42<br>48<br>35<br>29<br>40<br>36<br>44<br>8<br>47<br>34       | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983<br>1991<br>1975<br>1994<br>1981 | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19<br>13-24<br>5-37<br>31-50<br>490-493 |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgenstein</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> <li>Todisco O., L'esperienza linguistica medievale. Agostino, Anselmo e Bonaventura</li> <li>Todisco O., Metafisica ed epistemologia . La scienza in una nuova prospettiva</li> <li>Todisco O., O.F.M.Cv., G.D. Scoto e il rifiuto della prova del movimento come via all'esistenza di Dio</li> </ul> | 42<br>48<br>35<br>29<br>40<br>36<br>44<br>8<br>47<br>34       | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983<br>1991<br>1975<br>1994<br>1981 | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19<br>13-24<br>5-37<br>31-50            |
| <ul> <li>Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nell'apologetica di B.Pascal</li> <li>Todisco O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla ricerca del centro «où tout tend»</li> <li>Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristica. Considerazioni filosofiche</li> <li>Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di tre ipotesi di lavoro</li> <li>Todisco O., Gloria o miseria della metafisica cattolica italiana?</li> <li>Todisco O., I motivi della condanna di Galileo e la riflessione filosofica di Cartesio</li> <li>Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgenstein</li> <li>Todisco O., L'ateismo di Marx universitario</li> <li>Todisco O., L'esperienza linguistica medievale. Agostino, Anselmo e Bonaventura</li> <li>Todisco O., Metafisica ed epistemologia . La scienza in una nuova prospettiva</li> <li>Todisco O., O.F.M.Cv., G.D. Scoto e il rifiuto della pro-</li> </ul>                                              | 42<br>48<br>35<br>29<br>40<br>36<br>44<br>8<br>47<br>34<br>19 | 1989<br>1995<br>1982<br>1976<br>1987<br>1983<br>1991<br>1975<br>1994<br>1981 | 3-20<br>257-297<br>23-53<br>385-418<br>249-259<br>5-19<br>13-24<br>5-37<br>31-50<br>490-493 |

|                                                                                                             | _           |        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|
| Todisco O., O.F.M.Cv., L'essere come essenza nell'asce-                                                     |             |        |                  |
| sa a Dio di G.Duns Scoto                                                                                    | 23          | 1970   | 41-54            |
| Todisco O., O.F.M.Cv., Lo storicismo personalista pun-                                                      | 24          | 1971   | 96-104           |
| to d'arrivo del pensiero contemp.  TODISCO O., O.F.M.Cv., Lo strutturalismo. Istanze uma-                   | Z <b>-7</b> | 1//1   | 70-104           |
| nistiche e orient. della filosofia                                                                          |             |        | 169-209          |
| Topisco O., Orizzonte ermeneutico                                                                           | 30          | 1977   | 257-299          |
| Todisco O., Ragione debole e metafisica. Spunti tra vec-                                                    | 42          | 1000   | 309-317          |
| chia e nuova apologetica                                                                                    | 42          | 1707   | JU7-JI1          |
| Todisco O., rec. a A.Del Noce, Giovanni Gentile. Per un'interpretazione filosofica della storia contempora- |             |        |                  |
| nea (Bologna 1990)                                                                                          | 44          | 1991   | 224-226          |
| Todisco O., rec. a A. Rigobello, Oltre il trascendentale                                                    |             |        | 0.41.043         |
| (Roma 1994)                                                                                                 | 47          | 1994   | 241-243          |
| Todisco O., rec. a C. Vasale, Cattolicesimo e mondo «mo-                                                    | 42          | 1989   | 85-87            |
| derno» in L. Sturzo (Milano 1988)<br>Todisco O., rec. a D. Antiseri - L.Pellicani, L'individua-             | 74          | 1/0/   | 0, 0,            |
| lismo metodologico (Milano 1992)                                                                            | 46          | 1992   | 231-234          |
| Todisco O., rec. a D. Antiseri, Le ragioni del pensiero                                                     |             |        | 470 474          |
| debole. Domande a G. Vattimo (Roma 1993)                                                                    | 46          | 1993   | 472-474          |
| Todisco O., rec. a D. Antiseri, Teoria della razionalità e                                                  | 48          | 1995   | 354-356          |
| ragioni della fede (Cinisello B. 1994)<br>Todisco O., rec. a F. Pellecchia, La libertà tentata. Mar-        | 70          | 1///   | ,,,,,,,          |
| gini dell'etica kantiana (Gaeta 1996)                                                                       | 50          | 1997   | 117-119          |
| TODISCO O., rec. a F.Pellecchia, Logiche dell'indicibile                                                    |             | 1001   | 1/5 1/0          |
| (Cassing 1990)                                                                                              | 44          | 1991   | 465-469          |
| Todisco O., rec. a L. Faranda - L.M.Lombardi Satriani (                                                     | 47          | 1994   | 372-374          |
| a c.), Forme del tempo (Vibo Valentia 1993)  Todisco O., rec. a L. Faranda, Dimore del corpo. Profili       | 17          | -//.   | , - , - ,        |
| dell'identità femminile nella Grecia classica (Roma                                                         |             |        |                  |
| 1996)                                                                                                       | 49          | 1996   | 233-234          |
| Todisco O., rec. a M. Borghesi, Romano Guardini. Dia-                                                       | 4.4         | 1991   | 469-471          |
| lettica e antropologia (Roma 1990)                                                                          | 44          | 1//1   | 707-771          |
| Todisco O., rec. a M. G.De Santis, La politica scolastica dal fascismo al dopoguerra (Cassino 1995)         | 49          | 1996   | 472-475          |
| Todisco O., Tragedia e cristianesimo. Agostino e il pla-                                                    |             |        |                  |
| tonismo spezzato                                                                                            | 49          | 1996   | 373-396          |
| Todisco O., Volontà di vita e volontà di verita. Contri-                                                    | 41          | 1089   | 21-37            |
| buto alla formazione della bioetica                                                                         | 41          | 1700   | ) Z1-)           |
| TOMARELLI U., O.P., Le conseguenze canoniche e morali                                                       | 4           | 1951   | 152-168          |
| dell'adesione al comunismo (I) Tomarelli U., O.P., Le conseguenze canoniche e morali                        |             |        |                  |
| dell'adesigne al comunismo (II)                                                                             | 4           |        | 354-378          |
| TONINI V Conoscenza scientifica e conoscenza del sacro                                                      | 32          | 1979   | 5 -21<br>5 95-99 |
| Town V II problems umano nell'automazione                                                                   | 10          | 3 170, | , ,,,,,,         |
| TORTORELLA L., rec. a A. Savignano, Introduzione a Ol-                                                      |             | 199    | 7 119-123        |
| tega y Gasset (Roma - Bari 1996)<br>Toscano G., Libertà e metafisica                                        | 19          | 9 196  | 5 237-245        |
| TUSCANO G., LIDETTA C INCLASSICA                                                                            |             |        |                  |

| TOVINI L., O.P., La preparazione dottrinale in relazione                                             | 17   | 1061  | 61-67          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|
| alla formazione religiosa degli studenti                                                             | 1/   | 1704  | 01-07          |
| TRAVERSO P., L'epocalità metafisica di Nietzsche. «Sen-                                              | 44   | 1991  | 203-215        |
| tiero interrotto» della filosofia heideggeriana<br>TRIFUOGGI F., Elementi di religiosità in Leopardi |      |       | 21-41          |
| TRIFUOGGI F., L'istanza religiosa nella poesia italiana del                                          | 74   | 1/0/  | 21 11          |
| Dopoguerra                                                                                           | 23   | 1970  | 280-338        |
| TRUPIANO A., rec. a E. Mazzarella, Nietzsche e la storia.                                            | bu / | 1770  | 200 ) ) 0      |
| Storicità e ontologia della vita (Napoli 1983)                                                       | 37   | 1984  | 246-249        |
| Tundo F., rec. a F. Viscidi, Ricerche sull'uomo come es-                                             |      |       |                |
| sere unitario (Padova 1960)                                                                          | 16   | 1963  | 183-185        |
| TUNDO F., rec. a V. Miano, Problematicismo ed educa-                                                 | 20   | -, -, |                |
| zione (Roma 1960)                                                                                    | 16   | 1963  | 181-183        |
| TUNDO L., Su Antoine Arnauld, la ragione moderna e la                                                |      |       |                |
| visione giansenistica dell'uomo                                                                      | 44   | 1991  | 82-85          |
| TURCHI A., L'Aurora degli Idoli. Una breve ricerca del                                               |      |       |                |
| senso dell'essere oltre Heidegger                                                                    | 49   | 1996  | 417-434        |
| Turco G., La fondazione dei valori nell'assiologia critica                                           |      |       |                |
| di Nicola Petruzzellis                                                                               | 43   | 1990  | 391-399        |
| Turco G., Miseria o valore della metafisica?                                                         | 42   | 1989  | 349-360        |
| Turco G., rec. a A. Dalledonne, Implicazioni del tomi-                                               |      |       |                |
| smo originario (Genova 1981)                                                                         | 38   | 1985  | 225-227        |
| TURCO G., rec. a A. Dalledonne, Tomismo contro sovver-                                               |      |       |                |
| sione. Rileggendo D.Giuliotti (Milano 1987)                                                          | 42   | 1989  | 468-470        |
| Turco G., rec. a A. Piolanti, Il tomismo come filosofia cri-                                         |      |       |                |
| stiana nel pensiero di Leone XIII (Città del Vat. 1983)                                              | 36   | 1983  | 374-375        |
| TURCO G., rec. a C. Francks Davis, The evidentual force                                              |      |       |                |
| of religious experience (Oxford 1989)                                                                | 44   | 1991  | 94-95          |
| Turco G., rec. a C. Galli (a c.), I controrivoluzionari.                                             |      |       |                |
| Antologia di scritti politici (Bologna 1981)                                                         | 37   | 1984  | 463-467        |
| Turco G., rec. a D. Castellano ecc., Eutanasia del Catto-                                            | 4.4  | 1001  | 05.07          |
| licesimo? Considerazioni (Napoli 1990)                                                               | 44   | 1991  | 95-96          |
| Turco G., rec. a E. Agazzi, Science et foi. Perspectives nouvelles (Milano 1983)                     | 20   | 1005  | 218-221        |
| Turco G., rec. a É. Gilson, Dio e la filosofia (Milano                                               | 20   | 170)  | 210-221        |
| 1984)                                                                                                | 30   | 1986  | 232-235        |
| Turco G., rec. a E. Zoffoli, Principi di filosofia (Roma                                             | ))   | 1700  | <i>L)L-L))</i> |
| 1988)                                                                                                | 45   | 1992  | 101-104        |
| Turco G., rec. a G.M. Salvati O.P., Trinità e croce                                                  | 77   | 1//4  | 101-104        |
| (Roma 1984)                                                                                          | 3.8  | 1985  | 488-490        |
| Turco G., rec. a G.M. Salvati, Teologia trinitaria della                                             |      | 1,0,  | 100 170        |
| croce (Leumann 1987)                                                                                 | 41   | 1988  | 312-316        |
| Turco G., rec. a H. Charlier, Culture, école, métier, 3                                              |      |       | , ,            |
| ed. (Paris 1983)                                                                                     | 40   | 1987  | 466-468        |
| Turco G., rec. a H.G. Gadamer, The idea of the good in                                               |      |       |                |
| Platonic-Aristotelian philosophy (London 1986)                                                       | 44   | 1991  | 91-92          |
| TURCO G., rec. a L.M. Ciappi O.P., Il cuore di Cristo                                                |      |       |                |
| centro del mistero della salvezza (Roma 1981)                                                        | 36   | 1983  | 373-374        |

| Turco G., rec. a M. Grabmann, S.T. d'Aq. Introduzione                                                          |    |      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|
| alla sua personalità e al suo pensiero (Città del Vat.                                                         |    |      |                    |
| s.d.)                                                                                                          | 41 | 1988 | 344-346            |
| Turco G., rec. a N. Petruzzellis, La crisi dello scientismo                                                    |    |      |                    |
| (Milano 1983)                                                                                                  | 37 | 1984 | 106-109            |
| Turco G., rec. a R.Swinburne, Responsability and atone-                                                        |    | 1001 | 00.04              |
| ment (Oxford 1989)                                                                                             | 44 | 1991 | 92-94              |
| TURCO G., rec. a S.Talamo, Il rinnovamento del pensiero                                                        | 41 | 1000 | 319-321            |
| tomistico, a c. di A. Piolanti (Città del Vaticano 1986)                                                       | 41 | 1700 | 717-721            |
| Turco G., rec. a S.Vanni Rovighi, Introduzione a Tommaso d'Aquino, 3 ed. (Bari 1986)                           | 41 | 1988 | 316-318            |
| Turco G., rec. a T.S. Centi O.P., Girolamo Savonarola                                                          |    | 2,00 |                    |
| (Roma 1988)                                                                                                    | 42 | 1989 | 107-109            |
| Turco G., rec. a W.J.Hankey, God in Himself. Aquinas'                                                          |    |      |                    |
| doctrine of God as expounded in the S.T. (Oxford                                                               |    |      |                    |
| 1987)                                                                                                          | 42 | 1989 | 98-100             |
| Turco G., rec. a W. Watson, The architectonics of mea-                                                         |    |      |                    |
| ning. Foundation of the new pluralism (New York                                                                | 40 | 1007 | 25/ 2/0            |
| 1985)                                                                                                          | 40 | 1987 | 356-360            |
| Turco G., S. Tommaso «doctor humanitatis». Implica-                                                            |    |      |                    |
| zioni e sviluppi dell'antropologia tomistica alla luce<br>degli Atti del IX Congresso tomistico internazionale | 45 | 1992 | 307-325            |
| Tymieniecka A.T., Ricordo di P. D'Amore                                                                        |    |      | 207-208            |
| Tyn T., O.P. Lo studio della teologia sotto la guida di                                                        |    |      |                    |
| San Tommaso                                                                                                    | 39 | 1986 | 5-37               |
|                                                                                                                |    |      |                    |
| UNGARO L., rec. a O. Todisco, La crisi dei fondamenti.                                                         |    |      |                    |
| Introduzione alla svolta epistem.del XX sec. (Roma                                                             | 20 | 1005 | 244-245            |
| 1984)                                                                                                          |    |      | 368-376            |
| USCATESCU G., I caratteri della cultura romena                                                                 | 21 | 1700 | 700-710            |
| V., rec. a G. Crespy, Il pensiero teologico di Theilhard                                                       |    |      |                    |
| de Chardin (Torino 1963)                                                                                       | 18 | 1965 | 377                |
| V.A., Rivista delle riviste                                                                                    | 1  | 1948 | 295-297            |
| V.I., Rivista delle riviste                                                                                    | 1  |      | 312-314            |
| VI. Rivista delle riviste                                                                                      | 2  |      | 351-354            |
| VACCA F. Autorità e libertà nella scuola nuova                                                                 | 14 | 1961 | 321-332            |
| VACCARO A., Dio parla in modo oscuro? Spunti filosofici                                                        | 50 | 1007 | 1/2 171            |
| e teologici sulle oscurità della Bibbia                                                                        |    |      | 163-171<br>439-449 |
| VACCARO A., Il «senso ermeneutico» in Origene                                                                  |    |      | 436-458            |
| VAGNILUCA G., Epistemologia e psichiatria (I)                                                                  | 34 | 1981 | 310-327            |
| VAGNILUCA G., Epistemologia e psichiatria (II)<br>VALENZIANO C., Filosofia personalista del male pratico       |    | 2,02 |                    |
| come visione cristiana del peccato                                                                             | 24 | 1971 | 129-145            |
| Valenziano C., Nota sugli studi filosofici per una forma-                                                      |    |      |                    |
| zione teoretica                                                                                                | 21 | 1968 | 3 222-224          |
| VANNI ROVIGHI S., La concezione tomistica dell'anima                                                           |    |      |                    |
| umana                                                                                                          | 10 | 1957 | 347-359            |
|                                                                                                                |    |      |                    |

| VANNI ROVIGHI S., Pier Lombardo e la filosofia medievale<br>VANNI ROVIGHI S., rec. a M. Campo, La genesi del criti-                                           | 7  | 1954 | 17-28   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| cismo kantiano (Varese 1953)                                                                                                                                  | 7  | 1954 | 406-408 |
| VANNI ROVIGHI S., Significato e valore della filosofia del nostro tempo                                                                                       | 21 | 1968 | 22-32   |
| VANNINI M., rec. a M. Baldini (a c.), Aforismi mistici (Milano 1994)                                                                                          | 48 | 1995 | 250-251 |
| VANNINI M., rec. a M. Baldini - S.Zucal (a c.), Il silenzio e la parola da Eckhart a Jabès (Brescia 1989)                                                     | 43 | 1990 | 341-342 |
| VANNINI M., rec. a M. Baldini - S.Zucal (a c.), Le forme del silenzio e della parola (Brescia 1989)                                                           | 43 | 1990 | 341-342 |
| VANNINI M., rec. a Veronica Giuliana, Sola con Dio solo,<br>a c. di M. Baldini (Roma 1992)                                                                    | 46 | 1993 | 101-102 |
| VASALE C., rec. a O. Todisco, Marx e la religione, 2 ed. (Roma 1976)                                                                                          | 29 | 1976 | 486-487 |
| VASALE C., rec. a O. Todisco, Le creature e le parole. Da<br>Agostino a Bonaventura (Roma 1994)<br>VASINI C., rec. a F. Molinari - V. Neri, Olio santo e olio | 48 | 1995 | 119-120 |
| di ricino (Torino 1976)  VASINI C., rec. a V. Andreoli, Demonologia e schizofre-                                                                              | 30 | 1977 | 113     |
| nia (Milano 1973)  VASSILIE-LEMENY S.T., 'Quaestio entis' et 'quaestio valo-                                                                                  | 28 | 1975 | 245-246 |
| ris' Quaestio entis et quaestio vaio-                                                                                                                         | 35 | 1982 | 92-108  |
| VASSILIE-LEMENY S.T., Le sens du néant                                                                                                                        |    |      | 419-429 |
| VASSILIE-LEMENY S.T., Les éléments et la dualité des prin-                                                                                                    |    |      |         |
| cipes                                                                                                                                                         |    |      | 203-215 |
| VASSILIE-LEMENY S.T., Sens et monde synétique                                                                                                                 | 32 |      | 195-200 |
| VE. RA., Rivista delle riviste                                                                                                                                | 2  |      | 539-544 |
| VE. RA., Rivista delle riviste                                                                                                                                | 2  |      | 548-552 |
| Ve. Ra., Rivista delle riviste                                                                                                                                |    |      | 553-561 |
| VECCHI G., Prassismo estetico ed opera d'arte                                                                                                                 | 31 | 1978 | 265-274 |
| VECCHI G., Vico ed Hegel nell'estetica contemporanea                                                                                                          | 32 | 1979 | 168-180 |
| VELA R., O.P., Il concetto di arte in Platone<br>VELA R., O.P., La funzione purificatrice dell'arte secon-                                                    | 12 | 1959 | 162-171 |
| do Plotino                                                                                                                                                    | 14 | 1961 | 182-190 |
| VELA R., O.P., Modernità di Socrate<br>VELA R., O.P., rec. a F. Piemontese, Introduzione alla                                                                 | 13 | 1960 | 246-251 |
| metafisica classica (Milano 1958)<br>VELA R., O.P., rec. a G. Semeraro, Civiltà di una nuova                                                                  | 12 | 1959 | 619-620 |
| Europa (Ed. Cappelli 1962)                                                                                                                                    | 16 | 1963 | 309-312 |
| VELA R., O.P., Rivista delle riviste                                                                                                                          |    |      | 647-654 |
| VELARDITA F., Intervento (sulla rel. di G. Di Napoli)<br>VENDEMIATI A., rec. a D. Composta, I maestri della mo-                                               |    | 1968 |         |
| rale laica (Roma - Monopoli 1995) VENTURA A., Pensiero e realtà nella gnoseologia di S.                                                                       | 50 | 1997 | 493-494 |
| Tommaso d'Aquino VENZANO I., rec. a E. Bonanati, La formazione umana                                                                                          | 50 | 1997 | 41-63   |
| nella didattica della filosofia (Genova 1978)                                                                                                                 | 33 | 1980 | 374-375 |

| VERARDO R., O.P., Il problema dell'educazione. Spunti e     |     |       | •        |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|
| appunti                                                     | 8   | 1955  | 344-349  |
| VERARDO R., O.P., La «guerra santa» di un fideismo esi-     |     |       |          |
| stenzialistico-cattolico contro la seduzione dell'obbiet-   |     |       |          |
| tività. Il connubio fenomenologia-esistenzialismo può       |     |       |          |
| fornire validamente «i presupposti di una teologia della    |     |       |          |
| storia»?                                                    | 6   | 1953  | 5-39     |
| VERARDO R., O.P., La metafisica di A. Ancel                 | 9   |       | 507-513  |
| VERARDO R., O.P., La scuola filosofica domenicana           | 8   |       | 174-187  |
| VERARDO R., O.P., Nesso e differenziazione tra attività     | Ü   | 2///  | 27 1 107 |
| intellettiva e attività volitiva                            | 8   | 1955  | 436-461  |
| VERARDO R., O.P., Polemiche recenti intorno all'inabita-    | O   | 1///  | 470-401  |
|                                                             | 7   | 1054  | 29-44    |
| zione della SS. Trinità                                     | 7   |       |          |
| VERARDO R., O.P., Precisazioni per il prof. Flores d'Arcais | 8   | 1955  | 4/8      |
| VERARDO R., O.P., rec. a C. Williams O.P., De multiplici    | _   | 4054  | (0/ /10  |
| virtutis forma (Romae 1954)                                 | 7   | 1954  | 606-610  |
| VERARDO R., O.P., Rec. a: Initiation théologique, 3 vv.     | _   |       |          |
| (Paris 1952-1953)                                           | 7   | 1954  | 91-94    |
| VERARDO R., O.P., rec. a M.L. Guérard des Lauriers O.P.,    |     |       |          |
| Dimensions de la foi, 2 ed. (Paris 1952)                    | 8   | 1955  | 226-228  |
| VERARDO R., O.P., rec. a N. Petruzzellis, I problemi della  |     |       |          |
| pedagogia come scienza filos. (Brescia 1955)                | 8   | 1955  | 226      |
| VERARDO R., O.P., rec. a N. Petruzzellis, Sistema e pro-    |     |       |          |
| blema (Bari 1954)                                           | 8   | 1955  | 222-226  |
| VERARDO R., O.P., rec. a R. Spiazzi O.P., Il cristianesimo  |     |       |          |
| perfezione dell'uomo (Alba 1949)                            | 2   | 1949  | 315-317  |
| VERARDO R., O.P., Rivista delle riviste                     | 4   | 1951  | 536-541  |
| VERARDO R., O.P., Rivista delle riviste                     | 5   | 1952  | 327-348  |
| VERARDO R., O.P., Rivista delle riviste                     | 7   |       | 104-113  |
| VERARDO R., O.P., Rivista delle riviste                     | 7   |       | 240-252  |
| VERARDO R., O.P., Rivista delle riviste                     | 7   |       | 423-426  |
| VERARDO R., O.P., Rivista delle riviste                     | 8   |       | 236-238  |
| VERARDO R., O.P., S. Tommaso, nella Somma Teologica,        | •   | -///  |          |
| cambia avviso in merito alla natura dei doni dello          |     |       |          |
|                                                             | 7   | 1954  | 203-216  |
| Spirito Santo?                                              | ′   | エノノマ  | 207-210  |
| VERARDO R.M., O.P., Il certificato prematrimoniale un       | 2   | 10/10 | 389-423  |
| problema eugenetico d'attualità                             | 2   |       | 283-309  |
| VERARDO R.M., O.P., Il problema dell'immortalità            | _   |       |          |
| VERDE F.M., O.P., A proposito del «caso Pomponazzi»         | 16  | 1707  | 154-165  |
| VERDE F.M., O.P., A proposito del problema del male:        |     | 10/0  | 447 424  |
| l'antecedente del peccato                                   |     |       | 116-134  |
| VERDE F.M., O.P., Filosofia e storia della filosofia        | 12  | 1959  | 573-592  |
| VERDE F.M., O.P., Il problema del male da Plutarco a S.     |     |       |          |
| Agostino (le fonti del pensiero di S. Tommaso)              | 11  | 1958  | 231-268  |
| VERDE F.M., O.P., Il problema del male da Proclo ad         |     |       |          |
| Avicenna (le fonti del pensiero di S. Tommaso)              | -11 | 1958  | 390-408  |
| VERDE F.M., O.P., La categoria della storia in relazione    |     |       |          |
| alla telogia come scienza                                   | 17  | 1964  | 32-43    |
| and terogra contro octobre                                  |     |       |          |

| VERDE F.M., O.P., La natura del male secondo S.Tommaso                                                          |     | 10/1 | 100 157 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| d'Aquino<br>VERDE F.M., O.P., rec. a C. Journet, Le mal. Essai théo-                                            | 14  | 1961 | 120-157 |
| logique (Paris - Bruges 1961)                                                                                   | 15  | 1962 | 309-311 |
| VERDE F.M., O.P., rec. a E. Garin, La cultura filosofica                                                        | 4.4 | 10/1 | E14 E1/ |
| del Rinascimento italiano (Firenze 1961) VERDE F.M., O.P., rec. a E. Zoffoli, Problema e mistero                | 14  | 1961 | 514-516 |
| del male. Lineamenti (Torino 1960)                                                                              | 14  | 1961 | 359-361 |
| VERDE F.M., O.P., rec. a G.M. Di Agresti O.P., S. Caterina de' Ricci (Firenze 1963)                             | 16  | 1963 | 320-322 |
| VERDE F.M., O.P., rec. a G.M. Di Agresti O.P., S. Cate-                                                         |     |      |         |
| rina de' Ricci. Libellus de gestis (Firenze 1964)<br>VERDE F.M., O.P., rec. a S. Razzi O.P., Vita di S. Cateri- | 19  | 1966 | 126-127 |
| na de' Ricci (Firenze 1965)                                                                                     | 19  | 1966 | 126-127 |
| VERDE F.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                         |     |      | 510-519 |
| VERDE F.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                         | 12  | 1959 | 654-656 |
| VERDE F.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                         | 13  | 1960 | 471-481 |
| VERDE F.M., O.P., Rivista delle riviste                                                                         | 15  | 1962 | 171-178 |
| VERDE F.M., O.P., Studi sul manicheismo                                                                         | 13  | 1960 | 601-608 |
| VERDE F.M., O.P., Un dibattito intorno a «Filosofia e                                                           |     |      |         |
| storia della filosofia»                                                                                         | 13  |      | 406-426 |
| VERNEAUX R., La dialectique du sensible selon Hegel                                                             | 21  |      | 421-438 |
| VIGANÒ A., La gnoseologia dell'arte in J. Maritain<br>VIGANÒ A., O.P., rec. a J.H. Nicolas O.P., Sintesi dog-   | 44  | 1991 | 427-441 |
| matica, I (Città del Vaticano 1991)                                                                             | 45  | 1992 | 218-221 |
| VIGLIONE A., rec. a G.A. Arena, Prima della ragione.                                                            | 17  | 1//2 | 210 221 |
| Cultura e diritto del popolo in Vico e Sorel (Napoli                                                            |     |      |         |
| 1983)                                                                                                           | 37  | 1984 | 244     |
| VIGLIONE A., rec. a G. Kelly, Max Scheler (Boston 1977)                                                         | 31  | 1978 | 249-250 |
| VIOLA F., Fondamento morale e fondamenti della moralità                                                         | 28  | 1975 | 398-401 |
| VIOLA F., Interventi (nel dibattito del VII convegno del-<br>l'ADIF)                                            | 33  | 1980 | 319-334 |
| VIOLA F., Intervento (nel dibattito del VI convegno del-                                                        |     |      |         |
| l'ADIF) VIRCILLO D., Ambiguità e fede in Kierkegaard, Nietzsche                                                 | 31  | 1978 | 433-435 |
| e Kafka                                                                                                         | 26  | 1973 | 27-69   |
| VIRCILLO D., Che cosa significa pensare?                                                                        | 30  | 1977 | 381-396 |
| VIRCILLO D., Educazione e cultura nel pensiero di M.F. Sciacca                                                  | 24  | 1071 | 65-83   |
| VIRCILLO D., Erich Fromm fra psicoanalisi e filosofia                                                           |     |      | 147-166 |
| VIRCILLO D., Esistenzialismo ateo e umanesimo totalita-                                                         |     |      |         |
| rio in Sartre                                                                                                   |     |      | 276-341 |
| VIRCILLO D., Essere e vocazione in Vladimir Jankélévitch                                                        |     |      | 275-314 |
| VIRCILLO D., Etica socratica e etica evangelica<br>VIRCILLO D., I fondamenti di una filosofia della cultura     | 7   | 1974 | 50-69   |
| di M.F. Sciacca                                                                                                 | 23  | 1970 | 165-182 |
| VIRCILLO D., Il problema della metafisica in Heidegger                                                          |     |      | 377-401 |
| VIRTUOSO R., Autorità e libertà nello Stato di diritto                                                          | 17  | 1964 | 409-414 |

| VISCARDI G.M., rec. a A. Marranzini, Dibatt. Lutero Seripando su «Giustizia e libertà del cristiano» (Brescia                                                 |            |      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------|
| 1981)                                                                                                                                                         | 37         | 1984 | 116-118            |
| VISCARDI G.M., rec. a N. Monterisi, Trent'anni di episcopato nel Mezzogiorno (1913-1944) (Roma 1981)<br>VISCARDI G.M., rec. a R.M. Abbondanza, Girolamo Seri- | 37         | 1984 | 116-118            |
| pando tra Evangelismo e Riforma Cattolica (Napoli                                                                                                             | 27         | 1004 | 11/ 110            |
| 1981)                                                                                                                                                         | <i>5</i> / |      | 116-118<br>467-468 |
| VISENTIN G., rec. a E. Bekessy, Barabba (Milano s.d.) VISENTIN G., rec. a Par Lagerkvist, Barabbas (Paris                                                     | 5          |      |                    |
| s.d.)<br>VITOLO GIUSTINO A., rec. a G. Morra, Marxismo e reli-                                                                                                | )          | 1902 | 469-470            |
| gione (Milano 1976)                                                                                                                                           | 30         | 1977 | 251                |
| VITOLO GIUSTINO A., rec. a N. Petruzzellis, Critica del-                                                                                                      |            | -/// |                    |
| l'inautentico (Napoli 1974)<br>VITTONATTO G., O.P., La risurrezione dei morti (Mt.                                                                            | 27         | 1974 | 243-245            |
| XXVII, 52-53)                                                                                                                                                 | 9          | 1956 | 131-15             |
| VOERZIO M., O.P., L'apporto del cristianesimo alla dom-                                                                                                       |            |      |                    |
| matica e alla morale dell'Islam                                                                                                                               |            |      | 449-46             |
| VOERZIO M., O.P., Tracce cristiane nella morale coranica                                                                                                      | 14         | 1961 | 278-29             |
| VOLPATI F.M., Appunti sul concetto di ontologia (Sui «Sentieri» di Bernardino Varisco)                                                                        | 32         | 1979 | 201-21             |
| VOLPATI F.M., Il possibile e l'ontologia pura. Riflessioni                                                                                                    | 16         | 1/1/ | 201-21             |
| sull'attualismo                                                                                                                                               | 39         | 1986 | 225-23             |
| VOLPATI F.M., L'ontologia verso l'Assoluto. Note criti-                                                                                                       |            |      |                    |
| che sul pensiero filosofico dell'ultimo Varisco                                                                                                               |            |      | 181-190            |
| VOLPATI F.M., Note sull'ontologia di M.F. Sciacca                                                                                                             | 28         | 1975 | 447-47             |
| VOLPATI F.M., Ontologia e metafisica nel pensiero filoso-                                                                                                     | 48         | 1995 | 457-46             |
| fico di Raffaele Resta                                                                                                                                        | 70         | 1/// | 427-40             |
| WAHL J., Universalità e poesia                                                                                                                                | 16         | 1963 | 5-17               |
| WALLACE W.A., O.P., Il tomismo e la scienza moderna:                                                                                                          |            |      |                    |
| passato, presente e futuro                                                                                                                                    | 20         | 1967 | 429-44             |
| WALZ A., O.P., I domenicani nel secondo periodo tri-                                                                                                          | 1          | 1040 | 407-41             |
| dentino                                                                                                                                                       | 1          | 1740 | 407-41             |
| WALZ A., O.P., L'opera scientifica di Alberto Magno se-                                                                                                       | 5          | 1952 | 442-45             |
| condo le indagini recenti<br>WALZ A., O.P., La polemica domenicana pretridentina                                                                              |            | 1//- | 112 17             |
| (1518-1545)                                                                                                                                                   | 9          | 1956 | 469-48             |
| WALZ A., O.P., rec. a Schüller-Piroli, 2000 Jahre Sankt                                                                                                       |            |      |                    |
| Peter. Die Weltkirche von den Anfängen bis zur                                                                                                                |            |      |                    |
| Gegenwart (Olten 1950)                                                                                                                                        | 5          |      | 102-10             |
| WALZ A., O.P., Riflessioni sulla storia                                                                                                                       | 16         | 1963 | 63-96              |
| Wojtyla K., Teoria e prassi nella filosofia della persona                                                                                                     | 20         | 1074 | 377 30             |
| umana                                                                                                                                                         |            |      | 377-38<br>51-61    |
| Wos J.W., Il bogomilismo un'eresia medioevale bulgara Wos J.W., Paulus Wladimiri e le origini dell'idea di tol-                                               |            |      | 430-45             |
| leranza in Polonia                                                                                                                                            | 2)         | 1716 | 10010              |

| 110                                                                                                                                                                 |    |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| Wos J.W., rec. a A.F. Dziuba, Mikolaj z Moscisk teolog                                                                                                              | 20 | 100/ | 22/ 220 |
| moralista XVII wieku (Varsavia 1985)<br>Wos J.W., rec. a F. Smahel, La révolution hussite. Une                                                                      | 39 | 1986 | 236-238 |
| anomalie historique (Paris 1985)                                                                                                                                    | 40 | 1987 | 477-478 |
| Wos J.W., rec. a W. Sadowski, Gesellschaftskritik russi-<br>schen Aufklaerer. M.M.Scerbatov (Trento 1987)<br>Wos J.W., Un document inédit sur la vie de Paulus Wla- | 40 | 1987 | 471-472 |
| dimiri                                                                                                                                                              | 26 | 1973 | 232-234 |
| ZAMA A., Notiziario ZANATTA M., L'immanenza delle idee ed il rapporto tra                                                                                           | 15 | 1962 | 324-326 |
| idee, generi e principi nel Filebo di Platone ZANI L., Annotazioni sul tema «spiritualità e immortalità                                                             | 32 | 1979 | 49-71   |
| dell'anima»                                                                                                                                                         | 16 | 1963 | 166-171 |
| ZANI L., Intervento (nel dibattito del VII convegno del- l'ADIF)                                                                                                    | 33 | 1980 | 318     |
| ZANI L., Metafisica, ontologia ed esperienza all'XI congresso internazionale di filosofia                                                                           | 8  | 1955 | 69-75   |
| ZANI L., Una ricerca ai confini fra l'etica e l'estetica (le osservazioni sul sentimento del bello e del sublime)                                                   | 9  | 1956 | 191-205 |
| ZAPPONE D., O.P., Prospettive di un ripensamento del-<br>l'antropologia tomistica sulla scia del Maritain                                                           | 17 | 1964 | 501-538 |
| ZAPPONE D.G., O.P., «De Deo in philosophia S. Thomae et in hodierna philosophia», vol. I, Roma 1965, 317                                                            |    |      |         |
| pp. (Resoconto del VI Congresso tomistico internazionale)                                                                                                           | 19 | 1966 | 217-226 |
| ZAPPONE D.G., O.P., Autonomia e crisi del sapere filoso-<br>fico                                                                                                    | 21 | 1968 | 14-21   |
| ZAPPONE D.G., O.P., L'uomo centro d'unità della filosofia ZAPPONE D.G., O.P., Maritain continua (A proposito di                                                     | 22 | 1969 | 269-282 |
| «Le paysan de la Garonne») ZAPPONE D.G., O.P., Nel VII centenario della nascita di                                                                                  | 20 | 1967 | 406-415 |
| Giovanni Duns Scoto<br>Zappone D.G., O.P., rec. a B. Mondin, La filosofia del-                                                                                      | 19 | 1966 | 444-448 |
| l'essere di S.T. d'Aq. (Roma 1964)<br>ZAPPONE D.G., O.P., rec. a C.Boyer S.J., Il concetto di                                                                       | 19 | 1966 | 517-519 |
| storia nell'idealismo e nel tomismo (Napoli 1967)<br>Zappone D.G., O.P., rec. a C. Fabro, La nozione meta-                                                          | 20 | 1967 | 544-545 |
| fisica di partecipazione sec. S. Tommaso, 3 ed. (Torino 1963)                                                                                                       | 18 | 1965 | 503-504 |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a C. Fabro, Materialismo dia-<br>lettico e materialismo storico, 5 ed. (Brescia 1964)                                                      |    |      | 500-503 |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a D. Dubarle, La civiltà e l'ato-                                                                                                          |    |      |         |
| mo (Brescia 1964) ZAPPONE D.G., O.P., rec. a E. Bettoni, Duns Scoto filo-                                                                                           |    | 1965 | 110-112 |
| sofo (Milano 1966)<br>ZAPPONE D.G., O.P., rec. a E. Bréhier, Gli orientamenti                                                                                       | 19 | 1966 | 515-517 |
| attuali della filosofia (Napoli 1965)                                                                                                                               | 20 | 1967 | 419-420 |

| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a É. Gilson, Elementi di filoso-                                                       | 20  |       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|
|                                                                                                                 | 20  |       |                    |
| fia cristiana (Brescia 1964)                                                                                    |     | 1967  | 125-126            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a É. Gilson, Lo spirito della                                                          | 10  | 1045  | 108-110            |
| filosofia medievale (Brescia 1964) ZAPPONE D.G., O.P., rec. a F. van Steenberghen, Histoi-                      | 10  | 170)  | 100-110            |
| re de la philosophie (Louvain - Paris 1964)                                                                     | 18  | 1965  | 368-371            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a J.H. Nicolas, Dieu connu                                                             | •   | 40/7  | 100 103            |
| comme inconnu (Paris 1966)                                                                                      | 20  | 1967  | 422-423            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a J. Maritain, Amore e amicizia (Brescia 1964)                                         | 19  | 1966  | 120-121            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a J. Maritain, Il mistero di Israe-                                                    |     |       |                    |
| le e altri saggi (Brescia 1964)                                                                                 | 19  | 1966  | 122-123            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a J. Maritain, Il pensiero di S. Paolo (Torino 1964)                                   | 19  | 1966  | 123-124            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a J. Maritain, Tre riformatori                                                         | - 1 | -, -, |                    |
| (Brescia 1964)                                                                                                  | 19  | 1966  | 121                |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a M.D. Chenu, Per una teolo-                                                           | 20  | 1967  | 129-130            |
| gia del lavoro (Torino 1964)<br>ZAPPONE D.G., O.P., rec. a M.D. Chenu, Teologia della                           | 20  | 1707  | 127-170            |
| materia (Torino 1966)                                                                                           | 20  | 1967  | 129-130            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a P. Da Prati, Giovanni Domi-                                                          | 20  | 1967  | 127-129            |
| nici e l'Umanesimo (Napoli 1965)<br>ZAPPONE D.G., O.P., rec. a P. Da Prati, Linguaggio e                        | 20  | 1707  | 127-129            |
| pensiero di Giovanni Dominici (Napoli 1965)                                                                     | 20  | 1967  | 127-129            |
| ZAPPONE (D.) G., O.P., rec. a P. Mazzarella, Metafisica e                                                       |     |       |                    |
| gnoseologia nel pensiero di Teodorico di Vriberg<br>(Napoli 1967)                                               | 21  | 1968  | 535-536            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a R. Bultot, La doctrine du                                                            |     | 1,00  |                    |
| mépris du monde, IV (Louvain - Paris 1964)                                                                      | 18  | 1965  | 242-246            |
| ZAPPONE (D.) G., O.P., rec. a R. Jannarone O.P. (a c.),<br>Tutti i doc. del Concilio Vat. Secondo (Napoli 1966) | 19  | 1966  | 377-378            |
| ZAPPONE (D.) G., O.P., rec. a R. Jolivet, Corso di filoso-                                                      | 17  | 1700  | 711710             |
| fia (Roma 1966)                                                                                                 | 21  | 1968  | 534-535            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a R. Mondolfo, Momenti del                                                             | 20  | 1967  | 126-127            |
| pensiero greco e cristiano (Napoli 1964)<br>ZAPPONE D.G., O.P., rec. a S.N. Timasheff, La sociologia            | 20  | 1707  | 120-127            |
| di Luigi Sturzo (Napoli 1966)                                                                                   | 19  | 1966  | 519-521            |
| ZAPPONE D.G., O.P., rec. a S. Vanni Rovighi, L'antropo-                                                         | 10  | 10//  | 257 250            |
| logia filosofica di S.T. d'Aq. (Milano 1965)<br>ZAPPONE D.G., O.P., Un dibattito sul pluralismo culturale       |     | 1966  | 257-258<br>5-10    |
| ZAPPONE G., Considerazioni sul progetto sociale di Tom-                                                         |     |       |                    |
| maso d'Aquino                                                                                                   |     |       | 379-414            |
| ZAPPONE G., Criticità, scienza e dialogo                                                                        |     |       | 217-223<br>167-170 |
| ZAPPONE G., Heidegger e la sua intuizione di fondo<br>ZECCHIN A., O.F.M., rec. a F. von Gagern, L'epoca della   |     | 1707  | 10/-1/0            |
| maturazione sessuale (Torino 1966)                                                                              | 21  | 1968  | 538-539            |
| ZECCHIN A., O.F.M., rec. a G. Cruchon, Introd. alla psi-                                                        | 21  | 10/0  | 537-538            |
| codinamica (Brescia 1965)                                                                                       | 21  | 1708  | 771-770            |

| ZECCHIN A., O.F.M., rec. a I. Lepp, Psicanalisi dell'atei-    |    |      |         |
|---------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| smo moderno (Torino 1966)                                     | 21 | 1968 | 539-540 |
| ZECCHIN A., O.F.M., rec. a X. van Hornstein e A.Faller,       |    |      |         |
| Comp. di sessuologia (Torino 1964)                            | 20 | 1967 | 276-278 |
| ZEN G., Problematicità dell'esperienza e significazioni       |    |      |         |
| contestuali. Esperienza ed esperienza-di-fede                 |    |      | 435-442 |
| ZEN G., rec. a A. Negri, Giovanni Gentile (Genova 1992)       | 45 | 1992 | 335-339 |
| ZEN G., rec. a A. Stella, Per una concezione filosofica       |    |      |         |
| dello «psichico» (Roma 1992)                                  | 45 | 1992 | 453-457 |
| ZEN G., rec. a AA. VV., La mistica. Fenomenologia e           |    |      |         |
| riflessione teologica, 2 vv. (Roma 1984)                      | 39 | 1986 | 244-246 |
| ZEN G., rec. a AA.VV., Etica oggi: comportamenti collet-      |    |      |         |
| tivi e modelli culturali (Padova 1989)                        | 43 | 1990 | 208-210 |
| ZEN G., rec. a AA.VV., Verità, Chiesa e missione (Pado-       |    |      |         |
| va 1989)                                                      | 43 | 1990 | 107-108 |
| ZEN G., rec. a E. Berti, Il bene (Brescia 1983)               | 40 | 1987 | 220-224 |
| ZEN G., rec. a G.C. Penati, Decisione ed origine. Sulla       |    |      |         |
| verità della libertà (Brescia 1983)                           | 39 | 1986 | 235-236 |
| ZEN G., rec. a G. Colombo (a c.), L'evidenza e la fede        |    |      |         |
| (Milano 1988)                                                 | 43 | 1990 | 212-214 |
| ZEN G., rec. a Gentile - Maturi, Carteggio (1899-1917), a     |    |      |         |
| c. di A. Schinaia (Firenze 1987)                              | 43 | 1990 | 93-94   |
| ZEN G., rec. a Hegel, Introduzione alla storia della filoso-  |    |      |         |
| fia (Bari 1991)                                               | 45 | 1992 | 331-333 |
| ZEN G., rec. a K. Wojtyla, I fondamenti dell'ordine etico     |    |      |         |
| (Bologna 1980)                                                | 39 | 1986 | 124-125 |
| ZEN G., rec. a M.A. Raschini, La dialettica dell'integra-     |    |      |         |
| lità. Studi sul pensiero di M.F. Sciacca (Genova              |    |      |         |
| 1985)                                                         | 38 | 1985 | 360-361 |
| ZEN G., rec. a M.Heidegger, La svolta (Genova 1990)           | 45 | 1992 | 327-331 |
| ZEN G., rec. a P.P. Ottonello, L'uomo «equivoco» (Ge-         |    |      |         |
| nova 1991)                                                    | 45 | 1992 | 333-335 |
| ZEN G., rec. a P.Scoppola, La «nuova cristianità» perdu-      |    |      |         |
| ta (Roma 1985)                                                | 39 | 1986 | 365-368 |
| ZERVOS G., La Chiesa Ortodossa e l'ecumenismo                 |    |      | 105-111 |
| Zizi P., A proposito di essere e libertà in Heidegger         | 44 | 1991 | 85-89   |
| Zizi P., rec. a A. Kojeve, La dialettica e l'idea della morte |    |      |         |
| in Hegel (Torino 1982)                                        | 38 | 1985 | 245-246 |
| Zizi P., rec. a Antifonte, La verità, a c. di I.Labriola (Pa- |    |      |         |
| lermo 1988)                                                   | 42 | 1989 | 110     |
| Zizi P., rec. a B. Russell, La visione scientifica del mondo  |    |      |         |
| (Milano 1984)                                                 | 38 | 1985 | 370-371 |
| Zizi P., rec. a E. Severino, Il parricidio mancato (Adel-     |    |      |         |
| phi Edizioni 1985)                                            | 40 | 1987 | 124-125 |
| Zizi P., rec. a E.Severino, Studi di filosofia della prassi   |    |      |         |
| (Milano 1984)                                                 | 39 | 1986 | 481-482 |
| Zizi P., rec. a E. Voegelin, Ordine e storia. La filosofia    |    |      |         |
| politica di Platone (Bologna 1986)                            | 40 | 1987 | 472-474 |
|                                                               |    |      |         |

| Zizi P., rec. a Filone di Alessandria, La migrazione verso l'Eterno (Milano 1988)  Zizi P., rec. a G. Zingari, Heidegger. I sentieri dell'essere (Roma 1983)  Zizi P., rec. a K. Jaspers, Piccola scuola del pensiero scientifico (Edizioni di Comunità 1984)  Zizi P., rec. a K. Loewith, Storia e fede (Bari 1985)  Zizi P., rec. a K.R. Popper, Poscritto alla Logica della scoperta scientifica, II (Milano 1984)  Zizi P., rec. a M. Heidegger, L'abbandono (Ed. II Melangolo 1983)  Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984)  Zizi P., rec. a Platone, Teeteto, a c. di A.Guzzo (Milano |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Roma 1983)  Zizi P., rec. a K. Jaspers, Piccola scuola del pensiero scientifico (Edizioni di Comunità 1984)  Zizi P., rec. a K. Loewith, Storia e fede (Bari 1985)  Zizi P., rec. a K.R. Popper, Poscritto alla Logica della scoperta scientifica, II (Milano 1984)  Zizi P., rec. a M. Heidegger, L'abbandono (Ed. II Melangolo 1983)  Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984)  37 1984 242-243  38 1985 239  39 1986 243-244  38 1985 116-117  38 1985 499-500                                                                                                                            |
| Zizi P., rec. a K. Jaspers, Piccola scuola del pensiero scientifico (Edizioni di Comunità 1984)  Zizi P., rec. a K. Loewith, Storia e fede (Bari 1985)  Zizi P., rec. a K.R. Popper, Poscritto alla Logica della scoperta scientifica, II (Milano 1984)  Zizi P., rec. a M. Heidegger, L'abbandono (Ed. II Melangolo 1983)  Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984)  38 1985 239  39 1986 243-244  38 1985 116-117  38 1985 499-500                                                                                                                                                          |
| tifico (Edizioni di Comunità 1984)  Zizi P., rec. a K. Loewith, Storia e fede (Bari 1985)  Zizi P., rec. a K.R. Popper, Poscritto alla Logica della scoperta scientifica, II (Milano 1984)  Zizi P., rec. a M. Heidegger, L'abbandono (Ed. II Melangolo 1983)  Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984)  38 1985 239  39 1986 243-244  38 1985 116-117  38 1985 499-500                                                                                                                                                                                                                       |
| Zizi P., rec. a K. Loewith, Storia e fede (Bari 1985)  Zizi P., rec. a K.R. Popper, Poscritto alla Logica della scoperta scientifica, II (Milano 1984)  Zizi P., rec. a M. Heidegger, L'abbandono (Ed. II Melangolo 1983)  Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984)  39 1986 243-244  38 1985 116-117  38 1985 499-500                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zizi P., rec. a K.R. Popper, Poscritto alla Logica della scoperta scientifica, II (Milano 1984) Zizi P., rec. a M. Heidegger, L'abbandono (Ed. II Melangolo 1983) Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984)  38 1985 116-117 38 1985 499-500 37 1984 469-470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| scoperta scientifica, II (Milano 1984)  Zizi P., rec. a M. Heidegger, L'abbandono (Ed. II Melangolo 1983)  Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984)  38 1985 116-117  38 1985 499-500  37 1984 469-470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zizi P., rec. a M. Heidegger, L'abbandono (Ed. Il Melangolo 1983)  Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984)  38 1985 499-500  37 1984 469-470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| langolo 1983) 38 1985 499-500  Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984) 37 1984 469-470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zizi P., rec. a P. Emanuele, Il laboratorio di Heidegger (Roma 1984)  37 1984 469-470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Roma 1984) 37 1984 469-470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Rollia 1704)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 100/ 407 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1985)  Zizi P., rec. a R. Bubner, Azione, linguaggio e ragione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Bologna 1985) 41 1988 234-235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zizi P., rec. a Ugo di S.Vittore, Didascalicon, a c. di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V.Liccaro (Milano 1987) 41 1988 339-340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZOVATTO P., Dialogo tra i Seminari e le Università statali 21 1968 264-269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZOVATTO P., Due recenti studi sull'ateismo 21 1968 401-405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZOVATTO P., Il cattolicesimo italiano secondo Gramsci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Le conclusioni di un libro recente) 29 19/6 189-205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZOVATTO P., Segnalazioni bibliografiche 45 1992 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZOVATTO P., Segnalazioni bibliografiche 47 1994 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# FILOSOFIA e TEOLOGIA

Rivista quadrimestrale

Edizioni Scientifiche Italiane - Via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli

Anno XI

1997

Fascicoli 2-3

#### MISTICA RELIGIONE PENSIERO

PIETRO DE VITIIS, Mistica religione pensiero.

Questioni - ANICETO MOLINARO, Pensiero e mistica / PIETRO DE VITIIS, Mistica e fenomenologia della religione.

Figure – ENRICO DAL COVOLO, Conoscenza e contemplazione di Dio. Ignazio di Antiochia, Clemente e Origene / MARCO VANNINI, La mistica di Eckhart / EMILIO BACCARINI, Il Chassidismo come mistica del quotidiano / BARTOLOMEO PIRONE, Unicità di Dio e unità dell'esperienza mistica nell'Islàm / MICHAEL FUSS, Il Buddismo. La mistica del nirvâna.

Testi - Gerhard Tersteegen, Breve resoconto sulla mistica (a cura di Sergio Rostagno).

Attualità – NYNFA BOSCO-ANGELA MICHELIS, Filosofia e teologia di fronte ai problemi di genere / MARIA CRISTINA BARTOLOMEI, Postilla. Il paradigma del genere: una chiave ermeneutica o un intreccio ermeneutico?

Emergenze e conflitti dell'etica – Silvia Vegetti Finzi, Le tecnologie procreative tra verità e felicità.

Discussioni – Fausto Pellecchia, Interpretazioni heideggeriane / Adriano Fabris, Recenti studi su Levinas in Italia.

Recensioni - Schede

#### **CREDERE**

ARMIDO RIZZI, Credere.

Questioni – GIOVANNI FERRETTI, Per una filosofia del «credere cristiano» / SERGIO ROSTAGNO, Fides. Da un punto di vista teologico / MARIO RUGGENINI, La verità dell'esistenza-la filosofia-la fede / FILIPPO COSTA, Fede vs credenza / GIUSEPPE ZARONE, Itinerarium in fidem. Pascal-Agostino-Kierkegaard.

Discussioni – Gian Luigi Brena S.J., Flavio Cuniberto, Marco Da Ponte, Bruno Di Porto, Daniele Goldoni, Giuseppe Nicolaci, Maurizio Pagano, Leonardo Samonà, Interventi su "Credere".

Testi - JEAN NABERT, L'incontro dell'Assoluto: la testimonianza (a cura di Carla Canullo).

Emergenze e conflitti dell'etica - UGO PERONE, Etica ed amministrazione della cultura.

Recensioni - Schede - Dai Sommari delle riviste - Libri ricevuti

# INDICE TEMATICO

#### Abelardo

| CROCCO A., La metodologia filosofica di Abelardo<br>PISCIONE E., Linee per un'interpretazione filosofica del-                            | 24  | 1971  | 257-269 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| l'epistolario di Eloisa e Abelardo                                                                                                       | 40  | 1987  | 191-196 |
| Agostino (s.)                                                                                                                            |     |       |         |
| Balido G., Dualismo o unità dell'uomo? Nota sull'antro-<br>pologia agostiniana<br>Bertacchini R.A.M., Scienza e sapienza in S. Agostino. | 44  | 1991  | 77-79   |
| Rilettura dell'Ipponense in chiave pitagorica                                                                                            | 49  | 1996  | 299-320 |
| CALEO M., Sant'Agostino e Hegel a confronto                                                                                              | 44  | 1991  | 57-76   |
| CATALDO G.B., O.P., Semantica e intersoggettività della                                                                                  |     |       |         |
| parola in S. Agostino                                                                                                                    |     |       | 170-184 |
| CENACCHI G., Problemi linguistici in S. Agostino                                                                                         | , , | -, -, | 279-318 |
| CROCCO A., La metodologia filosofica di S. Agostino                                                                                      | 26  | 1973  | 5-26    |
| DE FALCO E., La risposta di S.Agostino alle critiche con-                                                                                | 47  | 1994  | 477-482 |
| tro il cristianesimo<br>DE SIMONE L., S. Agostino e l'agostinismo medievale                                                              | 8   | 1955  |         |
| Franchi A., Da una «difficillima quaestio» del «De civi-                                                                                 |     |       |         |
| tate Dei» alle metamorfosi del pensiero utopico e della                                                                                  |     |       |         |
| filosofia della storia                                                                                                                   | 36  | 1983  | 66-76   |
| Lercaro G., S. Agostino pastore d'anime                                                                                                  | 8   | 1955  | 543-551 |
| MENGARELLI A., La libertà nelle opere antipelagiane di S.                                                                                |     |       |         |
| Agostino                                                                                                                                 |     |       | 73-81   |
| MONDIN B., Il pensiero ecclesiologico di Sant'Agostino                                                                                   |     |       | 369-391 |
| Prete B., O.P., I principi esegetici di S. Agostino                                                                                      | 8   |       | 552-594 |
| Redazione (La), A ricordo di due centenari                                                                                               | 8   | 1955  | 541-542 |
| SOLERI G., S. Agostino, S. Tommaso e il soprannaturale                                                                                   | _   | 1040  | 4/ /0   |
| cattolico                                                                                                                                | 2   | 1949  | 46-60   |
| Todisco O., Tragedia e cristianesimo. Agostino e il platonismo spezzato                                                                  | 49  | 1996  | 373-396 |

### Alberto Magno (s.)

| CAPARELLO A., Lettura terminologica di un testo alberti-<br>no. Frammenti greci<br>Franchi A., Alberto Magno e le origini della nozione di<br>causalità efficiente. La teoria delle cinque cause nei<br>«quidam» del V «Metaphysicorum»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                      | 65-84<br>178-185                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Franchi A., Appunti di ricerca sull'opera di Alberto Magno. Struttura letteraria e tecnica espositiva delle opere naturali  Kane W.H., O.P., La causa finale della scienza. Il metodo scientifico nella biologia secondo Alb. Magno Mascarucci P., O.P., L'onniscienza del Cristo in S. Alberto Magno. Studio comparativo (I)  Mascarucci P., O.P., L'onniscienza del Cristo in S. Alberto Magno. Studio comparativo (II)  Steenberghen (Van) F., La filosofia di Alberto Magno Walz A., O.P., L'opera scientifica di Alberto Magno secondo le indagini recenti | 11<br>3<br>3              | 1958<br>1950<br>1950<br>1965         | 299-306<br>376-389<br>251-265<br>420-440<br>381-393<br>442-457 |
| Amore, amicizia, carità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                      |                                                                |
| CAMPANINI G., L'amore coniugale come esperienza giuridica (I) CAMPANINI G., L'amore coniugale come esperienza giuri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18                        | 1965                                 | 321-337                                                        |
| dica (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                        | 1965                                 | 444-457                                                        |
| DEL SERRA M., La Maddalena: Eros e Agape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                      | 333-337                                                        |
| FERRARI V., O.P., L'amore nella vita umana secondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70                        | 1/0/                                 | 777-771                                                        |
| l'Aquinate (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                         | 1953                                 | 63-71                                                          |
| FERRARI V., O.P., L'amore nella vita umana secondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | -///                                 | 0) / 1                                                         |
| l'Aquinate (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                         | 1953                                 | 197-206                                                        |
| FERRARI V., O.P., L'amore nella vita umana secondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                      | 17. 200                                                        |
| l'Aquinate (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                         | 1953                                 | 408-424                                                        |
| GIARDINI F., O.P., L'essenza dell'amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                      | 35-56                                                          |
| GOFFI T., Carità ed ordine morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                      | 303-311                                                        |
| KUNICIC J., O.P., L'amore coniugale come perfezionamen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                      |                                                                |
| to della persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                        | 1967                                 | 30-46                                                          |
| PEROTTO A.M., O.P., Amore e amicizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                        |                                      |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                      | 339-342                                                        |
| PISCIONE E., Il primato dell'amicizia nella filosofia antica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                         | 1953                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                         | 1953                                 | 339-342                                                        |
| PISCIONE E., Il primato dell'amicizia nella filosofia antica<br>PIZZORNI R. (M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>37                   | 1953<br>1984                         | 339-342                                                        |
| PISCIONE E., Il primato dell'amicizia nella filosofia antica<br>PIZZORNI R. (M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (I)<br>PIZZORNI R.(M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6<br>37<br>45             | 1953<br>1984<br>1992                 | 339-342<br>377-395<br>233-278                                  |
| PISCIONE E., Il primato dell'amicizia nella filosofia antica<br>PIZZORNI R. (M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (I)<br>PIZZORNI R.(M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6<br>37<br>45             | 1953<br>1984<br>1992                 | 339-342<br>377-395                                             |
| PISCIONE E., Il primato dell'amicizia nella filosofia antica<br>PIZZORNI R. (M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (I)<br>PIZZORNI R.(M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (II)<br>PIZZORNI R.M., O.P., Giustizia e carità nella dottrina dei                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6<br>37<br>45<br>46       | 1953<br>1984<br>1992<br>1993         | 339-342<br>377-395<br>233-278<br>121-179                       |
| PISCIONE E., Il primato dell'amicizia nella filosofia antica<br>PIZZORNI R. (M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (I)<br>PIZZORNI R.(M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (II)<br>PIZZORNI R.M., O.P., Giustizia e carità nella dottrina dei<br>Padri (I)                                                                                                                                                                                                                                                       | 6<br>37<br>45<br>46       | 1953<br>1984<br>1992<br>1993         | 339-342<br>377-395<br>233-278                                  |
| PISCIONE E., Il primato dell'amicizia nella filosofia antica<br>PIZZORNI R. (M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (I)<br>PIZZORNI R.(M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero<br>greco-romano (II)<br>PIZZORNI R.M., O.P., Giustizia e carità nella dottrina dei                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6<br>37<br>45<br>46<br>46 | 1953<br>1984<br>1992<br>1993<br>1993 | 339-342<br>377-395<br>233-278<br>121-179                       |

| Angelico (Beato)                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CENTI T.S., O.P., La teologia di S. Tommaso nell'arte del<br>Beato Angelico<br>CIAPPI L.M., O.P., Armonia di arte e di vita nel Beato<br>Angelico<br>PETRUZZELLIS N., La filosofia e l'arte sacra. Il Beato Angelico          | 8 1955 143-157<br>10 1957 161-176<br>37 1984 129-135  |
| Anima                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| CENTI T.S., O.P., Vicende di una prova definitiva della spiritualità dell'anima VERARDO R.M., O.P., Il problema dell'immortalità (I) ZANI L., Annotazioni sul tema «spiritualità e immortalità dell'anima»                    | 1 1948 186-204<br>2 1949 283-309<br>16 1963 166-171   |
| Anselmo d'Aosta (s.)                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| ORAZZO A., S.J., Il simbolo al servizio di un'ontologia<br>della libertà nel 'De Veritate' di S. Anselmo                                                                                                                      | 46 1993 287-311                                       |
| Antropologia <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| ALES BELLO A., L'uomo e Dio nella fenomenologia di<br>Husserl<br>BALDASSARRE M., Il rapporto tra l'uomo e il suo ambien-                                                                                                      | 22 1969 556-559                                       |
| te. Note in margine all'ultima settimana di Spoleto (30 marzo - 5 aprile 1989)  BOCCANEGRA A., O.P., Ciò che oggi è vivo nella concezio-                                                                                      | 43 1990 67-70                                         |
| ne tomistica dell'uomo (conclusioni redatte da A.                                                                                                                                                                             | 22 1969 583-590                                       |
| BOCCANEGRA A., O.P., L'uomo in quanto persona centro                                                                                                                                                                          | 22 1969 410-513                                       |
| BOCCANEGRA A., O.P., La prova radicale dell'esist. di Dio<br>e i suoi rapporti con l'antropologia<br>BOGLIOLO L., Risposte (agli interventi sulla sua relazione)<br>BOGLIOLO L., Ristrutturazione antropocentrica della filo- | 22 1969 530-552<br>22 1969 296-299<br>22 1969 283-295 |
| sofia CALÀ-ULLOA G., O.P., L'«uomo» in un recente discorso di Pio XII e nel pensiero di S. Tommaso CARDOLETTI P., S.J., Per una determinazione della natura                                                                   | 6 1953 361-383                                        |
| antropologica dell'ontologia                                                                                                                                                                                                  | 22 1969 553-555                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Persona, Tommaso d'Aquino (s.)

| CATALDO G.B., O.P., Tempo e storicità dell'uomo al ter-     |     |      |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| zo convegno dei docenti di filosofia                        | 24  | 1971 | 84-95     |
| CATURELLI A., Chi è l'uomo?                                 |     |      | 394-405   |
| CAVADI A., La domanda sull'uomo, oggi                       |     |      | 385-398   |
| CAVADI A., Umanesimo cristiano e umanesimi contempo-        |     | 2,00 | , , , , , |
| ranei. Note in margine al IX congresso nazionale ADIF       | 37  | 1984 | 63-78     |
|                                                             |     | 1977 |           |
| D'AMORE B., L'antropologia filosofica                       | 70  | 17// | J-2J      |
| D'AMORE B., O.P., «I problemi dell'uomo nel mondo           | 12  | 1060 | 263-271   |
| contemporaneo» alla sett. di studio di Cosenza              | 1)  | 1700 | 20)-2/1   |
| D'AMORE B., O.P., «I valori dell'uomo nel mondo con-        | 12  | 1050 | 170 100   |
| temporaneo» tema della sett. di studio di Napoli            | 12  | 17)7 | 478-488   |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'uomo nel mondo con-       | 1.1 | 1050 | 442 447   |
| temporaneo (una settim. scientfilos. a Pescara)             | 11  | 1908 | 442-447   |
| D'AMORE B., O.P., La settimana filosofica di Genova su      | 10  | 1050 | 100 111   |
| «I valori dell'uomo nel mondo contemporaneo»                | 12  | 1959 | 102-111   |
| D'AMORE B., O.P., La settimana scientifico-filosofica sul   |     |      |           |
| tema «I valori dell'uomo» a Salerno                         | 12  | 1959 | 489-495   |
| D'AMORE B., O.P., La solitudine dell'uomo nel nostro        |     |      |           |
| tempo (Premessa)                                            |     | 1962 |           |
| D'AMORE B., O.P., Le scienze dell'uomo e la morale          |     |      | 567-579   |
| DE FINANCE J., S.J., Filosofia e antropologia               |     |      | 525-529   |
| Fabro C., L'uomo e Dio                                      |     |      | 300-319   |
| FABRO C., Risposta (alla comunicazione di L. Salerno)       |     |      | 522-524   |
| FABRO C., Risposte (agli interventi sulla sua relazione)    | 22  | 1969 | 320-330   |
| Franchi A., Tra malinconia e riso. La crisi dell'uomo       |     |      |           |
| contemporaneo                                               | 46  | 1993 | 263-286   |
| Franchi A., Tra narcisismo e regressione: la crisi dell'uo- |     |      |           |
| mo contemporaneo                                            | 46  | 1993 | 31-52     |
| Franchi A., Tra sogno e realtà. La crisi dell'uomo con-     |     |      |           |
| temporaneo                                                  | 49  | 1996 | 3-26      |
| GARRONE G., La visione dell'uomo nel Concilio Vaticano II   | 22  | 1969 | 591-600   |
| IAMMARRONE G., Proposte per il rinnovamento dell'antro-     |     |      |           |
| pologia teologica                                           | 32  | 1979 | 257-313   |
| KAMINSKI S., La filosofia dell'uomo e le altre discipline   |     |      |           |
| filosofiche                                                 | 25  | 1972 | 350-353   |
| LOBATO A., O.P., Le tre dimensioni dell'uomo. L'uomo        |     |      |           |
| come essere individuale, sociale, storico                   | 34  | 1981 | 87-149    |
| LOBATO A.L., O.P., La metafisica dell'uomo nella filoso-    |     |      |           |
| fia contemporanea                                           | 22  | 1969 | 356-406   |
| LOBATO A.L., O.P., Risposta (all'intervento di M. Sam-      |     |      |           |
| mut sulla sua relazione)                                    | 22  | 1969 | 409       |
| Mancini I., Il problema filosofico dell'antropologia (XXXI  |     |      |           |
| convegno di Gallarate)                                      | 30  | 1977 | 47-49     |
| MARCHESAN M., L'uomo nel tempo e nello spazio dal           | -   | -/   | ,         |
| punto di vista psicologico                                  | 20  | 1967 | 223-234   |
| Marra B., S.J., Considerazioni sull'«incorporazione» come   |     | 2701 |           |
| superamento del dualismo uomo-donna                         | 40  | 1987 | 305-315   |
| Mc Nicholl A., O.P., L'uomo e la storia                     |     |      | 331-352   |
| ,                                                           |     | 2,0, |           |

| Mc Nicholl A., O.P., Risposta (all'intervento di M. Sam-                                                  |    |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|
| mut sulla rel. di A.L. Lobato)                                                                            | 22 | 1969   | 408-409  |
| Mc Nicholl A., O.P., Risposte (agli interventi sulla sua                                                  | 22 | 10/0   | 252 255  |
| relazione)                                                                                                | 22 | 1707   | 352-355  |
| MELCHIORRE V., Il problema filosofico dell'antropologia                                                   | 30 | 1977   | 45-47    |
| (XXXI convegno di Gallarate) METZ J.B., S.J., Disputa sull'avvenire dell'uomo (Una ri-                    | 70 | 1711   | 12 11    |
| sposta a Roger Garaudy)                                                                                   | 20 | 1967   | 141-154  |
| MOLINARIO F., La dimensione antropologica della teolo-                                                    |    |        |          |
| gia al IV congresso dei teologi italiani                                                                  | 24 | 1971   | 175-191  |
| MONDIN B., Autocoscienza concomitante e riflessa nei                                                      |    |        |          |
| fenomenologi contemporanei e in San Tommaso                                                               | 00 | 10/0   | E(0 E(/  |
| d'Aquino                                                                                                  | 22 | 1969   | 560-566  |
| MONDIN B., L'antropologia teologica. Definizione, obiet-                                                  | 45 | 1992   | 113-135  |
| tivi, punto di partenza, metodo, divisione                                                                |    |        | 228-230  |
| MONORCHIO A., Cultura e rivalutazione dell'uomo<br>Pavese R., Modo e limiti della somiglianza tra umano e | ,, | 1700   | 220 270  |
| divino                                                                                                    | 16 | 1963   | 538-552  |
| Pozzo G.M., Il naturalismo e la mortificazione dell'uo-                                                   |    |        |          |
| mo                                                                                                        | 27 | 1974   | 155-158  |
| REDAZIONE (La), Presentazione (degli Atti del II conve-                                                   |    | 10/0   | 0/7      |
| gno dell'ADIF)                                                                                            | 22 | 1969   | 26/      |
| RIGOBELLO A., Il problema filosofico dell'antropologia                                                    | 20 | 1077   | 43-45    |
| (XXXI convegno di Gallarate)                                                                              | 30 | 17//   | 47-47    |
| SALERNO L. O.P., Il dialogo (conclusioni di un gruppo di                                                  | 22 | 1969   | 580-582  |
| studio)                                                                                                   |    |        | 514-522  |
| SALERNO L., (O.P.), L'uomo e l'essere<br>SCIACCA M.F., Problematicità dei valori e dell'uomo              | 13 |        | 235-345  |
| SECLÌ G., Per un'analisi storico-filosofica del rapporto                                                  |    |        |          |
| nomo-automa                                                                                               |    |        | 86-91    |
| TONINI V Il problema umano nell'automazione                                                               | 18 | 1965   | 95-99    |
| ZAPPONE D.G., O.P., L'uomo centro d'unità della filo-                                                     | 22 | 1060   | 269-282  |
| sofia                                                                                                     | 22 | 1707   | 207-202  |
|                                                                                                           |    |        |          |
| A. C. T. Charattana                                                                                       |    |        |          |
| Aristotele, aristotelismo                                                                                 |    |        |          |
| CALEO M., Cosa è pensare. Saggio sulle «Categorie» di                                                     |    |        |          |
| A ristotele                                                                                               | 42 | 1989   | 435-452  |
| CARARLIO A Questioni esegetiche e problemi di con-                                                        |    |        |          |
| fronto nel I libro dell'«Expositio» al «De anima» di                                                      |    |        |          |
| Aristotele: Temistio, Sigieri di Brabante, Tommaso                                                        | 3/ | 1 1981 | 160-174  |
| d'Aquino                                                                                                  | )- | 170    | 100 17 1 |
| COMPOSTA D., Studi aristotelici. Il tema del libro XII della                                              | 10 | 195    | 7 71-90  |
| Metafisica DEL RE G., La crisi dei fondamenti della scienza. Un                                           |    |        |          |
|                                                                                                           |    |        | 1 51-55  |
| Mauri Alvarez M., L'«akrasìa» nell'Etica Nicomachea                                                       | 4  | 6 199  | 3 71-78  |
| IVIAUNI ALVANEZ IVI., D                                                                                   |    |        |          |

| PESSION P.M., O.P., Alle origini dell'aristotelismo lati-                                                                    |     | 1010 | 27/20/  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| no (I) PESSION P.M., O.P., Alle origini dell'aristotelismo latino                                                            | 1   | 1948 | 374-386 |
| $(\mathrm{II})$                                                                                                              | 2   |      | 61-78   |
| Soleri G., Orizzonte della metafisica aristotelica (I)                                                                       |     |      | 29-60   |
| SOLERI G., Orizzonte della metafisica aristotelica (II)                                                                      | 11  | 1958 | 135-166 |
| Arte, estetica                                                                                                               |     |      |         |
| Arte, estetica                                                                                                               |     |      |         |
| Bertuzzi G., O.P., L'estetica e l'arte in S. Tommaso Costantini C., L'arte sacra nel pensiero del P.M. Cordo-                | 39  | 1986 | 106-117 |
| vani                                                                                                                         | 8   | 1955 | 261-265 |
| D'AMORE B., O.P., «I fondamenti dell'estetica» al convegno di Gallarate                                                      | 4   | 1951 | 488-518 |
| D'AMORE B., O.P., «L'educazione estetica» al V° convegno di Scholè                                                           | 11  | 1958 | 329-336 |
| DE GIORGIS E., Pittura e teologia. A proposito di un sag-                                                                    | 3.2 | 1985 | 331-335 |
| gio recente Franchi A., Osservazioni sul bello naturale e sul bello                                                          | 76  | 1707 | JJ1-JJJ |
| artistico in filosofia                                                                                                       |     |      | 25-46   |
| LUCANO A., Arte e morale<br>Marino E., Estetica dell'arte ed estetica della fede. Pre-                                       | 14  | 1961 | 190-194 |
| messe alla critica d'arte come iconoteologia                                                                                 | 49  | 1996 | 27-64   |
| MARINO E., O.P., Critica d'arte ed iconoteologia<br>MARINO E., O.P., Culto-arte-storia nella problematica                    | 39  | 1986 | 257-273 |
| dell'Umanesimo e della Riforma                                                                                               | 33  | 1980 | 5-55    |
| Passeri Pignoni V., Estetica freudiana                                                                                       | 6   |      | 456-469 |
| PASSERI PIGNONI V., Psicologia ed estetica                                                                                   | 10  | 1957 | 226-245 |
| PASSERI PIGNONI V., Solitudine e comunicazione nell'arte                                                                     | 15  | 10/2 | 63-85   |
| contemporanea PETRUZZELLIS N., Il valore dell'arte e il valore nell'arte                                                     |     | 1962 | 108-115 |
| SCILIRONI C., Per una storia dell'estetica nel Settecento.                                                                   |     | 1700 | 100 117 |
| Le idee divulgate dal periodico «Il Caffè»                                                                                   |     |      | 195-201 |
| VECCHI G., Prassismo estetico ed opera d'arte                                                                                |     |      | 265-274 |
| VECCHI G., Vico ed Hegel nell'estetica contemporanea<br>ZANI L., Una ricerca ai confini fra l'etica e l'estetica (le         | 32  | 19/9 | 168-180 |
| osservazioni sul sentimento del bello e del sublime)                                                                         | 9   | 1956 | 191-205 |
|                                                                                                                              |     |      |         |
| Attualismo                                                                                                                   |     |      |         |
| LA SCALA F., Cristianesimo, marxismo e attualismo                                                                            | 31  | 1978 | 485-488 |
| RICCIO S., Etica e diritto penale nella filosofia attualistica<br>VOLPATI F.M., Il possibile e l'ontologia pura. Riflessioni | 43  | 1990 | 411-425 |
| sull'attualismo                                                                                                              | 39  | 1986 | 225-231 |

| Autorità, | potere, | governo <sup>2</sup> |
|-----------|---------|----------------------|
|-----------|---------|----------------------|

| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|
| CANNAVALE D., Coscienza, legge, autorità (XXIV convegno di Gallarate)                                                                                                                                                                                                         | 23      | 1970   | 183-191                       |
| COTTA S., Coscienza, legge, autorità (XXIV convegno di Gallarate)                                                                                                                                                                                                             | 23      | 1970   | 191-195                       |
| D'AMORE B., O.P., «Autorità e libertà» al IV incontro internazionale di cultura europea D'AMORE B., O.P., Autorità e libertà                                                                                                                                                  |         |        | 429-450<br>321-341            |
| DELFGAAUW B., Coscienza, legge, autorità (XXIV conve-                                                                                                                                                                                                                         |         |        | 195-199                       |
| Fuchs J., Coscienza, legge, autorità (XXIV convegno di Gallarate)                                                                                                                                                                                                             | 23      | 1970   | 199-207                       |
| Kunicic G., O.P., La prudenza del governo e il problema<br>della tolleranza<br>Nicolosi S., Anatomia del potere. Dalla logica dell'avere                                                                                                                                      | 12      | 1959   | 123-146                       |
| alla logica dell'essere                                                                                                                                                                                                                                                       | 37      | 1984   | 257-283                       |
| Barth (K.)                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                               |
| PIZZUTI G.M., Bonhoeffer «interprete» di Barth RIVERSO E., L'esistenzialismo teologico di Karl Barth                                                                                                                                                                          | 38<br>9 |        | 427-453<br>370-382            |
| SCILIRONI C., Possibilità e fondamento della fede: K. Barth ed E. Severino (I)                                                                                                                                                                                                | 34      | 1981   | 339-353                       |
| SCILIRONI C., Possibilità e fondamento della fede: K. Barth ed E. Severino (II)                                                                                                                                                                                               | 34      | 1981   | 456-481                       |
| Bergson                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                               |
| D'AMORE B., O.P., La filosofia davanti al problema del-<br>l'esistenza di Dio nel «Les deux sources de la morale<br>et de la réligion» di Enrico Bergson<br>PIAZZA E., Il problema morale e religioso in H. Bergson<br>RUSSO M.T., Genealogia dello spiritualismo bergsoniano |         | 1961   | 248-263<br>459-478<br>317-324 |
| Bernardo (s.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                               |
| PISCIONE E., Bernardo di Chiarav. e T. d'Aq. di fronte al probl. dell'amore: due posiz. antitetiche o complementari?                                                                                                                                                          | 3       | 6 1983 | 405-414                       |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Politica, Stato.

| Bibbia, e | segesi |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                      |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CEUPPENS F., O.P., Rilievi ad una nota sul poligenismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                    | 1949                                                 | 107-109                                                           |
| D'AMORE B., O.P., A proposito di poligenismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                    |                                                      | 420-421                                                           |
| PRETE B., O.P., Aspetti recenti del problema sul primo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                      |                                                                   |
| peccato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                    | 1950                                                 | 273-286                                                           |
| PRETE B., O.P., Bibbia e teologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                    |                                                      | 277-289                                                           |
| PRETE B., O.P., Indagine esegetica e teologia sistematica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17                                   |                                                      | 68-89                                                             |
| PRETE B., O.P., La sintesi cristologica del prologo gio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/                                   | 1704                                                 | 00-07                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                    | 1951                                                 | 478-487                                                           |
| vanneo (Giov. I, 1-18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                    | 1//1                                                 | 7/0-70/                                                           |
| PRETE B., O.P., Lettera della Pontificia commissione per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                    | 10/19                                                | 253-259                                                           |
| gli studi biblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                    | 1740                                                 | 4))-4)7                                                           |
| PRETE B., O.P., Progresso e perfezione dell'uomo secon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                   | 1045                                                 | 125-134                                                           |
| do la Bibbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                    |                                                      | 384-386                                                           |
| PRETE B., P.Giacomo Vosté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                    | 1747                                                 | 704-700                                                           |
| RIVERSO E., Problematica del protestantesimo attuale: la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4                                  | 10/1                                                 | 17 (2                                                             |
| Bibbia (Bultmann, Barth, Cullmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                   | 1961                                                 | 47-62                                                             |
| SANSONI C., O.P., Prolegomeni per lo studio della crea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                   | 10//                                                 | 200 21/                                                           |
| zione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                                   | 1900                                                 | 309-316                                                           |
| SANSONI C., O.P., Tradizioni e senso storico nello studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17                                   | 10/4                                                 | 00.00                                                             |
| dell'Antico Testamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/                                   | 1904                                                 | 90-98                                                             |
| VACCARO A., Dio parla in modo oscuro? Spunti filosofici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                                   | 1007                                                 | 1/2 171                                                           |
| e teologici sulle oscurità della Bibbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70                                   | 1997                                                 | 163-171                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                      |                                                                   |
| Disasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                      |                                                                   |
| Bioetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                      |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                      |                                                                   |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                   | 1965                                                 | 91 92                                                             |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli<br>obblighi sociali e morali che ne derivano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                      | 91-92                                                             |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli<br>obblighi sociali e morali che ne derivano<br>MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46                                   | 1993                                                 | 87-89                                                             |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli<br>obblighi sociali e morali che ne derivano<br>MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura<br>PENDE N., Egoismo biologico e civiltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46                                   |                                                      |                                                                   |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli<br>obblighi sociali e morali che ne derivano<br>MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura<br>PENDE N., Egoismo biologico e civiltà<br>TODISCO O., Volontà di vita e volontà di verità. Contri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46<br>18                             | 1993<br>1965                                         | 87-89<br>93-94                                                    |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli<br>obblighi sociali e morali che ne derivano<br>MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura<br>PENDE N., Egoismo biologico e civiltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46<br>18                             | 1993<br>1965                                         | 87-89                                                             |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli<br>obblighi sociali e morali che ne derivano<br>MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura<br>PENDE N., Egoismo biologico e civiltà<br>TODISCO O., Volontà di vita e volontà di verità. Contri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46<br>18                             | 1993<br>1965                                         | 87-89<br>93-94                                                    |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli<br>obblighi sociali e morali che ne derivano<br>MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura<br>PENDE N., Egoismo biologico e civiltà<br>TODISCO O., Volontà di vita e volontà di verità. Contri-<br>buto alla formazione della bioetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46<br>18                             | 1993<br>1965                                         | 87-89<br>93-94                                                    |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli<br>obblighi sociali e morali che ne derivano<br>MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura<br>PENDE N., Egoismo biologico e civiltà<br>TODISCO O., Volontà di vita e volontà di verità. Contri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46<br>18                             | 1993<br>1965                                         | 87-89<br>93-94                                                    |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura PENDE N., Egoismo biologico e civiltà TODISCO O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46<br>18<br>41                       | 1993<br>1965<br>1988                                 | 87-89<br>93-94<br>21-37                                           |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano MARRA B., S.J., L'embrione e la sua natura PENDE N., Egoismo biologico e civiltà TODISCO O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel  BERTOLDI F., Blondel e la verità come «adaequatio realis»                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46<br>18<br>41                       | 1993<br>1965<br>1988                                 | 87-89<br>93-94                                                    |
| Baserga A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano Marra B., S.J., L'embrione e la sua natura Pende N., Egoismo biologico e civiltà Todisco O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel  Bertoldi F., Blondel e la verità come «adaequatio realis» Bertoldi F., Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garri-                                                                                                                                                                                                      | 46<br>18<br>41<br>47                 | 1993<br>1965<br>1988<br>1994                         | 87-89<br>93-94<br>21-37<br>337-355                                |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano Marra B., S.J., L'embrione e la sua natura PENDE N., Egoismo biologico e civiltà TODISCO O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel  BERTOLDI F., Blondel e la verità come «adaequatio realis» BERTOLDI F., Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garrigou-Lagrange                                                                                                                                                                                           | 46<br>18<br>41                       | 1993<br>1965<br>1988<br>1994                         | 87-89<br>93-94<br>21-37                                           |
| Baserga A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano Marra B., S.J., L'embrione e la sua natura Pende N., Egoismo biologico e civiltà Todisco O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel  Bertoldi F., Blondel e la verità come «adaequatio realis» Bertoldi F., Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garrigou-Lagrange Brunello B., Blondel e l'esigenza filosofica del sopran-                                                                                                                                  | 46<br>18<br>41<br>47<br>43           | 1993<br>1965<br>1988<br>1994<br>1990                 | 87-89<br>93-94<br>21-37<br>337-355<br>293-310                     |
| Baserga A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano Marra B., S.J., L'embrione e la sua natura Pende N., Egoismo biologico e civiltà Todisco O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel  Bertoldi F., Blondel e la verità come «adaequatio realis» Bertoldi F., Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garrigou-Lagrange Brunello B., Blondel e l'esigenza filosofica del soprannaturale                                                                                                                           | 46<br>18<br>41<br>47<br>43<br>4      | 1993<br>1965<br>1988<br>1994<br>1990<br>1951         | 87-89<br>93-94<br>21-37<br>337-355<br>293-310<br>53-63            |
| Baserga A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano Marra B., S.J., L'embrione e la sua natura Pende N., Egoismo biologico e civiltà Todisco O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel  Bertoldi F., Blondel e la verità come «adaequatio realis» Bertoldi F., Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garrigou-Lagrange Brunello B., Blondel e l'esigenza filosofica del soprannaturale Brunello B., Blondel ossìa della buona volontà                                                                            | 46<br>18<br>41<br>47<br>43           | 1993<br>1965<br>1988<br>1994<br>1990<br>1951         | 87-89<br>93-94<br>21-37<br>337-355<br>293-310                     |
| Baserga A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano Marra B., S.J., L'embrione e la sua natura Pende N., Egoismo biologico e civiltà Todisco O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel  Bertoldi F., Blondel e la verità come «adaequatio realis» Bertoldi F., Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garrigou-Lagrange  Brunello B., Blondel e l'esigenza filosofica del soprannaturale  Brunello B., Blondel ossìa della buona volontà Calà-Ulloa G., O.P., Le insufficienze della «insufficien-                | 46<br>18<br>41<br>47<br>43<br>4<br>4 | 1993<br>1965<br>1988<br>1994<br>1990<br>1951<br>1951 | 87-89<br>93-94<br>21-37<br>337-355<br>293-310<br>53-63<br>263-266 |
| Baserga A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano Marra B., S.J., L'embrione e la sua natura Pende N., Egoismo biologico e civiltà Todisco O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel  Bertoldi F., Blondel e la verità come «adaequatio realis» Bertoldi F., Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garrigou-Lagrange  Brunello B., Blondel e l'esigenza filosofica del soprannaturale  Brunello B., Blondel ossìa della buona volontà Cala-Ulloa G., O.P., Le insufficienze della «insufficienza blondelliana» | 46<br>18<br>41<br>47<br>43<br>4      | 1993<br>1965<br>1988<br>1994<br>1990<br>1951<br>1951 | 87-89<br>93-94<br>21-37<br>337-355<br>293-310<br>53-63            |
| Baserga A., Il valore umano del progresso medico e gli obblighi sociali e morali che ne derivano Marra B., S.J., L'embrione e la sua natura Pende N., Egoismo biologico e civiltà Todisco O., Volontà di vita e volontà di verità. Contributo alla formazione della bioetica  Blondel  Bertoldi F., Blondel e la verità come «adaequatio realis» Bertoldi F., Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garrigou-Lagrange  Brunello B., Blondel e l'esigenza filosofica del soprannaturale  Brunello B., Blondel ossìa della buona volontà Calà-Ulloa G., O.P., Le insufficienze della «insufficien-                | 46<br>18<br>41<br>47<br>43<br>4<br>4 | 1993<br>1965<br>1988<br>1994<br>1990<br>1951<br>1951 | 87-89<br>93-94<br>21-37<br>337-355<br>293-310<br>53-63<br>263-266 |

| Boezio                                                                                                                        |    |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|
| Crocco A., La concezione sapienziale della filosofia in Boezio                                                                | 34 | 1981 | 385-395            |
| DI MIERI F., Il «De institutione arithmetica» di Severino<br>Boezio                                                           | 37 | 1984 | 179-202            |
| Masi M., La dialettica del paradosso nella «Consolatio philosophiae» di Boezio                                                | 40 | 1987 | 179-190            |
| Bonaventura (s.)                                                                                                              |    |      |                    |
| AA.VV., Confronti tra S. Tommaso e S. Bonaventura<br>Montini P., La libertà umana in S. Bonaventura e in S.                   | 27 | 1974 | 458-472            |
| Tommaso PREZIOSO F.A., Critica di alcune teorie filosofiche di S.                                                             | 50 | 1997 | 445-466            |
| Bonaventura e di San Tommaso nell'«Ordinatio» di<br>Duns Scoto                                                                | 27 | 1974 | 473-480            |
| Bonhoeffer (D.)                                                                                                               |    |      |                    |
| GIORDANO M., Esistenza, socialità e fede in Bonhoeffer<br>PIZZUTI G.M., Bonhoeffer «interprete» di Barth                      |    |      | 189-210<br>427-453 |
| SORRENTINO S., «Sanctorum communio»: una comunità nelle dimensioni della storia                                               | 26 | 1973 | 133-169            |
| SORRENTINO S., La critica della religione in Dietrich<br>Bonhoeffer                                                           | 29 | 1976 | 129-177            |
| Campanella (T.)                                                                                                               |    |      |                    |
| CIARAVOLO P., Note e riposti psicoteoretici in alcuni testi campanelliani                                                     | 22 | 1969 | 178-181            |
| DI NAPOLI G., Tommaso Campanella e l'unità della sua teoresi politica                                                         | 22 | 1969 | 27-114             |
| Dovere U., Motivi religiosi nelle poesie di Tommaso Campanella                                                                | 34 | 1981 | 442-455            |
| Femiano S., L'antiaristotelismo essenziale di Tommaso<br>Campanella<br>Firpo L., Il "De conceptione Virginis" di Tommaso Cam- |    |      | 137-159            |
| panella GENOVESI G., Motivi socio-pedagogici de "La Città del                                                                 |    |      | 182-195            |
| Sole" GHERARDI L., O.P., Le tre forme-primalità dell'essere nella                                                             | 22 |      | 172-177            |
| metafisica di A. Rosmini e T. Campanella GHERARDI R., Principi entitativi e analogia dell'essere nella                        | 8  |      | 595-620            |
| 'Metafisica' di T. Campanella                                                                                                 | 22 | 1969 | 115-136            |

| GILLON L.B., O.P., Tommaso Campanella et les doctrines de la grâce MILANO A., Magia e teologia in Tommaso Campanella Redazione (La), A proposito di un centenario | 22 | 1969<br>1969<br>1969 | 160-171 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------|
| Cartesio                                                                                                                                                          |    |                      |         |
| CALEO M., Chiose alle «Regole» cartesiane<br>NICOLOSI S., L'interiorità cartesiana tra metafisica e feno-                                                         | 47 | 1994                 | 313-336 |
| menismo                                                                                                                                                           |    |                      | 353-377 |
| NUZZETTI M., Sulla fondazione dell'etica cartesiana<br>TODISCO O., I motivi della condanna di Galileo e la ri-                                                    | 34 | 1981                 | 328-338 |
| flessione filosofica di Cartesio                                                                                                                                  | 36 | 1983                 | 5-19    |
| Cassiodoro                                                                                                                                                        |    |                      |         |
|                                                                                                                                                                   |    |                      |         |
| CROCCO A., Il «Liber de anima» di Cassiodoro D'ELIA F., Componente mistica e senso della storia nella                                                             | 25 | 1972                 | 133-168 |
| «conversio» di Cassiodoro                                                                                                                                         | 26 | 1973                 | 84-90   |
| Caterina da Siena (s.)                                                                                                                                            |    |                      |         |
| D'Urso G., O.P., Il pensiero di S.Caterina e le sue fonti                                                                                                         | 7  | 1954                 | 335-388 |
| Cattolicesimo                                                                                                                                                     |    |                      |         |
| GILLON L.B., O.P., Cattolicesimo e pensiero moderno                                                                                                               | 8  | 1955                 | 158-173 |
| Chiesa Ortodossa                                                                                                                                                  |    |                      |         |
| Luciani V., La situazione della Chiesa Ortodossa di Bul-                                                                                                          |    |                      |         |
| garia  Manna S., O.P., Il vicino Oriente e i retroscena della                                                                                                     | 19 | 1966                 | 113-117 |
| bolla "Reversurus" (1867)                                                                                                                                         |    |                      | 454-470 |
| Zervos G., La Chiesa Ortodossa e l'ecumenismo                                                                                                                     | 20 | 1967                 | 105-111 |
| Cibernetica <sup>3</sup>                                                                                                                                          |    |                      |         |
| Todisco O., Cibernetica e filosofia                                                                                                                               | 27 | 1974                 | 5-31    |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Epistemologia, Scienza, Scienza e filosofia, Tecnica.

| Congar ( | Y | .) |
|----------|---|----|
|----------|---|----|

| Congar (1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUATTROCCHI P., L'opera ecclesiologica di Yves MJ. Congar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 1970 5-25                                                                                                                    |
| Coscienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| Bender L., O.P., La libertà di coscienza Cannavale D., Coscienza, legge, autorità (XXIV convegno di Gallarate) Cotta S., Coscienza, legge, autorità (XXIV convegno di Gallarate) D'Amore B., (O.P.), Coscienza morale e coscienza psicologica Delfgaauw B., Coscienza, legge, autorità (XXIV conve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>2 1949 269-283</li> <li>23 1970 183-191</li> <li>23 1970 191-195</li> <li>23 1970 208-216</li> </ul>                   |
| gno di Gallarate) FUCHS J., Coscienza, legge, autorità (XXIV convegno di Gallarate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 1970 195-199<br>23 1970 199-207                                                                                              |
| Cosmologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| Caldarola C., S.J., L'interpretazione umanistica del Vangelo integrata dall'interpretazione cosmica (Precisazioni per il prof. R. Pavese)  D'Amore B., O.P., «Il mondo» tema del XIV convegno di Gallarate  Franchi A., L'«Ordo causarum» e le sue implicazioni cosmologiche  Guardini R., La teologia del mondo  Guerard des Lauriers M.L., O.P., L'universo dal punto di vista cosmologico  Guérard des Lauriers M.L., O.P., «L'universo» dal punto di vista cosmologico  Guzzo A., Considerazione assiologica dell'idea del «mondo»  Pavese R., Interpretazione umanistica o interpretazione cosmica del Vangelo? | 12 1959 357-359 12 1959 324-343 25 1972 210-221 12 1959 349-352 12 1959 344-346 12 1959 529-555 12 1959 346-349 12 1959 352-356 |
| Croce (B.)  CALÀ-ULLOA G., O.P., Ricordando B. Croce CAMPANELLI G., Benedetto Croce e la storia della Chiesa CASANUOVI G.L., La genesi teorica del concetto di storio- grafia in Croce negli anni 1893/95  MANNO A.G., A proposito di Benedetto Croce. Risposta a Giuseppe Roggerone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 1953 96-102<br>49 1996 321-350<br>29 1976 317-359<br>48 1995 199-225                                                          |

| NICOLOSI S., Storicismo e antimetafisica in Benedetto                                                       |     |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| Croce                                                                                                       | 35  | 1982 | 385-411            |
| PIEMONTESE F., Benedetto Croce, oggi                                                                        |     |      | 308-321            |
| RIZZACASA A., Significato e valore dell'indagine storica (Riflessioni critiche sul pensiero di B. Croce)    | 17  | 1964 | 244-252            |
|                                                                                                             |     |      |                    |
| Cultura                                                                                                     |     |      |                    |
| CAVADI A., Sulla cultura in quanto mediazione fra fede e                                                    |     |      |                    |
| prassi politica                                                                                             | 33  | 1980 | 356-361            |
| COTTA S., Dimensione culturale della politica o dimensione politica della cultura?                          | 33  | 1980 | 280-297            |
| D'AMORE B., O.P., «Il volto della cultura italiana e tede-                                                  | ))  | 1700 | 200-271            |
| sca del secondo Dopoguerra» al III convegno inter-                                                          |     |      |                    |
| nazionale di studi italo-tedeschi di Merano                                                                 | 16  | 1963 | 459-467            |
| D'AMORE B., O.P., Coesistenza e cultura nel mondo con-<br>temporaneo (tema del III Congresso internazionale |     |      |                    |
| degli scrittori cattolici                                                                                   | 20  | 1967 | 264-268            |
| D'AMORE B., O.P., Il «II congresso internaz. degli scrit-                                                   | 47  | 10/1 | 1.42 1.45          |
| tori cristiani» (Bologna 27-30 sett. 1964)<br>D'AMORE B., O.P., Il V convegno internazionale di studi       | 1/  | 1964 | 143-145            |
| italo-tedeschi di Merano                                                                                    | 17  | 1964 | 416-432            |
| GILLON L.B., O.P., A propos du christianisme et des                                                         | •   | 40/= | == (0              |
| cultures  MANCINI I., Aporie metafisiche della cultura laica                                                |     |      | 57-60<br>513-527   |
| MELCHIORRE V., Cultura, politica e potere fra immanenza                                                     | 7   | 1770 | J1J-J21            |
| e trascendenza                                                                                              | 33  | 1980 | 298-315            |
| MONDIN B., L'impegno culturale dei cattolici                                                                | 37  | 1984 | 137-148            |
| MONDIN B., La cultura. Definizione, proprietà principali e elementi costitutivi fondamentali                | 22  | 1000 | 261-269            |
| MONDIN B., Presentazione (degli Atti del VII conv. del-                                                     | ))  | 1700 | 201-207            |
| l'ADIF su Cultura e Politica)                                                                               | 33  | 1980 | 259-260            |
| PASSERI PIGNONI V., I problemi degli intellettuali                                                          | 10  | 1957 | 366-372            |
| PASSERI PIGNONI V., Il quarto convegno degli scrittori cattolici italiani al Terminillo                     | 11  | 1958 | 98-100             |
| PASSERI PIGNONI V., Il quinto convegno degli scrittori                                                      | 11  | 1//0 | 70-100             |
| cattolici italiani                                                                                          | 11  | 1958 | 437-442            |
| PASSERI PIGNONI V., Il VI° convegno nazionale degli scrittori cattolici                                     | 1.4 | 10/1 | 252 257            |
| PETRUZZELLIS N., Cultura, filosofia e educazione                                                            |     |      | 353-357<br>170-186 |
| Petruzzellis N., La funzione sociale della cultura                                                          |     |      | 385-412            |
| Salerno L., O.P., S.Tommaso e il dialogo tra Chiesa e                                                       |     |      |                    |
| cultura SIGMOND R., O.P., Cultura e culture alla luce della «Gau-                                           | 20  | 1967 | 294-307            |
| dium et Spes»                                                                                               | 20  | 1967 | 17-29              |
| USCATESCU G., I caratteri della cultura romena                                                              |     |      | 368-376            |
|                                                                                                             |     |      |                    |

| Cusano | (N.)   |  |
|--------|--------|--|
| Cusano | (74.4) |  |

| Camporeale S.I., O.P., Umanesimo e teologia nel Cusa-<br>no. «Disgiunzione» e «metafora»<br>Egger J.L., De ludo veritatis. L'esperienza del vero nel<br>pensiero di Niccolò da Cusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 1984 301-312<br>47 1994 387-438                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cala-Ulloa G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante Contri S., Dante poeta della filosofia medievale Di Giannatale G., Considerazioni sull'origine dell'anima in Dante Di Giannatale G., Dante e l'autorità della Chiesa. In margine all'enc. «In summorum praeclaram» di Benedetto XIV Di Giannatale G., Dante e le motivazioni della libertà (Mon. I, 12, 9-12) Di Giannatale G., Dante tra Aristotele e S. Tommaso. L'argomento logico-metafisico nell'«Ordinatio ad unum» degli enti Di Giannatale G., L'argomento della pace e una fonte neoplatonica in «Monarchia» I 15 Di Giannatale G., L'umanesimo di Dante. Rilievi Placella V., Dante e l'esegesi medievale Redazione (La), In margine al centenario dantesco Solano G.L., O.P., Lo stato di via e di termine degli angeli secondo Dante | 7 1954 584-601<br>18 1965 465-474<br>30 1977 450-464<br>36 1983 415-440<br>38 1985 33-50<br>34 1981 175-182<br>40 1987 317-332<br>29 1976 307-316<br>42 1989 171-193<br>18 1965 465<br>21 1968 388-400 |
| Democrazia <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| Gambino R., La pretesa contraddittorietà del concetto di democrazia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 1959 593-595                                                                                                                                                                                        |
| Dialogo, comunicazione, individualismo, solitudine <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| Bultot R., Perché e come vivere il dialogo della Chiesa e del mondo Catemario A., La comunicazione esistenziale D'Amore B., O.P., Punti e spunti di un'aporetica della comunicazione (I) Filiasi Carcano P., L'esperienza della solitudine nel mondo contemporaneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 1967 61-79<br>15 1962 49-62<br>15 1962 522-537<br>15 1962 31-48                                                                                                                                     |

<sup>4</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Politica, Stato, Sociali (Problemi). 5 Sull'argomento cfr. anche la voce: Pluralismo.

| GAMBINO R., Il monologo del dialogo                                                             | 14  | 1961  | 294-320       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|
| GAMBINO R., Laicismo, democrazia e legge del dialogo                                            | 17  | 1964  | 252-255       |
| MAGNINO B., Solitudine e crisi di valori                                                        |     |       | 193-204       |
| MARRA B., S.J., Comunicazione e intersoggettività                                               |     |       | 331-335       |
| Mc Nicholl A., O.P., Comunicazione ed essere                                                    | 15  |       |               |
| OTTONELLO P.P., Fondazione dell'altro e l'altro come                                            |     | 1,00  | , , ,         |
| fondamento                                                                                      | 1.8 | 1965  | 458-464       |
| PASSERI PIGNONI V., Solitudine e comunicazione nell'arte                                        | 10  | 1707  | 100 101       |
|                                                                                                 | 15  | 1962  | 63-85         |
| contemporanea                                                                                   | 1)  | 1902  | 07-07         |
| Pucci De Simone L., Il problema della comunicazione                                             | 17  | 1064  | 217 230       |
| nel pensiero contemporaneo                                                                      |     |       | 217-230       |
| PUCCI DE SIMONE L., La fenomenologia dell'incontro                                              | 18  | 170)  | 342-357       |
| RAINONE A., Osservazioni sulla plausibilità dell'individua-                                     | 4.4 | 1000  | <i>55 (</i> 0 |
| lismo metodologico                                                                              |     |       | 55-69         |
| SEMERARI G., Aporetica della comunicazione                                                      | 15  | 1962  | 205-231       |
| Salerno L., O.P., Il dialogo (conclusioni di un gruppo di                                       |     |       |               |
| studio)                                                                                         | 22  | 1969  | 580-582       |
|                                                                                                 |     |       |               |
|                                                                                                 |     |       |               |
| Dio, ateismo <sup>6</sup>                                                                       |     |       |               |
| CAVADI A., È possibile un'esperienza di Dio?                                                    | 44  | 1991  | 3-12          |
| CAVADI A., Il problema di Dio in filosofia e in teologia                                        | 1.1 | 1//1  | 7 12          |
| oggi. Note in marg. all'VIII congr. naz. dell'ADIF                                              | 35  | 1982  | 213-228       |
| CIAPPI L., (O.P.), Valore del simbolo nella conoscenza di                                       | "   | 1702  | 217-220       |
| Dio (I)                                                                                         | 1   | 19/18 | 49-61         |
| CIAPPI L., O.P., Valore del simbolo nella conoscenza di                                         | 1   | 1770  | 47-01         |
| Dio (II)                                                                                        | 2   | 10/0  | 233-244       |
| · ·                                                                                             | 2   | 1747  | 2))-244       |
| D'AMORE B., O.P., La scienza e la filosofia di oggi dinan-                                      | 11  | 1050  | 00.04         |
| zi al problema di Dio (convegno di Assisi)<br>FABRO C., L'odissea dell'ateismo e del nichilismo |     |       | 89-94         |
|                                                                                                 | 43  | 1990  | 401-410       |
| GIULIANI S., O.P., La vera prova ontologica dell'esistenza                                      | _   | 1010  | 477 000       |
| di Dio                                                                                          | 2   |       | 177-202       |
| GIULIANI S., O.P., Risposta ad una critica                                                      | 3   |       | 304-309       |
| MARITAIN J., Dio e la scienza                                                                   | 19  | 1966  | 399-415       |
| MOLTENI C., Il femminile come categoria filosofica e telo-                                      |     |       |               |
| gica. La maternità di Dio                                                                       | 35  | 1982  | 449-460       |
| Mondin B., Ateismo e libertà                                                                    | 43  | 1990  | 3-20          |
| PAVESE R., Modo e limiti della somiglianza tra umano e                                          |     |       |               |
| divino                                                                                          | 16  | 1963  | 538-552       |
| PIZZORNI R.M., O.P., Dio fondamento ultimo della mora-                                          |     |       |               |
| le e del diritto                                                                                | 49  | 1996  | 435-448       |
| RIVETTI BARBO F., La via «dal divenire» per provare l'esi-                                      |     |       |               |
| stenza di Dio. Riformulazione, formalizzazione, rilievi                                         |     |       |               |
| metodologici                                                                                    | 32  | 1979  | 396-419       |
|                                                                                                 |     |       | , , , , , ,   |
|                                                                                                 |     |       |               |

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Metafisica, Nichilismo, Tommaso d'Aquino (s.).

| Soleri G., La conoscibilità di Dio nella Scuola france-                                                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| scana                                                                                                                | 4 1951 325-353                     |
| ZOVATTO P., Due recenti studi sull'ateismo                                                                           | 21 1968 401-405                    |
|                                                                                                                      |                                    |
| Diritto                                                                                                              |                                    |
| BOLOGNINI S., Fondamenti giusnaturalistici del diritto                                                               | 044 055                            |
| internazionale ed odierna epistemologia giuridica<br>CALOGERO F., Pluralità delle culture e universalità del         | 41 1988 241-255                    |
| diritto                                                                                                              | 46 1993 92-94                      |
| CAMPANINI G., L'amore coniugale come esperienza giuri-                                                               | 18 1965 321-337                    |
| dica (I) CAMPANINI G., L'amore coniugale come esperienza giuri-                                                      | 16 1707 721-777                    |
| dica (II)                                                                                                            | 18 1965 444-457                    |
| CAVADI A., Perché il diritto? A proposito di un libro di                                                             | 34 1981 484-490                    |
| Sergio Cotta<br>Ferrari J., Un colloque sur les conditions de l'évolution                                            |                                    |
| du droit et de la philosophie                                                                                        | 25 1972 326-330                    |
| GANGOITI B., A proposito della fondazione delle struttu-<br>re legislative positive nella natura dell'uomo e della   |                                    |
| società. Rapporto tra diritto e legge                                                                                | 36 1983 345-354                    |
| GRADI R., «Filosofia e scienza del diritto» al IIº congres-                                                          | 10 1957 267-271                    |
| so nazionale di filosofia del diritto<br>IERVASI V.M., O.P., L'azione materia propria del diritto                    | 10 1/// 20/ 2/1                    |
| secondo l'Aquinate                                                                                                   | 4 1951 63-69                       |
| PIZZORNI R., O.P., Il concetto di giuridicità nella scienza<br>moderna del diritto                                   | 8 1955 486-496                     |
| PIZZORNI R.M., O.P., Dio fondamento ultimo della mora-                                                               |                                    |
| le e del diritto                                                                                                     | 49 1996 435-448<br>16 1963 144-153 |
| PIZZORNI R.M., O.P., La filosofia del diritto<br>SMERALDO B., O.P., Il concetto etico-giuridico di pena              | 3 1950 266-273                     |
| SMERALDO B., O.I., Il concetto ento giarrosti                                                                        |                                    |
|                                                                                                                      |                                    |
| Diritto naturale                                                                                                     |                                    |
| D'AGOSTINO F., Ancora sulla razionalità del diritto natu-                                                            | 36 1983 337-343                    |
| rale. L'esempio dei diritti dell'uomo                                                                                | 18 1965 10-18                      |
| JOLIVET R., L'idea di progresso e il diritto naturale<br>PIZZORNI R. (M.), O.P., Diritto naturale e diritto positivo | 13 1960 528-550                    |
| PIZZORNI R.M., O.P., I principali precetti della legge e                                                             | 10 1957 91-102                     |
| del diritto naturale (I)<br>PIZZORNI R.(M.), O.P., I principali precetti della legge e                               | 10 1/// /1-102                     |
| del diritto naturale (II)                                                                                            | 10 1957 360-366                    |
| PIZZORNI R., O.P., Il vero concetto del diritto naturale                                                             | 7 1954 289-300                     |
| PIZZORNI R.M., O.P., Il diritto naturale fondam. e criterio di giustizia del diritto positivo e della sua obbligato- |                                    |
| rietà                                                                                                                | 37 1984 285-300                    |
|                                                                                                                      |                                    |

Belletti B., Il dolore tra esistenza e teologia. Alcune

#### Dolore

| recenti pubblicazioni                                                                                                                   | 41     | 1988 | 453-459            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|
| Domenicani <sup>7</sup>                                                                                                                 |        |      |                    |
| (Direzione), (Dedica al maestro dell'Ordine A. Fernandez O.P.)                                                                          | 15     | 1962 | 569                |
| D'AMATO A., O.P., Bombologno de Musolinis da Bologna. Notizie bio-bibliografiche (I) D'AMATO A., O.P., Bombologno de Musolinis da Bolo- | 1      | 1948 | <b>75-</b> 90      |
| gna (continuazione) D'AMATO A., O.P., L'origine dello Studio domenicano e                                                               | 1      | 1948 | 232-252            |
| l'Università di Bologna (I) D'AMATO A., O.P., L'origine dello Studio domenicano e                                                       | 1      | 1948 | 387-406            |
| l'Università di Bologna (II) D'AMORE B., O. P., Il P.M.Michele Browne maestro ge-                                                       | 2      | 1949 | 245-268            |
| nerale dei domenicani<br>D'AMORE B., O.P., In memoria del Rev.mo P.M. Emma-                                                             | 8      | 1955 | 117-123            |
| nuele Suarez Maestro G. dei domenicani<br>Mastroserio D., O.P., Il carattere dell'Ordine dei Predi-                                     | 7      | 1954 | 257-260            |
| catori MASTROSERIO N.D., O.P., Sull'orientamento apostolico                                                                             | 15     |      | 448-496            |
| dell'Ord. dei Predicatori dopo il Vat. II                                                                                               |        |      | 320-367            |
| NARCISO I.E., O.P., La manualistica domenicana                                                                                          |        |      | 120-128            |
| PARENTE P., Il P.Maestro Mariano Cordovani O.P. PICCARI T., O.P., Il P.Ludovico Giuseppe Fanfani O.P.                                   | 3      |      | 177-194            |
| «idea factus ordini»<br>Redazione (La), Il P.Maestro Marcolino Daffara O.P.                                                             | 8<br>5 |      | 462-469<br>353-357 |
| VERARDO R., O.P., La scuola filosofica domenicana WALZ A., O.P., I domenicani nel secondo periodo tri-                                  | 8      |      | 174-187            |
| dentino WALZ A., O.P., La polemica domenicana pretridentina                                                                             | 1      | 1948 | 407-412            |
| (1518-1545)                                                                                                                             | 9      | 1956 | 469-487            |
| Dommatica cattolica <sup>8</sup>                                                                                                        |        |      |                    |
| C.C., Sul motivo dell'Incarnazione<br>CALA-ULLOA G., O.P., È mai possibile una elevazione al                                            | 1      | 1948 | 275-276            |
| soprannaturale non gratuita?                                                                                                            | 5      | 1952 | 31-52              |

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Tommaso d'Aquino (s.).
 <sup>8</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Bibbia, Ecclesiologia, Fede, Liturgia, Magistero ecclesiastico, Mistica, Sacramenti, Teologia.

| CALÀ-ULLOA G., O.P., Intorno all'apertura dell'ordine                                  |    |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|
| naturale a quello soprannaturale                                                       | 5  | 1952  | 242-256   |
| CASALI C., O.P., La dommatica del P. Daffara                                           | 1  | 1948  | 106-110   |
| CIAPPI L., O.P., Autonomia e indipendenza della natura                                 |    |       |           |
| umana di Cristo secondo il rev.P.Galtier S.I.                                          | 5  | 1952  | 90-96     |
| CIAPPI L., O.P., Il motivo dell'Incarnazione e «Les deux                               |    |       |           |
| Adam» di P. Galtier                                                                    | 3  | 1950  | 92-107    |
| CIAPPI L., O.P., Il problema dell'«io» di Cristo nella teo-                            |    | 1,,,  | ,         |
|                                                                                        | 4  | 1951  | 421-438   |
| logia moderna CIPRIANI S., Il primato di Pietro in alcuni recenti atteg-               |    | 1//1  | 122 170   |
|                                                                                        | 9  | 1956  | 433-449   |
| giamenti protestanti                                                                   |    | 1//0  | 722 112   |
| CORDOVANI M., O.P., Stabilità del dogma e progresso di                                 | 1  | 1948  | 329-339   |
| dottrina teologica                                                                     | T  | 1740  | 747-777   |
| GILLON L.B., O.P., La dottrina del peccato originale ieri                              | 25 | 1002  | 345-357   |
| e oggi                                                                                 |    |       |           |
| Manno A.G., Pensiero greco e creazionismo cristiano                                    | 50 | 1997  | 285-315   |
| Pellegrino U., Fede nella creazione e ricerca del fonda-                               | ~/ | 1073  | 470 470   |
| mento                                                                                  |    |       | 470-478   |
| PRETE B., O.P., Un opuscolo recente su Gesù Cristo                                     | 2  |       | 489-492   |
| SALVATI G.M., Il Signore risorto sorgente dello Spirito                                |    |       | 261-276   |
| SALVATI G.M., Trinità e croce: tematiche e bibliografia                                | 39 | 1986  | 435-465   |
| SANSONI C., O.P., Prolegomeni per lo studio della crea-                                |    |       |           |
| zione                                                                                  | 19 | 1966  | 309-316   |
| SORRENTINO S., Il problema cristologico oggi. Note in                                  |    |       |           |
| margine al convegno di Assisi                                                          | 26 | 1973  | 210-216   |
| VERARDO R., O.P., Polemiche recenti intorno all'inabita-                               |    |       |           |
| zione della SS.Trinità                                                                 | 7  | 1954  | 29-44     |
| VITTONATTO G., O.P., La risurrezione dei morti (Mt.                                    |    |       |           |
| XXVII, 52-53)                                                                          | 9  | 1956  | 131-150   |
| 1111 V EA, 7 to 77/                                                                    |    |       |           |
|                                                                                        |    |       |           |
| Donna                                                                                  |    |       |           |
| BOCCADAMO G., Donne e clausura in età moderna. Strate-                                 |    |       |           |
| gie familiari ed economia in alcune pubblicazioni re-                                  |    |       |           |
| centi                                                                                  | 47 | 1994  | 211-226   |
| Marra B., S.J., Considerazioni sull'«incorporazione» come                              |    |       |           |
| superamento del dualismo uomo-donna                                                    | 40 | 1987  | 7 305-315 |
| MOLTENI C., Il femminile come categoria filosofica e telo-                             |    |       |           |
| MOLTENI C., Il fellillillille come categoria moscilea o ser                            | 35 | 1982  | 2 449-460 |
| gica. La maternità di Dio<br>SALDANHA C., O.P., Alcuni spunti di riflessione sulla co- |    |       |           |
| SALDANHA C., O.P., Alculii spunti di intessione suna se                                |    |       |           |
| operazione della donna con l'uomo per il progresso                                     | 24 | 197   | 1 48-64   |
| umano alla luce del Vaticano II                                                        | _  |       |           |
|                                                                                        |    |       |           |
| Dostoevskij                                                                            |    |       |           |
| COLONNELLO P., La colpa e il tempo in Fëdor Dostoe-                                    |    |       |           |
|                                                                                        | 49 | 9 199 | 6 271-297 |
| vskij                                                                                  |    |       |           |

IANNARONE R.A., O.P., Si può ancora parlare di una «Dot-

# Dottrina sociale9

| trina sociale» cattolica?  Possenti V., Struttura dell'azione e compito pubblico del cristianesimo. Dottrina sociale della Chiesa e teologia | 27 | 1974 | 159-175 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| della liberazione a confronto                                                                                                                | 43 | 1990 | 21-39   |
|                                                                                                                                              |    |      |         |
| Ecclesiologia                                                                                                                                |    |      |         |
| ABATE A.(M.), O.P., La potestà indiretta della Chiesa nel magistero pontificio e nella disciplina canonica                                   | 11 | 1958 | 312-326 |
| ABATE A., O.P., La potestà ministeriale della Chiesa nel vincolo coniugale                                                                   | 12 | 1959 | 406-433 |
| ABATE A.M., O.P., La potestà indiretta della Chiesa nel pensiero dei teologi BULTOT R., Perché e come vivere il dialogo della Chiesa         | 11 | 1958 | 167-181 |
| e del mondo FERRARI V., O.P., La Chiesa e la sfera di competenza                                                                             | 20 | 1967 | 61-79   |
| propria dello Stato  GAGNEBET R., O.P., Il primato del pontefice e la collegia-                                                              | 12 | 1959 | 466-472 |
| lità dell'episcopato  Graudo M., O.P., La teologia della Chiesa da S. Cle-                                                                   | 17 | 1964 | 293-308 |
| mente al Concilio di Nicea  GIULIANI S., O.P., La nomenclatura paolina intorno alla                                                          | 1  | 1948 | 427-429 |
| Chiesa                                                                                                                                       | 3  | 1950 | 195-219 |
| HAMER G., O.P., L'ecclesiologia oggi<br>MIELE M., O.P., L'insegnamento del trattato 'De Eccle-                                               | 17 | 1964 | 11-18   |
| sia' in un convegno intern. tenuto in Spagna<br>Morerod C., O.P., La teologia della Chiesa tiene conto                                       | 19 | 1966 | 355-359 |
| della politica? L'apporto del card.C.Journet<br>Mucci G., S.J., Mons. Lefebvre e la consacrazione epi-                                       | 49 | 1996 | 99-112  |
| scopale Mucci G.D., S.J., «E la Chiesa si fece popolo». Annota-                                                                              | 42 | 1989 | 65-70   |
| zioni in margine a un libro di L. Boff<br>PHILIPON M.M., O.P., Lo Spirito Santo e l'unità della                                              | 40 | 1987 | 171-178 |
| Chiesa                                                                                                                                       |    |      | 201-229 |
| PRETE B., O.P., Unione dei cristiani ed unità della Chiesa SANTORO G., O.P., La dimostrazione cattolica della divi-                          | 16 | 1963 | 18-39   |
| nità della Chiesa                                                                                                                            | 5  | 1952 | 388-405 |
| SANTORO G., O.P., La natura delle «note» della vera<br>Chiesa (I)                                                                            | 6  | 1953 | 257-271 |
| SANTORO G., O.P., La natura delle «note» della vera                                                                                          | J  | -/// | -21-211 |
| Chiesa (II)                                                                                                                                  | 6  |      | 384-407 |
| SCALTRITI G., O.P., Agonia della Chiesa?                                                                                                     | 1  | 1748 | 276-277 |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Magistero ecclesiastico.

| Eckhart (Meister)                                                                                                       |         |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| CAVICCHIOLI C., Metafisica del Verbo e mistica trinitaria in Meister Eckhart (I)                                        | 50      | 1997         | 407-444          |
| SIENA R., Eresia ed ortodossìa nella teologia di Meister<br>Eckhart<br>SIENA R., Meister Eckhart e la condanna del 1329 |         |              | 193-201<br>63-76 |
| SIENA R., MCISTEL ECKHART C IA COMBAINIA GEI 1727                                                                       | .,      |              |                  |
| Ecologia                                                                                                                |         |              |                  |
| SALMONA B., Ecologia categoria etica<br>SALVATI G.M., Crisi ecologica e concezione cristiana di                         | 45      | 1992         | 279-291          |
| Dio                                                                                                                     | 43      | 1990         | 145-160          |
| Economia                                                                                                                |         |              |                  |
| CORBINO E., La persona umana nell'economia                                                                              | 13      | 1960         | 58-68            |
| Ecumenismo                                                                                                              |         |              |                  |
| Ambrosanio A., Dall'ecumenismo al cattolicesimo<br>Giraudo M., O.P., Ecumenismo cattolico                               | 12<br>1 | 1959<br>1948 | 7-34<br>429-430  |
| GIRAUDO M., O.P., Gli attuali sviluppi del movimento ecumenico                                                          | 1       | 1948         | 95-99            |
| Empirismo                                                                                                               |         |              |                  |
| PETRUZZELLIS N., L'empirismo logico e il problema dei valori                                                            | 37      | 1984         | 397-413          |
| QUATTROCCHI P., Bilancio dell'empirismo contemporaneo al XXIV congresso nazionale di filosofia                          | 27      | 1974         | 79-90            |
| F:.1                                                                                                                    |         |              |                  |
| Enciclopedisti (del '700)                                                                                               |         |              |                  |
| NICOLOSI S., Le ragioni del deismo in Voltaire e nell'Enciclopedia                                                      | 45      | 1992         | 137-170          |
| NICOLOSI S., Natura e storia nel deismo di Diderot e Voltaire                                                           | 42      | 1989         | 121-148          |
| w                                                                                                                       |         |              |                  |
| Epistemologia                                                                                                           | 40      | 1000         | 57/5             |
| BALDINI M., Riflessioni epistemologiche sull'errore                                                                     | 43      | 1990         | 57-65            |

| BONIOLO G., Per una critica all'epistemologia anglosas-                                                              | •     | 100/  | 240.254                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|
| sone<br>RIVERSO E., Epistemologia, epistemologia genetica e im-                                                      | 39    | 1986  | 348-354                                 |
| plicanze filosofiche                                                                                                 | 10    | 1957  | 419-460                                 |
| Todisco O., Metafisica ed epistemologia . La scienza in                                                              |       |       |                                         |
| una nuova prospettiva                                                                                                |       |       | 490-493                                 |
| VAGNILUCA G., Epistemologia e psichiatria (I)                                                                        |       |       | 436-458                                 |
| VAGNILUCA G., Epistemologia e psichiatria (II)                                                                       | 34    | 1981  | 310-327                                 |
|                                                                                                                      |       |       |                                         |
| Epoca antica. Apporti ulteriori                                                                                      |       |       |                                         |
| ARCOLEO S., La conoscenza di sé come processo di inte-                                                               |       |       |                                         |
| riorizzazione in Eraclito                                                                                            | 29    | 1976  | 5-17                                    |
| ARCOLEO S., La filosofia del linguaggio in Eraclito (anali-                                                          |       |       |                                         |
| si del fr. 1° di Marcovich)                                                                                          | 27    | 1974  | 191-202                                 |
| Belletti B., Analisi e valutazione di una recente biblio-                                                            | 2.0   | 1005  | 00.07                                   |
| grafia generale su Filone di Alessandria                                                                             |       |       | 89-97                                   |
| BELLETTI B., Idea e creazionismo in Filone di Alessandria<br>BELLETTI B., Il Logos come immagine di Dio in Filone di | 40    | 1787  | 277-304                                 |
| Alessandria                                                                                                          | 43    | 1990  | 311-320                                 |
| Brezzi P., Individuo e comunità nella tradizione cristiana                                                           | 17    | 2//0  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| antica                                                                                                               | 12    | 1959  | 147-161                                 |
| D'AMORE B., O.P., Alla ricerca d'un principio unitario                                                               |       |       |                                         |
| nel pensiero di Seneca                                                                                               | 18    | 1965  | 406-421                                 |
| D'AMORE B., O.P., Una solenne commemorazione cice-                                                                   |       | 4050  | 20/ 200                                 |
| roniana a Salerno                                                                                                    |       |       | 326-328                                 |
| DE BERNARDI P., Pirrone e i maestri indiani<br>DE BERNARDI P., Pirronismo, medicina e scetticismo                    | 46    |       | 83-102<br>191-214                       |
| DE BERNARDI P., Socrate. Il demone e il risveglio. Sul                                                               | 70    | 1///  | 1/1-217                                 |
| senso dell'etica socratica                                                                                           | 45    | 1992  | 425-443                                 |
| DE BERNARDI P., Timone di Fliunte e il pirronismo                                                                    |       |       | 93-103                                  |
| FERRARI M.V., O.P., Partendo da Parmenide                                                                            | 45    | 1992  | 421-424                                 |
| GRAZIANI A., Rilievi sulla fondazione dell'assioma parme-                                                            |       |       |                                         |
| nideo                                                                                                                |       |       | 435-439                                 |
| MARANO M., Gorgia tra retorica e filosofia                                                                           | 30    | 19//  | 62-77                                   |
| MOLINARIO F., La teologia politica nel cristianesimo pri-<br>mitivo. Rassegna bibliografica                          | 25    | 1072  | 483-496                                 |
| P.B., Saggi pliniani                                                                                                 | 1     |       | 432-433                                 |
| PISCIONE E., Il primato dell'amicizia nella filosofia antica                                                         | 37    |       | 377-395                                 |
| Pizzorni R. (M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero                                                            |       | -, -, |                                         |
| greco-romano (I)                                                                                                     | 45    | 1992  | 233-278                                 |
| Pizzorni R.(M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero                                                             |       |       |                                         |
| greco-romano (II)                                                                                                    |       |       | 121-179                                 |
| SIENA R., Ascendenze democritee nell'etica di Epicuro<br>VELA R., O.P., Modernità di Socrate                         |       |       | 331-334                                 |
| Verde F.M., O.P., Studi sul manicheismo                                                                              | 13    |       | 246-251<br>601-608                      |
| VIRCILLO D., Etica socratica e etica evangelica                                                                      |       |       | 50-69                                   |
|                                                                                                                      | des I | 1714  | 70-07                                   |

# Epoca medievale. Apporti ulteriori

| CAPARELLO A., Il «De anima intellectiva» di Sigieri di Bra-                                                     | 2/ | 1002   | 441-474                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|
| bante. Problemi cronologici e dottrinali<br>CROCCO A., Il «Psalterium decem cordarum» di G. da                  | 20 | 170)   | 441-4/4                                 |
| Fiore. Rilievi critici su una recente traduzione italiana                                                       | 37 | 1984   | 224-227                                 |
| DE ROSA D., Il concetto della storia nel pensiero di Co-                                                        |    |        |                                         |
| luccio Salutati                                                                                                 |    |        | 458-477                                 |
| DE SIMONE L., Guglielmo di Saint-Thierry                                                                        | 2  |        | 451-469<br>26-40                        |
| DEL BASSO E., Il «De conscientia» di Pietro di Celle                                                            | 25 | 1970   | 20-40                                   |
| Franceschini E., L'unità del sapere nel Medioevo latino e le Università                                         | 15 | 1962   | 630-637                                 |
| GILLON L.B., O.P., Due questioni su la beatitudine nella                                                        |    |        |                                         |
| raccolta di Prospero di Reggio Emilia                                                                           | 3  | 1950   | 243-250                                 |
| Livi F., Lullo e S.Tommaso. Qualche osservazione sulla                                                          | 20 | 1076   | 82-91                                   |
| «Declaratio Raimundi»                                                                                           |    |        | 551-556                                 |
| Muñoz Alonso A., Raimondo Lullo oggi<br>Nestri F., Ruggero Bacone. La filosofia morale fine e                   | 1) | 1,00   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| compimento della sapienza umana                                                                                 |    |        | 167-194                                 |
| PENSA M. Svolta unitaria nel Medioevo scandinavo                                                                | 15 | 1962   | 638-647                                 |
| PISCIONE E., A proposito dell'amore mistico in Raimon-                                                          | 26 | 1003   | 88-92                                   |
| dio Lullo                                                                                                       | סכ | 1707   | 00-72                                   |
| PREZIOSO F.A., Il nominalismo ambiguo di Pietro Aureolo                                                         | 25 | 1972   | 265-299                                 |
| STAGNITTA A., Per una storia della storiografia della Sco-                                                      |    |        |                                         |
| lastica Alcune indicazioni di massima                                                                           | 37 | 1984   | 87-95                                   |
| VANNI ROVIGHI S., Pier Lombardo e la filosofia medie-                                                           | 7  | 1954   | 17-28                                   |
| vale                                                                                                            |    |        | 51-61                                   |
| Wos J.W., Il bogomilismo un'eresia medioevale bulgara<br>Wos J.W., Un document inédit sur la vie de Paulus Wla- |    |        |                                         |
| dimiri                                                                                                          | 26 | 1973   | 232-234                                 |
| (IIIIII                                                                                                         |    |        |                                         |
| A                                                                                                               |    |        |                                         |
| Epoca moderna e contemporanea. Apporti ulteriori                                                                |    |        |                                         |
| ALES BELLO A., Gadamer in 'Verità e metodo'                                                                     | 27 | 1974   | 91-96                                   |
| ALES BELLO A., Il contributo filosofico di P. Benedetto                                                         | 40 | 100/   | 105 200                                 |
| D'Amore                                                                                                         | 49 | 1996   | 195-200                                 |
| ALES BELLO A., Valore e significato della filosofia in Anna-                                                    | 26 | 1973   | 113-115                                 |
| Teresa Tymieniecka<br>Antiseri D., Fallibilismo e falsificazione in Charles S.                                  |    | , 1/1/ |                                         |
| Peirce                                                                                                          |    |        | 3 207-209                               |
| ANTICERI D. L'eredità filosofica di P. D'Amore                                                                  | 49 | 1990   | 5 205-206                               |
| ANTINELLI M.T., Le ragioni della fede di Armando Car-                                                           | 11 | 1950   | 9 596-599                               |
| 1::                                                                                                             | 14 | 177    | 770-777                                 |
| ANTONINI B., O.S.M., Le tesi fondamentali della metafisi-                                                       | 23 | 197    | 126-164                                 |
| ca di Felice Balbo                                                                                              |    |        |                                         |

| ARAZZI G., I percorsi multipli dell'epistem. di G. Bachelard. Il rapp. filosofia-epistemologia: problemi e dina- |     |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| miche                                                                                                            | 37  | 1984  | 149-177 |
| ARCIDIACONO S., Fisica e metafisica di Roberto Pavese                                                            | 18  | 1965  | 216-221 |
| ARCOLEO S., Ricordo di Mazzantini                                                                                |     |       | 490-491 |
| BAUER C., Riflessioni sulla filosofia di Roberto Pavese, II:                                                     | - ' | -/    | ,,,,,,, |
|                                                                                                                  | 10  | 1066  | 340-342 |
| Il problema della metafisica                                                                                     |     |       | 60-65   |
| BELLETTI B., fede, cultura e storia in O. Koehler                                                                | 20  | 170)  | 00-07   |
| Belletti B., La teologia come antropologia in Heinrich Fries                                                     | 37  | 1984  | 203-216 |
| Bellofiore L., Il magistero filosofico-morale di Giusep-                                                         |     |       |         |
| pe Capograssi                                                                                                    | 29  | 1976  | 271-283 |
| BOCCHI G.C., Caratterologia e filosofia come impegno in-                                                         |     |       |         |
| teriore secondo Gaston Berger                                                                                    | 24  | 1971  | 342-364 |
| Bradley M., La comunità interpretante tra fondazione                                                             |     |       |         |
| trascendentale e approdo metafisico in J. Royce                                                                  | 50  | 1997  | 325-336 |
| Brancaforte A., Riflessioni estetiche a proposito della                                                          |     |       |         |
| poesia di A. Capocaccia Quadri                                                                                   | 20  | 1967  | 511-515 |
| Braun J., La metafisica dell'assoluto e J.M. Hoene Wron-                                                         | 20  | 1,0,  | 711 717 |
| ski                                                                                                              | 27  | 1974  | 216-221 |
| Brena G.L., Critica di Merleau-Ponty alla concezione del                                                         | 21  | 1//7  | 210-221 |
| fondamento nella filosofia moderna                                                                               | 26  | 1073  | 440-443 |
|                                                                                                                  | 20  | 17/)  | 440-447 |
| Brunello B., Il pensiero di Giuseppe Mazzini nella criti-                                                        | 1.4 | 10/1  | 240 244 |
| ca di P.Carabellese                                                                                              | 14  | 1961  | 340-344 |
| Brunello B., Logica sintetica e principio cristiano secon-                                                       |     | 10/4  | 221 242 |
| do Roberto Pavese                                                                                                |     |       | 231-243 |
| CALDAROLA C., S.J., Il realismo di R. Pavese                                                                     | 9   | 1956  | 488-506 |
| CALEO M., Un esempio di ontologia problematica. N.                                                               |     |       |         |
| Hartmann                                                                                                         | 41  | 1988  | 225-230 |
| CARCURO V., Le aporie dell'essere spirituale in N. Hart-                                                         |     |       |         |
| mann                                                                                                             | 26  | 1973  | 217-231 |
| CASO S., Rudolf Bultmann nella critica contemporanea                                                             |     |       |         |
| cattolica e protestante                                                                                          | 14  | 1961  | 261-277 |
| CASTELLANO D., Per una biografia intellettuale di Marcel                                                         |     |       |         |
| de Corte                                                                                                         | 48  | 1995  | 67-73   |
| CATEMARIO A., «Il cammino del pensiero» di Balbino Giu-                                                          |     |       |         |
| liano                                                                                                            | 16  | 1963  | 297-304 |
| CENACCHI G., Ermeneutica del rapporto tra religione e                                                            |     |       | •       |
| psicoanalisi nel pensiero di Sigmund Freud                                                                       | 38  | 1985  | 155-175 |
| COLONNELLO P., Unamuno e l'esistenzialismo «cristiano»                                                           |     |       | 449-453 |
| CONTRI S., Riflessioni sulla filosofia di Roberto Pavese, I:                                                     |     |       |         |
| La logica sintetica                                                                                              | 19  | 1966  | 338-339 |
| CRISCI A.U., Annotazioni al discorso metafisico di M.                                                            |     | _, _, |         |
| Gentile e G.R. Bacchin                                                                                           | 30  | 1977  | 92-99   |
| CRISTALDI R.V., A proposito della «Metacritica» di Virgi-                                                        |     | 2711  | 164 //  |
| lio Melchiorre                                                                                                   | 31  | 1979  | 83-92   |
| Cuffari G., Essere, storia e linguaggio nell'ermeneutica                                                         | 71  | 1/10  | 0)*/2   |
| di H.G. Gadamer                                                                                                  | 37  | 1004  | 29-53   |
|                                                                                                                  | ) [ | 1/04  | ムノーノン   |

| D'AMORE B., O.P., Il movimento di Gallarate (i dieci         |    |      |         |
|--------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| convegni: dal 1945 al 1954)                                  | 9  | 1955 | 83-97   |
| D'AMORE B., O.P., In memoria di Ugo Redanò                   | 18 | 1965 | 314-320 |
| D'AMORE B., O.P., Una libera discussione sul pensiero di     |    |      |         |
| Roberto Pavese                                               | 16 | 1963 | 97-106  |
| DE ANDREA S., O.P., La metafisica della forma di L. Ste-     |    |      |         |
| fanini                                                       | 3  |      | 286-292 |
| DE DOMINICIS E., Etica e linguaggio in A.J. Ayer             | 32 | 1979 | 101-108 |
| DE ROSA M., Cristo centro della storia della salvezza in     |    |      |         |
| Oscar Cullmann                                               | 35 | 1982 | 461-474 |
| DEL VECCHIO D., La filosofia del Novecento: dalla razio-     |    |      |         |
| nalità all'irrazionalità                                     | 42 | 1989 | 203-206 |
| DENTONE A., Vita e immortalità nella filosofia di M. de      |    |      |         |
| Unamuno                                                      |    |      | 172-182 |
| Di Mieri F., Simone Weil e il pensiero debole                |    |      | 197-206 |
| DONADIO F., Storia ed escatologia in Rudolf Bultmann         | 25 | 1972 | 300-325 |
| FIORE C., L'ultimo M.Horkheimer e «la nostalgia del to-      |    |      |         |
| talmente altro»                                              |    |      | 475-479 |
| FIORE C., Mito e verità in Mircea Eliade                     | 37 | 1984 | 433-450 |
| FIORENTINO F., Giuseppe De Luca e la polemica sulla          |    |      |         |
| moralità di Péguy                                            | 43 | 1990 | 427-434 |
| FIORENTINO F., La polemica di Leroux contro Lacordaire       |    |      |         |
| e Malthus a proposito della questione sociale                | 48 | 1995 | 31-65   |
| FIORENTINO F., La risposta di Leroux a Lamennais. Il con-    |    |      |         |
| cetto di Trinità come soluzione del problema sociale         | 43 | 1990 | 41-56   |
| Franchi A., La tradizione filosofica moderna d'ispirazio-    |    |      |         |
| ne immanentistica. Analisi di alcuni brani                   | 38 | 1985 | 63-72   |
| GAGLIARDI F., Filosofia e filosofia della religione in Win-  |    |      | 040.005 |
| delhand                                                      | 36 | 1983 | 219-225 |
| GAMBINO R., Il garantismo del Mably come prima costi-        |    | 10/1 | E02 E00 |
| tuzione teorica dello Stato parlamentare                     |    |      | 503-508 |
| GAMBINO R., Il preteso potere neutrale del Constant          |    |      | 290-297 |
| GAMBINO R. La nuova epoca di Ugo Spirito                     | 16 | 1963 | 387-412 |
| GIGANTI M.A., Metafisica, logica, etica in Roberto Pavese    |    |      | 474 470 |
| (cfr. anche l'errata corrige di p. 378 del fascicolo)        |    |      | 171-178 |
| GILLON I. B., O.P., La vita come amore del prot. Spirito     | 6  | 1953 | 179-196 |
| GIUSTINIANI P., Eugen Drewermann. Una lettura in pro-        |    |      | 205 200 |
| spettiva filosofica                                          | 45 |      | 205-209 |
| Kuider V.M. O.P., Responsabilità dei filosofi dell'800       | 1  |      | 62-74   |
| TATORA S. Gustavo Bontadini un metatisico per vocazione      | 43 | 1990 | 441-443 |
| LOBATO A., O.P., Il carisma e l'eredità culturale del P.     |    |      |         |
| D'Amore                                                      | 49 | 1996 | 212-215 |
| Manna S., O.P., La testimonianza di un confratello più       |    |      |         |
| giovane                                                      | 49 | 1996 | 209-211 |
| MICHELI C., Il problema dell'apriori nella filosofia di Paul |    |      |         |
| Natorn                                                       | 32 | 1979 | 30-48   |
| MIELE M., Premessa (al «Ricordo di P.Benedetto d'Amo-        |    |      |         |
| re»)                                                         | 49 | 1996 | 183-186 |
|                                                              |    |      |         |

| MILANO A., Freud o del nichilismo incompiuto<br>MONACO E Molinario F., Appunti per una ricostruzione                     | 35 | 1982 | 195-212 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| della vita e del pensiero di Aurelio Covotti                                                                             | 27 | 1974 | 97-109  |
|                                                                                                                          |    |      | 77-82   |
| Mondin B., Sì e no alla «quarta scelta»                                                                                  |    |      |         |
| MONTINI P. (a c.), Gli scritti di P. Benedetto D'Amore                                                                   |    |      | 220-231 |
| MONTINI P., In via Panisperna numero 261                                                                                 | 49 | 1996 | 216-219 |
| Muñoz Alonso A., Concetto del mondo e delle cose in<br>Teresa di Gesù                                                    | 17 | 1964 | 378-391 |
| NARCISO I., O.P., L'antimetafisicismo di Bertrand Rus-                                                                   | 12 | 1050 | 434-448 |
| sell                                                                                                                     |    |      |         |
| NARDUZZI N., La modernità del pensiero leoniano<br>NICOLOSI S., La tecnica e l'uomo. 1984: anno di Diderot               |    |      | 232-256 |
| o anno di Orwell?                                                                                                        | 41 | 1988 | 121-152 |
| NICOLOSI S., Struttura della società, suddivisione dei po-<br>teri e classi dirigenti nella società industriale auspica- |    |      |         |
| ta da A. Comte                                                                                                           | 47 | 1994 | 3-30    |
| PARENTE U., S. Alfonso e il suo tempo. I risultati di un                                                                 | 45 | 1002 | 200 205 |
| approccio a più mani                                                                                                     | 4) | 1772 | 299-305 |
| PASSERI PIGNONI V., Il pensiero filosofico di Luigi Piran-<br>dello                                                      | 20 | 1967 | 477-503 |
| PASSERI PIGNONI V., La filosofia dell'assurdo di Albert                                                                  |    |      |         |
| Camus                                                                                                                    | 13 | 1960 | 195-224 |
| PASSERI PIGNONI V., Studi sul pensiero americano                                                                         |    |      | 508-513 |
| PAVESE R., Risposta ad alcune critiche                                                                                   |    |      | 338-341 |
| PAVESE R., Risposta ad alcune riserve di P. Alberto Pe-                                                                  |    |      |         |
| rotto                                                                                                                    |    |      | 106-112 |
| PAVESE R., Risposta ad una critica                                                                                       | 17 | 1964 | 415-416 |
| PEROTTO A., O.P., Una logica metafisica per un sapere                                                                    |    |      |         |
| universale (Espos. della filos. di R. Pavese)                                                                            |    |      | 268-276 |
| PETRUZZELLIS N., Arte e letteratura secondo T.W. Adorno<br>PETRUZZELLIS N., La filosofia contemporanea e la sua          | 32 | 1979 | 420-437 |
| storia                                                                                                                   | 38 | 1985 | 475-477 |
| PROPATI G., S.J., La visione etica di Paul Ricoeur                                                                       |    |      | 393-397 |
| RICCIO S., Francesco Vito. Economia e personalismo<br>RIGOBELLO A., Il pensiero di P.B. D'Amore. Difesa della            |    |      | 191-204 |
| metafisica e comprensione della condiz. umana<br>Riverso E., Il problema della conoscenza nell'empirismo                 | 49 | 1996 | 187-194 |
| di C.D. Broad                                                                                                            | 14 | 1961 | 411-440 |
| RIVERSO E., Logica e metafisica in Roberto Pavese                                                                        |    |      | 107-129 |
|                                                                                                                          |    |      |         |
| RIVERSO E., Problematica della filosofia odierna                                                                         | 9  |      | 33-44   |
| RIVETTI BARBO F., Il neorazionalismo di L. Geymonat                                                                      |    |      | 61-79   |
| Rossi O., Profilo filosofico di Luigi Stefanini<br>Russo F., La suggestione delle filosofie di moda e il ri-             | 30 | 1977 | 419-438 |
| chiamo al senso comune. Tra Vico e Pareyson<br>Salmona B., Dall'esistenzialismo alla sociologia (i più re-               | 45 | 1992 | 77-81   |
| centi sviluppi del pensiero di Nicola Abbagnano) SANCIPRIANO M., Benedetto D'Amore. La «vivificazione                    | 8  | 1955 | 479-485 |
| dello Spirito»                                                                                                           | 49 | 1996 | 201-204 |

| Scilironi C., L'ermeneutica dei simboli di P. Ricoeur                                                                                                                                                                                                                                               | 39    | 1986                 | 315-329                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| SCILIRONI C., La «filosofia positiva» di Bruno Forte<br>SIRCHIA F., Su alcuni motivi antifinalistici dell'ontologia                                                                                                                                                                                 | 48    | 1995                 | 75-85                         |
| di N. Hartmann                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23    | 1970                 | 339-351                       |
| SORGE V., Sulla 'trascendentia' nel Seicento                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40    | 177)                 | 227-237                       |
| SORRENTINO S., Il Gesù di Schillebeecks e la coscienza                                                                                                                                                                                                                                              | 20    | 1077                 | 220 245                       |
| del nostro tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30    | 19//                 | 328-345                       |
| STARA F., Catarsi tragica e redenzione nel conte P. Yorck                                                                                                                                                                                                                                           |       |                      |                               |
| von Wartenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41    | 1988                 | 211-224                       |
| Turco G., La fondazione dei valori nell'assiologia critica                                                                                                                                                                                                                                          |       |                      |                               |
| di Nicola Petruzzellis                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                      | 391-399                       |
| TYMIENIECKA A.T., Ricordo di P. D'Amore                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                      | 207-208                       |
| VERARDO R., O.P., La metafisica di A. Ancel                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     | 1956                 | 507-513                       |
| VIRCILLO D., Essere e vocazione in Vladimir Jankélévitch                                                                                                                                                                                                                                            | 39    | 1986                 | 275-314                       |
| VOLPATI F.M., Appunti sul concetto di ontologia (Sui                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |                               |
| «Sentieri» di Bernardino Varisco)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32    | 1979                 | 201-210                       |
| VOLPATI F.M., L'ontologia verso l'Assoluto. Note criti-                                                                                                                                                                                                                                             |       | -///                 |                               |
| che sul pensiero filosofico dell'ultimo Varisco                                                                                                                                                                                                                                                     | 16    | 1003                 | 181-190                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40    | 1///                 | 181-170                       |
| Volpati F.M., Ontologia e metafisica nel pensiero filoso-                                                                                                                                                                                                                                           | 40    | 1005                 | 457 460                       |
| fico di Raffaele Resta                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48    | 177)                 | 457-469                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
| Ermeneutica                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
| D'AMORE B., O.P., «Ermeneutica e tradizione» al III col-                                                                                                                                                                                                                                            |       |                      |                               |
| loquio internazionale sulla demitizzazione                                                                                                                                                                                                                                                          | 16    | 1963                 | 587-591                       |
| Todisco O., Ermeneutica storiografica. Convergenza di                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      |                               |
| tre ipotesi di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      | 385-418                       |
| Todisco O., Orizzonte ermeneutico                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30    | 1977                 | 257-299                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
| Ermetismo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
| MONTINI P., La metafisica dell'ermetismo                                                                                                                                                                                                                                                            | 50    | 1997                 | 103-108                       |
| MONTHALL, Da metansiea den emetasio                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | _,                   |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
| Fristanzialisma                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
| Esistenzialismo                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |                               |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una                                                                                                                                                                                                                                            | ٥     | 1054                 | 222.234                       |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una<br>settimana filosofica a Roma                                                                                                                                                                                                             | 9     | 1956                 | 222-234                       |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una                                                                                                                                                                                                                                            |       | 2,,,                 |                               |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una<br>settimana filosofica a Roma<br>D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo. Pre-<br>sentazione                                                                                                                                    | 9     | 2,,,                 | 222-234<br>289-291            |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una<br>settimana filosofica a Roma<br>D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo. Pre-                                                                                                                                                  | 9     | 1956                 | 289-291                       |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una settimana filosofica a Roma D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo. Presentazione D'AMORE B., O.P., Una settimana di studio sull'esistenzialismo all'Università di Napoli                                                       | 9     | 1956<br>1956         | 289-291<br>234-241            |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una settimana filosofica a Roma D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo. Presentazione D'AMORE B., O.P., Una settimana di studio sull'esistenzialismo all'Università di Napoli FILIASI CARCANO P., Esistenzialismo, filosofia e vita | 9     | 1956<br>1956         | 289-291                       |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una settimana filosofica a Roma D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo. Presentazione D'AMORE B., O.P., Una settimana di studio sull'esistenzialismo all'Università di Napoli FILIASI CARCANO P., Esistenzialismo, filosofia e vita | 9 9 9 | 1956<br>1956<br>1956 | 289-291<br>234-241<br>383-394 |
| D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo in una settimana filosofica a Roma D'AMORE B., O.P., I problemi dell'esistenzialismo. Presentazione D'AMORE B., O.P., Una settimana di studio sull'esistenzialismo all'Università di Napoli                                                       | 9 9 9 | 1956<br>1956<br>1956 | 289-291<br>234-241            |

| 0  | 1054                                                                                                      | 407 431                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 14 | 1961                                                                                                      | 345-352                                                                                                                                                                     |
| 9  | 1956                                                                                                      | 395-406                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 2  | 1949                                                                                                      | 219-232                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 20 | 1075                                                                                                      | 220 2/1                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 20 | 1075                                                                                                      | 242 2/4                                                                                                                                                                     |
| 28 | 19/5                                                                                                      | 342- 364                                                                                                                                                                    |
| 28 | 1975                                                                                                      | 263-287                                                                                                                                                                     |
| 30 | 1977                                                                                                      | 50-61                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 21 | 1049                                                                                                      | 300 310                                                                                                                                                                     |
| 21 | 1700                                                                                                      | 707-717                                                                                                                                                                     |
| 36 | 1983                                                                                                      | 85-88                                                                                                                                                                       |
| 28 | 1975                                                                                                      | 365-370                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 36 | 1003                                                                                                      | 313 336                                                                                                                                                                     |
| 70 | 170)                                                                                                      | 717-770                                                                                                                                                                     |
| 3  | 1950                                                                                                      | 15-27                                                                                                                                                                       |
| 3  | 1950                                                                                                      | 297-304                                                                                                                                                                     |
| 28 | 1975                                                                                                      | 288-312                                                                                                                                                                     |
| 28 | 1975                                                                                                      | 375-377                                                                                                                                                                     |
| 45 | 1992                                                                                                      | 293-297                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 14 | 1961                                                                                                      | 190-194                                                                                                                                                                     |
| 28 | 1975                                                                                                      | 378-382                                                                                                                                                                     |
|    | 9<br>31<br>2<br>28<br>28<br>28<br>28<br>21<br>36<br>28<br>36<br>2<br>30<br>36<br>3<br>3<br>28<br>28<br>45 | 14 1961 9 1956 31 1978 2 1949  28 1975 28 1975 28 1975 28 1975 21 1968 36 1983 28 1975 36 1983 2 1949 30 1977 36 1983 3 1950 3 1950 28 1975 28 1975 45 1992 36 1983 14 1961 |

| Marra B., Consapevolezza etica del soggetto ed esperienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| della virtù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49                                                      | 1996                                                         | 455-461                                                                              |
| Marra B., S.J., Psicologia moderna e teologia morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                              | 441-446                                                                              |
| MONDIN B., Il fine naturale della vita umana, quale fon-<br>damento ultimo della morale, nel Commento alle Sen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                              |                                                                                      |
| tenze di San Tommaso d'Aquino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                              | 383-392                                                                              |
| MONGILLO D., O.P., L'insegnamento della teologia morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                      | 1964                                                         | 48-60                                                                                |
| PASSERI PIGNONI V., Il problema morale nella narrativa contemporanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16                                                      | 1963                                                         | 373-386                                                                              |
| PEROTTO A., O.P., Problema del situazionismo etico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                      | 1957                                                         | 324-346                                                                              |
| PIZZORNI R.M., O.P., Dio fondamento ultimo della mora-<br>le e del diritto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49                                                      | 1996                                                         | 435-448                                                                              |
| RICOEUR P., Le problème du fondement de la morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                              | 313-337                                                                              |
| SONELLI A., O.P., Il problema etico della proprietà ieri e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                                      | 1717                                                         | 717 771                                                                              |
| oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                       | 1954                                                         | 152-179                                                                              |
| STELLI G., Il fondamento perduto. Alle origini dell'etica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                              |                                                                                      |
| moderna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                              | 415-438                                                                              |
| TARDI M., O.P., La carità e la fede in teologia morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                      | 1963                                                         | 277-290                                                                              |
| VIOLA F., Fondamento morale e fondamenti della mora-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 1075                                                         | 200 401                                                                              |
| lità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28                                                      | 19/0                                                         | 398-401                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                              |                                                                                      |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                              |                                                                                      |
| Europa <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                              |                                                                                      |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.4                                                     | 1001                                                         | 112 114                                                                              |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                      | 1991                                                         | 443-446                                                                              |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •                                                     |                                                              | 443-446<br>321-328                                                                   |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •                                                     |                                                              |                                                                                      |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43                                                      | 1990                                                         |                                                                                      |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43                                                      | 1990<br>1962                                                 | 321-328                                                                              |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43                                                      | 1990<br>1962                                                 | 321-328<br>700-711                                                                   |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Ita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43<br>15<br>5                                           | 1990<br>1962<br>1952                                         | 321-328<br>700-711                                                                   |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Italia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43<br>15<br>5                                           | 1990<br>1962<br>1952                                         | 321-328<br>700-711<br>166-178                                                        |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Italia) CERIANI G., Unità d'Europa e cristianesimo CONTRI S., L'unità del pensiero filosofico postulato es-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43<br>15<br>5<br>15<br>15                               | 1990<br>1962<br>1952<br>1962<br>1962                         | 321-328<br>700-711<br>166-178<br>720-734<br>783-793                                  |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Italia) CERIANI G., Unità d'Europa e cristianesimo CONTRI S., L'unità del pensiero filosofico postulato essenziale dell'unità culturale europea                                                                                                                                                                                                                                                    | 43<br>15<br>5<br>15<br>15                               | 1990<br>1962<br>1952<br>1962<br>1962                         | 321-328<br>700-711<br>166-178<br>720-734                                             |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Italia) CERIANI G., Unità d'Europa e cristianesimo CONTRI S., L'unità del pensiero filosofico postulato essenziale dell'unità culturale europea D'AMORE B., O.P., «L'unificazione europea» al V° con-                                                                                                                                                                                              | 43<br>15<br>5<br>15<br>15<br>15                         | 1990<br>1962<br>1952<br>1962<br>1962                         | 321-328<br>700-711<br>166-178<br>720-734<br>783-793                                  |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Italia) CERIANI G., Unità d'Europa e cristianesimo CONTRI S., L'unità del pensiero filosofico postulato essenziale dell'unità culturale europea D'AMORE B., O.P., «L'unificazione europea» al V° convegno internazionale di Bolzano                                                                                                                                                                | 43<br>15<br>5<br>15<br>15<br>15<br>14                   | 1990<br>1962<br>1952<br>1962<br>1962<br>1962<br>1961         | 321-328<br>700-711<br>166-178<br>720-734<br>783-793<br>742-750<br>479-502            |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Italia) CERIANI G., Unità d'Europa e cristianesimo CONTRI S., L'unità del pensiero filosofico postulato essenziale dell'unità culturale europea D'AMORE B., O.P., «L'unificazione europea» al V° convegno internazionale di Bolzano D'AMORE B., O.P., Il significato della filosofia nella formazione di un'Europa unita                                                                           | 43<br>15<br>5<br>15<br>15<br>15<br>14                   | 1990<br>1962<br>1952<br>1962<br>1962<br>1962<br>1961         | 321-328<br>700-711<br>166-178<br>720-734<br>783-793<br>742-750                       |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Italia) CERIANI G., Unità d'Europa e cristianesimo CONTRI S., L'unità del pensiero filosofico postulato essenziale dell'unità culturale europea D'AMORE B., O.P., «L'unificazione europea» al V° convegno internazionale di Bolzano D'AMORE B., O.P., Il significato della filosofia nella formazione di un'Europa unita D'AMORE B., O.P., Storicità e relativismo nel pensiero                    | 43<br>15<br>5<br>15<br>15<br>15<br>14<br>15             | 1990<br>1962<br>1952<br>1962<br>1962<br>1962<br>1961<br>1962 | 321-328<br>700-711<br>166-178<br>720-734<br>783-793<br>742-750<br>479-502<br>751-758 |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Italia) CERIANI G., Unità d'Europa e cristianesimo CONTRI S., L'unità del pensiero filosofico postulato essenziale dell'unità culturale europea D'AMORE B., O.P., «L'unificazione europea» al V° convegno internazionale di Bolzano D'AMORE B., O.P., Il significato della filosofia nella formazione di un'Europa unita D'AMORE B., O.P., Storicità e relativismo nel pensiero filosofico europeo | 43<br>15<br>5<br>15<br>15<br>15<br>14<br>15             | 1990<br>1962<br>1952<br>1962<br>1962<br>1962<br>1961<br>1962 | 321-328<br>700-711<br>166-178<br>720-734<br>783-793<br>742-750<br>479-502            |
| BALDASSARRE M., Ancora sull'idea d'Europa. Il Medioevo come matrice di una coscienza eurropea BALDASSARRE M., Per una storia dell'idea di Europa. Riflessioni storiografiche BRUNELLO B., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto politico CAMPOSARCUNO M., Il problema dell'unità europea CARAMELLA S., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto filosofico (con particolare riguardo all'Italia) CERIANI G., Unità d'Europa e cristianesimo CONTRI S., L'unità del pensiero filosofico postulato essenziale dell'unità culturale europea D'AMORE B., O.P., «L'unificazione europea» al V° convegno internazionale di Bolzano D'AMORE B., O.P., Il significato della filosofia nella formazione di un'Europa unita D'AMORE B., O.P., Storicità e relativismo nel pensiero                    | 43<br>15<br>5<br>15<br>15<br>15<br>15<br>14<br>15<br>21 | 1990<br>1962<br>1952<br>1962<br>1962<br>1961<br>1962<br>1968 | 321-328<br>700-711<br>166-178<br>720-734<br>783-793<br>742-750<br>479-502<br>751-758 |

<sup>10</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Occidente.

| GARCIA ESCUDERO J.M., L'idea d'Europa nel pensiero cat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| tolico della Spagna contemporanea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                | 1962                                                                 | 648-654                                                                         |
| Guzzo A., Il significato delle espressioni 'Europa', 'Eu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| ropa unita', 'coscienza europeistica'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                                | 1962                                                                 | 614-617                                                                         |
| JOLIVET R., L'unione europea e la letteratura cattolica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                | 1962                                                                 | 597-605                                                                         |
| LAZZARINI R., La prospettiva religiosa in una rinnovata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| coscienza europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                | 1962                                                                 | 759-782                                                                         |
| Manacorda G., Il secolare cammino dell'unità europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                      | 606-613                                                                         |
| MATTHIEU V., Aspetti filosofici della nuova coscienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | -,                                                                   |                                                                                 |
| europeistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                | 1962                                                                 | 735-741                                                                         |
| MELONI A., Europeismo e nazionalismi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                      | 712-719                                                                         |
| Mira G., La nuova coscienza europeistica sotto l'aspetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | 1,02                                                                 |                                                                                 |
| sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                | 1962                                                                 | 691-699                                                                         |
| Muñoz Alonso A., La letteratura cattolica di oggi e l'Eu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~_                                                | -,                                                                   | -,,                                                                             |
| ropa di domani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                | 1962                                                                 | 670-677                                                                         |
| PAGGIARO L., L'Europa e l'anima dell'Oriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                      | 655-658                                                                         |
| PASSERI PIGNONI V., La voce europea di Alessandro Man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | -, 0-                                                                | 0,, 0, 0                                                                        |
| zoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                | 1962                                                                 | 659-669                                                                         |
| 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| Evoluzionismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| Prestipino C.A., Annotazioni sull'evoluzionismo radi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| cale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                                                | 1997                                                                 | 337-342                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| Fede, fideismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| (Redazione), Perché questo fascicolo della Rivista (= Esi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| (Redazione), Perché questo fascicolo della Rivista (= Esi-<br>genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42                                                | 1989                                                                 | 243-244                                                                         |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                      | 243-244<br>295-308                                                              |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibat-<br>tito)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                      |                                                                                 |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibat-<br>tito)<br>Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42                                                |                                                                      | 295-308                                                                         |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibat-<br>tito) ANTISERI D., Fallibilismo razionale e fede cristiana<br>CAVADI A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42<br>41                                          | <ul><li>1989</li><li>1988</li></ul>                                  | 295-308                                                                         |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibat-<br>tito) ANTISERI D., Fallibilismo razionale e fede cristiana<br>CAVADI A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italia-<br>no?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42<br>41                                          | 1989<br>1988<br>1989                                                 | <ul><li>295-308</li><li>3-19</li></ul>                                          |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibat- tito) ANTISERI D., Fallibilismo razionale e fede cristiana CAVADI A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italia- no? CAVADI A., Pensiero sobrio e fede cristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42<br>41<br>42                                    | 1989<br>1988<br>1989                                                 | 295-308<br>3-19<br>319-335                                                      |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibattito)  Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana  Cavadi A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?  Cavadi A., Pensiero sobrio e fede cristiana  Cesaro A., Il problema della fede sullo schermo  Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos du livre de M. Clavel                                                                                                                                                                                                                                               | 42<br>41<br>42<br>4                               | 1989<br>1988<br>1989<br>1951                                         | 295-308<br>3-19<br>319-335                                                      |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibattito)  Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana  Cavadi A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?  Cavadi A., Pensiero sobrio e fede cristiana  Cesaro A., Il problema della fede sullo schermo  Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42<br>41<br>42<br>4<br>29                         | 1989<br>1988<br>1989<br>1951<br>1976                                 | 295-308<br>3-19<br>319-335<br>169-173                                           |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibattito)  Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana  Cavadi A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?  Cavadi A., Pensiero sobrio e fede cristiana  Cesaro A., Il problema della fede sullo schermo  Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos du livre de M. Clavel  Lombardini S., Fede e filosofia  Milano A., Congetture e confutazioni                                                                                                                                                                        | 42<br>41<br>42<br>4<br>29<br>42                   | 1989<br>1988<br>1989<br>1951<br>1976<br>1989                         | 295-308<br>3-19<br>319-335<br>169-173<br>249-270                                |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibattito)  Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana  Cavadi A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?  Cavadi A., Pensiero sobrio e fede cristiana  Cesaro A., Il problema della fede sullo schermo  Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos du livre de M. Clavel  Lombardini S., Fede e filosofia                                                                                                                                                                                                              | 42<br>41<br>42<br>4<br>29<br>42                   | 1989<br>1988<br>1989<br>1951<br>1976<br>1989                         | 295-308<br>3-19<br>319-335<br>169-173<br>249-270<br>337-348                     |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibattito)  Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana  Cavadi A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?  Cavadi A., Pensiero sobrio e fede cristiana  Cesaro A., Il problema della fede sullo schermo  Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos du livre de M. Clavel  Lombardini S., Fede e filosofia  Milano A., Congetture e confutazioni                                                                                                                                                                        | 42<br>41<br>42<br>4<br>29<br>42<br>46             | 1989<br>1988<br>1989<br>1951<br>1976<br>1989<br>1993                 | 295-308<br>3-19<br>319-335<br>169-173<br>249-270<br>337-348                     |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibattito)  Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana  Cavadi A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?  CAVADI A., Pensiero sobrio e fede cristiana  CESARO A., Il problema della fede sullo schermo  Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos du livre de M. Clavel  Lombardini S., Fede e filosofia  Milano A., Congetture e confutazioni  Possenti V., Fede e politica (i casi di G. Girardi, di F.                                                                                                             | 42<br>41<br>42<br>4<br>29<br>42<br>46             | 1989<br>1988<br>1989<br>1951<br>1976<br>1989<br>1993                 | 295-308<br>3-19<br>319-335<br>169-173<br>249-270<br>337-348<br>91-92            |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibattito)  Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana  Cavadi A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?  Cavadi A., Pensiero sobrio e fede cristiana  Cesaro A., Il problema della fede sullo schermo  Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos du livre de M. Clavel  Lombardini S., Fede e filosofia  Milano A., Congetture e confutazioni  Possenti V., Fede e politica (i casi di G. Girardi, di F. Rodano e del «rodanismo»)                                                                                   | 42<br>41<br>42<br>4<br>29<br>42<br>46<br>33       | 1989<br>1988<br>1989<br>1951<br>1976<br>1989<br>1993                 | 295-308<br>3-19<br>319-335<br>169-173<br>249-270<br>337-348<br>91-92            |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibattito)  Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana  Cavadi A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?  Cavadi A., Pensiero sobrio e fede cristiana  Cesaro A., Il problema della fede sullo schermo  Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos du livre de M. Clavel  Lombardini S., Fede e filosofia  Milano A., Congetture e confutazioni  Possenti V., Fede e politica (i casi di G. Girardi, di F. Rodano e del «rodanismo»)  Possenti V., Fede e storia. Rapporti tra ordine naturale e                       | 42<br>41<br>42<br>4<br>29<br>42<br>46<br>33       | 1989<br>1988<br>1989<br>1951<br>1976<br>1989<br>1993                 | 295-308<br>3-19<br>319-335<br>169-173<br>249-270<br>337-348<br>91-92<br>155-177 |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibattito)  Antiseri D., Fallibilismo razionale e fede cristiana  Cavadi A., Gloria o miseria del fideismo cattolico italiano?  Cavadi A., Pensiero sobrio e fede cristiana  Cesaro A., Il problema della fede sullo schermo  Kalinowski G., Le fideisme et la mort de Dieu. A propos du livre de M. Clavel  Lombardini S., Fede e filosofia  Milano A., Congetture e confutazioni  Possenti V., Fede e politica (i casi di G. Girardi, di F. Rodano e del «rodanismo»)  Possenti V., Fede e storia. Rapporti tra ordine naturale e ordine soprannaturale | 42<br>41<br>42<br>4<br>29<br>42<br>46<br>33<br>32 | 1989<br>1988<br>1989<br>1951<br>1976<br>1989<br>1993<br>1980<br>1979 | 295-308<br>3-19<br>319-335<br>169-173<br>249-270<br>337-348<br>91-92<br>155-177 |

| VERARDO R., O.P., La «guerra santa» di un fideismo esi-<br>stenzialistico-cattolico contro la seduzione dell'obbiet-<br>tività. Il connubio fenomenologia-esistenzialismo può<br>fornire validamente «i presupposti di una teologia della<br>storia»?<br>ZEN G., Problematicità dell'esperienza e significazioni<br>contestuali. Esperienza ed esperienza-di-fede | 6 1953 5-39<br>40 1987 435-442    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fenomenologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Ales Bello A., Fenomenologia e creatività<br>Ales Bello A., Il VI congresso internazionale di fenome-                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 1975 229-233                   |
| nologia D'AMORE B., O.P., Fenomenologia religiosa e fenomeno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 1976 284-288                   |
| logia filosofica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 1964 445-456                   |
| D'AMORE B., O.P., La fenomenologia e le sue aporie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 1956 151-170                    |
| LIVERZIANI F., La fenomenologia come ascesi metafisica<br>RIGOBELLO A., Orizzonte fenomenologico e problema                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 1982 129-146                   |
| metafisico in S. Tommaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34 1981 19-36                     |
| Filosofia (in genere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| BOCCANEGRA A., O.P., Rapporti tra filosofia e teologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 1968 143-205                   |
| CARAMELLA S., Filosofia e metabiologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 1963 413-416                   |
| CAVADI A., Essere profeti in patria. La territorietà come «crisi» della filosofia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 1992 29-38                     |
| CENACCHI G., Filosofia e teologia sul rinnovamento degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| studi ecclesiastici<br>CIARAVOLO P., In margine al XXIII congresso nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 1968 255-256                   |
| di filosofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 1971 214-222                   |
| D'AMORE B., La filosofia cristiana, oggi (Presupposti ne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 1978 275-295                   |
| cessari per un'adeguata comprensione) D'AMORE B., O.P., Il problema della filosofia, oggi (I)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 1953 207-226                    |
| D'AMORE B., O.P., Il problema della filosofia, oggi (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 1953 305-339                    |
| D'AMORE B., O.P., Il XII congresso internazionale di fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| losofia (Venezia 12-18 settembre 1958)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 1959 202-220                   |
| D'AMORE B., O.P., La filosofia e il Vangelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 1955 266-285                    |
| D'AMORE B., O.P., Storicità e relativismo nel pensiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| filosofico europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 1968 439-457                   |
| DEL DEGAN G., «L'avvenire della filosofia cristiana» (Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 10// 409 507                   |
| critiche in margine a un congresso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 1966 498-507<br>46 1993 99-100 |
| DEL VECCHIO D., Caos, frattali ed altro<br>DEL VECCHIO D., Crisi della cultura mercantilista e nasci-                                                                                                                                                                                                                                                             | TO 1/// //-100                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 1986 355-358                   |
| ta dell'utopia<br>DEL VECCHIO D., Il ruolo dell'intelletto                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 1997 111-112                   |
| DEL VECCHIO D., La filosofia della crisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 1995 107-109                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |

| DEL VECCHIO D., La filosofia della nostalgia                  |     | _,_,  | 463-465 |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| DEL VECCHIO D., Le due filosofie                              | 50  | 1997  | 109-111 |
| DEL VECCHIO D., Pensiero orientale verticale e pensiero       |     |       |         |
| occidentale orizzontale                                       | 48  | 1995  | 105-107 |
| Franchi A., «Sub ratione ardui». Paura e speranza nella       |     |       |         |
| filosofia                                                     |     |       | 149-165 |
| Franchi A., Ancora sulla meraviglia in filosofia              | 40  | 1987  | 405-420 |
| Franchi A., I filosofi contro la filosofia. La filosofia con- |     |       |         |
| tro i filosofi                                                | 45  | 1992  | 3-27    |
| Franchi A., Il desiderio della morte e l'amore della vita     |     |       |         |
| nella filosofia                                               | 41  | 1988  | 389-404 |
| FRANCHI A., Ritornare alla meraviglia. Origine e declino      |     |       |         |
| della filosofia                                               | 39  | 1986  | 419-433 |
| GAMBINO R., Il monocentrismo della concezione onnicen-        |     |       |         |
| trica                                                         | 13  | 1960  | 401-405 |
| GARRONE G., Positions de la philosophie                       | 21  | 1968  | 274-281 |
| GRAZIANI A., Per una fondazione critica del domandare         | 42  | 1989  | 77-83   |
| L.VL.Z., L'XI congresso internazionale di filosofia           | 7   | 1954  | 216-224 |
| LATORA S., Riproposta di una teoria della soggettività in     |     |       |         |
| un'epoca di decostruzione del soggetto                        | 44  | 1991  | 217-223 |
| PASSERI PIGNONI V., La ricerca filosofica nella coscienza     |     |       |         |
| delle nuove generazioni (convegno di studi)                   | 10  | 1957  | 272-277 |
| PETROLINI E., Valenza filos. dell'antico termine «kairòs»     |     |       |         |
| attrav. le sue connessioni semantiche                         | 30  | 1977  | 346-362 |
| PETRUZZELLIS N., Le scienze dello spirito e la filosofia come | , , |       | , ,     |
| scienza rigorosa                                              | 14  | 1961  | 5-30    |
| PETRUZZELLIS N., Problemi di oggi                             |     |       | 55-62   |
| PROTO PISANI M.L., Il XVII congresso nazionale di filo-       |     |       |         |
| sofia                                                         | 8   | 1955  | 368-372 |
| SALERNO L., O.P., Filosofia e teologia, filosofia della reli- |     |       |         |
| gione e filosofia cristiana                                   | 21  | 1968  | 206-218 |
| SALERNO L., O.P., Opposizione relativa, progresso e sto-      |     | _, _, |         |
| ria del pensiero                                              | 24  | 1971  | 146-162 |
| SCIAMANNINI R., O.F.M.Cv., Teologia e filosofia, errori di    |     | -,,-  |         |
| ieri e pericoli di oggi                                       | 21  | 1968  | 257-263 |
| VALENZIANO C., Nota sugli studi filosofici per una forma-     |     | 1,00  |         |
| zione teoretica                                               | 21  | 1968  | 222-224 |
| VANNI ROVIGHI S., Significato e valore della filosofia del    |     |       |         |
| nostro tempo                                                  | 21  | 1968  | 22-32   |
| VIRCILLO D., Che cosa significa pensare?                      |     |       | 381-396 |
| ZAPPONE D.G., O.P., Autonomia e crisi del sapere filoso-      |     |       |         |
| fico                                                          | 21  | 1968  | 14-21   |
|                                                               |     | _, 00 |         |
|                                                               |     |       |         |

## Futuro (Il problema del)

D'AMORE B., O.P., «Il mondo di domani» in un convegno internazionale di studiosi a Perugia

16 1963 562-586

| METZ J.B., S.J., Disputa sull'avvenire dell'uomo (Una risposta a Roger Garaudy) PASSERI PIGNONI V., «L'avvenire dell'uomo» al VII in- | 20  | 1967 | 141-154         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|
| contro intern. di cultura europea dell'Istituto «A. Rosmini» - Bolzano                                                                | 18  | 1965 | 358-366         |
| Giansenismo                                                                                                                           |     |      |                 |
| CAPPELLUTI G., O.P., I riflessi della controversia di Crema nell'Italia meridionale. Le discusse tesi di Michele                      |     |      |                 |
| M. Nannaroni                                                                                                                          | 29  | 1976 | 18-64           |
| SENOFONTE C., Antoine Arnauld e le proposizioni con-<br>dannate dell'«Augustinus»                                                     | 48  | 1995 | 129-156         |
| Tundo L., Su Antoine Arnauld, la ragione moderna e la visione giansenistica dell'uomo                                                 | 44  | 1991 | 82-85           |
| Gilson (É.)                                                                                                                           |     |      |                 |
| Mangiagalli M., Gilson tra Roma e Lovanio                                                                                             | 45  | 1992 | 409-419         |
| Gioventù                                                                                                                              |     |      |                 |
|                                                                                                                                       |     |      |                 |
| PASSERI PIGNONI V., I giovani di oggi davanti ai valori di sempre                                                                     | 13  | 1960 | 597-600         |
| Giubileo, anno santo                                                                                                                  |     |      |                 |
| CORDOVANI M., O.P., Teologia del Giubileo                                                                                             | 3   | 1950 |                 |
| GIRAUDO M., O.P., I Giubilei straordinari<br>GIRAUDO M., O.P., L'anno santo nella tradizione                                          | 3 2 |      | 69-85<br>79-103 |
| Giustizia                                                                                                                             |     |      |                 |
| KUNICIC G., O.P., Natura della giustizia sociale                                                                                      | 16  | 1963 | 40-62           |
| PIZZORNI R. (M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero greco-romano (I)                                                            | 45  | 1992 | 233-278         |
| PIZZORNI R.(M.), O.P., Giustizia e «carità» nel pensiero greco-romano (II)                                                            | 46  | 1993 | 121-179         |
| Pizzorni R.M., O.P., Giustizia e carità nella dottrina dei                                                                            | 46  | 1993 | 361-406         |
| PIZZORNI R.M., O.P., Giustizia e carità nella dottrina dei<br>Padri (II)                                                              | 47  | 1994 | 249-311         |

| Gnoseologia <sup>11</sup>                                                                                                                                         |    |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| CALÀ-ULLOA G., O.P., L'unità del sapere<br>DE ANDREA M., O.P., Astrazione e conoscenza razionale<br>della realtà concreta nella noetica aristotelico-tomisti-     | 8  | 1955 | 286-306 |
| ca (I)  DE ANDREA M., O.P., Astrazione e conoscenza razionale della realtà concreta nella noetica aristotelico-tomisti-                                           | 9  | 1956 | 19-32   |
| ca (II)                                                                                                                                                           | 9  | 1956 | 178-190 |
| PARENTI S., O.P., A proposito del problema critico                                                                                                                | 39 | 1986 | 118-121 |
| PARENTI S., O.P., Esperienza, induzione, deduzione                                                                                                                | 40 | 1987 | 107-114 |
| Pozzo G.M., Note sulla crisi dell'unità del sapere<br>Prezioso F.A., I primi principi della conoscenza nei filo-                                                  |    |      | 354-356 |
| sofi anteriori a Kant                                                                                                                                             |    |      | 385-406 |
| Tonini V., Conoscenza scientifica e conoscenza del sacro                                                                                                          | 32 | 1979 | 5-21    |
| Guardini (R.)                                                                                                                                                     |    |      |         |
| BEZZINI L., Incontro tra filosofia e teologia nella «Christl.<br>Weltanschauung» di Romano Guardini<br>BORGHESI M., «Dionisismo della totalità» e «finitismo tra- | 45 | 1992 | 171-190 |
| gico». La dialettica del moderno in R. Guardini                                                                                                                   | 40 | 1987 | 129-155 |
| Hegel                                                                                                                                                             |    |      |         |
|                                                                                                                                                                   |    |      |         |
| ALFANO G., Note sul concetto di alienazione in Hegel BARTOLOMEI M., O.P., La concezione della famiglia in Kant                                                    |    |      | 447-459 |
| e in Hegel BONITO OLIVA R., La visione antropologica nello svilup- po del pensiero hegeliano. Coscienza dell'epoca, reli-                                         | 26 | 19/3 | 202-209 |
| gione e filosofia tra Tubinga e Jena                                                                                                                              | 39 | 1986 | 183-211 |
| CALEO M., Sant'Agostino e Hegel a confronto<br>CAMPOREALE I., O.P., - VERDE F.M., O.P., Resoconto di<br>un recente dibattito su «Dialettica hegeliana e dialet-   | 44 | 1991 | 57-76   |
| tica marxista» PETRUZZELLIS N., La Provvidenza nel pensiero di Vico e                                                                                             | 18 | 1965 | 475-497 |
| di Hegel                                                                                                                                                          | 31 | 1978 | 296-304 |
| VECCHI G., Vico ed Hegel nell'estetica contemporanea                                                                                                              | 32 | 1979 | 168-180 |
| VERNEAUX R., La dialectique du sensible selon Hegel                                                                                                               | 21 | 1968 | 421-438 |
| Heidegger                                                                                                                                                         |    |      |         |
| BENINCASA C., Feldweg e Holzwege heideggeriani                                                                                                                    | 24 | 1971 | 163-174 |

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Metafisica, Tommaso d'Aquino (s.).

| CIARAVOLO P., La ricerca dell'assoluto in «Essere e tem-                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| po» di Heidegger                                                                                          | 25 1972 227-234          |
| D'AMORE B., O.P., La metafisica del nulla e dell'essere di                                                | 0 405/ 335 3/0           |
| M. Heidegger                                                                                              | 9 1956 335-369           |
| DE CAROLIS M., Metafisica e tecnica in Heidegger                                                          | 31 1978 330-346          |
| Dello Preite M., Karl Jaspers e Martin Heidegger. Ap-                                                     | 21 1070 74 02            |
| punti per un confronto                                                                                    | 31 1978 74-82            |
| FABRO C., Il ritorno al fondamento. Contributo per un                                                     |                          |
| confronto fra l'ontologia di Heidegger e la metafisica                                                    | 26 1973 265-278          |
| di S. Tommaso d'Aquino                                                                                    | 26 1777 207-276          |
| LAPOINTE F.H., The italian response to Martin Heideg-                                                     | 32 1979 314-343          |
| ger. A bibliographic essay (cfr. anche p. 503)<br>Lotz J.B., Il problema del fondamento in Heidegger e    | ) <u>L 1/1/ )11() 1/</u> |
| nella Scolastica                                                                                          | 26 1973 281-331          |
| Lotz J.B., Il valore religioso nella filosofia dell'essere di                                             | 20 17,77 201777          |
| M.Heidegger                                                                                               | 31 1978 257-264          |
| MORETTI G., Metafisica e nichilismo in Heidegger                                                          | 32 1979 478-492          |
| PETRUZZELLIS N., Platone e Heidegger                                                                      | 40 1987 393-403          |
| Prezioso F.A., L'analitica esistenziale nella filosofia di                                                |                          |
| Martin Heidegger                                                                                          | 36 1983 137-156          |
| Prezioso F.A., L'interpretazione heideggeriana della «Cri-                                                |                          |
| tica della ragion pura» di Kant                                                                           | 32 1979 129-167          |
| ROHATYN D.A., An introduction to Heidegger. Truth and                                                     | 00 1075 211 210          |
| being                                                                                                     | 28 1975 211-218          |
| Russo F., Lungo i sentieri dell'essere. L'eredità di Hei-                                                 | 42 1989 407-413          |
| degger a cento anni dalla nascita                                                                         | 42 1707 407-417          |
| TRAVERSO P., L'epocalità metafisica di Nietzsche. «Sen-                                                   | 44 1991 203-215          |
| tiero interrotto» della filosofia heideggeriana<br>Turchi A., L'Aurora degli Idoli. Una breve ricerca del | 11 2//2 20/ 20/          |
| senso dell'essere oltre Heidegger                                                                         | 49 1996 417-434          |
| VIRCILLO D., Il problema della metafisica in Heidegger                                                    | 23 1970 377-401          |
| ZAPPONE G., Heidegger e la sua intuizione di fondo                                                        | 42 1989 167-170          |
| Zizi P., A proposito di essere e libertà in Heidegger                                                     | 44 1991 85-89            |
| Zizi I ., II proposite di essere i                                                                        |                          |
|                                                                                                           |                          |
| Hobbes                                                                                                    |                          |
|                                                                                                           |                          |
| SIENA R., Hobbes e il cristianesimo dal De Cive al Levia-                                                 | 49 1996 253-269          |
| tano                                                                                                      | 4) 1))0 2)) 20)          |
|                                                                                                           |                          |
| Husserl                                                                                                   |                          |
|                                                                                                           |                          |
| ALES BELLO A., A proposito della «philosophia peren-                                                      |                          |
| nis». Tommaso d'Aquino e Edmund Husserl nell in-                                                          |                          |
| terpretazione di Edith Stein                                                                              | 27 1974 441-451          |
| De Crescenzo G., I valori nella husserliana filosofia della                                               | 13 1960 427-429          |
| storia                                                                                                    | 13 1700 427-427          |

| IANNIELLO E., La coscienza del tempo come flusso intenzionale in Husserl  MANGIAGALLI M., Intenzionalità ed evidenza. Il sorgere della fenomenologia tra riduzione fenomenologica e | 50      | 1997 | 467-484        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|
| tripolarità intenzionale ed il prospettivismo del primo<br>Husserl                                                                                                                  | 46      | 1993 | 323-339        |
| Prezioso A.F., A proposito della «Fenomenologia di Husserl»                                                                                                                         |         |      | 219-228        |
| RIVERSO E., Il valore della logica in Edmund Husserl                                                                                                                                | 13      | 1960 | 251-256        |
| Idealismo <sup>12</sup>                                                                                                                                                             |         |      |                |
| FERRARI P.M., Augusto Guzzo e l'idealismo. Originalità di una posizione GIULIANI S., O.P., Materialismo e idealismo                                                                 | 41<br>5 |      | 39-54<br>62-68 |
| Ignazio di Loyola (s.)                                                                                                                                                              |         |      |                |
| COLONNELLO P., Gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyo-<br>la in una recente interpretazione                                                                                     | 30      | 1977 | 222-231        |
| Illuminismo                                                                                                                                                                         |         |      |                |
| PEROTTO A., O.P., Illuminismo e cristianesimo<br>RIVERSO E., Neoilluminismo, neorazionalismo e trascen-                                                                             | 14      | 1961 | 82-85          |
| dentalismo della prassi                                                                                                                                                             | 8       | 1955 | 18-46          |
| Insegnamento, didattica <sup>13</sup>                                                                                                                                               |         |      |                |
| ADIF, Voti conclusivi del convegno (di Napoli 1967)<br>Browne M., O.P., Una parola introduttiva sul nostro stu-                                                                     | 21      | 1968 | 284-285        |
| dio<br>Brunelli F., Metodologia e didattica al IV convegno di                                                                                                                       | 17      | 1964 | 8-10           |
| «Scholè» CARDOLETTI P., S.J., Il ruolo dell'insegnamento della sto-                                                                                                                 | 10      | 1957 | .487-495       |
| ria della filosofia contemporanea nel quadro della for-<br>mazione filosofica integrale                                                                                             | 21      | 1968 | 247-249        |
| D'AMORE B., O.P., Cronaca di un convegno domenicano sull'insegnamento nei nostri Studi oggi                                                                                         | 17      | 1964 | 133-142        |
| D'AMORE B., O.P., Il convegno dei professori di filosofia<br>dei seminari d'Italia                                                                                                  | 10      | 1957 | 246-264        |
| 12 Sull'argomento ofranche la voce: Atmalismo                                                                                                                                       |         |      |                |

Sull'argomento cfr. anche la voce: Attualismo.Sull'argomento cfr. anche le voci: Pedagogia, Scuola.

| D'Aven B. O.D. L'income and nothi Studi aggi                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| D'AMORE B., O.P., L'insegnamento nei nostri Studi oggi<br>(Premessa)                             | 17 1964 5-7     |
| D'AMORE B., O.P., Motivi di un convegno                                                          | 21 1968 9-13    |
| D'AMORE B., O.P., Un tentativo di collaborazione tra i                                           |                 |
| professori di filosofia dei Seminari e delle Univer-                                             |                 |
| sità                                                                                             | 21 1968 270-273 |
| DEMETRIO DA CREMA, capp., Esigenze metodologiche e spe-                                          |                 |
| culative per il rinnovam. del manuale                                                            | 21 1968 225-230 |
| Di Napoli G., L'insegnamento filosofico nei seminari                                             | 21 1968 468-478 |
| Di Napoli G., Necessità, funzione e contenuto dell'inse-                                         |                 |
| gnamento filosofico nei seminari                                                                 | 21 1968 34-56   |
| FERNANDEZ A., O.P., Parole di chiusura del convegno                                              | 17 1964 129-132 |
| GABORIAU F., O.P., Une expérience de renouveau dans                                              |                 |
| l'enseignement concret de la philosophie                                                         | 21 1968 231-246 |
| MONGILLO D., O.P., L'insegnamento della teologia mo-                                             | 4= 40/4 40/0    |
| rale                                                                                             | 17 1964 48-60   |
| PELLEGRINO U., Il rinnovamento metodologico nell'inse-                                           | 21 1968 114-138 |
| gnamento della filosofia                                                                         | 21 1968 114-196 |
| PEROTTO A., O.P., (a c.), Risultati della discussione del                                        | 21 1968 92-93   |
| gruppo di studio sulla filosofia contemp.                                                        | 21 1700 72-77   |
| PEROTTO A., O.P., L'insegnamento della storia della filo-                                        | 21 1968 250-254 |
| sofia e la pastorale dei ceti alti<br>PETRUZZELLIS N., L'insegnamento della storia della filoso- | 21 1/00 2/0 2/. |
| fia ed in particolare del pensiero contemp.                                                      | 21 1968 83-90   |
| PITTAU M., L'insegnamento della filosofia nei nuovi licei                                        | 18 1965 232-236 |
| POPPI A., Osservazioni sui limiti di una filosofia semina-                                       |                 |
| ristica                                                                                          | 21 1968 219-221 |
| Redazione (La), Presentazione (degli Atti del I convegno                                         |                 |
| pazionale dell'ADIF)                                                                             | 21 1968 5-8     |
| ZOVATTO P., Dialogo tra i Seminari e le Università statali                                       | 21 1968 264-269 |
| 2011.10 21, 2 200                                                                                |                 |
| T.1                                                                                              |                 |
| Islamismo                                                                                        |                 |
| VOERZIO M., O.P., L'apporto del cristianesimo alla dom-                                          |                 |
| matica e alla morale dell'Islam                                                                  | 12 1959 449-465 |
| VOERZIO M., O.P., Tracce cristiane nella morale cora-                                            |                 |
| nica                                                                                             | 14 1961 278-293 |
|                                                                                                  |                 |
| T                                                                                                |                 |
| Jaspers                                                                                          |                 |
| DELLO PREITE M., Karl Jaspers e Martin Heidegger. Ap-                                            |                 |
| punti per un confronto                                                                           | 31 1978 74-82   |
| Druzo G. Atmalità di Iaspers                                                                     | 48 1995 339-350 |
| PETRUZZELLIS N., Scetticismo e fideismo nella filosofia di                                       | . 105/ 100 224  |
| Carlo Jacpers                                                                                    | 9 1956 309-334  |
| Rossi O., Presenza di Jaspers in Italia nell'ultimo decen-                                       | 40 1987 157-170 |
| nio                                                                                              | 40 1707 171-170 |
|                                                                                                  |                 |

## Kafka (F.)

| PASSERI PIGNONI V., La solitudine dell'uomo e l'irraggiungibilità dell'assoluto nel pensiero di Franz Kafka VIRCILLO D., Ambiguità e fede in Kierkegaard, Nietzsche | 11  | 1958 | 269-286            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| e Kafka                                                                                                                                                             | 26  | 1973 | 27-69              |
|                                                                                                                                                                     |     |      |                    |
| Kant                                                                                                                                                                |     |      |                    |
| BARTOLOMEI M., O.P., La concezione della famiglia in Kant                                                                                                           | _ , |      |                    |
| e in Hegel<br>BOMBACIGNO R., Filosofia e scienza nel neokantismo di                                                                                                 | 26  | 1973 | 202-209            |
| Hermann Cohen                                                                                                                                                       | 38  | 1985 | 177-198            |
| CARPI O., L'etica della ragione in I. Kant                                                                                                                          | 41  | 1988 | 275-292            |
| COLONNELLO P., Kant nelle lezioni heideggeriane di Mar-<br>burgo (1925-1928)                                                                                        | 39  | 1986 | 345-348            |
| COLONNELLO P., Kant, Arendt e il giudizio politico                                                                                                                  |     |      | 93-97              |
| COLONNELLO P., Ritorno a Kant? Su alcuni recenti temi                                                                                                               | 4.4 | 1001 | 207 21/            |
| kantiani in Italia GIORDANO M., La religione in Kant secondo un'opera re-                                                                                           | 44  | 1991 | 297-316            |
| cente                                                                                                                                                               | 24  | 1971 | 105-108            |
| Izzi A.R., Noia, imperfezione e perfettibilità nell'antro-                                                                                                          | 2.1 | 1070 | (0.72              |
| pologia di Immanuel Kant<br>NARCISO O.P., Analisi e sintesi in Kant e in S. Tom-                                                                                    | 31  | 19/8 | 68-73              |
| maso                                                                                                                                                                | 11  | 1958 | 287-302            |
| NICOLOSI S., Il problema di Dio tra metafisica e morale                                                                                                             | 40  | 1005 | 157 100            |
| nel periodo critico di Kant<br>PESCE L., Le responsabilità kantiane                                                                                                 |     |      | 157-198<br>365-368 |
| Petruzzellis N., Equivoci teologici di Kant                                                                                                                         |     |      | 129-136            |
| Prezioso F.A., Analisi del trattato kantiano «I progressi della metafisica»                                                                                         | 2.2 | 1000 | 129-154            |
| Prezioso F.A., I primi principi della conoscenza in Kant                                                                                                            |     | 1972 |                    |
| Prezioso F.A., I primi principi della conoscenza nei filo-                                                                                                          |     |      |                    |
| sofi anteriori a Kant<br>Prezioso F.A., L'interpretazione heideggeriana della «Cri-                                                                                 | 24  | 1971 | 385-406            |
| tica della ragion pura» di Kant                                                                                                                                     | 32  | 1979 | 129-167            |
| QUATTROCCHI P., L'interpretazione del cristianesimo nel                                                                                                             |     |      |                    |
| pensiero di Kant<br>Sorge V., Kant, un'ipotesi personalistica                                                                                                       |     |      | 185-201<br>455-466 |
| oonor v., Kant, un ipotesi personansitea                                                                                                                            | 70  | 1707 | 477-400            |
| Kierkegaard                                                                                                                                                         |     |      |                    |
| Легкедааги                                                                                                                                                          |     |      |                    |
| FABRO C., Kierkegaard e S. Tommaso                                                                                                                                  | 9   | 1956 | 292-308            |
| Franchi A., Kierkegaard irrazionalista? Filosofi e filosofie nella interpretazione del filosofo danese                                                              | 43  | 1000 | 271-291            |
| Melchiorre V., Metafisica e storia in Sören Kierkegaard                                                                                                             | 8   |      | 203-221            |
|                                                                                                                                                                     |     |      |                    |

| INDICE TEMATICO                                                                                                                                                                   | 187                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MONDIN B., La teologia esistenziale di S. Kierkegaard<br>SALMONA B., La socialità nel «Diario» di Kierkegaard<br>VIRCILLO D., Ambiguità e fede in Kierkegaard, Nietzsche          | 49 1996 397-416<br>11 1958 409-423               |
| e Kafka                                                                                                                                                                           | 26 1973 27-69                                    |
| Laicità e laicismo                                                                                                                                                                |                                                  |
| ADVERSI A., Il laicismo. Appunti di storia e di bibliogra-                                                                                                                        | 20 1967 353-405                                  |
| fia GOFFI T., Fondazione teologica della laicità politica                                                                                                                         | 12 1959 473-478                                  |
| Lavoro <sup>14</sup>                                                                                                                                                              |                                                  |
| IANNARONE R.M., O.P., Il concetto cristiano del lavoro<br>MIRA G., Il lavoro nella vita dell'uomo<br>RIGOBELLO A., Automatismo, automazione e problemi                            | 9 1956 45-53<br>13 1960 342-359                  |
| umani nel mondo del lavoro                                                                                                                                                        | 12 1959 71-77                                    |
| Leibniz                                                                                                                                                                           |                                                  |
| Di Dario M., Sul principio del diritto in Leibniz. Note critiche ad alcune interpretazioni Gradi R., Il principio di ragion sufficiente in Leibniz                                | 38 1985 327-330<br>5 1952 406-414                |
| NICOLOSI S., La tensione tra possibilità e necessità nel-<br>l'argomento ontologico di Leibniz                                                                                    | 43 1990 361-389                                  |
| Leopardi                                                                                                                                                                          |                                                  |
| Franchi A., Tra stupore e malinconia. Osservazioni sul<br>pensiero di G. Leopardi<br>Mondini R., Sul pessimismo del Leopardi<br>Trifuoggi F., Elementi di religiosità in Leopardi | 50 1997 65-82<br>1 1948 271-274<br>42 1989 21-41 |
| T 15                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Letteratura <sup>15</sup>                                                                                                                                                         |                                                  |
| CALCARA A., La letteratura cattolica anima dell'Europa unita di domani                                                                                                            | 15 1962 578-596                                  |
| CENTO F., La missione e la responsabilità del letterato cattolico                                                                                                                 | 15 1962 794-802                                  |

Sull'argomento cfr. anche la voce: Sociali (Problemi).
 Sull'argomento cfr. anche la voce: Cultura.

| D'AMORE B., O.P., Finalità e intenzioni del I congresso                              |    |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| internazionale dei letterati cattolici                                               | 15 | 1962 | 571-577 |
| DONADONI M., Esigenza del divino nella poesia                                        | 12 | 1959 | 385-405 |
| FABBRI D., Valori umani e letteratura, oggi                                          | 18 | 1965 | 135-144 |
| GIUSTINIANI P., Una rilettura teologica della letteratura                            | 44 | 1991 | 331-334 |
| JOLIVET R., L'unione europea e la letteratura cattolica                              | 15 | 1962 | 597-605 |
| Lousse E., Nuovi orientamenti della letteratura storica                              |    |      | 624-629 |
| NICOLOSI S., La dialettica di povertà e ricchezza in Geor-                           |    |      |         |
| ges Bernanos                                                                         | 38 | 1985 | 385-411 |
| PASSERI PIGNONI V., Spirito e forme della lirica spagnola                            |    | 1,0, | , 0, 1, |
| contemporanea                                                                        | 17 | 1964 | 392-408 |
| PASSERI PIGNONI V., Valori e disvalori nel romanzo con-                              | 1, | 1701 | //2 100 |
| temporaneo                                                                           | 13 | 1960 | 83-107  |
|                                                                                      |    |      | 201-215 |
| PENSA M., Il Vicario di Hochhuth RIMEDIO A., Fedeltà e infedeltà tra Dio e uomo nel- | 10 | 1707 | 201-217 |
| l'«Empedokles» di F. Hoelderlin                                                      | 35 | 1082 | 424-448 |
|                                                                                      | )) | 1702 | 747-770 |
| RIMEDIO A., Rivoluzione e metanoia nell'«Yperion» di F.                              | 22 | 1000 | 459-487 |
| Hoelderlin                                                                           | )) | 1700 | 427-401 |
| SCIACCA G.M., Il punto di partenza di una possibile azio-                            | 15 | 1062 | (10 (22 |
| ne della letteratura cattolica nel mondo                                             | 1) | 1902 | 618-623 |
| Trifuoggi F., L'istanza religiosa nella poesia italiana del                          | 22 | 1070 | 200 220 |
| Dopoguerra William III                                                               |    | 1963 | 280-338 |
| Wahl J., Universalità e poesia                                                       | 16 | 1963 | )-1/    |
|                                                                                      |    |      |         |
| Libertà <sup>16</sup>                                                                |    |      |         |
| AMATO C., Dalla libertà come diritto alla libertà come                               |    |      |         |
| dovere                                                                               | 41 | 1988 | 257-273 |
| D'AMORE B., O.P., «Autorità e libertà» al IV incontro                                | 1~ | 2,00 |         |
| internazionale di cultura europea                                                    | 13 | 1960 | 429-450 |
| D'AMORE B., O.P., Autorità e libertà                                                 |    |      | 321-341 |
| D'AMORE B., O.P., Verità e libertà                                                   |    |      | 69-82   |
| GRADI R., Il sapere storico e la libertà                                             | 9  |      | 171-177 |
| RIGOBELLO A., Libertà, valore, significato                                           | -  |      | 116-123 |
| SANTERO L., L'intenzionalità fondamento metafisico della                             | 17 | 1700 | 110-12) |
| libertà                                                                              | 8  | 1055 | 413-435 |
| Toscano G., Libertà e metafisica                                                     | _  |      | 237-245 |
| Toochito O., Liberta e inclatistea                                                   | 17 | 1700 | 2)1-24) |
|                                                                                      |    |      |         |
| Linguaggio (Filosofia del)                                                           |    |      |         |
| Ciaravolo P., Individualità e linguaggio                                             |    | 1073 | 100-112 |
| CIARAVOLO F., Ilidividualità e linguaggio                                            | 2/ |      |         |
|                                                                                      | 26 | 17/7 | 100-112 |
| PETRUZZELLIS N., Conoscenza storica e comprensione sto-                              |    |      |         |
|                                                                                      |    |      | 416-430 |

<sup>16</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Autorità, Coscienza.

| Linguistica, semantica                                                                                                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BALDINI M., I limiti delle basi teoretiche della semantica<br>generale<br>TODISCO O., L'esperienza linguistica medievale. Agosti-<br>no, Anselmo e Bonaventura        | 35 1982 54-66<br>47 1994 31-50                        |
| Liturgia <sup>17</sup>                                                                                                                                                |                                                       |
| CASAMASSIMA F., «De defectibus animae» nel nuovo codice delle rubriche MARINELLI L., Il valore di una omissione MARINO E., O.P., Atti di culto e finalità della Messa | 19 1966 349-354<br>18 1965 222-231<br>13 1960 382-400 |
| Logica, logistica                                                                                                                                                     |                                                       |
| CAVALCOLI G., O.P., I limiti del concetto IACOBELLI ISOLDI A.M., Il difficile dovere di giudicare MANNO A. G., L'insegnamento della logica nell'insegna-              | 40 1987 5-63<br>17 1964 351-377                       |
| mento delle scuole medie superiori?                                                                                                                                   | 45 1992 445-449                                       |
| NARCISO E., O.P., La logistica e la psicologia nell'apprendimento matematico                                                                                          | 23 1970 117-125                                       |
| Machiavelli                                                                                                                                                           |                                                       |
| Basile T., Il problema della «fortuna» nella esperienza di<br>Niccolò Machiavelli                                                                                     | 23 1970 55-69                                         |
| Magistero ecclesiastico <sup>18</sup>                                                                                                                                 |                                                       |
| ABATE A.(M.), O.P., La potestà indiretta della Chiesa nel magistero pontificio e nella disciplina canonica                                                            | 11 1958 312-326                                       |
| Berizzi A.M., O.P., Il «motu proprio» di Pio papa XII sulla forma del matrimonio                                                                                      | 1 1948 412-419                                        |
| BROWNE M., O.P., I principali insegnamenti teologici dell'enciclica «Humani Generis»  C.C., Un commento alla 'Constitutio apostolica' «De                             | 4 1951 193-202                                        |
|                                                                                                                                                                       | 1 1948 274-275                                        |
| CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero                                                                | 19 1966 449-456                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Sacramenti.<sup>18</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Vaticano II.

| Course I O.D. Il manistere divine di Die VII nell'ore                  |     |       |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|
| CIAPPI L., O.P., Il magistero divino di Pio XII nell'ora che fu sua    | 11  | 1958  | 345-357    |
| CIAPPI L., O.P., Il magistero vivo di S.S. Pio XII norma               | 11  | 1//0  | J 12 221   |
| prossima e universale di verità                                        | 7   | 1954  | 125-151    |
| CIAPPI L., O.P., Magistero della Chiesa e teologia                     | 16  |       | 505-516    |
| DAFFARA M., O.P., Considerazioni sulla cost. ap. «Muni-                |     |       |            |
| ficentissimus Deus» di Pio papa XII                                    | 3   | 1950  | 391-397    |
| DE ANDREA S., O.P., L'enciclica «Humani Generis» e il                  |     |       |            |
| ritorno alla ragione                                                   | 4   | 1951  | 5-26       |
| DE LUCA P., O.P., Mete e vie della comunità internazio-                |     |       |            |
| nale (note e commenti in margine a due recenti di-                     |     |       |            |
| scorsi pontifici (I)                                                   | 7   | 1954  | 301-313    |
| DE LUCA P., O.P., Mete e vie della comunità internazio-                |     |       |            |
| nale (note e commenti in margine a due recenti di-                     | 0   | 4055  | 47.50      |
| scorsi pontifici (II)                                                  | 8   | 1955  | 47-59      |
| DE ROSA G., Il XV centenario del concilio ecumenico di                 | 4   | 1051  | 200 200    |
| Calcedonia                                                             | 4   | 1901  | 289-308    |
| GIGANTE M., Presupposti filosofici dell'enciclica «Veritatis Splendor» | 19  | 1996  | 157-181    |
| GIOVANNI PAOLO II, Apertura e universalismo della filo-                | 47  | 1770  | 177-101    |
| sofia di S.Tommaso (il papa sul centenario dell'Enci-                  |     |       |            |
| clica «Aeterni Patris»)                                                | 32  | 1979  | 385-395    |
| IANNARONE R.M., O.P., L'ascesa dei popoli nuovi nella                  | _   | -///  | , 0, , , , |
| dottrina della enciclica «Mater et Magistra»                           | 15  | 1962  | 497-521    |
| MANNA S., O.P., Il vicino Oriente e i retroscena della                 |     |       |            |
| bolla "Reversurus" (1867)                                              | 24  | 1971  | 454-470    |
| PAVLIDOU E., La coscienza e il discernimento crist. dalla              |     |       |            |
| «Gaudium et Spes» alla «Veritatis Splendor»                            | 47  | 1994  | 439-467    |
| PETRUZZELLIS N., L'essere sociale nelle diverse prospetti-             |     |       |            |
| ve di G.Lukács e di Giovanni Paolo II                                  | 35  | 1982  | 5-22       |
| Pio XII, La costituzione apostolica «Munificentissimus                 | 2   | 4050  |            |
| Deus»                                                                  | 3   | 1950  | 377-390    |
| SALERNO L., O.P., Il tomismo dal concilio di Trento al<br>Vaticano II  | 10  | 10/5  | 145-170    |
| SERRETTI M., Etica e antropologia filosofica. Considera-               | 10  | 170)  | 142-170    |
| zioni su Maritain e Wojtyla                                            | 3.8 | 1985  | 15-31      |
| SERRETTI M., La coscienza in Karol Wojtyla                             |     | -, -, | 187-203    |
| ·, ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | , 0 |       | 10, 20,    |
|                                                                        |     |       |            |
| Male, peccato                                                          |     |       |            |
| Diam and an incident                                                   |     |       |            |
| D'AMORE B., O.P., La natura del male                                   | 5   | 1952  | 358-380    |
| FRANCHI A., Osservazioni sul problema del male in filo-                | 4.0 | 400#  |            |
| sofia                                                                  | 48  | 1995  | 3-30       |
| GILLON L.B., O.P., La dottrina del peccato originale ieri              | 25  | 1002  | 2 45 257   |
| e oggi<br>Prete B., O.P., Aspetti recenti del problema sul primo       | 35  | 1982  | 345-357    |
| peccato                                                                | 3   | 1950  | 273-286    |
| r                                                                      |     | 1770  | 217-200    |

| SOLERI G., Il problema metafisico del male (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                            | 1952                                                                         | 289-306                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soleri G., Il problema metafisico del male (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                            |                                                                              | 415-442                                                                                                            |
| VALENZIANO C., Filosofia personalista del male pratico come visione cristiana del peccato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24                                                           | 1971                                                                         | 129-145                                                                                                            |
| VERDE F.M., O.P., A proposito del problema del male: l'antecedente del peccato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                                           | 1962                                                                         | 116-134                                                                                                            |
| VERDE F.M., O.P., Il problema del male da Plutarco a S.<br>Agostino (le fonti del pensiero di S. Tommaso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                           | 1958                                                                         | 231-268                                                                                                            |
| Verde F.M., O.P., Il problema del male da Proclo ad<br>Avicenna (le fonti del pensiero di S. Tommaso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                           | 1958                                                                         | 390-408                                                                                                            |
| VERDE F.M., O.P., La natura del male secondo S.Tommaso d'Aquino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                                           | 1961                                                                         | 120-157                                                                                                            |
| Marcel (G.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |
| Post MI CM at it with the full arrange (T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1                                                          | 1079                                                                         | 39-67                                                                                                              |
| BASSO M.L., G.Marcel: il mistero dell'essere (I) BASSO M.L., G.Marcel: il mistero dell'essere (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                              | 187-217                                                                                                            |
| Russo G., «Il mondo in frantumi». Tecnocrazia e valore<br>nel pensiero di Gabriel Marcel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48                                                           | 1995                                                                         | 401-413                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |
| Marialania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |
| Mariologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale.<br>Roma 24-28 ottobre 1954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                            |                                                                              | 602-605                                                                                                            |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale.<br>Roma 24-28 ottobre 1954<br>ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                            | 1954                                                                         | 557-583                                                                                                            |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale.<br>Roma 24-28 ottobre 1954<br>ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte<br>CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                            | 1954<br>1954                                                                 | 557-583<br>584-601                                                                                                 |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                            | 1954<br>1954                                                                 | 557-583                                                                                                            |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                            | 1954<br>1954<br>1969                                                         | 557-583<br>584-601<br>196-248                                                                                      |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7<br>7<br>22                                                 | 1954<br>1954<br>1969                                                         | 557-583<br>584-601                                                                                                 |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7<br>7<br>22<br>8                                            | 1954<br>1954<br>1969<br>1955                                                 | 557-583<br>584-601<br>196-248                                                                                      |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7<br>7<br>22<br>8<br>19                                      | 1954<br>1954<br>1969<br>1955<br>1966                                         | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456                                                                |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954  ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol, in favore dell'Immacolata Conc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7<br>7<br>22<br>8<br>19                                      | 1954<br>1954<br>1969<br>1955<br>1966<br>1954                                 | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456<br>470-497                                                     |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALÀ-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol. in favore dell'Immacolata Conc. CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7<br>7<br>22<br>8<br>19                                      | 1954<br>1954<br>1969<br>1955<br>1966<br>1954                                 | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456                                                                |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol. in favore dell'Immacolata Conc. CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concezione CIUFFO N.M., O.P., L'intercessine universale di Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7<br>7<br>7<br>22<br>8<br>19<br>7<br>7                       | 1954<br>1954<br>1969<br>1955<br>1966<br>1954                                 | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456<br>470-497<br>261-279                                          |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol. in favore dell'Immacolata Conc. CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concezione CIUFFO N.M., O.P., L'intercessine universale di Maria Santissima                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7<br>7<br>7<br>22<br>8<br>19<br>7<br>7                       | 1954<br>1954<br>1969<br>1955<br>1966<br>1954<br>1954<br>1958                 | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456<br>470-497<br>261-279                                          |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALÀ-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol. in favore dell'Immacolata Conc. CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concezione CIUFFO N.M., O.P., L'intercessine universale di Maria Santissima D'AMATO A., O.P., L'Immacolata e Satana                                                                                                                                                                                                                               | 7<br>7<br>22<br>8<br>19<br>7<br>7<br>11<br>7                 | 1954<br>1959<br>1955<br>1966<br>1954<br>1954<br>1958<br>1954                 | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456<br>470-497<br>261-279<br>5-28<br>528-542                       |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALÀ-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol. in favore dell'Immacolata Conc. CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concezione CIUFFO N.M., O.P., L'intercessine universale di Maria Santissima D'AMATO A., O.P., L'Immacolata e Satana GIRAUDO M., O.P., Storia della controversia del dogma dell'Immacolata                                                                                                                                                         | 7<br>7<br>22<br>8<br>19<br>7<br>7<br>11<br>7                 | 1954<br>1959<br>1955<br>1966<br>1954<br>1954<br>1958<br>1954                 | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456<br>470-497<br>261-279<br>5-28                                  |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol. in favore dell'Immacolata Conc. CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concezione CIUFFO N.M., O.P., L'Intercessine universale di Maria Santissima D'AMATO A., O.P., L'Immacolata e Satana GIRAUDO M., O.P., Storia della controversia del dogma dell'Immacolata Mangini L., L'Assunzione di Maria secondo tre teologi                                                                                                   | 7<br>7<br>7<br>22<br>8<br>19<br>7<br>7<br>7                  | 1954<br>1959<br>1955<br>1966<br>1954<br>1954<br>1954<br>1954                 | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456<br>470-497<br>261-279<br>5-28<br>528-542<br>498-527            |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALÀ-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol. in favore dell'Immacolata Conc. CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concezione CIUFFO N.M., O.P., L'intercessine universale di Maria Santissima D'AMATO A., O.P., L'Immacolata e Satana GIRAUDO M., O.P., Storia della controversia del dogma dell'Immacolata MANGINI L., L'Assunzione di Maria secondo tre teologi bizantini (Palamas, Cabasilas e Glabas)                                                           | 7<br>7<br>22<br>8<br>19<br>7<br>7<br>11<br>7                 | 1954<br>1959<br>1955<br>1966<br>1954<br>1954<br>1954<br>1954                 | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456<br>470-497<br>261-279<br>5-28<br>528-542                       |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954  ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALA-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol. in favore dell'Immacolata Conc. CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concecione CIUFFO N.M., O.P., L'Intercessine universale di Maria Santissima D'AMATO A., O.P., L'Immacolata e Satana GIRAUDO M., O.P., Storia della controversia del dogma dell'Immacolata MANGINI L., L'Assunzione di Maria secondo tre teologi bizantini (Palamas, Cabasilas e Glabas) MARINO E., O.P., Maria «Mater Ecclesiae». Riflessioni di | 7<br>7<br>7<br>222<br>8<br>19<br>7<br>7<br>7<br>7<br>3       | 1954<br>1959<br>1955<br>1966<br>1954<br>1954<br>1954<br>1954<br>1954         | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456<br>470-497<br>261-279<br>5-28<br>528-542<br>498-527            |
| (Redazione), Il II congresso mariologico internazionale. Roma 24-28 ottobre 1954 ALCE V., O.P., L'Immacolata Concezione nell'arte CALÀ-ULLOA G., O.P., Fulgori mariani nel poema di Dante CAMPANELLA T., De conceptione Virginis CIAPPI L., O.P., «Le meraviglie di Maria» di Mons. J. Lebon CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P. difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero CIAPPI L., O.P., Genesi, sviluppo e valore degli argomenti teol. in favore dell'Immacolata Conc. CIAPPI L., O.P., Il dogma della Immacolata Concezione CIUFFO N.M., O.P., L'intercessine universale di Maria Santissima D'AMATO A., O.P., L'Immacolata e Satana GIRAUDO M., O.P., Storia della controversia del dogma dell'Immacolata MANGINI L., L'Assunzione di Maria secondo tre teologi bizantini (Palamas, Cabasilas e Glabas)                                                           | 7<br>7<br>7<br>222<br>8<br>19<br>7<br>7<br>7<br>7<br>3<br>41 | 1954<br>1959<br>1955<br>1966<br>1954<br>1954<br>1954<br>1954<br>1954<br>1954 | 557-583<br>584-601<br>196-248<br>470-476<br>449-456<br>470-497<br>261-279<br>5-28<br>528-542<br>498-527<br>441-454 |

| PRETE B., O.P., Fondamenti biblici del dogma dell'Im-                                                                                      |    |      | 101 1/0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| macolata                                                                                                                                   | 7  |      | 431-469 |
| Redazione (La), Deiparae Immaculatae Prefazione                                                                                            | 7  |      | 427-430 |
| SPIAZZI R., O.P., L'Immacolata e lo spirito della civiltà                                                                                  | 7  | 1954 | 543-556 |
| Maritain                                                                                                                                   |    |      |         |
| BEGNOZZI L., La filosofia cristiana secondo J. Maritain CAVADI A., Jacques Maritain protagonista del XX secolo                             | 41 | 1988 | 293-298 |
| (Note in margine ad un convegno interdisciplinare) COLOSIO I., O.P., G.Maritain «razionalista»? (A proposi-                                | 38 | 1985 | 73-81   |
| to di una recente polemica fiorentina) FIDELIBUS G., Realismo critico e critica della conoscenza                                           |    |      | 70-78   |
| nella filosofia di J. Maritain                                                                                                             |    | 1984 |         |
| GALEAZZI G., Jacques Maritain contemplativo nel mondo IVALDO M., L'intelligenza e le cose. Sul realismo conosci-                           |    |      | 157-186 |
| tivo in J. Maritain<br>Lorenzini M., Analogia e conoscenza di Dio in J. Mari-                                                              |    |      | 413-435 |
| tain                                                                                                                                       |    |      | 39-73   |
| NARCISO I., O.P., Arte e poesia nel pensiero di Maritain<br>POSSENTI V., Contemplazione evangelica e storia. La le-                        |    |      | 80-88   |
| zione di Jacques e di Raïssa Maritain<br>Serretti M., Etica e antropologia filosofica. Considera-                                          | 37 | 1984 | 313-319 |
| zioni su Maritain e Wojtyla                                                                                                                | 38 | 1985 | 15-31   |
| VIGANÒ A., La gnoseologia dell'arte in J. Maritain ZAPPONE D., O.P., Prospettive di un ripensamento del-                                   | 44 | 1991 | 427-441 |
| l'antropologia tomistica sulla scia del Maritain<br>ZAPPONE D.G., O.P., Maritain continua (A proposito di                                  | 17 | 1964 | 501-538 |
| «Le paysan de la Garonne»)                                                                                                                 | 20 | 1967 | 406-415 |
| Marxismo                                                                                                                                   |    |      |         |
| Antonelli M.T., L'idea di filosofia nel marxismo di F.M. Cornford                                                                          | 24 | 1071 | 471-476 |
| ATZEI G., Osservazioni in rapporto al problema marxi-<br>smo-cristianesimo                                                                 |    |      |         |
| BIANCUCCI G.B., Marx, il marxismo e la religione: teoria                                                                                   |    |      | 493-494 |
| e prassi<br>Brena GNardone GPirola G., Proposte sui rapporti                                                                               | 31 | 1978 | 454-468 |
| tra marxismo e cristianesimo CAMPOREALE I., O.P., - VERDE F.M., O.P., Resoconto di un recente dibattito su «Dialettica hegeliana e dialet- | 31 | 1978 | 441-453 |
| tica marxista»                                                                                                                             | 18 | 1965 | 475-497 |
| CENACCHI G., La «scelta culturale» del marxismo italiano<br>CENACCHI G., Note di ermeneutica sul «giovane» Marx e                          |    |      | 489-492 |
| la cristologia hegeliana                                                                                                                   | 38 | 1985 | 83-88   |

| CISAR I., Appunti per una diagnosi del marxismo                                                       | 31 1978 480-484                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| D'AMORE B., L'insufficienza dell'epistemologia marxista                                               | 21 1070 47/ 470                 |
| nella valutazione critica di K. Popper                                                                | 31 1978 476-479                 |
| DAL PRA M., Marxismo e cristianesimo                                                                  | 31 1978 406-417                 |
| DAL PRA M., Risposte (agli interventi nel dibattito del VI                                            | 21 1070 424 440                 |
| convegno dell'ADIF)                                                                                   | 31 1978 436-440                 |
| DEL NOCE A., Il marxismo di Gramsci e la religione                                                    | 31 1978 392-405<br>1 1948 91-94 |
| Direzione (La), A proposito di comunismo<br>FIDELIBUS G., Quale liberazione per l'uomo dopo il marxi- | 1 1740 71-74                    |
| smo?                                                                                                  | 44 1991 379-426                 |
| LA SCALA F., Cristianesimo, marxismo e attualismo                                                     | 31 1978 485-488                 |
| MAGNINO B., Limiti e ambiguità della struttura sociologi-                                             | 71 1770 107 100                 |
| ca del marxismo                                                                                       | 18 1965 422-436                 |
| MARTORELLI M., Alienazione economica e disumanizza-                                                   | 10 1707 1-170                   |
| zione nel giovane Marx                                                                                | 24 1971 407-444                 |
| MARTORELLI M., Ateismo e umanismo positivo nel giova-                                                 |                                 |
| ne Marx                                                                                               | 24 1971 5-47                    |
| MONDIN B., Che cosa farebbe S.Tommaso di fronte a                                                     |                                 |
| Marx?                                                                                                 | 31 1978 469-475                 |
| MONDIN B., Presentazione (del VI convegno ADIF). Il                                                   |                                 |
| dialogo culturale tra marxismo e cristianesimo                                                        | 31 1978 285-391                 |
| MORLION F., O.P., È una metafisica il marxismo?                                                       | 4 1951 127-151                  |
| MORLION F.A., O.P., È una fede morale il marxismo?                                                    | 4 1951 230-247                  |
| MORRA G., Antonio Gramsci: marxismo e religione                                                       | 31 1978 418-429                 |
| Sessa D., La critica al marxismo di F.S. Merlino                                                      | 40 1987 207-212                 |
| SIENA R., A proposito di Stato e totalitarismo nel pensie-                                            |                                 |
| ro di Marx                                                                                            | 43 1990 329-334                 |
| SOLERI G., Sulla morale del comunismo marxista                                                        | 14 1961 213-246                 |
| TODISCO O., L'ateismo di Marx universitario                                                           | 28 1975 5-37                    |
| TOMARELLI U., O.P., Le conseguenze canoniche e morali                                                 | 4 1051 150 1/0                  |
| dell'adesione al comunismo (I)                                                                        | 4 1951 152-168                  |
| Tomarelli U., O.P., Le conseguenze canoniche e morali                                                 | 4 1951 354-378                  |
| dell'adesione al comunismo (II)                                                                       | 4 1701 304-270                  |
| ZOVATTO P., Il cattolicesimo italiano secondo Gramsci                                                 | 29 1976 189-205                 |
| (Le conclusioni di un libro recente)                                                                  | 2) 1)/0 10/-20/                 |
|                                                                                                       |                                 |
| N. C manufacial9                                                                                      |                                 |
| Metafisica, ontologia <sup>19</sup>                                                                   |                                 |
| (Redazione), Perché questo fascicolo della Rivista (= Esi-                                            |                                 |
| genze della fede e metafisica. Lineamenti di un dibat-                                                |                                 |
| tito)                                                                                                 | 42 1989 243-244                 |
| ATZEI G., Struttura ermeneutica del discorso sul princi-                                              |                                 |
| pio                                                                                                   | 26 1973 433-436                 |
| BABOLIN S., (Presentazione degli Atti del IV convegno                                                 |                                 |
| naz. dell'ADIF)                                                                                       | 26 1973 263-264                 |
| 1148, 444, 444                                                                                        | 11.4                            |

<sup>19</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Dio, Nichilismo, Tommaso d'Aquino (s.).

| BOCCANEGRA A., O.P., Circa la relazione di G. Bontadini       | 26  | 1973 | 449-458     |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| BOGLIOLO L., Plurisemantico valore del fondamento             | 26  | 1973 | 437-439     |
| Dogetolo L., Fluisemantico valore dei fondamento              | 20  | 1717 | 127 127     |
| BONTADINI G., (Risposte agli interventi nel dibattito al IV   | 2/  | 1073 | 272 /20     |
| convegno dell'ADIF)                                           | 26  | 19/0 | 372-428     |
| BONTADINI G., Allocuzione introduttiva al dibattito (IV       |     |      |             |
| convegno dell'ADIF)                                           | 26  | 1973 | 367-370     |
| BONTADINI G., Per una teoria del fondamento                   | 26  | 1973 | 333-355     |
| BOTTANI L., Metafisica e metaforica                           | 42  | 1989 | 415-434     |
| Braun J., La metafisica dell'assoluto e J.M. Hoene Wron-      |     |      |             |
| ski                                                           | 27  | 1974 | 216-221     |
| Brun J., Ontologia e assiologia (XXVIII convegno di Gal-      | ~ ' | .,,, |             |
|                                                               | 27  | 1074 | 176-179     |
| larate)                                                       | 21  | 17/4 | 1/0-1/7     |
| CALA-ULLOA G., O.P., Il concetto di «essere» fonte di         |     | 40/0 | 2 4 42      |
| tutti i valori                                                | 13  | 1960 | 34-43       |
| CENACCHI G., IL principio di non-contraddizione come          |     |      |             |
| fondamento del filosofare                                     | 26  | 1973 | 459-462     |
| CRISTALDI R.V., Qualche rilievo sulla problematica del        |     |      |             |
| «finito»                                                      | 29  | 1976 | 92-97       |
| D'AMORE B., O.P., La struttura della metafisica classica      | 1   |      | 340-353     |
| DEGL'INNOCENTI U., O.P., Difesa della metafisica perenne      | 8   |      | 307-315     |
| FABRO C., (Risposte agli interventi nel dibattito al IV con-  |     | -/// | , , , , , , |
| vegno dell'ADIF)                                              | 26  | 1973 | 371-432     |
|                                                               | 20  | 1717 | 711-772     |
| FABRO C., Allocuzione introduttiva al dibattito (IV con-      | 2/  | 1073 | 257 2/1     |
| vegno dell'ADIF)                                              | 20  | 17/) | 357-361     |
| FLORES D'ARCAIS G., Ontologia e assiologia (XXVIII con-       | 27  | 1074 | 107 100     |
| vegno di Gallarate)                                           | 21  | 19/4 | 187-190     |
| FRANCHI A., Tra paura della morte ed angoscia per la          |     |      |             |
| vita. Osservazioni sulla metafisica                           | 50  | 1997 | 385-406     |
| Gambino R., Positivismo logico e metafisica (Analisi del      |     |      |             |
| concetto di metafisica come nonsenso)                         | 16  | 1963 | 553-556     |
| Lotz J.B., (Risposte agli interventi nel dibattito al IV con- |     |      |             |
| vegno dell'ADIF)                                              | 26  | 1973 | 372-430     |
| LOTZ J.B., Allocuzione introduttiva al dibattito (IV con-     |     |      |             |
| vegno dell'ADIF)                                              | 26  | 1973 | 362-367     |
| LOTZ J.B., Die Frage nach dem Fundament bei Heideg-           |     |      |             |
| ger und in der Scholastik                                     | 26  | 1973 | 280-330     |
| LOTZ J.B., Il problema del fondamento in Heidegger e          |     |      |             |
| nella Scolastica                                              | 26  | 1973 | 281-331     |
| LOTZ J.B., S.J., La metafisica come fondamento dei valori     |     | -/-/ |             |
| etici e sociali                                               | 3.4 | 1981 | 5.18        |
| MANGIAGALLI M., Metafisica classica e rivelazione cristia-    | 77  | 1/01 | J-10        |
| na tra deellenizzazione e rigorizzazione                      | 20  | 100/ | 145-182     |
| Manno A.G., Il pensiero debole e il ritorno alla metafi-      | )7  | 1700 | 14)-102     |
|                                                               | 45  | 1000 | 20.50       |
| Manager V. Pinness del mandions alleria del 1                 | 40  | 1992 | 39-52       |
| MENCUCCI V., Ripresa del pensiero classico-medievale          | 0.0 | 40== | 100 151     |
| secondo la prospettiva del fondamento                         | 28  | 1975 | 129-156     |
| MILANO A., Cristianesimo e metafisica. Tra «ragione de-       |     |      |             |
| bole» e «fede ignava»                                         | 42  | 1989 | 245-293     |
|                                                               |     |      |             |

| MOLINARIO F., Il problema del fondamento al IV con-         |     |      |         |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| gresso dei docenti ital. di filosofia                       | 26  | 1973 | 70-83   |
| MORRA G., Ontologia e assiologia (XXVIII convegno di        |     |      |         |
| Gallarate)                                                  | 27  | 1974 | 179-182 |
| MURARO M., O.P., La metafisica e le metafisiche             |     |      | 47-56   |
|                                                             |     |      | 599-603 |
| NARCISO I., O.P., Per una ontologia fondamentale            | 12  | 1777 | 777-007 |
| PADOVANI U.A., Per una inserzione dialettica della meta-    | _   | 1050 | 170 104 |
| fisica classica nella cultura moderna                       | 5   | 1952 | 179-184 |
| PASQUET P., O.P., Note sull'intuizione dell'essere e la     |     |      |         |
| conoscenza metafisica                                       | 40  | 1987 | 99-105  |
| Pellegrino U., Fede nella creazione e ricerca del fonda-    |     |      |         |
| mento                                                       | 26  | 1973 | 470-478 |
| PETRUZZELLIS N., Discorrendo di metafisica, di teilhardi-   |     |      |         |
|                                                             | 3.1 | 1978 | 227-229 |
| smo e di scientismo                                         | 71  | 1770 | 221-22) |
| PETRUZZELLIS N., Possibilità, realtà, necessità della meta- |     | 1005 | 100 153 |
| fisica                                                      |     |      | 129-153 |
| PETRUZZELLIS N., Una trascendenza velleitaria               | 34  | 1981 | 482-484 |
| PIAZZA G., Ancora a proposito di metafisica. Nota in mar-   |     |      |         |
| gine ad un recente volume                                   | 46  | 1993 | 79-85   |
| Rosso A., Osservazioni sulle relazioni Bontadini e Fabro    | 26  | 1973 | 444-448 |
| SANTINELLO G., Ontologia e assiologia (XXVIII conve-        |     |      |         |
| 1: C. Il                                                    | 27  | 1974 | 183-187 |
| gno di Gallarate)                                           | 3   |      | 398-419 |
| SOLERI G., Primato dell'ente                                | 2   |      | 470-477 |
| Soleri G., Problematicismo e metafisica dell'essere         |     | 1747 | 4/0-4// |
| TAYLOR J.C., O.P., La vera natura della metafisica classi-  |     | 40/0 | 400 500 |
| ca                                                          | 13  | 1960 | 489-502 |
| TODISCO O., Gloria o miseria della metafisica cattolica     |     |      |         |
| italiana?                                                   | 40  | 1987 | 249-259 |
| TODISCO O., Metafisica ed epistemologia . La scienza in     |     |      |         |
| una nuova prospettiva                                       | 34  | 1981 | 490-493 |
| Todisco O., Ragione debole e metafisica. Spunti tra vec-    |     |      |         |
| TODISCO O., Ragione deboie e inclansica. Spunti tra vec     | 42  | 1989 | 309-317 |
| chia e nuova apologetica                                    |     |      | 237-245 |
| Toscano G., Libertà e metafisica                            |     |      | 349-360 |
| Turco G., Miseria o valore della metafisica?                | 42  | 1707 | 747-700 |
| VASSILIE-LEMENY S.T., 'Quaestio entis' et 'quaestio valo-   |     | 4000 | 02 100  |
| ris'                                                        | 35  | 1982 | 92-108  |
| VASSILIE-LEMENY S.T., Les éléments et la dualité des prin-  |     |      |         |
| cipes                                                       | 27  | 1974 | 203-215 |
| VASSILIE-LEMENY S.T., Sens et monde synétique               | 32  | 1979 | 195-200 |
| ZANI L., Metafisica, ontologia ed esperienza all'XI con-    |     |      |         |
| ZANI L., Metafisica, ontologia ed esperienza ali XI con     | 8   | 1955 | 69-75   |
| gresso internazionale di filosofia                          | 0   | 1/// | 0) 1)   |
|                                                             |     |      |         |
|                                                             |     |      |         |
| Metapsichica                                                |     |      |         |
|                                                             |     |      |         |
| CENTI T.S. O.P., Il I° congresso nazionale di metapsi-      |     |      |         |
| chica                                                       | 2   | 1949 | 585-586 |
| Cinca                                                       |     |      |         |

| Metodologia <sup>20</sup>                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------|
| Browne M., O.P., Il metodo della teologia<br>Colosio I., O.P., Guida al lavoro scientifico<br>Molinario F., Per un rinnovamento del metodo teologico                                                                                                                    | 7<br>1<br>23 | 1948 | 5-16<br>430-432<br>352-357 |
| Missioni e colonizzazione                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |                            |
| IANNARONE R., O.P., Nella luce della «Populorum progressio» una pagina di storia della Chiesa agli esordi della colonizzazione (I)  IANNARONE R., O.P., Nella luce della «Populorum progressio» una pagina di storia della Chiesa agli esordi della colonizzazione (II) |              |      | 235-263                    |
| 40.14 60.0.1.12111.0.10 (14)                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                            |
| Mistica                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                            |
| CAMPOREALE I., O.P., Valore assoluto e valori relativi. Il contenuto dell'intuizione mistica CAVADI A., La dimensione mistica dell'esistenza fra «new                                                                                                                   | 13           | 1960 | 360-381                    |
| age» e nichilismo Gillon L.B., O.P., Impegno nel mondo in attesa della                                                                                                                                                                                                  | 45           | 1992 | 391-407                    |
| città celeste PIAZZA E., Vita contemplativa e impegno pratico                                                                                                                                                                                                           |              |      | 19-23<br>257-267           |
| Modernità                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |                            |
| NICOLOSI S., Fine della modernità o nascita di una nuova                                                                                                                                                                                                                |              |      |                            |
| modernità?                                                                                                                                                                                                                                                              | 46           | 1993 | 3-29                       |
| Morte (Il problema della)                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                            |
| Franchi A., Il desiderio della morte e l'amore della vita<br>nella filosofia<br>Lippi A., C.P., Il problema della morte nel pensiero filo-                                                                                                                              | 41           | 1988 | 389-404                    |
| sofico LIPPI A., C.P., La problematica della morte nella filosofia                                                                                                                                                                                                      | 17           | 1964 | 309-336                    |
| di S.Tommaso  Lippi A., C.P., La soluzione tomista di un problema esi-                                                                                                                                                                                                  | 18           | 1965 | 285-307                    |
| stenziale: la morte  Montaltino G., «Meditatio mortis» e mistero della salvez-                                                                                                                                                                                          | 19           | 1966 | 184-207                    |
| za. Rilievi su un saggio postumo di P. Filiasi Carcano                                                                                                                                                                                                                  | 33           | 1980 | 86-91                      |

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Insegnamento.

| Naturalismo                                                                                      |    |       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------|
| Pozzo G.M., Il naturalismo e la mortificazione dell'uo-                                          | 27 | 1074  | 155 150                                       |
| mo                                                                                               | 21 | 19/4  | 155-158                                       |
| Pozzo G.M., L'atomismo e la spersonalizzazione (Anco-                                            | 31 | 1978  | 305-313                                       |
| ra a proposito del naturalismo contemp.)<br>Pozzo G.M., Naturalismo e progressismo, oggi         |    |       | 412-423                                       |
| FOZZO G.IVI., Ivaturansino e progressismo, oggi                                                  |    | -/    |                                               |
|                                                                                                  |    |       |                                               |
| Newton                                                                                           |    |       |                                               |
| INFANTE G., Il mondo «pesante» di Newton                                                         | 47 | 1994  | 357-362                                       |
|                                                                                                  |    |       |                                               |
| Nichilismo                                                                                       |    |       |                                               |
| FABRO C., L'odissea dell'ateismo e del nichilismo                                                | 43 | 1990  | 401-410                                       |
| PENZO G., Nietzsche e il nichilismo                                                              |    |       | 377-386                                       |
| Pertoldi A.M., Il nichilismo positivo                                                            | 38 | 1985  | 467-473                                       |
| SIENA R., Nietzsche, Camus e il problema del superamen-                                          |    |       |                                               |
| to del nichilismo                                                                                |    |       | 38-48                                         |
| VASSILIE-LEMENY S.T., Le sens du néant                                                           | 25 | 19/2  | 419-429                                       |
|                                                                                                  |    |       |                                               |
| Nietzsche                                                                                        |    |       |                                               |
|                                                                                                  |    |       |                                               |
| PASSERI PIGNONI V., Una nuova interpretazione di Nietz-                                          | 1/ | 10/3  | 556-561                                       |
| sche                                                                                             |    |       | 377-386                                       |
| PENZO G., Nietzsche e il nichilismo<br>SIENA R., Considerazioni sul pensiero religioso di Nietz- | ٦, | 1// 1 | <i>)</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| sche                                                                                             | 27 | 1974  | 32-49                                         |
| SIENA R. Metafisica e utopia in Nietzsche                                                        | 29 | 1976  | 465-473                                       |
| SIENA R., Nietzsche e l'interpretazione «dionisiaca» di                                          | •  | 4077  | 420 440                                       |
| Gesi                                                                                             | 30 | 19//  | 439-449                                       |
| SIENA R., Nietzsche, Camus e il problema del superamen-                                          | 28 | 1975  | 38-48                                         |
| to del nichilismo<br>SIENA R., Per un ritrovamento di Nietzsche                                  |    |       | 91-99                                         |
| Traverso P., L'epocalità metafisica di Nietzsche. «Sen-                                          |    |       |                                               |
| tiero interrotto» della filosofia heideggeriana                                                  | 44 | 1991  | 203-215                                       |
| VIRCILLO D., Ambiguità e fede in Kierkegaard, Nietzsche                                          | 2/ | 1072  | 27.49                                         |
| e Kafka                                                                                          | 26 | 19/3  | 27-69                                         |
|                                                                                                  |    |       |                                               |
| Occidente <sup>21</sup>                                                                          |    |       |                                               |
|                                                                                                  |    |       | 10 ( 700                                      |
| DE LUCA P., O.P., Il mondo e l'Occidente                                                         | 8  | 1955  | 496-508                                       |
| 21 Sull'argomento cfr. anche la voce: Europa.                                                    |    |       |                                               |

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Europa.

| Origene                                                                                                                                        |    |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| VACCARO A., Il «senso ermeneutico» in Origene                                                                                                  | 48 | 1995 | 439-449 |
| Pace, guerra, coesistenza                                                                                                                      |    |      |         |
| Belletti B., Dimensioni della pace. In margine ad un recente convegno D'Amore B., O.P., Coesistenza e cultura nel mondo con-                   | 42 | 1989 | 207-209 |
| temporaneo (tema del III Congresso internazionale degli scrittori cattolici)                                                                   | 20 | 1967 | 264-268 |
| D'AMORE B., O.P., Educazione alla pace (pace politica e pace cristiana)                                                                        | 19 | 1966 | 294-308 |
| MILANI F., La guerra e la pace nel pensiero di Giorgio<br>Del Vecchio (I)<br>MILANI F., La guerra e la pace nel pensiero di Giorgio            | 5  | 1952 | 69-79   |
| Del Vecchio (II)                                                                                                                               | 5  | 1952 | 184-193 |
| Pascal                                                                                                                                         |    |      |         |
| CAVADI A., Il contributo pascaliano all'analisi critica del-<br>la società occidentale moderna                                                 | 32 | 1979 | 181-194 |
| Todisco O., Blaise Pascal e la problematicità dell'io. Ragione forte e pensiero debole  Todisco O., Dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo nel- | 45 | 1992 | 353-389 |
| l'apologetica di B.Pascal TODISCO O., Dall'antropologia alla cristologia. Pascal alla                                                          | 42 | 1989 | 3-20    |
| ricerca del centro «où tout tend»                                                                                                              | 48 | 1995 | 257-297 |
| Pastorale (Teologia)                                                                                                                           |    |      |         |
| PEROTTO A., O.P., L'insegnamento della storia della filo-<br>sofia e la pastorale dei ceti alti                                                | 21 | 1968 | 250-254 |
| ROMANO V., O. P., Per una pastorale rinnovata al servizio degli uomini d'oggi                                                                  |    |      | 19-31   |
|                                                                                                                                                |    |      |         |
| Patristica                                                                                                                                     |    |      |         |
| CARDINALE C., Patristica e dialettica<br>FERRARESE G., L'«Adversus haereses» delle «Sources                                                    | 23 | 1970 | 82-88   |
| chrétiennes». Note e osservazioni<br>Ferrarese G.F., Aspetti del problema dell'eretico nel-                                                    | 29 | 1976 | 289-298 |
| l'«Adversus Haereses» di Ireneo di Lione<br>Livi F., La dimensione ontologica del personalismo dei                                             | 31 | 1978 | 314-329 |
| Padri                                                                                                                                          | 29 | 1976 | 178-188 |

| PIZZORNI R.M., O.P., Giustizia e carità nella dottrina dei<br>Padri (I)                                                                              | 46 | 1993   | 361-406         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|
| PIZZORNI R.M., O.P., Giustizia e carità nella dottrina dei                                                                                           | 10 | -///   | 701 100         |
| Padri (II)                                                                                                                                           | 47 | 1994   | 249-311         |
| Pedagogia <sup>22</sup>                                                                                                                              |    |        |                 |
| Brunelli F., «La sperimentazione in pedagogia» al III convegno di Scholè                                                                             | 9  | 1956   | 532-539         |
| Brunelli F., L'attivismo pedagogico al II convegno di «Scholè»                                                                                       | 9  | 1956   | 97-104          |
| Brunelli F., Metodologia e didattica al IV convegno di<br>«Scholè»<br>Calà-Ulloa G., O.P., Il concetto della pedagogia alla                          | 10 | 1957   | 487-495         |
| luce dell'aristotelismo tomistico                                                                                                                    | 3  | 1950   | 28-45           |
| CALÒ G., Il problema pedagogico                                                                                                                      | 8  | 1955   | 337-341         |
| D'AMATO A., O.P., In tema di pedagogia religiosa<br>D'AMORE B., O.P., Una settimana di studio su «Il proble-                                         | 2  |        | 109-118         |
| ma pedagogico» all'Università di Napoli                                                                                                              | 10 | 1957   | 123-13          |
| DELLA CORTE E., Il concetto di ambiente nella pedagogia contemporanea                                                                                | 17 | 1964   | 539-54          |
| FLORES D'ARCAIS G., A proposito di pedagogia medioeva-<br>le (in risposta ad una relazione) FLORES D'ARCAIS G., Il contributo del pensiero classico- | 8  | 1955   | 476-47          |
| medievale alla pedagogia                                                                                                                             | 8  | 1955   | 341-34          |
| Francisco R., O.P., Segnalazioni di pedagogia<br>Mangieri G.A., O.P., Presupposti di un'educazione nel                                               | 4  | 1951   | 532-53          |
| pensiero di San Tommaso<br>PASSERI PIGNONI V., Il VII congresso nazionale di peda-                                                                   | 4  |        | 309-32          |
| gogia<br>Spectator, Il I° convegno di Scholè                                                                                                         |    |        | 256-26<br>87-92 |
| VERARDO R., O.P., Il problema dell'educazione. Spunti e                                                                                              | 8  | 1955   | 344-349         |
| VERARDO R., O.P., Precisazioni per il prof. Flores d'Arcais                                                                                          | 8  | 1955   | 478             |
| Persona <sup>23</sup>                                                                                                                                |    |        |                 |
| CARAMELLA S., La persona umana dal punto di vista ontologico                                                                                         | 17 | 7 1964 | 4 491-50        |
| CORBINO E., La persona umana nell'economia<br>D'AMORE B., O.P., «Persona e società» alla settimana                                                   | 13 |        | 0 58-68         |
| scientifico-filosofica di Salerno                                                                                                                    | 1  | 1 1958 | 189-19          |

 <sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Insegnamento, Scuola.
 <sup>23</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Antropologia.

| D'AMORE B., O.P., «Persona umana e ordinamento socia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| le nel mondo contemporaneo» alla settimana scienti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1 | 1050 | 181-188   |
| fico-filosofica di Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   |      | 97-107    |
| D'AMORE B., O.P., Persona e società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |      |           |
| Fap, Valore della persona umana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1948 | 113-115   |
| KUNICIC J., O.P., L'amore coniugale come perfezionamen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20  | 10/7 | 20.4/     |
| to della persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20  | 196/ | 30-46     |
| MARCHESAN M., Due casi di trattamento ipnoterapeutico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 10/0 | 500 500   |
| interessanti l'etica personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21  | 1968 | 500-508   |
| MARZI A., L'importanza dell'età evolutiva per lo studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |           |
| della personalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | 358-375   |
| MONDIN B., La persona e le sue proprietà essenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      | 361-387   |
| Munno A., Persona umana e dialettica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13  | 1960 | 257-263   |
| Poli O.C., O.P., «Socializzazione e persona umana» alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |           |
| settimana sociale dei cattolici in Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13  | 1960 | 589-597   |
| SPIAZZI R., O.P., Il valore sopratemporale della persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |           |
| umana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1948 | 354-373   |
| TEODORI U., Fattori endocrini della personalittà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  | 1958 | 109-129   |
| WOJTYLA K., Teoria e prassi nella filosofia della persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |           |
| umana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29  | 1976 | 377-384   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |           |
| Mi Anna Maratana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |           |
| Platone, platonismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |           |
| LAMOUREUX F., Peccato o hamartia in Platone?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46  | 1993 | 313-321   |
| PETRUZZELLIS N., Platone e Heidegger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      | 393-403   |
| PISCIONE E., Fra «kratos» e «peisis». La funzione della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , , | 2,0, | ,,,,,,,,, |
| legge in Platone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45  | 1992 | 53-62     |
| VELA R., O.P., Il concetto di arte in Platone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      | 162-171   |
| ZANATTA M., L'immanenza delle idee ed il rapporto tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | -/// | 102 1/1   |
| idee, generi e principi nel Filebo di Platone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32  | 1979 | 49-71     |
| race, generi e principi nei i neco di i mone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-  |      | 12 7 2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |           |
| Plotino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |           |
| Provided C. District and I is a second of the second of th | 20  | 1075 | (2.72     |
| BENINCASA C., Plotino ovvero la disestetizzazione del reale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      | 63-73     |
| SIENA R., Sull'impersonalismo teologico di Plotino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38  | 1985 | 319-326   |
| VELA R., O.P., La funzione purificatrice dell'arte secon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4 | 10/1 | 102 100   |
| do Plotino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14  | 1961 | 182-190   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |           |
| Pluralismo <sup>24</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |           |
| Appropriate Description of the second of the | 0.0 | 10/- | 7.1/      |
| ARRUPE P., S.J., Pluralismo delle culture e cristianesimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1967 | /-16      |
| BOCCANEGRA A., O.P., Pluralismo teologico di «tolleran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10// | (0.40)    |
| za» o di «diritto»?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      | 62-101    |
| Brunello B., Tomismo e pluralismo culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1466 | 102-105   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19  | 1/00 | 102-10)   |

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Dialogo.

| CALOGERO F., Pluralità delle culture e universalità del di-                                             | 4./ | 1002 | 02.04   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| ritto                                                                                                   |     |      | 92-94   |
| CARDINALE C., Pluralismo culturale e punto di vista                                                     | 19  | 1966 | 343-346 |
| CATURELLI A., Pluralismo culturale e sapienza cristiana                                                 | 19  | 1966 | 150-170 |
| (I) CATURELLI A., Pluralismo culturale e sapienza cristiana                                             | */  | 1700 | 1,0 1,0 |
| (II)                                                                                                    | 19  | 1966 | 276-293 |
| CENTI T.S., O.P., Lettera aperta al P.Salerno sul plurali-                                              |     |      |         |
| smo culturale                                                                                           | 18  | 1965 | 441-443 |
| CONGAR Y., O.P., Sur le pluralisme culturel et théologi-                                                |     |      |         |
| que                                                                                                     | 19  | 1966 | 261-266 |
| CONTRI S., Il pluralismo filosofico nell'ambito di una con-                                             |     |      |         |
| cezione cristiana                                                                                       |     |      | 308-313 |
| DANIÉLOU I., S.J., Le pluralisme de la pensée                                                           |     |      | 11-23   |
| DEL DEGAN G., Pluralismo e unità della cultura cristiana                                                |     |      | 112-118 |
| GILSON E., Lettera di Mr. É. Gilson                                                                     |     |      | 439-440 |
| HAMER J., O.P., Il pluralismo culturale e la Chiesa                                                     |     |      | 24-33   |
| JOLIVET R., L'idée de pluralisme culturel                                                               | 18  | 1965 | 437-439 |
| KALINOWSKI G., La pluralité des philosophies et l'actuali-                                              | 00  | 10/7 | 155 1/2 |
| té de St.Th. d'Aq. (cfr. anche p. 553 dell'annata)                                                      |     |      | 155-163 |
| LATORA S., Quale pluralismo ideologico?                                                                 | 28  | 19/) | 74-79   |
| LIPPI A., C.P., Pluralismo culturale, tomismo e filosofia                                               | 10  | 1966 | 347-348 |
| come scienza                                                                                            | 19  | 1700 | 747-740 |
| Muzio G., Pluralismo filosofico e teologico nell'ambito                                                 | 19  | 1966 | 227-233 |
| di una filosofia cristiana                                                                              | 1)  | 1700 |         |
| PERINI G., C.M., «Tomismo, pluralismo culturale e concilio Vaticano II»: riflessioni su una discussione | 20  | 1967 | 177-222 |
| PETRUZZELLIS N., Pluralità, pluralismo, relativismo                                                     |     |      | 267-275 |
| RAHNER K., S.J., Pluralismo e dialogo                                                                   |     |      | 137-149 |
| Redazione (La), Una iniziativa di grande attualità                                                      | 20  | 1967 | 4       |
| SALERNO L., (.O.P.), Il card. Suenens ed il card. Leger di                                              |     |      |         |
| fronte al problema del pluralismo culturale                                                             | 18  | 1965 | 87-90   |
| SALERNO L., O.P., I fondamenti teoretici del pluralismo                                                 |     |      |         |
| filosofico-teologico                                                                                    | 19  | 1966 | 54-61   |
| SALERNO L., O.P., Tomismo, pluralismo culturale e con-                                                  |     |      | .= 0/   |
| cilio Vaticano II                                                                                       |     |      | 45-86   |
| SALMONA B. Riflessioni sul pluralismo culturale                                                         |     |      | 234-236 |
| ZAPPONE D.G., O.P., Un dibattito sul pluralismo culturale                                               | 19  | 1966 | 5-10    |
|                                                                                                         |     |      |         |
|                                                                                                         |     |      |         |
| Politica, pensiero politico <sup>25</sup>                                                               |     |      |         |
| Brunello B., Il pensiero politico di Luigi Sturzo                                                       | 8   |      | 60-64   |
| Register O B L'egoismo delle nazioni                                                                    | 18  | 1965 | 253-263 |
| CAVADI A., Sulla cultura in quanto mediazione fra fede e                                                |     | 4.50 | 25/2/1  |
| prassi politica                                                                                         | 33  | 1980 | 356-361 |
| FI                                                                                                      |     |      |         |

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Autorità, Stato, Democrazia.

| CENACCHI G., Rapporto e distinzione tra filosofia e poli-  | 22  | 1000    | 2/2 2/5 |
|------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| tica                                                       |     |         | 362-365 |
| COMPOSTA D., La filosofia di fronte alla politica          | 33  | 1980    | 270-279 |
| COTTA S., Dimensione culturale della politica o dimen-     |     |         |         |
| sione politica della cultura?                              | 33  | 1980    | 280-297 |
| COTTA S., Risposte (agli interventi nel dibattito del VII  |     |         |         |
| convegno dell'ADIF)                                        | 33  | 1980    | 316-343 |
| DE LUCA P., O.P., Mete e vie della comunità internazio-    |     |         |         |
| nale (note e commenti in margine a due recenti di-         |     |         |         |
| scorsi pontifici (I)                                       | 7   | 1954    | 301-313 |
| DE LUCA P., O.P., Mete e vie della comunità internazio-    |     |         |         |
| nale (note e commenti in margine a due recenti di-         |     |         |         |
| scorsi pontifici (II)                                      | 8   | 1955    | 47-59   |
| MANNO A.G., Indicazioni storico-teoretiche per una con-    |     |         |         |
| federazione mondiale                                       | 23  | 1970    | 438-454 |
| Manno A.G., L'umanità affratellata terza epoca della sto-  |     | -,,,    |         |
| ria?                                                       | 25  | 1972    | 462-471 |
| Melchiorre V., Cultura, politica e potere fra immanenza    | 2)  | 1/14    | 102 1/1 |
| e trascendenza                                             | 33  | 1980    | 298-315 |
| Melchiorre V., Risposte (agli interventi nel dibattito del | ))  | 1700    | 270-717 |
| VII convegno dell'ADIF)                                    | 33  | 1000    | 320-355 |
|                                                            | ))  | 1700    | 720-777 |
| MONDIN B., Presentazione (degli Atti del VII convegno      | 2.2 | 1000    | 250 2/0 |
| dell'ADIF su Cultura e Politica)                           | 33  | 1980    | 259-260 |
| MOREROD C., O.P., La teologia della Chiesa tiene conto     | 40  | 100/    | 00 112  |
| della politica? L'apporto del card. C. Journet             | 49  | 1996    | 99-112  |
| NICOLOSI S., Fede e politica. Il cristianesimo tra utopia  |     | 4.000.0 |         |
| ed apocalisse                                              | 31  | 19/8    | 129-169 |
| NICOLOSI S., Struttura della società, suddivisione dei po- |     |         |         |
| teri e classi dirigenti nella società industriale auspica- |     |         |         |
| ta da A. Comte                                             |     | 1994    |         |
| Petruzzellis N., Teorie e fatti politici                   | 33  | 1980    | 223-226 |
| Possenti V., Fede e politica (i casi di G. Girardi, di F.  |     |         |         |
| Rodano e del «rodanismo»)                                  | 33  | 1980    | 155-177 |
| Rocco P., Un pericoloso precedente in materia di reati     |     |         |         |
| elettorali                                                 | 7   | 1954    | 84-90   |
|                                                            |     |         |         |
|                                                            |     |         |         |
| Pomponazzi (P.)                                            |     |         |         |
|                                                            |     |         |         |
| DE ANDREA M., O.P., Il razionalismo di P. Pomponazzi       |     |         |         |
| Verde F.M., O.P., A proposito del «caso Pomponazzi»        | 3   | 1950    | 46-68   |
|                                                            | 16  | 1963    | 154-165 |
|                                                            |     |         |         |
| Popper (K.R.)                                              |     |         |         |
|                                                            |     |         |         |
| BALDINI M., La dimensione ideologica dell'epistemologia    |     |         |         |
| di Karl R. Popper                                          | 27  | 1974    | 129-154 |
| • •                                                        |     |         |         |

| BALDINI M., Le riflessioni epistemologiche di Karl R.                  |     |        |         |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Popper                                                                 | 28  | 1975 4 | 105-446 |
| CASARIN DONADON E., La teoria linguistica di Karl Bühler               |     | 400=   | 101 101 |
| e sua influenza sulla epistemologia di Karl Popper                     | 40  | 1987 4 | 421-434 |
| D'AMORE B., L'insufficienza dell'epistemologia marxista                |     | 1070   | 47/ 470 |
| nella valutazione critica di K. Popper                                 |     |        | 476-479 |
| MASAT LUCCHETTA P., Popper interprete di Wittgenstein                  | 30  | 19// . | 300-327 |
|                                                                        |     |        |         |
| Positivismo logico                                                     |     |        |         |
| r ositivismo logico                                                    |     |        |         |
| GAMBINO R., Positivismo logico e metafisica (Analisi del               |     |        |         |
| concetto di metafisica come nonsenso)                                  | 16  | 1963   | 553-556 |
| RIVERSO E., Aporie e difficoltà del positivismo logico                 | 6   | 1953   |         |
| RIVERSO E., Insufficienza del positivismo logico                       | 7   | 1954   | 180-202 |
|                                                                        |     |        |         |
|                                                                        |     |        |         |
| Predicazione                                                           |     |        |         |
| a BOB College remanashilità della parola                               | 2   | 1949   | 477-489 |
| SPIAZZI R., O.P., Grandezza e responsabilità della parola              | _   | 1717   | 177 107 |
|                                                                        |     |        |         |
| Probabilismo                                                           |     |        |         |
|                                                                        |     |        |         |
| BERNARDINI SOTO L., Recenti tentativi di rivalutazione del             | • • | 4077   | 107.214 |
| probabilismo cattolico del Seicento                                    | 30  | 19//   | 197-214 |
|                                                                        |     |        |         |
| D                                                                      |     |        |         |
| Progresso                                                              |     |        |         |
| BASERGA A., Il valore umano del progresso medico e gli                 |     |        |         |
| obblighi sociali e morali che ne derivano                              |     | 1965   |         |
| RATTACHA F Valori umani e progresso, oggi                              |     | 1965   |         |
| CATURELLI A Decadenza o progresso nella civilta attuale?               |     | 1965   |         |
| TOLIVET R L'idea di progresso e il diritto naturale                    | 18  | 1965   | 10-18   |
| PRETE B., O.P., Progresso e perfezione dell'uomo secon-                |     | 10/5   | 105 124 |
| do la Bibbia                                                           | 18  | 1965   | 125-134 |
| SCIACCA M.F., Mito e verità del progresso                              | 18  | 1965   | 35-44   |
|                                                                        |     |        |         |
|                                                                        |     |        |         |
| Proprietà privata <sup>26</sup>                                        |     |        |         |
| D'AGNESE R., La funzione sociale della proprietà privata               | 2   | 1949   | 103-107 |
| Sonelli A., O.P., Il problema etico della proprietà ieri e             |     |        |         |
| aggi (I)                                                               | 6   | 1953   | 425-441 |
| oggi (I)<br>Sonelli A., O.P., Il problema etico della proprietà ieri e |     |        |         |
|                                                                        | 7   | 1954   | 152-179 |
| oggi                                                                   |     |        |         |

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Sociali (Problemi).

## Protestantesimo

| CIPRIANI S., Il primato di Pietro in alcuni recenti atteggiamenti protestanti                                                                                                                                        | 9        | 1956         | 433-449                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|
| RIVERSO E., Problematica del protestantesimo attuale: la<br>Bibbia (Bultmann, Barth, Cullmann)                                                                                                                       | 14       | 1961         | 47-62                                  |
| Psicanalisi                                                                                                                                                                                                          |          |              |                                        |
| DEL VECCHIO D., La psicanalisi o la scienza degli inferi<br>MORANDI F., Per una teologia dell'inconscio<br>MORANDI F., Ancora sulla teologia dell'inconscio<br>VIRCILLO D., Erich Fromm fra psicoanalisi e filosofia | 36<br>37 | 1983<br>1984 | 80-81<br>205-218<br>451-462<br>147-166 |
| Psicologia                                                                                                                                                                                                           |          |              |                                        |
| BOTTANI L., Noia, acedia ed epochè<br>CANESTRARI R., Struttura ed esperienza nella psicologia                                                                                                                        | 44       | 1991         | 113-191                                |
| della percezione D'AGOSTINO N., Socialità ed evoluzione psicologica                                                                                                                                                  |          |              | 177-199<br>301-306                     |
| D'AMORE B., O.P., «Il problema psicologico» in una set-                                                                                                                                                              | 1)       | 1702         | 701-700                                |
| timana di studio a Roma D'AMORE B., O.P., Il problema psicologico nel pensiero contemporaneo in una settimana scientifico-filosofica                                                                                 | 10       | 1957         | 130-135                                |
| all'Università di Bari<br>D'AMORE B., O.P., Psicologia sperimentale e psicologia                                                                                                                                     | 11       |              | 94-98                                  |
| razionale<br>D'AMORE B., O.P., Una settimana di studi su «Il proble-                                                                                                                                                 | 11       | 1958         | 130-134                                |
| ma psicologico» all'Università di Bologna<br>Filiasi Carcano P., La psicologia del nostro tempo e la                                                                                                                 | 10       | 1957         | 264-267                                |
| problematica dell'esistenzialismo                                                                                                                                                                                    | 10       | 1957         | 305-323                                |
| MARRA B., S.J., Psicologia moderna e teologia morale<br>NARCISO E., O.P., Il comportamento dell'alunno secondo                                                                                                       | 46       | 1993         | 441-446                                |
| la psicologia contemporanea                                                                                                                                                                                          | 23       | 1970         | 474-484                                |
| Passeri Pignoni V., Considerazioni sull'angoscia                                                                                                                                                                     | 12       | 1959         | 272-286                                |
| Passeri Pignoni V., Psicologia ed estetica                                                                                                                                                                           |          |              | 226-245                                |
| Petruzzellis N., Psicologia e filosofia                                                                                                                                                                              |          |              | 213-230                                |
| SOFIA F., O.P., L'abito come «legge del modo»<br>SOFIA F., O.P., Verso una definizione dell'abito come                                                                                                               | 25       |              | 89-104                                 |
| costitutivo dell'azione<br>Verardo R., O.P., Nesso e differenziazione tra attività                                                                                                                                   | 24       | 1971         | 192-213                                |
| intellettiva e attività volitiva                                                                                                                                                                                     | 8        | 1955         | 436-461                                |

| Religione, esperienza religiosa, filosofia della religione                                                                                                          |    |              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------|
| D'AMORE B., O.P., «Filosofia ed esperienza religiosa» al XV conv. dei filosofi cristiani a Gallarate (I)                                                            | 13 | 1960         | 574-589            |
| D'AMORE B., O.P., «Filosofia ed esperienza religiosa» al XV conv. dei filosofi cristiani a Gallarate (II) D'AMORE B., O.P., Attività intellettiva e intuizione nel- | 14 | 1961         | 63-82              |
| l'esperienza religiosa D'AMORE B., O.P., Filosofia e religione oggi                                                                                                 |    | 1961<br>1951 | 103-119<br>439-456 |
| D'AMORE B., O.P., La religione come storia e futuro del-<br>l'uomo                                                                                                  |    |              | 50-58              |
| GOFFI T., Tempo libero e pratica religiosa                                                                                                                          |    |              | 108-116            |
| GUARDINI R., La fenomenologia dell'esperienza religiosa                                                                                                             |    |              | 557-563            |
| GUITTON J., La psicologia dell'esperienza religiosa<br>JACHER W., O.P., Le phénomène de la désacralisation dans                                                     |    |              | 564-567            |
| le monde contemporain                                                                                                                                               |    |              | 445-453<br>181-187 |
| LAZZARINI R., La religione come valore culturale<br>LOTZ G.B., S.J., La filosofia dell'esperienza religiosa                                                         |    |              | 368-573            |
| MANCINI I., Proposte per una filosofia della religione (a                                                                                                           |    | 1968         |                    |
| p. 113 la risposta agli interventi)  Mondin B., Analisi fenomenologica del concetto di reli-                                                                        | 21 | 1968         | 94-111             |
| gione  Muñoz Alonso A., Progresso scientifico-tecnico e senso                                                                                                       | 43 | 1990         | 241-269            |
| religioso PITITTO R., Comprensione del 'sacro': Esperienza religio-                                                                                                 | 15 | 1962         | 181-192            |
| sa e analisi linguistica                                                                                                                                            | 36 | 1983         | 20-39              |
| PIZZORNI R., O.P., La religione nell'adolescente<br>SORRENTINO S., Dialettica e religione. A proposito di un                                                        | 8  | 1955         | 64-69              |
| recente convegno di filosofia della religione                                                                                                                       | 29 | 1976         | 419-428            |
| Rosmini (A.)                                                                                                                                                        |    |              |                    |
| Brunello B., Profilo speculativo di Rosmini                                                                                                                         | 6  | 1953         | 272-289            |
| D'AMORE B., O.P., Il congresso internazionale rosminia-<br>no di Stresa                                                                                             | 8  | 1955         | 626-632            |
| FABRO C MAZZELLA C., Un inedito elenco preparatorio delle 40 proposizioni rosminiane                                                                                | 42 | 1989         | 361-406            |
| GHERARDI L., O.P., Le tre forme-primalità dell'essere nella metafisica di A.Rosmini e T.Campanella                                                                  | 8  | 1955         | 595-620            |
| PASSERI PIGNONI V., Il primo convegno dell'Istituto di Studi Superiori «Antonio Rosmini»                                                                            | 9  | 1956         | 527-532            |
| PASSERI PIGNONI V., Il secondo convegno dell'Ist.Intern. di Studi Superiori «A.Rosmini»                                                                             | 10 | 1957         | 481-487            |
| PASSERI PIGNONI V., Il terzo congresso dell'Istituto di Studi<br>Superiori «Antonio Rosmini»                                                                        | 11 | 1958         | 427-437            |

| Perotto A.R., O.P., Rosmini e l'immortalità dell'anima nel V° libro della Psicologia (I) Perotto A.R., O.P., Rosmini e l'immortalità dell'anima nel V° libro della Psicologia (II) Piscione E., Spunti apologetici nella polemica rosminiana con Foscolo Redazione (La), A ricordo di due centenari Rigobello A., La intenzionalità ontologica della conoscenza in A. Rosmini | 12 | 1959<br>1989<br>1955 | 78-93<br>183-201<br>71-75<br>541-542<br>621-625 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------------------------------------|
| Rousseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                      |                                                 |
| Gambino R., L'interpretazione psicologica del concetto di volontà generale in Rousseau                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 | 1962                 | 149-152                                         |
| Sacramenti <sup>27</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                      |                                                 |
| ABATE A., O.P., La potestà ministeriale della Chiesa nel vincolo coniugale BERIZZI A.M., O.P., Il «motu proprio» di Pio papa XII                                                                                                                                                                                                                                              | 12 | 1959                 | 406-433                                         |
| sulla forma del matrimonio DE ROSA G., La SS.Eucaristia nella moderna letteratura                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 1948                 | 412-419                                         |
| teologica dell'Oriente cristiano VERARDO M., O.P., Il certificato prematrimoniale un pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  | 1953                 | 40-62                                           |
| blema eugenetico d'attualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 1949                 | 389-423                                         |
| Sartre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                      |                                                 |
| Prezioso F.A., Analisi dell'ontologia fenomenologica di<br>Sartre                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 | 1977                 | 78-91                                           |
| Prezioso F.A., Il problema dell'«esistenza d'altri» in Sartre Prezioso F.A., Immagine, coscienza ed io in Sartre Siena R., Considerazioni su Schopenhauer e Sartre Siena R., Teandrismo e romanticismo nella filosofia di                                                                                                                                                     | 29 | 1976                 | 67-91<br>206-217<br>356-361                     |
| Sartre VIRCILLO D., Esistenzialismo ateo e umanesimo totalita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 | 1993                 | 447-453                                         |
| rio in Sartre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 | 1971                 | 276-341                                         |

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Liturgia.

| Savonarola                                                                                                                                                  |    |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|
| ELIA R., O.P., La politica del Savonarola<br>ELIA R., Precisazioni sulla figura del Savonarola<br>SCALTRITI G., O.P., Documenti e indirizzi per la causa di | -  |      | 257-276<br>545-550 |
| Girolamo Savonarola                                                                                                                                         | 1  | 1948 | 278                |
| Scetticismo                                                                                                                                                 |    |      |                    |
| BOTTANI L., Di due diverse filosofie scettiche<br>PETRUZZELLIS N., Metamorfosi dello scetticismo                                                            |    |      | 83-92<br>413-425   |
| Schelling                                                                                                                                                   |    |      |                    |
| PETRUZZELLIS N., Il significato dell'estetica schellinghiana                                                                                                | 24 | 1971 | 270-275            |
| Schopenhauer                                                                                                                                                |    |      |                    |
| SIENA R., «Teologia» e problematismo nel pensiero di<br>Schopenhauer<br>SIENA R., Classicismo e romanticismo nella filosofia di                             | 49 | 1996 | 85-97              |
| Schopenhauer Siena R., Considerazioni su Schopenhauer e Sartre                                                                                              |    |      | 443-452<br>356-361 |
| olena ic, considerazioni sa senopermadei s successi                                                                                                         |    |      |                    |
| Sciacca (M.F.)                                                                                                                                              |    |      |                    |
| Arcoleo S., «Studi sulla filosofia antica» (di M.F. Sciacca)<br>Brunello B., La filosofia dell'integralità di Michele Fe-                                   | 25 | 1972 | 472-482            |
| derico Sciacca CALA-ULLOA G., O.P., L'esistenza di Dio nella filosofia                                                                                      | 12 | 1959 | 556-572            |
| del prof. Sciacca                                                                                                                                           | 3  |      | 454-461            |
| MICHELETTI G., Lo spiritualismo dello Sciacca                                                                                                               | 16 | 1963 | 453-458            |
| OTTONELLO P.P., L'atteggiamento di M.F. Sciacca nei confronti dell'esistenzialismo                                                                          | 16 | 1963 | 517-537            |
| OTTONELLO P.P., Libertà e tempo nella «Metafisica morale» di M.F. Sciacca                                                                                   | 19 | 1966 | 364-373            |
| RIGOBELLO A., Le «Opere complete» di Michele Federico Sciacca                                                                                               | 11 | 1958 | 424-427            |
| Sofia F., Itinerari dell'uomo in M.F. Sciacca. Dall'antro-<br>pologia all'antropofania                                                                      | 47 | 1994 | 87-92              |
| VIRCILLO D., Educazione e cultura nel pensiero di M.F. Sciacca                                                                                              | 24 | 1971 | 65-83              |
| VIRCILLO D., I fondamenti di una filosofia della cultura<br>di M.F. Sciacca<br>VOLPATI F.M., Note sull'ontologia di M.F. Sciacca                            |    |      | 165-182<br>447-479 |
| VOLPATI T.IVI., TVOIC Suit Officiogia di IVI.I . Delacca                                                                                                    |    |      |                    |

## Scienza (I problemi della)28

| Antiseri D., Oggettività della scienza, non neutralità de-<br>gli scienziati e responsabilità della società civile nei |    |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| confronti delle istituzioni scientifiche                                                                               | 30 | 1977 | 166-188 |
| BANNA P., L'unità della scienza                                                                                        | 23 | 1970 | 469-473 |
| BONIOLO G., Riflessioni sulla storia della scienza<br>D'AMORE B., O.P., «Il problema della scienza» al IX con-         | 37 | 1984 | 217-223 |
| vegno di Gallarate (I)<br>D'Amore B., O.P., «Il problema della scienza» al IX con-                                     | 7  | 1954 | 53-72   |
| vegno di Gallarate (II) DA VIA G., Orientamenti della scienza. La materia e l'ato-                                     | 7  | 1954 | 314-335 |
| mismo                                                                                                                  | 12 | 1959 | 360-364 |
| DEL RE G., Discorso scientifico e filosofia della natura<br>DEL RE G., La crisi dei fondamenti della scienza. Un re-   |    |      | 407-439 |
| cupero dell'ilemorfismo?                                                                                               | 44 | 1991 | 51-55   |
| DEL VECCHIO D., A proposito dello «spazio vuoto»                                                                       | 37 | 1984 | 334-337 |
| Franconi R., O.P., Il problema dello spazio e del tempo                                                                |    |      |         |
| nella scienza moderna                                                                                                  | 19 | 1966 | 360-363 |
| GIACON C., S.J., Il problema della scienza                                                                             | 6  |      | 297-304 |
| Gradi R., La scienza come problema                                                                                     | 7  | 1954 | 45-52   |
| Guzzo A., Il problema della scienza                                                                                    | 6  | 1953 | 290-297 |
| Manno A.G., Complessità e finalismo nella scienza at-                                                                  |    |      |         |
| tuale                                                                                                                  | 47 | 1994 | 51-84   |
| Manno A.G., Nuove frontiere della scienza                                                                              | 49 | 1996 | 351-366 |
| PAVESE R., I rapporti di anima e corpo nel quadro della                                                                |    |      |         |
| scienza moderna                                                                                                        | 20 | 1967 | 164-176 |
| PETRUZZELLIS N., Discorrendo di metafisica, di teilhardi-                                                              |    |      |         |
| smo e di scientismo                                                                                                    | 31 | 1978 | 227-229 |
| ZAPPONE G., Criticità, scienza e dialogo                                                                               | 23 | 1970 | 217-223 |
|                                                                                                                        |    |      |         |
| Scienza e filosofia                                                                                                    |    |      |         |
| CRISCI A.U., Scienza e filosofia. In che senso si può par-                                                             |    |      |         |
| lare d'un loro «oggetto»<br>D'AMORE B., O.P., «Poteri e limiti della scienza, signifi-                                 | 31 | 1978 | 218-226 |
| cato e compito della filosofia oggi»<br>D'AMORE B., O.P., Il problema dei rapporti tra scienza e                       | 19 | 1966 | 508-511 |
| filosofia                                                                                                              | 1  | 1948 | 35-48   |
| D'AMORE B., O.P., La filosofia e i problemi delle scienze                                                              | 7  |      | 280-288 |
| D'AMORE B., O.P., Motivi per la difesa d'una più stretta                                                               |    |      |         |
| unione tra scienza e filosofia (I)                                                                                     | 2  | 1949 | 203-218 |
| D'AMORE B., O.P., Motivi per la difesa d'una più stretta                                                               |    |      |         |
| unione tra scienza e filosofia (II)                                                                                    | 2  | 1949 | 424-450 |
|                                                                                                                        |    |      |         |

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Cibernetica, Scienza e filosofia, Tecnica.

| D'AMORE B., Scienza e filosofia nei contemporanei neo-         |       |      |         |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
| scolatici                                                      | 1     | 1948 | 167-185 |
| Gambino R., La filosofia di fronte alle scienze                | 15    | 1962 | 269-276 |
| Pavese R., Filosofia e scienza                                 | 19    | 1966 | 208-216 |
| PIEMONTESE F., Scienza e filosofia                             | 19    | 1966 | 34-41   |
| RIVERSO E., La filosofia della scienza e i limiti dello scien- |       |      |         |
| tismo                                                          | 12    | 1959 | 287-323 |
|                                                                |       |      |         |
| Santa (Duna)                                                   |       |      |         |
| Scoto (Duns)                                                   |       |      |         |
| CIAPPI L., O.P., Duns Scoto e Ambrogio Caterino O.P.           |       |      |         |
| difensori dell'Immacolata alla luce del Magistero              | 19    | 1966 | 449-456 |
| MASSON R., O.P., Breve cronaca degli incontri scotisti di      |       |      |         |
| Oxford e di Edimburgh                                          |       |      | 491-497 |
| PEROTTO A.L., O.P., Contemporaneità di Scoto                   | 19    | 1966 | 464-490 |
| Prezioso F.A., Critica di alcune teorie filosofiche di S.      |       |      |         |
| Bonaventura e di San Tommaso nell'«Ordinatio» di               |       |      |         |
| Duns Scoto                                                     |       |      | 473-480 |
| Soleri G., Studi scotisti di gnoseologia e di teodicea (I)     | 9     |      | 70-83   |
| Soleri G., Studi scotisti di gnoseologia e di teodicea (II)    | 9     | 1956 | 205-22  |
| TODISCO O., O.F.M.Cv., G.D. Scoto e il rifiuto della pro-      |       |      |         |
| va del movimento come via all'esistenza di Dio                 | 19    | 1966 | 457-46  |
| Todisco O., O.F.M.Cv., L'essere come esistenza nell'asce-      |       |      |         |
| sa a Dio di G. Duns Scoto                                      | 20    | 1967 | 444-462 |
| TODISCO O., O.F.M.Cv., L'essere come essenza nell'asce-        |       |      |         |
| sa a Dio di G. Duns Scoto                                      | 23    | 1970 | 41-54   |
| ZAPPONE D.G., O.P., Nel VII centenario della nascita di        |       |      |         |
| Giovanni Duns Scoto                                            | 19    | 1966 | 444-44  |
|                                                                |       |      |         |
| Scuola, educazione, formazione <sup>29</sup>                   |       |      |         |
| BALDO I.F., I manuali di storia della filosofia e la riforma   |       |      | =       |
| della scuola secondaria italiana                               | 42    | 1989 | 56-64   |
| D'AMORE B., O.P., «L'educazione estetica» al V° conve-         |       |      |         |
| gno di Scholè                                                  | 11    | 1958 | 329-33  |
| D'AMORE B., O.P., «L'educazione sociale» al VII conve-         |       |      |         |
| gno di Scholè                                                  | 15    | 1962 | 134-14  |
| DEL VECCHIO D., A proposito dei nuovi programmi per            |       |      |         |
| la scuola elementare                                           |       |      | 460-46  |
| IERVASI V., O.P., La perfezione scientifica dei figli          | 5     | 1952 | 79-90   |
| Manno A. G., L'insegnamento della logica nell'insegna-         |       |      |         |
| mento delle scuole medie superiori?                            | 45    | 1992 | 445-44  |
| Marinelli L., Uno sguardo alla crisi dei seminari latini e     |       |      |         |
| orientali                                                      | 21    | 1968 | 479-48  |
| 29 Sull'argamento of anche le voci: Insegnamento, Pedago       | ngia  |      |         |
| 29 Sull'argomento ctr. anche le voci: Insegnamento, Pedago     | JEIA. |      |         |

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Insegnamento, Pedagogia.

| MASTROSERIO D., O.P., Suggerimenti concreti per il rior-                                                                                                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| dinamento degli studi dei candidati al sacerdozio nel-                                                                                                                     |                                    |
| la prospettiva del Vaticano II                                                                                                                                             | 20 1967 322-333                    |
| MONDINI R., Il problema delle attitudini e la questione                                                                                                                    | 10 1050 (04 (10                    |
| del latino nelle scuole                                                                                                                                                    | 12 1959 604-612                    |
| NARCISO E., O.P., La logistica e la psicologia nell'appren-                                                                                                                |                                    |
| dimento matematico                                                                                                                                                         | 23 1970 117-125                    |
| Passeri Pignoni V., Educazione ed educazione tecnica                                                                                                                       | 14 1961 158-173                    |
| RIZZACASA A., La cultura religiosa nel rinnovamento della                                                                                                                  |                                    |
| scuola                                                                                                                                                                     | 30 1977 189-196                    |
| SERRA A., Verifica pedagogica delle istanze scientifiche in                                                                                                                |                                    |
| educazione                                                                                                                                                                 | 30 1977 215-221                    |
| TOVINI L., O.P., La preparazione dottrinale in relazione                                                                                                                   |                                    |
| alla formazione religiosa degli studenti                                                                                                                                   | 17 1964 61-67                      |
| VACCA F., Autorità e libertà nella scuola nuova                                                                                                                            | 14 1961 321-332                    |
| VALENZIANO C., Nota sugli studi filosofici per una forma-                                                                                                                  |                                    |
| zione teoretica                                                                                                                                                            | 21 1968 222-224                    |
|                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                    |
| Secolarizzazione                                                                                                                                                           |                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                    |
| PENZO G., La problematica del sacro dopo la morte di                                                                                                                       |                                    |
| Dio in F.Gogarten (Riflessioni sulla secolarizzazio-                                                                                                                       |                                    |
| ne)                                                                                                                                                                        | 38 1985 3-14                       |
|                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                    |
| Sessualità                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                    |
| CAVADI A., «La sessualità nella Bibbia e nel tempo pre-                                                                                                                    |                                    |
| sente». Note in margine ad un documento delle chie-                                                                                                                        |                                    |
| se valdesi e metodiste d'Italia                                                                                                                                            | 39 1986 213-223                    |
| CAVADI A., Sessualità oggi: per una riflessione critica                                                                                                                    | 38 1985 207-217                    |
|                                                                                                                                                                            |                                    |
| Committee (E)                                                                                                                                                              |                                    |
| Severino (E.)                                                                                                                                                              |                                    |
| BOCCANEGRA A., O.P., Tratti oscuri nel «Sentiero del gior-                                                                                                                 |                                    |
| no» (Nota sul neoparmenidismo di Emanuele Severi-                                                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                            | 20 10/7 504 510                    |
| no)                                                                                                                                                                        | 20 1967 504-510                    |
| Crisci A.U., Filosofia della liberazione e morte del tempo                                                                                                                 |                                    |
| (a proposito di un libro di E. Severino)                                                                                                                                   | 20 40=0 044 0=0                    |
| Marian Carre M. E                                                                                                                                                          | 32 1979 344-359                    |
| MANGIAGALLI M., «Facta sunt, mutantur enim». «Il parri-                                                                                                                    |                                    |
| cidio mancato» di E.Severino                                                                                                                                               | 32 1979 344-359<br>40 1987 453-460 |
| cidio mancato» di E.Severino<br>SCILIRONI C., Necessità del significato e destino del lin-                                                                                 | 40 1987 453-460                    |
| cidio mancato» di E.Severino SCILIRONI C., Necessità del significato e destino del linguaggio in E. Severino                                                               |                                    |
| cidio mancato» di E.Severino  SCILIRONI C., Necessità del significato e destino del linguaggio in E. Severino  SCILIRONI C., Possibilità e fondamento della fede: K. Barth | 40 1987 453-460<br>37 1984 415-432 |
| cidio mancato» di E.Severino SCILIRONI C., Necessità del significato e destino del linguaggio in E. Severino                                                               | 40 1987 453-460                    |

| INDICE TEMATICO                                                                                                        |    |       | 213                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|
| SCILIRONI C., Possibilità e fondamento della fede: K. Barth ed E. Severino (II)                                        | 34 | 1981  | 456-481            |
| SPERDUTO D., L'eternità dell'essere nel pensiero di E. Severino SPERDUTO D., Nichilismo e verità dell'essere in E. Se- | 47 | 1994  | 173-210            |
| verino                                                                                                                 | 48 | 1995  | 351-353            |
|                                                                                                                        |    |       |                    |
| Sociali (Problemi) <sup>30</sup>                                                                                       |    |       |                    |
| Decree C II 11 1 III 1 D II                                                                                            |    |       |                    |
| BOCCADAMO G., Il problema dell'assistenza. Dalla matrice religiosa all'impegno laico. Note sulla situazione            |    |       |                    |
| attuale degli studi BOTTANI L., Mondo sociale e mimesi della natura umana.                                             | 41 | 1988  | 447-451            |
| La violenza in R. Girard tra imitazione e resistenza                                                                   | 43 | 1990  | 197-206            |
| Brunello B., L'origine del proletariato                                                                                |    |       | 94-101             |
| CIAPPI L., O.P., La solidarietà: legge di natura e di grazia                                                           |    |       |                    |
| (I)                                                                                                                    | 5  | 1952  | 121-140            |
| CIAPPI L., O.P., La solidarietà: legge di natura e di grazia                                                           | -  | 1052  | 225 241            |
| (II)                                                                                                                   | 5  |       | 225-241<br>477-482 |
| CIARAVOLO P., Ragione e socialità DEL VECCHIO D., Annotazioni sul conflitto individuo-so-                              | 47 | 1//1  | 7/1-702            |
| cietà                                                                                                                  | 33 | 1980  | 92-94              |
| Di Nardi G., I presupposti economici della legislazione                                                                |    |       |                    |
| sociale                                                                                                                | 5  | 1952  | 53-61              |
| GEMMELLARO G., S.D.B., Il sindacato nel pensiero catto-                                                                | ,  | 1051  | 457 477            |
| lico                                                                                                                   | 4  | 1901  | 457-477            |
| IANNARONE R.M., O.P., I problemi della popolazione (XXVI Settimana Soc. dei Cattolici Italiani)                        | 6  | 1953  | 469-484            |
| LASORSA G., Salari, efficienza e piena occupazione                                                                     | 4  |       | 378-387            |
| MAILLOUX., O.P., Criminalité et violence                                                                               | 25 |       | 34-49              |
| NARCISO E., O.P., La funzione della contestazione                                                                      | 23 | 1970  | 455-459            |
| PEROTTO A., O.P. (a c.), Bollettino di filosofia sociale                                                               | 13 |       | 284-304            |
| PEROTTO A., O.P. (a c.), Bollettino di filosofia sociale                                                               | 13 |       | 464-470            |
| PEROTTO A., O.P. (a c.), Bollettino di filosofia sociale                                                               | 14 |       | 86-99<br>603-628   |
| PEROTTO A., O.P., (a c.), Bollettino di filosofia sociale                                                              | 10 | 1702  | 002-020            |
| PETRUZZELLIS N., L'essere sociale nelle diverse prospettive di G.Lukács e di Giovanni Paolo II                         | 35 | 1982  | 5-22               |
| PIZZORNI R. (M.), O.P., Sul diritto alla resistenza                                                                    |    |       | 333-340            |
| SAVAGNONE G., Intellettuali e violenza nel sindacalismo                                                                |    |       |                    |
| rivoluzionario di G. Sorel                                                                                             | 33 | 1980  | 366-373            |
| SONELLI G., O.P., La XXIII Settimana sociale dei catto-                                                                | •  | 10.40 | 501 504            |
| lici italiani                                                                                                          | 2  | 1949  | 581-584            |
| Todisco O., Dalla contestazione alla violenza terroristi-                                                              | 35 | 1982  | 23-53              |
| ca. Considerazioni filosofiche                                                                                         | )) | 1702  | - J- J J           |

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Autorità, Democrazia, Lavoro, Politica, Stato.

| Sociologia                                                                                                  |    |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|
| BATTAGLIA F., Sociologia e filosofia BUCCA G., La sociologia della conoscenza tra «razionali-               | 18 | 1965 | 179-185            |
| smo critico» e «teoria critica della società»                                                               | 28 | 1975 | 157-188            |
| D'AMORE B., O.P., «Sociologia e filosofia» al XIX convegno di studi filosofici di Gallarate                 | 18 | 1965 | 186-200            |
| IANNARONE R.M., O.P., La sociologia religiosa in Italia al I° convegno di studi di Milano                   | 8  |      | 81-87<br>235-241   |
| MARINELLI L., Note di sociologia della musica<br>Poli C., O.P., «Opera omnia Giuseppe Toniolo».             |    |      |                    |
| «L'odierno problema sociologico» Poli C., O.P., Congressi internazionali di sociologi in Ita-               | 1  |      | 421-427            |
| lia                                                                                                         | 12 | 1959 | 613-616            |
| Spinoza                                                                                                     |    |      |                    |
| CALEO M., Luoghi e momenti deboli nella logica di Spi-                                                      |    |      |                    |
| noza<br>Nicolosi S., La priorità ontologica e gnoseologica del-                                             |    |      | 265-295            |
| l'esistenza di Dio nella filosofia di Spinoza<br>Siena R., Giuseppe Rensi e la lettura antimetafisica della |    |      | 121-143            |
| teologia di Spinoza<br>Siena R., L'uno e i molti nella filosofia di Spinoza                                 |    |      | 469-476<br>215-222 |
| SIENA R., Sull'antropologia e l'etica di Spinoza<br>SIENA R., Sull'impersonalismo teologico di Spinoza      |    |      | 337-343<br>79-85   |
|                                                                                                             |    |      |                    |
| Spiritualità, spiritualismo <sup>31</sup>                                                                   |    |      |                    |
| Borrelli L., O.C.D., La spiritualità cristiana. A proposito di un'opera recente                             | 39 | 1986 | 467-472            |
| CAVADI A., Rifare la spiritualità cattolica?<br>CLANISI G., Un richiamo all'interiorità che non va dimen-   |    |      | 161-180            |
| ticato FERRARI P., Augusto Guzzo e lo spiritualismo. Negazione                                              | 21 | 1968 | 487-499            |
| di una posizione GIARDINI F., La grande gioia e i tanti dolori dei cristiani.                               | 42 | 1989 | 42-55              |
| Studio biblico-teologico                                                                                    | 49 | 1996 | 129-156            |
| GIARDINI F., O.P., Dalla nostalgia di patria alla nostalgia del paradiso                                    | 47 | 1994 | 147-171            |
| GIARDINI F., O.P., Spiritualità escatologica e carità verso il prossimo                                     |    | 1997 |                    |
| GIARDINI F., Unione con Cristo e nostalgia del paradiso                                                     | 48 | 1995 | 299-337            |

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sull'argomento cfr. anche la voce: Mistica.

| GRADI R., Motivi dello spiritualismo cristiano                                                           | 6  | 1953 | 226-231          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|
| MANGINI L., La grazia nella dottrina spirituale di Luigi<br>Chardon (I)                                  | _  | 1053 | 102-106          |
| MANGINI L., La grazia nella dottrina spirituale di Luigi                                                 | 6  | 1700 | 102-106          |
| Chardon (II)                                                                                             | 6  | 1953 | 442-455          |
| MANGINI L., La grazia nella dottrina spirituale di Luigi<br>Chardon (III)                                | 7  | 1954 | 72-84            |
| MANGINI L., La grazia nella dottrina spirituale di Luigi                                                 | ′  | 1/27 | 72-04            |
| Chardon (IV)                                                                                             | 7  | 1954 | 388-402          |
|                                                                                                          |    |      |                  |
| Stato                                                                                                    |    |      |                  |
| FERRARI V., O.P., La Chiesa e la sfera di competenza pro-                                                |    |      |                  |
| pria dello Stato                                                                                         |    |      | 466-472          |
| SANTO-PASSARELLI F., Stato e sindacato                                                                   | 4  |      | 44-52<br>202-206 |
| STEIN E., Stato e religione<br>VIRTUOSO R., Autorità e libertà nello Stato di diritto                    |    |      | 409-414          |
| VIRTUOSO IC, Nutorità e riberta richo otato di diretto                                                   |    | 2,0. | .0,              |
| Stein (E.)                                                                                               |    |      |                  |
| ALES BELLO A., A proposito della «philosophia peren-                                                     |    |      |                  |
| nis». Tommaso d'Aquino e Edmund Husserl nell'in-                                                         |    |      |                  |
| terpretazione di E. Stein                                                                                |    |      | 441-451          |
| PISCIONE E., Stato, eticità e religione in Edith Stein                                                   | 38 | 1985 | 199-202          |
| SILVESTRELLI A., Edith Stein. Dall'ateismo alla contemplazione. Appunti da alcune pubblicazioni tedesche | 28 | 1975 | 487-493          |
| piazione. Appunti da aicune pubblicazioni tedescrie                                                      |    | 1717 | 10, 1,,          |
| Storia, storicismo, storiografia                                                                         |    |      |                  |
|                                                                                                          | 5  | 1052 | 310-314          |
| BATTAGLIA F., Il problema della storia CAMPOREALE I., O.P., Storia, rivelazione e teologia               | -  |      | 44-47            |
| COLONNELLO P., Lo «storicismo esistenziale», oggi                                                        |    |      | 455-462          |
| COTTA S., Tradizione e rivoluzione (XXVII convegno di                                                    |    |      |                  |
| Gallarate)                                                                                               | 25 | 1972 | 456-457          |
| D'AMORE B., O.P., «La storiografia nel mondo italiano                                                    |    |      |                  |
| ed in quello tedesco» al IV convegno internazionale<br>di studi italo-tedeschi di Merano                 | 16 | 1963 | 468-485          |
| D'AMORE B., O.P., Tradizione e rivoluzione                                                               |    |      | 389-418          |
| DEL NOCE A., Tradizione e rivoluzione (XXVII conve-                                                      |    |      |                  |
| gno di Gallarate)                                                                                        |    |      | 452-456          |
| DEL VECCHIO D., La storia e i processi al passato                                                        | 45 | 1992 | 449-450          |
| FABRO C., C.P.S., Sui presupposti del problema della sto-                                                | 5  | 1952 | 381-387          |
| ria                                                                                                      | 9  |      | 171-177          |
| GRADI R., Il sapere storico e la libertà                                                                 |    |      |                  |

| PADOVANI U., Il problema della storia                                                                     | 5   | 1952 | 306-310            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|
| PALOMBA G., Due sillogismi che sconvertirono il mondo                                                     | 1.4 | 10/1 | 174 101            |
| (Rivoluzione Francese e Rivoluzione Russa) PESCHECHERA V., Note sul'accelerazione della storia            |     |      | 174-181<br>80-85   |
| Prini P., Tradizione e rivoluzione (XXVII convegno di                                                     | 20  | 1717 | 00 07              |
| Gallarate)                                                                                                | 25  | 1972 | 458-461            |
| RIGOBELLO A., Fondazione non storicistica della «contem-                                                  |     |      |                    |
| poraneità» della storia                                                                                   | 9   | 1956 | 462-468            |
| ROSSETTI E., Il problema della storia all'VIII° convegno<br>dei filosofi cristiani a Gallarate            | 6   | 1953 | 85-96              |
| SALERNO L., O.P., Riflessioni e prospetive sul senso della                                                |     |      |                    |
| storia e sul problema della rivoluzione                                                                   |     |      | 402-437            |
| SORGE V., Identità dello storicismo                                                                       | 46  | 1993 | 94-99              |
| Todisco O., O.F.M.Cv., Lo storicismo personalista pun-<br>to d'arrivo del pensiero contemporaneo          | 24  | 1971 | 96-104             |
| VERDE F.M., O.P., La categoria della storia in relazione                                                  | 21  | 17/1 | 70 101             |
| alla telogia come scienza                                                                                 |     |      | 32-43              |
| WALZ A., O.P., Riflessioni sulla storia                                                                   | 16  | 1963 | 63-96              |
|                                                                                                           |     |      |                    |
| Storia della filosofia                                                                                    |     |      |                    |
| CARDOLETTI P., S.J., Il ruolo dell'insegnamento della sto-                                                |     |      |                    |
| ria della filosofia contemporanea nel quadro della for-                                                   |     |      |                    |
| mazione filosofica integrale                                                                              |     |      | 247-249            |
| GRADI R., La filosofia e la sua storia                                                                    | 8   |      | 360-368            |
| VERARDO R., O.P., La scuola filosofica domenicana<br>VERDE F.M., O.P., Filosofia e storia della filosofia | 8   |      | 174-187<br>573-592 |
| VERDE F.M., O.P., Un dibattito intorno a «Filosofia e                                                     | 12  | 1/// | 717-776            |
| storia della filosofia»                                                                                   | 13  | 1960 | 406-426            |
|                                                                                                           |     |      |                    |
| Strutturalismo                                                                                            |     |      |                    |
| Dev Viceoure D. A                                                                                         | 2.1 | 1070 | 02.07              |
| DEL VECCHIO D., Aporie dello strutturalismo TODISCO O., O.F.M.Cv., Lo strutturalismo. Istanze uma-        | 31  | 19/8 | 93-97              |
| nistiche e orientamenti della filosofia                                                                   | 25  | 1972 | 169-209            |
|                                                                                                           |     |      |                    |
| Tecnica, tecnicismo <sup>32</sup>                                                                         |     |      |                    |
| recinca, tecincismo                                                                                       |     |      |                    |
| DI ROVASENDA E., O.P., I valori della tecnica                                                             | 13  | 1960 | 161-180            |
| Paggiaro L., C'è progresso nella tecnologia contempora-                                                   |     |      |                    |
| nea?                                                                                                      |     |      | 465-468            |
| PAVESE R., Valori umani e progresso tecnico, oggi                                                         | 18  | 1965 | 100-104            |
|                                                                                                           |     |      |                    |

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Sull'argomento cfr. anche le voci: Cibernetica, Scienza.

| INDICE TEMATICO                                                                                        |     |      | 217     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| POZZO G.M., Il tecnicismo e le sue aporie<br>QUATTROCCHI P., Riandando alle giornate di Varna su la    | 23  | 1970 | 460-464 |
| «scienza, la tecnica e l'uomo»                                                                         | 28  | 1975 | 49-62   |
| TONINI V., Il problema umano nell'automazione                                                          |     | 1965 |         |
| Гетро                                                                                                  |     |      |         |
|                                                                                                        |     |      |         |
| D'AMORE B., O.P., «Tempo ed eternità» al XX convegno                                                   |     |      |         |
| di studi filosofici di Gallarate                                                                       |     |      | 317-337 |
| D'AMORE B., O.P., Riflessioni sul tempo                                                                |     | 1966 |         |
| DEL VECCHIO D., Il tempo e le sue relatività                                                           | 36  | 1983 | 82-84   |
| MOLINARIO F., Temporalità e alienazione al XV colloquio                                                | 20  | 1075 | 400 404 |
| internazionale sulla demitizzazione                                                                    | 28  | 19/0 | 480-486 |
|                                                                                                        |     |      |         |
| Teologia (in genere)                                                                                   |     |      |         |
| reologia (ili genere)                                                                                  |     |      |         |
| ALSZEGHY Z., S.J., Teologia e sistema                                                                  | 35  | 1982 | 271-28  |
| BEDNARSKI F.A., O.P., Le premesse empiriche nell'argo-                                                 |     |      |         |
| mentazione teologica dell'età normativa                                                                |     |      | 397-41  |
| BOCCANEGRA A., O.P., Rapporti tra filosofia e teologia                                                 | 21  |      | 143-20  |
| Browne M., O.P., Il metodo della teologia                                                              | 7   | 1954 | 5-16    |
| CATALDO B.G., O.P., Il problema del linguaggio teologi-                                                |     |      |         |
| co dalle origini ad oggi. Contenuto e significato di un                                                | 2.4 | 1071 | 402 40  |
| libro                                                                                                  | 24  | 19/1 | 483-48  |
| CAVADI A., Teologia oggi, teologia domani. Note in mar-                                                | 37  | 1984 | 321-32  |
| gine ad alcune «interviste»<br>CENACCHI G., Filosofia e teologia sul rinnovamento degli                | )   | 1704 | 721-72  |
| studi ecclesiastici                                                                                    | 21  | 1968 | 255-25  |
| CIAPPI L., O.P., Vangelo e teologia. Rivelazione e scienza                                             |     | -,   |         |
| di Dio                                                                                                 | 9   | 1956 | 5-18    |
| CONGAR Y.M.J., O.P., Théologie de la catholicité                                                       | 20  | 1967 | 285-29  |
| CONTRI S., A proposito di teologia delle realtà terrestri                                              | 23  | 1970 | 89-94   |
| GILLON L.B., O.P., Teologia «essenzialista» e teologia                                                 |     |      |         |
| «esistenzialista»                                                                                      | 17  | 1964 | 169-18  |
| GRION A., O.P., La «fruizione» nella storia della teologia                                             | 17  | 10/4 | 10/ 21  |
|                                                                                                        | 1/  | 1904 | 186-21  |
| GRION A., O.P., La «fruizione» nella storia della teologia                                             | 17  | 1964 | 337-35  |
| (II)                                                                                                   |     |      | 317-32  |
| MANGIAGALLI M., Teologia come scienza critica?  MOLINARIO F., La dimensione antropologica della teolo- | 77  | 1//1 | 121 12  |
| gia al IV congresso dei teologi italiani                                                               | 24  | 1971 | 175-19  |
| MOLINARIO F., Per un rinnovamento del metodo teolo-                                                    |     |      |         |
|                                                                                                        | 23  | 1970 | 352-35  |
| gico<br>Mondin B., Attualità della teologia della speranza                                             |     |      | 385-40  |
| MONDIN B., Il linguaggio teologico espressione del miste-                                              |     |      |         |
| ro rivelato nel linguaggio umano                                                                       | 46  | 1993 | 241-26  |
| 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                               |     |      |         |

| MONDIN B., Il metodo dell'analisi sociale nella teologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                      |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| della liberazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39                                                 | 1986                                                                 | 399-417                                                                      |
| MONDIN B., Teologia della liberazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                      | 257-278                                                                      |
| Possenti V., Il metodo della «teologia della liberazione»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                      |                                                                              |
| e le scienze sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41                                                 | 1988                                                                 | 405-427                                                                      |
| PRETE B., O.P., Indagine esegetica e teologia sistematica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                      | 68-89                                                                        |
| Rossi L., S.J., Ricerca filosofica e pensiero teologico. Ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | _, .                                                                 |                                                                              |
| lievi su un libro recente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37                                                 | 1984                                                                 | 331-334                                                                      |
| SALERNO L., O.P., Filosofia e teologia, filosofia della reli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                              |
| gione e filosofia cristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                                                 | 1968                                                                 | 206-218                                                                      |
| SALERNO L., O.P., Il concetto di relazione e la soluz. dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 2,00                                                                 | 200 210                                                                      |
| problemi di fondo della teologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23                                                 | 1970                                                                 | 249-279                                                                      |
| SALERNO L., O.P., Osservazioni sullo sviluppo della teo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                      | ,,                                                                           |
| logia e del dogma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                 | 1972                                                                 | 59-88                                                                        |
| SCIAMANNINI R., O.F.M.Cv., Teologia e filosofia, errori di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                      |                                                                              |
| ieri e pericoli di oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                                 | 1968                                                                 | 257-263                                                                      |
| SORRENTINO S., Esperienza, rivelazione, simbolo. Discus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | -, -,                                                                |                                                                              |
| sione intorno alla ragione teologica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43                                                 | 1990                                                                 | 181-196                                                                      |
| biolic micrino and ragions secretical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .,                                                 | -//                                                                  |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                      |                                                                              |
| Tolleranza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                      |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                      |                                                                              |
| Wos J.W., Paulus Wladimiri e le origini dell'idea di tol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                      |                                                                              |
| leranza in Polonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                                 | 1073                                                                 | 420 451                                                                      |
| icializa ili i olollia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2)                                                 | 17/2                                                                 | 430-451                                                                      |
| icianza in 1 oloma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2)                                                 | 19/2                                                                 | 430-431                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2)                                                 | 1972                                                                 | 430-431                                                                      |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2)                                                 | 1972                                                                 | 430-431                                                                      |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2)                                                 | 19/2                                                                 | 430-431                                                                      |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                      |                                                                              |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27                                                 | 1974                                                                 | 259-260                                                                      |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27                                                 | 1974                                                                 |                                                                              |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia peren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27                                                 | 1974                                                                 | 259-260                                                                      |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpreta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27<br>27                                           | 1974<br>1974                                                         | 259-260<br>458-472                                                           |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27<br>27                                           | 1974<br>1974                                                         | 259-260                                                                      |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27<br>27<br>27                                     | 1974<br>1974                                                         | 259-260<br>458-472<br>441-451                                                |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27<br>27<br>27                                     | 1974<br>1974                                                         | 259-260<br>458-472                                                           |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27<br>27<br>27<br>41                               | 1974<br>1974<br>1974<br>1988                                         | 259-260<br>458-472<br>441-451<br>71-91                                       |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della sintesi tomista                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27<br>27<br>27<br>41                               | 1974<br>1974<br>1974<br>1988                                         | 259-260<br>458-472<br>441-451                                                |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della sintesi tomista  BARZAGHI G., O.P., Filosofia e sapienza nel pensiero del                                                                                                                                                                                                                                     | 27<br>27<br>27<br>41<br>40                         | 1974<br>1974<br>1974<br>1988<br>1987                                 | 259-260<br>458-472<br>441-451<br>71-91<br>65-97                              |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della sintesi tomista  BARZAGHI G., O.P., Filosofia e sapienza nel pensiero del P. Santiago Ramirez O.P. (1891-1967)                                                                                                                                                                                                | 27<br>27<br>27<br>41<br>40                         | 1974<br>1974<br>1974<br>1988<br>1987                                 | 259-260<br>458-472<br>441-451<br>71-91                                       |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della sintesi tomista  BARZAGHI G., O.P., Filosofia e sapienza nel pensiero del P. Santiago Ramirez O.P. (1891-1967)  BATAILLON L.J., O.P., Iacopo da Varazze e Tommaso                                                                                                                                             | 27<br>27<br>27<br>41<br>40<br>39                   | 1974<br>1974<br>1974<br>1988<br>1987                                 | 259-260<br>458-472<br>441-451<br>71-91<br>65-97<br>75-105                    |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della sintesi tomista  BARZAGHI G., O.P., Filosofia e sapienza nel pensiero del P. Santiago Ramirez O.P. (1891-1967)  BATAILLON L.J., O.P., Iacopo da Varazze e Tommaso d'Aquino                                                                                                                                    | 27<br>27<br>27<br>41<br>40<br>39                   | 1974<br>1974<br>1974<br>1988<br>1987                                 | 259-260<br>458-472<br>441-451<br>71-91<br>65-97                              |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della sintesi tomista  BARZAGHI G., O.P., Filosofia e sapienza nel pensiero del P. Santiago Ramirez O.P. (1891-1967)  BATAILLON L.J., O.P., Iacopo da Varazze e Tommaso d'Aquino  BEDNARSKI F.W., O.P., L'educazione dei giovani nel pen-                                                                           | 27<br>27<br>27<br>41<br>40<br>39<br>32             | 1974<br>1974<br>1974<br>1988<br>1987<br>1986<br>1979                 | 259-260<br>458-472<br>441-451<br>71-91<br>65-97<br>75-105<br>22-29           |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della sintesi tomista  BARZAGHI G., O.P., Filosofia e sapienza nel pensiero del P. Santiago Ramirez O.P. (1891-1967)  BATAILLON L.J., O.P., Iacopo da Varazze e Tommaso d'Aquino  BEDNARSKI F.W., O.P., L'educazione dei giovani nel pensiero di S. Tommaso                                                         | 27<br>27<br>27<br>41<br>40<br>39<br>32             | 1974<br>1974<br>1974<br>1988<br>1987<br>1986<br>1979                 | 259-260<br>458-472<br>441-451<br>71-91<br>65-97<br>75-105                    |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della sintesi tomista  BARZAGHI G., O.P., Filosofia e sapienza nel pensiero del P. Santiago Ramirez O.P. (1891-1967)  BATAILLON L.J., O.P., Iacopo da Varazze e Tommaso d'Aquino  BEDNARSKI F.W., O.P., L'educazione dei giovani nel pensiero di S. Tommaso  BEDNARSKI F.W., O.P., La pedagogia di S. Tommaso d'Aq. | 27<br>27<br>27<br>41<br>40<br>39<br>32<br>20       | 1974<br>1974<br>1974<br>1988<br>1987<br>1986<br>1979                 | 259-260<br>458-472<br>441-451<br>71-91<br>65-97<br>75-105<br>22-29<br>80-104 |
| Tommaso d'Aquino (s.), tomismo, neotomismo  (Direzione), (Presentazione dei saggi su S. Tommaso d'Aq. nel VII centenario)  AA.VV., Confronti tra S.Tommaso e S. Bonaventura  ALES BELLO A., A proposito della «philosophia perennis». Tommaso d'Aquino e E. Husserl nell'interpretazione di Edith Stein  ALFANO G., Il tomismo nel pensiero di Mariano F. Cordovani O.P.  BARZAGHI G., O.P., Analogia, ordine e il fondamento della sintesi tomista  BARZAGHI G., O.P., Filosofia e sapienza nel pensiero del P. Santiago Ramirez O.P. (1891-1967)  BATAILLON L.J., O.P., Iacopo da Varazze e Tommaso d'Aquino  BEDNARSKI F.W., O.P., L'educazione dei giovani nel pensiero di S. Tommaso                                                         | 27<br>27<br>27<br>41<br>40<br>39<br>32<br>20<br>23 | 1974<br>1974<br>1974<br>1988<br>1987<br>1986<br>1979<br>1967<br>1970 | 259-260<br>458-472<br>441-451<br>71-91<br>65-97<br>75-105<br>22-29           |

| Bertuzzi G., O.P., L'interpretazione di Werner Jaege<br>dell'umanesimo e della teologia di S. Tommaso<br>Boccanegra A., O.P., Ciò che oggi è vivo nella concezio | 41 1       | 1988  | 299-311    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| ne tomistica dell'uomo (conclusioni redatte da A<br>Boccanegra O.P.)                                                                                             | 22 1       | 969 5 | 583-590    |
| BOCCANEGRA A., O.P., L'uomo in quanto persona centr                                                                                                              | ນ າາ .     | 1040  | 410-513    |
| della metafisica tomistica                                                                                                                                       |            |       | 153-178    |
| BOGLIOLO L., Aspetti del platonismo tomista BOURGEOIS D., O.P., «Inchoatio vitae aeternae». La di mension eschatologique de la vertu théologale de fo            | i-<br>oi   |       |            |
| chez Saint Thomas d'Aquin                                                                                                                                        |            |       | 272-314    |
| Brunello B., Tomismo e pluralismo culturale                                                                                                                      |            | 1966  | 102-105    |
| CALA-ULLOA G., O.P., Il concetto della pedagogia all luce dell'aristotelismo tomistico                                                                           | 3          | 1950  | 28-45      |
| CALA-ULLOA G., O.P., Il motivo tomistico dell'Incarnazione e la critica del P. Delft                                                                             | 9          | 1956  | 450-461    |
| CALA-ULLOA G., O.P., L'«uomo» in un recente discors<br>di Pio XII e nel pensiero di S. Tommaso<br>CAMBARERI R., O.P., Origine del male morale e dinam            | 6 1        | .953  | 361-383    |
| smo psichico in S.Tommaso                                                                                                                                        | 21         | 1968  | 458-467    |
| CAMPOREALE I., O.P., La conoscenza affettiva nel pensi-<br>ro di S.Tommaso                                                                                       | 12         | 1959  | 237-271    |
| CAPARELLO A., Questioni esegetiche e problemi di con                                                                                                             | 1-         |       |            |
| fronto nel I libro dell'«Expositio» al «De anima»                                                                                                                | di         |       |            |
| Aristotele: Temistio, Sigieri di Brabante, Tommas                                                                                                                | Ю          |       | 4 (0 4 🖽 4 |
| d'Aguino                                                                                                                                                         | 34         | 1981  | 160-174    |
| CARLESI T., O.P., La tentazione nel pensiero di S. Tormaso d'Aquino (I)                                                                                          | 10         | 1957  | 23-51      |
| CARLESI T., O.P., La tentazione nel pensiero di S. Tor                                                                                                           | n-         | 1057  | 200 225    |
| maso d'Aquino (II)                                                                                                                                               |            | 1957  | 200-225    |
| CARLESI T., O.P., La tentazione nel pensiero di S. Tor                                                                                                           | n-         | 1057  | 461-480    |
| maso d'Aquino (III)                                                                                                                                              |            | 1701  | 401-400    |
| CENTI T. (S.), O.P., S. Thomae Aq., Summa Theologiae,                                                                                                            | 2          | 10/10 | 309-310    |
| vv. (Torino - Roma 1948)                                                                                                                                         |            | 1747  | 707-710    |
| CENTI T.S., O.P., Il simbolismo dei numeri nella sinto                                                                                                           | 10         | 1966  | 416-430    |
| tomista "D D. " relle cintosi ton                                                                                                                                |            | 1700  | 710-770    |
| CENTI T.S., O.P., Il trattato "De Deo" nella sintesi ton                                                                                                         | 21         | 1968  | 377-387    |
| stica dopo il Vaticano II                                                                                                                                        |            | 1700  | 711 701    |
| CENTI T.S., O.P., L'autocoscienza immediata nel pensi                                                                                                            | 3          | 1950  | 220-242    |
| ro di S.Tommaso                                                                                                                                                  | _          | 1///  | 220-2-12   |
| CENTI T.S., O.P., La teologia di S. Tommaso nell'arte d                                                                                                          | 8          | 1955  | 143-157    |
| Beato Angelico                                                                                                                                                   |            | 1///  | 117 271    |
| CENTI T.S., O.P., Valore del trattato tomistico delle pa                                                                                                         | 1 <i>A</i> | 1961  | 395-410    |
| sioni                                                                                                                                                            |            |       | 253-259    |
| CIAPPI L., O.P., Il P.M.Cordovani teologo e religioso                                                                                                            | 8          |       | 124-142    |
| CIAPPI L., O.P., S.S.Pio XII e S. Tommaso d'Aquino                                                                                                               | _          | 2///  |            |
| Colosio I., O.P., La prima edizione americana della So.                                                                                                          | 1          | 1948  | 99-105     |
| ma Teologica                                                                                                                                                     |            |       |            |

| COMPOSTA D., Il fondamento antropologico della morale     |     |       |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|
| e del diritto secondo S. Tommaso                          | 36  | 1983  | 259-288          |
| CONSOLI S., Le fonti per una morale teologica nel pensie- |     | -, -, |                  |
| ro di Daniele Concina O.P.                                | 36  | 1983  | 40-59            |
| COSTANTINI C., L'arte sacra nel pensiero del P.M. Cordo-  |     | -,-,  |                  |
| vani                                                      | 8   | 1955  | 261-265          |
| CRESCINI A., L'oggetto della metafisica tomista           | _   |       | 130-143          |
| D'AMORE B., Cultura e civiltà cristiana in una visuale    | 10  | 1,0,  | 1,0 1,,          |
| tomistica                                                 | 34  | 1981  | 150-159          |
| D'AMORE B., Il problema dell'essere e del dover essere    | 77  | 1701  | 1/0 1//          |
| nel pensiero di S. Tommaso                                | 27  | 1974  | 360-378          |
| D'AMORE B., O.P., Il problema del fondamento nella        | 21  | 17/7  | 700-710          |
| metafisica di S. Tommaso                                  | 26  | 1973  | 463-469          |
| D'AMORE B., S.Tommaso d'Aq. nel suo VII centenario.       | 20  | 1/1/  | 707-707          |
| Un congresso internazionale                               | 25  | 1972  | 354-356          |
| DAFFARA M., O.P., La quarta via di S. Tommaso             |     | 1952  |                  |
| DAFFARA M., O.P., La edologia come scienza nella Som-     | ,   | 1//2  | J-70             |
| ma Teologica di S. Tommaso                                | 1   | 1948  | 12-22            |
| DE ANDREA M., O.P., Astrazione e conoscenza razionale     | 1   | 1740  | 12-22            |
| della realtà concreta nella noetica aristotelico-tomisti- |     |       |                  |
| ca (I)                                                    | 9   | 1056  | 19-32            |
| DE ANDREA M., O.P., Astrazione e conoscenza razionale     | 7   | 1776  | 17-72            |
| della realtà concreta nella noetica aristotelico-tomi-    |     |       |                  |
| stica (II)                                                | 9   | 1054  | 178-190          |
| DE ANDREA S., O.P., In memoria di un grande tomista       | 7   | 1900  | 170-170          |
| (P.Gallo M.Manser O.P.)                                   | 3   | 1050  | 366-372          |
| DE ANDREA S., O.P., Le «tertia via» e le sue difficoltà   | 2   |       | 18-45            |
| DE ANDREA S., O.P., Note alle «Annotazioni alla tertia    | 2   | 1747  | 10-47            |
| via»                                                      | 3   | 1050  | 293-296          |
| DE ANDREA S.,O.P., La critica tomistica della realtà      | 1   |       | 205-225          |
| DE ROSA G., Le prove tomistiche della esistenza di Dio e  | 1   | 1740  | 207-227          |
| la critica del prof.C.Ottaviano                           | 3   | 1050  | 461-478          |
| DI FAZIO E Piscione E., Un neotomista siciliano: il car-  | )   | 1900  | 401-470          |
| dinale G. Francica Nava                                   | 2.1 | 1001  | 203-212          |
| FABRO C., Kierkegaard e S. Tommaso                        | 9   |       | 292-308          |
| FABRO C., Il ritorno al fondamento. Contributo per un     | フ   | 1770  | 272-300          |
| confronto fra l'ontologia di Heidegger e la metafisica    |     |       |                  |
| di S. Tommaso d'Aquino                                    | 26  | 1073  | 2/5 270          |
| FABRO C., Per una storia del tomismo                      | 4   |       | 265-278<br>27-43 |
| FAY T.A., The problem of intellectual intuition in the    | 4   | 1901  | 21-43            |
| metaphysics of Thomas Aq.                                 | 27  | 1074  | 252 250          |
| FERNANDEZ A., O.P., Il pensiero di S. Tommaso nell'epo-   | 21  | 17/4  | 352-359          |
| ca post-conciliare                                        | 10  | 1066  | 205 200          |
| FERRARI V., O.P., L'amore nella vita umana secondo        | 17  | 1700  | 385-398          |
| l'Aquinate (I)                                            | 6   | 1052  | 62 71            |
| FERRARI V., O.P., L'amore nella vita umana secondo        | 0   | 17))  | 63-71            |
| l'Aquinate (II)                                           | 6   | 1052  | 197-206          |
|                                                           | U   | エフフフ  | 177-200          |

| FERRARI V., O.P., L'amore nella vita umana secondo                                                                 | 6    | 1953  | 408-424   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|
| l'Aquinate (III) FIORENTINO F., Gli oggetti e i metodi delle scienze secon-                                        | O    | 1///  | 100 12 1  |
| do S.Tommaso                                                                                                       | 49   | 1996  | 245-252   |
| FIORENTINO F., Osservazioni sul commento di S.T. al «De                                                            |      |       |           |
| coelo» di Aristotele                                                                                               |      |       | 429-440   |
| GALIMBERTI A., La realtà della storia e San Tommaso                                                                | 30   | 1977  | 24-42     |
| GHERARDI L., O.P., Eminenzialità del «debitum» della                                                               | 8    | 1055  | 188-203   |
| virtù di patriottismo                                                                                              | 0    | 1700  | 100-207   |
| GHERARDI L., O.P., Il patriottismo nel pensiero di S.<br>Tommaso (I)                                               | 4    | 1951  | 203-229   |
| GHERARDI L., O.P., Il patriottismo nel pensiero di S.                                                              |      |       |           |
| Tommaso (II)                                                                                                       | 5    | 1952  | 141-165   |
| GHERARDINI B., Tematiche ecclesiologico-tomistiche                                                                 | 35   |       | 327-344   |
| GHINI G.M., S.Tommaso genio morale                                                                                 | 1    | 1948  | 23-34     |
| GIGANTE M., Neotomismo a Salerno: l'ambiente cultura-                                                              | 40   | 1005  | 07 102    |
| le in cui visse ed operò Pasquale Naddeo                                                                           | 48   | 1990  | 87-103    |
| GILLON L.B., O.P., La morale di S.Tommaso e il perso-                                                              | 5    | 1952  | 217-224   |
| nalismo<br>Giorgini C., Ente ed essenza in un saggio giovanile di                                                  |      | 1//2  |           |
| Tommaso d'Aquino                                                                                                   | 50   | 1997  | 129-146   |
| GIOVANNI PAOLO II, Apertura e universalismo della filo-                                                            |      |       |           |
| sofia di S. Tommaso (il papa sul centenario dell'Enci-                                                             |      |       | ****      |
| clica «Aeterni Patris»)                                                                                            | 32   | 1979  | 385-395   |
| GIULIANI S., O.P., La vera prova ontologica dell'esistenza                                                         | 2    | 10/10 | 177-202   |
| di Dio                                                                                                             | 2    | 1777  | 177-202   |
| GIULIANI S., O.P., Perché cinque le «vie» di S. Tomma-                                                             | 1    | 1948  | 153-166   |
| so? GIULIANI S., O.P., Risposta ad una critica                                                                     | 3    |       | 304-309   |
| GRASSI J.G., International unity and religion according                                                            |      |       |           |
| to St. Thomas Aguinas                                                                                              | 27   | 1974  | 452-457   |
| GRION A., O.P., La «fruizione» nella dottrina di S. Tom-                                                           | 1 77 | 10/4  | 457 400   |
| maso                                                                                                               | 17   | 1964  | 457-490   |
| GUÉRARD DES LAURIERS M.L., O.P., Il IV congresso inter-                                                            | 10   | 1957  | 372-379   |
| nazionale tomistico<br>HUDECZEK M.M., O.P., L'inconscio nella dottrina di S.                                       | 10   | 2//   | ,,_,,,    |
| Tommaso                                                                                                            | 10   | 1957  | 5-22      |
| IERVASI V.M., O.P., L'azione materia propria del diritto                                                           |      |       |           |
| secondo l'Aquinate                                                                                                 | 4    | 1951  | 63-69     |
| KALINOWSKI G., La pluralité des philosophies et l'actuali-                                                         | 20   | 10/=  | 155 1/2   |
| té de St.Th. d'Ag. (ctr. anche ivi p. 222)                                                                         | 20   | 1967  | 155-163   |
| KUNICIC G., O.P., La moralità della guerra secondo San                                                             | 13   | 1960  | 503-527   |
| Tommaso                                                                                                            |      |       | 316-336   |
| Kunicic G., O.P., Principi pedagogici di S. Tommaso<br>Lippi A., C.P., La problematica della morte nella filosofia |      |       |           |
| di S. Tommaso                                                                                                      | 18   | 1965  | 5 285-307 |
| LIPPI A., C.P., La soluzione tomista di un problema esi-                                                           |      |       | 40400     |
| stenziale: la morte                                                                                                | 19   | 1960  | 6 184-207 |
|                                                                                                                    |      |       |           |

| LIPPI A., C.P., Pluralismo culturale, tomismo e filosofia                                                        | 19 1966 347-348                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| come scienza<br>Livi F., Lullo e S. Tommaso. Qualche osservazione sulla                                          | 19 1900 347-340                  |
| «Declaratio Raimundi»                                                                                            | 29 1976 82-91                    |
| LUMBRERAS P., O.P., Sfondo psicologico della morale di S. Tommaso                                                | 10 1957 405-418                  |
| MANGIERI G.A., O.P., Presupposti di un'educazione nel pensiero di San Tommaso                                    | 4 1951 309-324                   |
| Manna S., O.P., Rileggendo il «Contra errores Graeco-rum»                                                        | 27 1974 415-428                  |
| MASCARUCCI P.,O.P. Le edizioni della Somma Teologica e l'edizione leonina                                        | 1 1948 259-271                   |
| MASTROSERIO D., O.P., Appunti tomistici sulla vocazione sacerdotale di Cristo                                    | 15 1962 <b>257-2</b> 68          |
| MASTROSERIO D.M., O.P., Cristo sacerdote in quanto uomo (la dottrina dell'Angelico)                              | 14 1961 247-260                  |
| MASTROSERIO D.M., O.P., La natura del sacerdozio di Cristo nel pensiero dei tomisti                              | 16 1963 337-372                  |
| MATTARELLA N., Il P.M.Cordovani maestro di vita e di-<br>fensore della libertà                                   | 8 1955 259-261                   |
| MC NICHOLL A., O.P., Il tomista e i filosofi contemporanei                                                       | 17 1964 99-109                   |
| Mc Nicholl A., O.P., La conoscenza umana oggi e il pensiero tomista                                              | 34 1981 37-86                    |
| MICHELETTI G., Armando Carlini interprete di S. Tom-<br>maso                                                     | 25 1972 346-349                  |
| MIELE M., Due nuove serie di volumi per celebrare il                                                             |                                  |
| centenario tomistico  Mondin B., Che cosa farebbe S.Tommaso di fronte a                                          | 27 1974 481-484                  |
| Marx?                                                                                                            | 31 1978 469-475                  |
| MONDIN B., Il pensiero cristologico di San Tommaso<br>MONDIN B., Il ruolo della filosofia in teologia secondo S. | 44 1991 241-263                  |
| Tommaso e secondo le nuove teologie<br>MONDIN B., L'attualità della filosofia di S.Tommaso                       | 35 1982 283-326<br>21 1968 68-82 |
| MONDIN B., L'ermeneutica filosofica e teologica di S.                                                            | 21 1/00 00 02                    |
| Tommaso d'Aquino Mondin B., Originalità del pensiero filosofico di S. Tom-                                       | 48 1995 377-400                  |
| maso Mondin B., S.X., Un tentativo di sintesi fra filosofia clas-                                                | 47 1994 129-146                  |
| sica e filosofia esistenzialista (J.Wild)                                                                        | 14 1961 345-352                  |
| Mongillo D., O.P., La fondazione dell'agire nel Prologo della I-II                                               | 27 1974 261-271                  |
| MONGILLO D., O.P., La religione e le virtù soprannaturali (saggio sul pensiero di S. Tommaso)                    | 15 1962 348-397                  |
| MONTINI P., La libertà umana in S.Bonaventura e in S. Tommaso                                                    | 50 1997 445-466                  |
| Muraro G., O.P., Povertà e perfezione. La funzione liberatrice della povertà religiosa secondo S.T.              | 34 1981 257-309                  |
|                                                                                                                  |                                  |

| NARCISO E.I., Il tesario filosofico di G. Roselli e il Colle-                            |    |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| gio S. Tommaso a Napoli                                                                  |    |        | 183-202   |
| NARCISO I., O.P., Alle fonti del neotomismo                                              | 13 | 1960   | 124-147   |
| NARCISO I., O.P., I «tesari» domenicani del 1751 e l'ini-                                |    |        |           |
| zio del neotomismo                                                                       |    |        | 277-301   |
| NARCISO I., O.P., Il movimento neotomista                                                | 14 | 1961   | 441-458   |
| NARCISO I., O.P., Il neotomismo                                                          | 14 | 1961   | 31-46     |
| NARCISO I., O.P., La concezione dell'essere nella filosofia                              |    |        |           |
| razionalistica e nel neotomismo                                                          | 15 | 1962   | 86-107    |
| NARCISO I., O.P., La dialettica del conoscere nel tomismo                                | 15 | 1962   | 419-447   |
| NARCISO I., O.P., Primi sviluppi del tomismo a Napoli                                    | 9  | 1956   | 54-69     |
| NARCISO I.E., O.P., La manualistica domenicana                                           | 17 | 1964   | 120-128   |
| NARCISO I.E., O.P., Neotomismo e scolastica eclettica (In                                |    |        |           |
| margina ad una polemica)                                                                 | 16 | 1963   | 417-453   |
| NARCISO O.P., Analisi e sintesi in Kant e in S. Tommaso                                  | 11 | 1958   | 287-302   |
| NARDONE M., Sul problema del «desiderium naturale vi-                                    |    |        |           |
| dendi Deum» nell'ottica tomista della partecipazione                                     |    |        |           |
| secondo la prospettiva di Cornelio Fabro                                                 | 50 | 1997   | 173-240   |
| PADOVANI U., La decadenza della Scolastica come allon-                                   |    |        |           |
| tanamento dal tomismo                                                                    | 1  | 1948   | 226-231   |
| PAOLO VI, L'Église Catholique et Saint Thomas d'Aquin                                    | 19 | 1966   | 133-136   |
| PATFOORT A., O.P., La concezione della teologia secondo                                  |    |        |           |
| S. Tommaso                                                                               | 35 | 1982   | 259-270   |
| PERINI G., C.M., «Tomismo, pluralismo culturale e con-                                   |    |        |           |
| cilio Vaticano II»: riflessioni su una discussione                                       | 20 | 1967   | 177-222   |
| PERRAULT A., O.P., Psicologia tomista e psicologia con-                                  |    |        |           |
|                                                                                          | 17 | 1964   | 110-119   |
| temporanea PICCARI P., La prima scuola tomistica. Erveo di Nedellec                      |    |        |           |
| PICCARI P., La printa scuola tonnistica. El veo di Titoria                               | 50 | 1997   | 147-162   |
| e l'epistemologia teologica<br>PISCIONE E., Bernardo di Chiarav. e T. d'Aq. di fronte al |    |        |           |
| probl. dell'amore: due posiz. antitetiche o complemen-                                   |    |        |           |
| probl. dell'amore: due posiz. antitettene o comprome                                     | 36 | 1983   | 405-414   |
| tari? PIZZUTI G.M., Per una interpretazione storicizzata di T.                           |    |        |           |
| d'Aq. Senso e limiti di una prospettiva                                                  | 29 | 1976   | 429-464   |
| PREZIOSO F.A., Critica di alcune teorie filosofiche di S.                                |    |        |           |
| Bonaventura e di S. Tommaso nell'«Ordinatio» di                                          |    |        |           |
|                                                                                          | 27 | 1974   | 473-480   |
| Duns Scoto                                                                               | 1  |        | 3 278-279 |
| REDIGONDA A., Una nuova vita di S. Tommaso                                               |    |        |           |
| RIGOBELLO A., Orizzonte fenomenologico e problema                                        | 34 | 198    | 1 19-36   |
| metafisico in S. Tommaso                                                                 |    |        |           |
| RIVETTI BARBO F., La via «dal divenire» per provare l'esi-                               |    |        |           |
| stenza di Dio. Riformulazione, formalizzazione, rilievi                                  | 32 | 2 1979 | 396-419   |
| metodologici                                                                             | -  |        |           |
| ROSA R., S. Tommaso e Marsilio Ficino. Un contributo                                     |    |        |           |
| per la storia delle fonti della «Theologia platonica de                                  | 25 | 5 197  | 2 335-345 |
| immortalitate animorum»                                                                  | 3  |        | 85-92     |
| Rossetti E., O.P., Annotazioni intorno alla «tertia via»                                 | 4  |        | 1 69-72   |
| ROSSETTI E., O.P., Esegesi testuale o metafisica?                                        |    |        |           |

| ROVERSELLI C., Linee di antropologia nel «Contra impu-                                                                                                        |    |      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------|
| gnantes» di Tommaso d'Aquino                                                                                                                                  | 41 | 1988 | 429-445              |
| Russo F., L'umanesimo di Tommaso d'Aquino. In margi-                                                                                                          |    |      |                      |
| ne al IX congresso tomistico                                                                                                                                  |    |      | 47-50                |
| SALERNO L., O.P., Il concetto di essere e l'ordine logico SALERNO L., O.P., Il tomismo dal concilio di Trento al                                              | 16 | 1963 | 230-256              |
| Vaticano II                                                                                                                                                   | 18 | 1965 | 145-170              |
| SALERNO L., O.P., L'essere tomistico e l'ordine metafisico<br>SALERNO L., O.P., S. Tommaso e il dialogo tra Chiesa e                                          | 15 | 1962 | 398-418              |
| cultura                                                                                                                                                       | 20 | 1967 | 294-307              |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e il rinnovamento teologi-<br>co attuale                                                                                         | 20 | 1967 | 463-476              |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e la costituzione sulla li-<br>turgia                                                                                            | 18 | 1965 | 264-284              |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e la filosofia scolastica<br>dalla «Humani Generis» al Vaticano II (I)                                                           | 19 | 1966 | 171-183              |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e la teologia scolastica                                                                                                         |    |      |                      |
| dalla «Humani Generis» al Vaticano II (II)<br>SALERNO L., O.P., Tomismo, pluralismo culturale e con-                                                          | 19 | 1966 | 431-444              |
| cilio Vaticano II<br>SAVAGNONE G., L'amicizia nel pensiero di S. Tommaso                                                                                      | 18 | 1965 | 45-86                |
| d'Aquino                                                                                                                                                      | 34 | 1981 | 431-441              |
| SFERRAZZA A., S.J., Influsso del corpo e limiti della libertà umana nel pensiero di Tommaso d'Aquino SIMI VARANELLI E., Estetica, teologia e antropologia nel | 12 | 1959 | 57-70                |
| pensiero di Tommaso d'Aquino                                                                                                                                  | 46 | 1993 | 53-69                |
| SOLERI G., S. Agostino, S.Tommaso e il soprannaturale cattolico                                                                                               | 2  | 1949 | 46-60                |
| SORGE V., Esegesi aristotelico-tomista e terminologia greca                                                                                                   | 33 |      | 226-228              |
| SORRENTINO S., La dottrina filosofica dell'analogia in Tom-<br>maso d'Aquino                                                                                  | 27 | 1074 | 315-351              |
| STAGNITTA A., Precisazioni su essere e autocoscienza as-                                                                                                      | 21 | 17/4 | 717-771              |
| soluta in Tommaso d'Aquino<br>STEPIEN A.B., La filosofia tomistica nella Polonia contem-                                                                      | 32 | 1979 | 72-88                |
| poranea                                                                                                                                                       | 21 | 1968 | 509-528              |
| TURCO G., S.Tommaso «doctor humanitatis». Implicazioni e sviluppi dell'antropologia tomistica alla luce de-                                                   |    |      |                      |
| gli Atti del IX Congresso tomistico internazionale<br>Tyn T., O.P. Lo studio della teologia sotto la guida di                                                 | 45 | 1992 | 307-325              |
| San Tommaso                                                                                                                                                   | 39 | 1986 | 5-37                 |
| VANNI ROVIGHI S., La concezione tomistica dell'anima umana                                                                                                    | 10 | 1057 | 347-359              |
| VENTURA A., Pensiero e realtà nella gnoseologia di S.                                                                                                         | 10 | 1777 | J <del>4</del> 1-JJ7 |
| Tommaso d'Aquino VERARDO R., O.P., S.Tommaso nella Somma Teologica                                                                                            | 50 | 1997 | 41-63                |
| cambia avviso in merito alla natura dei doni dello                                                                                                            |    |      |                      |
| Spirito Santo?                                                                                                                                                | 7  | 1954 | 203-216              |

| VERDE F.M., O.P., Il problema del male da Plutarco a S.                                                                                                   |    |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------|
| Agostino (le fonti del pensiero di S. Tommaso)<br>VERDE F.M., O.P., Il problema del male da Proclo ad                                                     | 11 | 1958 | 231-268        |
| Avicenna (le fonti del pensiero di S. Tommaso)                                                                                                            | 11 | 1958 | 390-408        |
| VERDE F.M., O.P., La natura del male secondo S. Tommaso d'Aquino                                                                                          | 14 | 1961 | 120-157        |
| WALLACE W.Â., O.P., Il tomismo e la scienza moderna: passato, presente e futuro                                                                           | 20 | 1967 | 429-443        |
| ZAPPONE D.G., O.P., «De Deo in philosophia S. Thomae et in hodierna philosophia», Vo.I, Roma 1965, 317 pp. (Resoconto del VI Congresso tomistico interna- |    |      |                |
| zionale) 🙆                                                                                                                                                | 19 | 1966 | 217-226        |
| ZAPPONE G., Considerazioni sul progetto sociale di Tommaso d'Aquino                                                                                       | 27 | 1974 | 379-414        |
|                                                                                                                                                           |    |      |                |
| Umanesimo                                                                                                                                                 |    |      |                |
| CAMPOREALE S.I., O.P., Poggio Bracciolini contro Loren-                                                                                                   |    |      |                |
| zoValla. Le «Orationes in L. Vallam» e la «teologia umanistica»                                                                                           | 34 | 1981 | 396-415        |
| MARINO E., O.P., Culto-arte-storia nella problematica dell'Umanesimo e della Riforma                                                                      | 33 | 1980 | 5-55           |
| PASSERI PIGNONI V., Il conflitto degli umanesimi                                                                                                          | 20 | 1967 | 119-123        |
| PASSERI PIGNONI V., Il III congresso internazionale di studi                                                                                              | 8  | 1955 | 76-81          |
| umanistici<br>POZZO G.M., Il senso dell'umanesimo (Risposta al natu-                                                                                      |    |      |                |
| ralismo contemporaneo)                                                                                                                                    |    |      | 79-85<br>65-72 |
| POZZO G.M., Per una filosofia umanistica della storia<br>RIGOBELLO A., L'itinerario speculativo dell'antiumanesi-                                         |    |      |                |
| mo                                                                                                                                                        | 10 | 1957 | 52-70          |
| Valori (Il problema dei)                                                                                                                                  |    |      |                |
|                                                                                                                                                           |    |      |                |
| Antonelli M.T., Il significato del problema del valore nella filosofia contemporanea                                                                      | 13 | 1960 | 10-33          |
| BATTAGLIA F., Il problema del valore (schema di introduzione)                                                                                             |    |      | 113-115        |
| RATTAGLIA F., Valori umani e progresso, oggi                                                                                                              | 18 | 1965 | 5-9            |
| BIANCHI G.F., «Il problema dei valori» al XII convegno filosofico di Gallarate                                                                            | 10 | 1957 | 102-112        |
| CALA-ULLOA G., O.P., Il concetto di «essere» fonte di tutti i valori                                                                                      |    |      | 34-43          |
| CARACCIOLO A., Valore religioso e valore morale                                                                                                           | 13 |      | 44-57          |
| D'AMORE R. O.P. I valori del Vangelo                                                                                                                      | 8  | 1955 | 350-359        |
| D'AMORE B., O.P., In tema di valori (parole di presentazione)                                                                                             | 13 | 1960 | 5-9            |

| DI ROVASENDA E., O.P., I valori della tecnica               | 13 | 1960 | 161-180 |
|-------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| FABBRI D., Valori umani e letteratura, oggi                 | 18 | 1965 | 135-144 |
| LAZZARINI R., La religione come valore culturale            |    |      | 181-187 |
| Marine D. Calinalina anii di malani                         | 15 |      | 193-204 |
| MAGNINO B., Solitudine e crisi di valori                    |    |      |         |
| PALOMBA (G.), I valori umani oggi                           | 13 | 1960 | 188-194 |
| PASSERI PIGNONI V., Valori e disvalori nel romanzo con-     |    |      |         |
| temporaneo                                                  | 13 |      | 83-107  |
| PAVESE R., Valori umani e progresso tecnico, oggi           | 18 | 1965 | 100-104 |
| PETRUZZELLIS N., Il problema del valore (schema di intro-   |    |      |         |
| duzione)                                                    | 10 | 1957 | 115-122 |
| PETRUZZELLIS N., Il valore dell'arte e il valore nell'arte  |    |      | 108-115 |
| PETRUZZELLIS N., L'empirismo logico e il problema dei       | /  | 1700 | 100 117 |
|                                                             | 27 | 1001 | 397-413 |
| valori                                                      |    |      |         |
| Petruzzellis N., Universalità e individualità del valore    |    |      | 225-234 |
| RIGOBELLO A., Libertà, valore, significato                  |    |      | 116-123 |
| SCIACCA M.F., Problematicità dei valori e dell'uomo         | 13 | 1960 | 235-345 |
|                                                             |    |      |         |
|                                                             |    |      |         |
| Vaticano II                                                 |    |      |         |
|                                                             |    |      |         |
| GARRONE G., La visione dell'uomo nel Concilio Vaticano      |    |      |         |
| II                                                          | 22 | 1969 | 591-600 |
| MASTROSERIO D., O.P., Suggerimenti concreti per il rior-    |    |      |         |
| dinamento degli studi dei candidati al sacerdozio nel-      |    |      |         |
| la prospettiva del Vaticano II                              | 20 | 1967 | 322-333 |
| PAVLIDOU E., La coscienza e il discernimento crist. dalla   | 20 | 1701 | 724-777 |
|                                                             | 47 | 1994 | 439-467 |
| «Gaudium et Spes» alla «Veritatis Splendor»                 | 47 | 1774 | 427-407 |
| PERINI G., C.M., «Tomismo, pluralismo culturale e con-      |    | 40/= | 4== 000 |
| cilio Vaticano II»: riflessioni su una discussione          | 20 | 196/ | 177-222 |
| Pizzuti G.M., Vent'anni dal Concilio. Riflessioni filosofi- |    |      |         |
| che sui 'Sentieri interrotti' della teologia cattolica      | 39 | 1986 | 129-144 |
| SALDANHA C., O.P., Alcuni spunti di riflessione sulla co-   |    |      |         |
| operazione della donna con l'uomo per il progresso          |    |      |         |
| umano alla luce del Vaticano II                             | 24 | 1971 | 48-64   |
| SALERNO L., O.P., Il tomismo dal concilio di Trento al      |    |      |         |
| Vaticano II                                                 | 18 | 1965 | 145-170 |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e la filosofia scolastica      | 10 | 1/0/ | 110 170 |
| dalla «Humani Generis» al Vaticano II (I)                   | 10 | 1044 | 171-183 |
|                                                             | 17 | 1700 | 1/1-10) |
| SALERNO L., O.P., S. Tommaso e la teologia scolastica       | 10 | 10// | 424 444 |
| dalla «Humani Generis» al Vaticano II (II)                  | 19 | 1966 | 431-444 |
| SALERNO L., O.P., Tomismo, pluralismo culturale e con-      |    |      |         |
| cilio Vaticano II                                           | 18 | 1965 | 45-86   |
| SIGMOND R., O.P., Cultura e culture alla luce della «Gau-   |    |      |         |
| dium et Spes»                                               | 20 | 1967 | 17-29   |
|                                                             |    |      |         |

### Vico

| ARCOLEO S., G.B. Vico nella storiografia e nell'ermeneu-                                                         |    |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| tica contemporanee                                                                                               | 31 | 1978 | 5-38    |
| Bellofiore L., A proposito d'una recensione su «Morale                                                           | 20 | 1075 | 02.07   |
| e storia in G.B. Vico»                                                                                           | 28 | 19/0 | 92-97   |
| DEL SERRA FABBRI M., Eredità e kenosi tematica della «con-                                                       | 22 | 1000 | 186-199 |
| fessio» cristiana negli scritti autobiografici di Vico<br>Petruzzellis N., La Provvidenza nel pensiero di Vico e | "  | 1700 | 100-1// |
| di Hegel                                                                                                         | 31 | 1978 | 296-304 |
| Russo F., La suggestione delle filosofie di moda e il ri-                                                        | -  | 2710 | _,,,,,, |
| chiamo al senso comune. Tra Vico e Pareyson                                                                      | 45 | 1992 | 77-81   |
| Russo M.T., Attualità dell'ermeneutica vichiana                                                                  | 48 | 1995 | 451-455 |
| VECCHI G., Vico ed Hegel nell'estetica contemporanea                                                             | 32 | 1979 | 168-180 |
|                                                                                                                  |    |      |         |
|                                                                                                                  |    |      |         |
| Voltaire                                                                                                         |    |      | \$      |
| No. 1 1111 No. 1 Walking a mall'Emi                                                                              |    |      |         |
| NICOLOSI S., Le ragioni del deismo in Voltaire e nell'En-                                                        | 45 | 1992 | 137-170 |
| ciclopedia<br>NICOLOSI S., Natura e storia nel deismo di Diderot e                                               | 7) | 1//2 | 171-110 |
| Voltaire                                                                                                         | 42 | 1989 | 121-148 |
| Voltaire                                                                                                         |    |      |         |
|                                                                                                                  |    |      |         |
| Wittgenstein                                                                                                     |    |      |         |
|                                                                                                                  |    |      |         |
| MAGNANINI D., Tolstoj e Wittgenstein come «imitatori di                                                          | 20 | 1070 | 00.100  |
| Cristo»                                                                                                          | 32 | 19/9 | 89-100  |
| MASAT LUCCHETTA P., La presenza di pensatori russi in                                                            | 22 | 1000 | 56-78   |
| Wittgenstein (I)                                                                                                 | )) | 1700 | 70-10   |
| MASAT LUCCHETTA P., La presenza di pensatori russi in                                                            | 33 | 1980 | 200-222 |
| Wittgenstein (II) MASAT LUCCHETTA P., Popper interprete di Wittgenstein                                          |    |      | 300-327 |
| Todisco O., Il doppio volto dell'ineffabile in L. Wittgen-                                                       |    |      |         |
| stein                                                                                                            | 44 | 1991 | 13-24   |
| Stem                                                                                                             |    |      |         |

Con Approvazione Ecclesiastica dell'Ordine - Napoli, 4 marzo 1998 Direttore responsabile Dott. GIUSEPPE ENRICO DE CILLIS O.P. Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 2220 del 16 aprile 1971

> Finito di stampare nel mese di marzo 1998 Tipolitografia Laurenziana - Società Cooperativa a r.l. Vico dei Maiorani, 45 - Napoli - Tel. 553.88.73

# NUOVI ITINERARI NELLA RICERCA DELL'ESSERE (RASSEGNA DI METAFISICA)

Secondo la celebre definizione di Aristotele, la metafisica è lo

studio delle «cause» ultime, ossìa dei principi primi.

La ricerca di un unico principio che faccia da supporto a tutto il mondo del molteplice e di un principio che faccia da puntello alla precaria varietà del contigente ha animato tutta la storia della filosofia, sin dai primi albori nelle colonie greche della Ionia. Per tre millenni l'istanza è sempre stata la stessa; ma gli esiti delle ricerche sono stati estremamente vari, a seconda dei contesti culturali in cui i filosofi si sono venuti a trovare; il contesto naturalistico per i greci, il contesto umanistico per i moderni. A partire da Kant l'istanza metafisica è stata risolta negativamente, prima per ragioni gnoseologiche e successivamente per ragioni semantiche: le proposizioni metafisiche sono state giudicate insensate in quanto inverificabili.

Ma la metafisica è come la gramigna: si può strappare la parte superficiale; ma le radici più profonde continuano a resistere e a sopravvivere. La metafisica, che affonda le radici nella stessa natura razionale dell'uomo, è tornata a rispuntare dopo il crollo della dittatura del sapere scientifico e delle baldanzose ideologie che per quasi due secoli avevano tenuto in ostaggio tutto il mondo della cultura occidentale. Questo crollo fragoroso e repentino ha spalancato le porte a tre indirizzi di pensiero profondamente diversi: il nichilismo, il fideismo, la metafisica. Si sono abbandonati al nichilismo, che ha preso il nome di pensiero «debole», oppure al fideismo coloro che avevano identificato il sapere con la scienza. Sono invece ritornati alla metafisica coloro che non hanno mai creduto al mito della scienza, pur riconoscendone l'importanza e i meriti.

La metafisica è la via della sana ragione, che sa sottrarsi alle insidie dei suoi più terribili nemici, che sono appunto il nichilismo e il fideismo. Senza nessuna pretesa totalizzante e pertanto consapevole dei limiti delle proprie soluzioni, la metafisica va alla ricerca del principio primo di tutto quanto accade in questo mondo affidandosi alla pura speculazione: ai «puri ragionamenti», come li chiamava Platone.

Problema fondamentale della metafisica è quello di chiarire i rapporti tra gli enti e l'essere, visto che gli enti sono delle attualizzazioni dell'essere.

Ma questo chiarimento può essere fatto in due modi. Primo, analizzando le proprietà universali dell'ente e dell'essere; secondo, fondando il mondo dell'esperienza in un principio trascendente, mediante un procedimento sintetico o risolutivo, come lo chiama Tommaso d'Aquino.

Il primo modo — che possiamo chiamare *metafisica A* — fornisce soltanto la *grammatica* dell'ente e dell'essere, e praticamente si identifica con l'*ontologia*. Questa metafisica sta bene a tutti, non solo a Heidegger ma anche ai positivisti e ai neopositivisti. Essi infatti non negano la metafisica in quanto tale ma soltanto la metafisica classica, la quale afferma che l'essere non è confinato entro il dominio dell'empirìa.

Il secondo modo — che possiamo chiamare *metafisica B* — si spinge oltre la sfera dell'esperienza e cerca la ragione ultima dell'essere degli enti. Questa è metafisica squisitamente inquisitiva e non semplicemente descrittiva, come la metafisica A. Non si accontenta di fare un inventario degli elementi che costituiscono la grammatica del mondo, ma ricerca il senso del linguaggio delle cose. Questa è effettivamente *meta-fisica* in quanto oltrepassa il mondo dell'esperienza e ne ottiene la *giustificazione* radicandola in un principio trascendente.

Però al problema dei rapporti tra gli enti e l'essere si possono dare varie soluzioni, che tuttavia si possono ridurre a due:

1. la soluzione della loro sostanziale *identità*; questa però può essere realizzata in due modi: o col riassorbimento degli enti nell'essere (è la soluzione di Parmenide) o con la diluizione dell'essere negli enti (è la soluzione di Heidegger). A questa soluzione si dà giustamente il nome di *immanentistica*;

2. la soluzione della *partecipazione*, ma anche di questa esistono alcune varianti, di cui le principali sono quella della *emanazione* (di Plotino e dei neoplatonici) e quella della *creazione* (dei filosofi cristiani).

Vagliando attentamente queste soluzioni del problema dei rapporti enti-essere, si nota agevolmente che la trascendenza assoluta del principio primo, vale a dire dell'Essere rispetto agli enti, viene salvaguardata soltanto dalla dottrina della creazione, la quale tuttavia riesce anche a tutelare, allo stesso tempo, la relativa autonomia degli enti.

Schematicamente, l'itinerario speculativo della risoluzione degli enti nell'essere è il seguente. L'osservazione di partenza è la finitudine, la contingenza, la precarietà, la fragilità, la caducità degli enti, di tutti gli enti: materiali e spirituali, persone ed istituzioni, pensieri e cose ecc. Questa constatazione ci conduce ad affermare con Wittgenstein che «questo mondo non è tutto» e che neppure può essere sostenuto dal nulla, perché allora il mondo stesso precipiterebbe nel nulla. «Oltre» questo mondo, in cui esistono soltanto esseri finiti e partecipati, occorre quindi riconoscere un altro mondo, il mondo dell'essere sussistente, dell'esse ipsum. Ma la risoluzione che porta al riconoscimento dell'essere sussistente quale principio fondativo di tutti gli enti può essere letta in due modi: analogico e apofatico. Nel primo caso si afferma che tra gli enti e l'essere, nonostante la differenza qualitativa che li separa, esiste una qualche somiglianza (analogia). Nel secondo caso si ritiene che gli enti non svelino ma piuttosto occultino l'essere. Le metafisiche neoplatoniche sono di tipo apofatico, mentre quelle aristoteliche sono di stampo analogico. Le prime sono negative, le seconde positive.

Dopo avere sommariamente indicato quali sono i compiti e le vie che può percorrere la metafisica, in questa breve rassegna bibliografica presenterò al lettore alcune opere recenti in cui si cerca di fare

metafisica in modo nuovo ed originale.

Fino alla fine degli Anni Ottanta i testi di metafisica più conosciuti e più usati in Italia erano quelli di S. Vanni Rovighi (Elementi di filosofia, 4 voll., La Scuola, Brescia 1964); G. Berghin-Rosé (Elementi di filosofia, 6 voll., Marietti, Torino 1957); P. B. Grenet (Ontologia, Paideia, Brescia 1967). Solo pochi specialisti avevano qualche dimestichezza con gli studi profondi ma piuttosto ostici di I. Mancini (Ontologia fondamentale, Vita e Pensiero, Milano 1958), E. Severino (La struttura originaria, ivi 1958), G. Bontadini (Conversazioni di metafisica, 2 voll, ivi 1972).

Nell'ultimo quinquennio diversi autori hanno cercato di tracciare nuovi itinerari della metafisica, mentre altri studiosi hanno servito la causa della metafisica difendendola dagli assalti dei neopositivisti, dei

nichilisti e dei cultori della nuova ermeneutica.

I nuovi itinerari della metafisica sono stati tracciati da E. Berti, A. Molinaro, P. P. Gilbert, A. Crescini, in trattazioni monografiche quasi sempre accessibili a chi ha qualche dimestichezza con la filosofia.

#### 1. L'itinerario aristotelico di E. Berti

Enrico Berti non è soltanto un ottimo storico del pensiero di Aristotele ma anche un convinto assertore della validità dell'impianto teoretico della metafisica aristotelica. Nella sua eccellente Introduzione alla metalisica (UTET, Torino 1993) egli ripropone l'itinerario metalisico dello Stagirita e ne difende la sostanziale validità mettendolo a confronto con altri itinerari, in particolare con quelli di origine platonica. L'opera si articola in tre ampi capitoli. Il primo tratta del nome, esamina le critiche alla metafisica (da Aristotele fino a Heidegger), e presenta le tipologie della ricerca metafisica, che corrispondono a tre indirizzi principali: l'indirizzo immanentistico, quello della partecipazione e quello dell'esperienza. All'indirizzo immanentistico appartengono sia le metafisiche materialistiche sia quelle idealistiche. All'indirizzo partecipativo apartengono tutte le metafisiche platoniche e neoplatoniche e tra queste Berti include anche la metafisica di S. Tommaso. All'indirizzo a cui il Berti dà il nome di «metafisica dell'esperienza» appartiene la metafisica di Aristotele. Nel capitolo introduttivo l'Autore respinge tutte le critiche che sono state mosse, per ragioni gnoseologiche o semantiche, contro la metafisica da Kant fino a Carnap e a Heidegger. Tutte le critiche hanno come comune matrice lo scientismo nelle sue molteplici versioni, positivistiche e neopositivistiche. Lo scientismo pretende che l'orizzonte del conoscere coincida interamente con quello della scienza, e che tutto quello che può essere detto in modo sensato venga detto esclusivamente dalla scienza. Già Aristotele, ci ricorda il Berti, aveva ben presenti queste difficoltà quando nel VI libro della Metafisica scriveva: «Se dunque non vi fosse qualche realtà diversa oltre a quelle costituite dalla natura, la fisica sarebbe la scienza prima, se invece c'è qualche realtà immobile, questa sarà anteriore e la filosofia che la studia sarà la prima, e sarà universale in questo modo, cioè perché è prima» (1026 a, 27-31). Le pretese dello scientismo contro la metafisica cadono, sia perché tutte le scienze sono settoriali: nessuna si occupa dell'Intero, sia perché tutte le scienze ricercano semplicemente le leggi dei fenomeni: nessuna va alla ricerca delle loro cause ultime. D'altronde «la scienza stessa ha preso coscienza del fatto che esistono realtà naturali (non si tratta, quindi, di presunte realtà soprannaturali, quali ad esempio i misteri delle religioni) da essa non conoscibili, quali ad esempio l'origine dell'universo (a proposito della quale si suole chiedere che cosa ci fosse "prima" del cosidetto "big bang" o se questo ci sia veramente stato), o da essa non ancora conosciute, quali ad esempio

l'origine della vita, o il passaggio dalla semplice vita organica alla vita cosciente. Contemporaneamente da parte dei filosofi ci si è resi conto che l'assolutizzazione della scienza, cioè l'esclusione che possa esserci qualsiasi conoscenza diversa da essa, è una tesi non scientifica, ma metafisica, la quale pertanto non può essere sostenuta da argomentazioni scientifiche. Ora, il fatto che la scienza non possa conoscere tutto, e quindi dare una risposta a tutti i problemi, lascia aperta la possibilità di una ricerca ulteriore, o comunque diversa da essa, ma ugualmente collocata sul piano della conoscenza naturale, cioè alla portata dell'uomo, delle sue facoltà naturali (sensibilità, ragione, intelligenza), la quale non può configurarsi che come metafisica» (p. 45).

Stabilita la possibilità e la necessità della metafisica, si tratta ora di scegliere l'itinerario più giusto per compiere l'ascesa verso il Principio primo. Qui Berti opta per l'itinerario aristotelico, che è un itinerario fondato esclusivamente nell'esperienza e per questo motivo merita il nome di «metafisica dell'esperienza». Berti spiega che ciò che caratterizza una metafisica dell'esperienza è il fatto che essa «non parte dal riconoscere in quest'ultima la presenza di caratteri simili a quelli posseduti in modo eminente dal principio, cioè Dio, quali l'essere, l'unità, la bontà, la perfezione, ma al contrario sottolinea i caratteri che sono propri esclusivamente della esperienza e che la distinguono dal principio, quali la molteplicità, il divenire, le differenze, la precarietà, l'eventualità, rendendo in tal modo molto più netta la trascendenza di quello (...). Colui che formulò questo tipo di metafisica nel modo più rigoroso, da molti considerato classico, fu Aristotele» (pp. 27-28).

Il campo-base da cui prende il via la scalata del Principio è per Berti, come già per Aristotele, l'esperienza del divenire con tutto ciò che di negativo il divenire comporta: la contingenza, la fragilità, l'instabilità, la precarietà, la molteplicità, la finitezza ecc. L'esistenza del Principio è argomentata a partire da questa esperienza. Berti stesso, in estrema sintesi, riduce il suo itinerario alle seguenti tappe: 1. fenomenologia dell'esperienza integrale, ossia dell'ente in quanto ente, con tutti i suoi significati, le sue proprietà, i suoi principi; 2. «la problematicità del divenire, dell'esperienza»; 3. infine la «soluzione», cioè «la posizione di un Principio metafisico e della determinazione dei suoi caratteri» (p. 112). La cogenza di questo procedimento risulta dal fatto che «la problematicità della esperienza porta con sé, direttamente, la trascendenza del Principio, cioè la necessità che la risposta adeguata alla domanda costituita dall'esperienza stessa sia trascendente rispetto a quest'ultima. Questa conclusione non è semplicemente la soddisfazione di un'esperienza, quella per cui, se c'è un problema, ci deve essere la soluzione. Essa è il risultato necessario di una confutazione, cioè la confutazione della pretesa assolutezza dell'esperienza. Se infatti l'esperienza fosse assoluta, cioè autosufficiente, non dipendesse da un Principio, non domanderebbe di essere spiegata, sarebbe perfettamente razionale, di una razionalità già attuata, già completamente dispiegata, quindi necessaria, compiuta, perfetta» (p.100).

L'itinerario metafisico tracciato dal Berti ricalca assai da vicino quello di Aristotele. Berti però cerca di allargarlo ponendo in considerazione, oltre al divenire fisico, materiale, ogni altra forma di divenire, rinchiudendo tutto dentro la «problematicità dell'esperienza», di qualsiasi nostra esperienza. Credo che questo nuovo tracciato metafisico sia sostanzialmente valido. Infatti l'unica realtà in grado di trarre in salvo il divenire, qualsiasi forma di divenire, ma in particolare il divenire ontologico, è l'essere. Principio, causa, ragione di qualsiasi ente soggetto al divenire è l'essere. Il divenire è problematico precisamente perché considerato in se stesso non ha né può rivendicare alcun diritto all'essere. È lì, esiste, ma non può esibire nessun giustificazione adeguata di essere lì, di esistere: il suo essere vacilla continuamente e minaccia di precipitare nel nulla. Il divenire pone l'interrogativo: perché l'essere e non il nulla? E la risposta ovvia, poiché il nulla non può dar conto di ciò che è, proviene dall'essere: il divenire è un dono dell'essere.

C'è tuttavia qualche piccolo rilievo che questa bella rivisitazione della metafisica aristotelica mi induce a fare.

Innanzitutto la «problematicità della esperienza» che costituisce il punto di partenza dell'ascensione metafisica del Berti. Questo grande cesto dell'esperienza non va ipostatizzato, come tende a fare il Berti. L'esperienza non è un'entità, un soggetto sussistente, ma un'attività e come tale essa esige sia un soggetto sia un oggetto. C'è un soggetto che esperisce ed un oggetto che viene esperito. E in tutti e tre questi elementi, esperienza, esperiente ed esperito, si può riscontrare una radicale precarietà, una estrema contigenza. Così per es., come ha mostrato egregiamente S. Agostino nel Contra Academicos, rispetto alla verità, c'è precarietà, contigenza, sia nel conoscente, sia nel conoscere, sia nella verità conosciuta. Tutti e tre questi aspetti della contigenza possono fornire un'ottima piattaforma per spiccare il volo verso la trascendenza. Si può provare l'esistenza del Principio primo sia a partire dal soggetto come dall'oggetto, nonché dalla modalità dell'esperienza. La storia delle prove dell'esistenza di Dio ci fornisce esemplificazioni di tutti e tre questi modi di procedere. Ma il procedimento più comune e più sicuro

è quello costruito sugli oggetti, sui fenomeni esperiti, vale a dire sul divenire di tutti gli enti finiti, siano essi materiali o immateriali.

In secondo luogo non mi risulta fondata l'obiezione mossa da Berti alle metafisiche basate sulla partecipazione. La partecipazione, infatti, non è un postulato che conduce necessariamente a metafisiche aprioristiche, razionalistiche; ma un'osservazione fattuale, un'esperienza, che non connota affatto la perfezione del Principio, bensì l'imperfezione del principiato: la sua condizione di possedere imperfettamente, limitatamente, precariamente, una determinata qualità e perfezione. Anche la partecipazione è, quindi, un'attestazione della precarietà ontologica che investe tutti i fenomeni, tutti gli enti che rientrano nella nostra esperienza. Nessun ente si autogiustifica precisamente perché non si identifica con l'essere, ma semplicemente lo possiede. Anche la partecipazione, contrariamente a quanto pensa il Berti, fa

parte delle «metafisiche dell'esperienza».

Infine, Berti ha qualche buona ragione per classificare la metafisica di S. Tommaso con le metafisiche platoniche della partecipazione. Infatti è indubbiamente neoplatonico l'impianto generale della metafisica del Dottore Angelico, il quale fa sua la struttura dell'exitus e del reditus, struttura tipica del neoplatonismo. Ma in S. Tommaso il processo exitus-reditus è rovesciato, perché per lui la ricerca metafisica ha carattere risolutivo e non compositivo, va dagli effetti alle cause e non viceversa, va dagli enti (enti finiti, divenienti, contigenti, caduchi, partecipanti ecc.) all'Esse ipsum subsistens. Così, mentre si può dire che quello di Bonaventura è un platonismo aristotelizzante, quello di S. Tommaso si può chiamare un aristotelismo platonizzante. Ma anche questa è una definizione assai impropria per qualificare la metafisica tomistica, che proprio sulla questione fondamentale dei rapporti ente-essere ha una sua precisa e straordinaria novità, grazie al concetto intensivo dell'essere, inteso come massima attualità, massima perfezione, massimo valore, ricettacolo di ogni atto, ogni perfezione, ogni valore. Cosicché radicare gli enti nell'Essere significa radicarli in tutto ciò che essi sono: dal nulla procede nulla, dall'essere procede tutto. Ma tra gli enti e l'Essere rimane la distanza infinita, che nessuna analogia cancella, come crede Berti: anzi è proprio l'analogia ad assicurare tale distanza, perché analogia significa minima somiglianza là dove domina un'estrema differenza. L'inconoscibilità del primo Principio permane anche per chi batte la via della partecipazione. E non a caso i maggiori assertori dell'apofatismo sono tutti neoplatonici. La teologia negativa è figlia del platonismo, non dell'aristotelismo.

#### 2. L'itinerario neotomistico di A. Molinaro

Metafisica. Corso sistematico, di Aniceto Molinaro, è un saggio metodico di ottima fattura, condotto con un vigore e un rigore speculativo non comuni. Il saggio si compone di dieci capitoli. Il primo è dedicato alla ricostruzione della storia della metafisica; gli altri nove alla elaborazione organica della metafisica dell'essere.

Assai pregevole il primo capitolo, dove la storia della metafisica è vista come una sequela di tentativi di cogliere nell'essere il fondamento logico ed ontologico dell'ente. Importanti le critiche mosse dal Molinaro alla decostruzione kantiana della metafisica (pp. 55 ss). In questo capitolo meritavano quanto meno un cenno Plotino e Avicenna, due grandissimi metafisici che hanno esercitato un notevole influsso su S. Tommaso.

A partire dal secondo capitolo l'Autore si accinge ad esporre una sua sintesi ampiamente documentata della metafisica di S. Tommaso: «Le linee conduttrici del nostro corso è la metafisica di S. Tommaso», è detto espressamente a pagina 46.

Della metafisica Molinaro dà la seguente definizione: «In senso proprio la metafisica considera di ogni dato, oggetto, cosa della esperienza, la sua forma universalissima, per cui esso è, è realtà, è ente: considera dunque *l'ente* (ogni cosa presente nell'esperienza) in quanto è, vale a dire considera l'essere di tutto ciò che è e lo considera come essere» (p. 68). Questa definizione della metafisica è perfettamente corretta e può essere sottoscritta da tutti. Indubbiamente S. Tommaso concepisce la metafisica come studio dell'ente in rapporto all'essere (l'ente in quanto ente) e non in rapporto alle idee, alla sostanza, alla forma, all'uno, alla verità ecc.

Ma quello che Molinaro ci dà poi, dal cap. III alla fine, è davvero la metafisica di S. Tommaso? Temo proprio di no e questo per due ragioni fondamentali.

Anzitutto perché nella trattazione del Molinaro manca il concetto intensivo di esse, l'esse inteso come actus omnium actuum, come perfectio omnium perfectionum, come ciò che è inter omnia magis intimum rebus. S. Tommaso distingue tra esse commune e esse ipsum.

Il primo esse è un concetto genericissimo ed è praticamente soltanto un concetto, non una realtà. Il secondo è un'intuizione che si riferisce ad una realtà ricchissima di perfezione, che raccoglie in sé ogni altra perfezione e pertanto denomina direttamente e immediatamente Dio, il solo esse ipsum subistens. S. Tommaso costruisce la sua

metafisica sull'esse ipsum, non sull'esse commune.

In secondo luogo, perché in Molinaro manca un momento fondamentale della metafisica: il momento ascendente, quello che dagli enti (finiti, composti, partecipati) risale all'esse ipsum. Questo è il momento risolutivo. La resolutio, e non la compositio, è il metodo proprio della metafisica, secondo quanto dice l'Angelico nel Commento al De Trinitate di Boezio. La metafisica fonda e giustifica gli enti, queste realtà estremamente fragili sempre minacciate dal vortice del nulla, collegandoli alla sicura ancora dell'essere, che è actus, atto purissimo e sostanzialissimo, prima di essere un'intuizione o un giudizio del nostro intelletto.

Molinaro salta a pie' pari il momento ascendente della metafisica tomistica che invece, come ho cercato di mostrare nel mio Sistema Filosofico di S. Tommaso d'Aquino (Massimo, Milano, 2 ed., 1992) costituisce l'apporto più importante e più originale dell'Angelico alla metafisica. Nel momento discendente c'è moltissimo Aristotele e anche molto Platone (come ha mostrato C. Fabro), e quindi l'originalità di S. Tommaso qui è poco appariscente, tanto che è sfuggita a quasi tutti i suoi commentatori. L'originalità di S. Tommaso è la resolutio e la radicatio degli enti nel loro principio primo, l'esse, ma ripeto secondo quel concetto nuovo, intensivo, dell'essere, che è la grande scoperta dell'Angelico.

Molinaro sorvola la resolutio, salta gli enti, per insediarsi immediatamente nell'essere, di cui studia — e lo fa con finezza e profondità — le proprietà trascendentali, i principi primi, gli sviluppi (il divenire), le differenze (l'analogia), l'agire e la finalità dell'agire stesso. In tal modo la metafisica diviene esplicitazione dell'essere: «Questo procedimento di esplicazione è ciò in cui consiste tutto lo svolgimento della scienza metafisica. La metafisica è l'esplicitazione dell'essere e della sua manifestazione (...) È metafisicamente provato ciò che risulta necessariamente nell'esplicitazione e nell'esplicazione dell'essere e della sua manifestazione. E ciò che è metafisicamente provato è verità assoluta, ha il carattere della incondizionatezza e dell'assolutezza dell'essere. Al termine di questo processo si ha il sistema metafisico come sistema della totalità dell'essere» (p. 75).

Ma, per quanto vera, questa metafisica esplicitativa risulta molto concettuale, formale, astratta, una metafisica di stampo cartesiano e spinozistico: gli enti di fatto scompaiono, rimane solo l'essere con tutte le sue bellissime prerogative, le sue proprietà trascendentali, i suoi principi; rimane soltanto il regno della necessità dell'essere, men-

tre scompare il regno dei suoi fenomeni, certo non necessari e tuttavia realissimi, e che sono esattamente quei fenomeni per cui la metafisica esiste ed è necessaria.

Sollevata questa riserva protocollare, che denuncia l'incompletezza della metafisica di Molinaro, da un punto di vista tomistico, vanno sottolineati alcuni pregi di questo saggio maturo e profondo. Anzitutto ci troviamo dinanzi ad un'eccellente introduzione al linguaggio della metafisica, specialmente al linguaggio della metafisica tomistica. Si vedano per es. le eccellenti chiarificazioni dei concetti di ente, essere sussistente, analogia, partecipazione. Della partecipazione Molinaro dice giustamente che «è l'essenza metafisica dell'ente» (pp. 80-91). Fini e preziose le delucidazioni della bellezza trascendentale, definita come armonia delle tre manifestazioni trascendentali dell'essere: unità, verità, bontà. La bellezza, come insegna l'Angelico, richiede tre elementi: l'integrità è dovuta all'unità, la chiarezza alla verità e la proporzione alla bontà (pp. 111-112).

Come approfondimento logico e fenomenologico del concetto di essere lo studio del Molinaro è ottimo. Ma questo studio, in realtà, è solo o un prolegomeno o un'appendice della metafisica. Questa infatti, essenzialmente, è la saldatura della «differenza ontologica tra l'ente e l'essere». Come scrive Molinaro alla fine del saggio, «questa dissequazione è, allora, il punto problematico, che costringe l'esplicitazione metafisica a proseguire il suo processo di pensiero in quel compimento completo, esaustivo e definitivo, in cui consiste la costruzione dell'affermazione dell'Assoluto Essere e che si chiama dimostrazione dell'esistenza di Dio. L'elaborazione speculativa di questa dissequazione è l'esecuzione di questo compimento» (p. 195).

Ci auguriamo che in un prossimo lavoro l'amico Molinaro porti a compimento questa parte capitale ed affascinante della metafisica, che è quella per cui già Aristotele la considerava una «scienza divina».

## 3. L'itinerario levinasiano di P.P. Gilbert

Anche La semplicità del principio. Introduzione alla metafisica, di Paul P. Gilibert, giovane titolare della cattedra di metafisica alla Pontificia Università Gregoriana, vuol essere, come suggerisce il titolo, una introduzione alla metafisica. L'opera è suddivisa in undici capitoli. I primi due hanno carattere preliminare e si occupano della definizione della metafisica e del concetto di ente. Il terzo e il quarto trattano rispettivamente del metodo della metafisica e delle disposizioni

psicologiche ed etniche per affrontare questo genere di ricerca. Il quinto espone alcune categorie fondamentali dell'ontologia: sostanza, accidente, essenza ecc. I capitoli VI-IX studiano gli atti conoscitivi con cui opera la metafisica. Infine, l'ultimo capitolo approfondisce i con-

cetti di atto e di persona.

La via percorsa da Gilbert per stabilire la semplicità del principio non è né la via dell'oggettività, che va dall'ente all'essere, ed è la via cara a Parmenide, Aristotele e San Tommaso; né la via della soggettività, che va dalla coscienza finita all'autocoscienza assoluta, ed è la via cara a Cartesio, Fichte e Hegel; bensì la via dell'alterità, via aperta da Levinas e seguita da Ricoeur: questa via cerca il superamento della finitudine, uscendo dal proprio Io e incontrando l'altro. La serrata speculazione di Gilbert porta a vedere nell'incontro dell'altro l'esercizio di ciò che costituisce l'essere più intimo dell'uomo. Lo spirito umano accede alla sua essenza a condizione di non essere solo per sé,

ma anche per e con l'altro.

Lo studio di Gilbert è indubbiamente denso e stimolante, ma la mia impressione è che l'esito del suo discorso non sia metafisico ma semplicemente etico e fenomenologico, come del resto avviene nel maestro a cui egli si ispira, E. Levinas. La trascendenza dell'altro indubbiamente costringe l'Io ad uscire da se stesso. Ma si tratta ancora di un passaggio da una «caverna» (Platone) ad un'altra «caverna». La ragione d'essere dell'altro è altrettanto precaria quanto quella dell'Io. Ci troviamo ancora nel mondo dei «fantasmi». Manca ancora l'uscita dalla caverna verso il sole radioso del totalmente Altro. Lo lascia chiaramente intendere il seguente paragrafo, che è quello con cui l'Autore conclude praticamente la sua introduzione alla metafisica: «Un dinamismo diverso dal mio e dal tuo anima l'atto mio e reale, tuo e reale. È amore, l'adesione del reale a se stesso, semplicemente concesso a se stesso, che dona di essere reale a chi partecipa alla sua semplicità. Quest'amore, al principio di ogni sintesi e di ogni relazione, intendo farlo mio in tutte le mie relazioni e di riconoscerlo esercitato da "te che ti rivolgi a me". Perché il reale è in me un amore anteriore ai nostri incontri; il mio amore e il tuo amore sono più profondi dei nostri desideri legati allo scambio dei nostri doni. Il movimento più radicale del mio atto è da questo momento in poi di aderire e di consentire totalmente alla realtà che si dona a sé, donandosi a te e a me. Diffondendo questo amore, rispondo all'invito gratuito che il reale ci fa di entrare in alleanza con esso» (pp. 344-345). Ma forse l'intenzione dell'Autore in questo volume introduttivo è soltanto quella di mostrare al lettore la necessità di uscire dalla caverna per vedere il Sole; mentre la descrizione dello spettacolo del Sole viene rimandata ad un secondo volume.

Nelle brevi annotazioni che nella Conclusione Gilibert dedica all'analogia (pp. 367-368), categoria di capitale importanza per il discorso metafisico, ci sono varie imprecisioni, soprattutto per quanto concerne l'analogia di attribuzione intrinseca. L'esempio stesso che viene addotto per questo genere di analogia (la predicazione del termine «sano») è errato, perché è precisamente l'esempio addotto da tutti gli autori (dal card. Gaetano in poi) per spiegare l'analogia di attribuzione estrinseca. L'autore dimentica poi di dire che ciò che è essenziale nell'analogia di attribuzione è la predicazione (e l'appartenenza) per prius et posterius. Così, per es., quando si dice che Dio è sapiente, l'angelo è sapiente, Socrate è sapiente, l'attributo «sapiente» appartiene a tutti ma non allo stesso modo, bensì secondo l'ordine del prius et posterius. Non è affatto vero, poi, che nell'analogia di attribuzione intrinseca la predicazione sia univoca; ciò accade soltanto nell'attribuzione estrinseca. Infine è errata l'affermazione che «nell'analogia di attribuzione il principio universale è l'ens commune che non esiste in sé ma nei singoli enti» (p. 368). Infatti quando si predica il concetto di essere secondo l'attribuzione intrinseca non è affatto all'ens commune bensì all'actus essendi che ci si riferisce, un actus che non è presente univocamente nei singoli enti ma secundum prius et posterius, vale a dire secondo gradi, come vuole per l'appunto l'analogia.

## 4. L'itinerario heideggeriano di A. Crescini

Angelo Crescini ha dedicato alla metafisica due saggi molto impegnativi: oltre a *Il ritorno dell'essere*, in precedenza (nel 1990, sempre presso Tilgher) aveva pubblicato *L'enigma dell'essere*. *Introduzione ad una metafisica integrale*. Come suggerisce il sottotitolo (*Introduzione ad una metafisica integrale*), *L'enigma dell'essere* funge da prologo a *Il ritorno dell'essere*: è infatti un trattato di metafisica generale, dove Crescini espone la sua teoria sul problema dell'essere in generale. Invece *Il ritorno* è un trattato di metafisica speciale, dove la metafisica dell'essere viene applicata alla filosofia della religione, all'arte, all'antropologia e alla cosmologia.

In questa presentazione mi soffermerò soprattutto sull'ultima opera, ma senza ignorare la prima.

Il ritorno dell'essere si compone di tre parti, che portano rispetti-

vamente i seguenti titoli: «L'essere della coscienza consapevole»; «L'essere della coscienza inconsapevole»; «L'essere del mondo fisico». Ogni parte è suddivisa in vari capitoli. Qui mi limito a ricordare i quattro capitoli in cui è suddivisa la prima parte: 1. L'essere della coscienza religiosa; 2. L'essere della coscienza morale; 3. L'essere della coscienza estetica; 4. L'essere della coscienza storica.

Già in precedenza abbiamo detto che la metafisica dell'esperienza percorre la via della risoluzione (e non della composizione), ossia va dagli effetti alle cause e non viceversa: dagli enti all'essere e non dall'essere agli enti. Però ci sono due modi diversi di realizzare la risoluzione: o partendo dagli oggetti (gli enti fuori di noi) o partendo dal soggetto, la coscienza, l'Io (vale a dire da noi stessi). Il primo procedimento è quello seguito dagli antichi (Aristotele, Tommaso d'Aquino), il secondo è quello praticato dai moderni. Crescini costruisce la sua metafisica, il suo «ritorno dell'essere», percorrendo la via dei moderni. Anche Crescini giunge all'essere partendo dall'Io, dalla coscienza, ma il suo approdo all'essere non è affatto così veloce ed istantaneo come in Cartesio. Come ben ricordiamo, Cartesio, partendo dal "Cogito" — un "Cogito" dubitante e pertanto imperfetto — era giunto immediatamente al suo principio, il suo fondamento, il Perfetto, Dio. L'itinerario metafisico del Crescini è molto più lungo: non un paio di pagine come in Cartesio, bensì due volumi, per un totale di seicento pagine. Egli procede alla ostensione (e non alla dimostrazione) dell'essere esaminando la coscienza nelle sue molteplici forme: coscienza consapevole (della filosofia, della religione, della morale, dell'arte), coscienza inconsapevole dell'essere umano, coscienza «semplice» della vita biologica e «subcoscienza» del mondo fisico.

Nel suo insieme, quella del Crescini, è una metafisica molto heideggeriana, nonostante alcune riserve espresse dall'autore nei confronti di Hidegger (cfr. Ritorno dell'essere, pp. 42 ss.). È heideggeriana sia nel linguaggio («nascondimento», «disoccultamento», «presenza», «differenza», «manifestazione», «storia» ecc.) sia nei contenuti: l'epifania e la storicità dell'essere. Come in Heidegger, nel Crescini l'essere è visto soltanto in rapporto alle sue manifestazioni, alle sue epifanie, che poi sono epifanie esclusivamente relazionate alla coscienza. Così l'essere del Crescini si risolve nel «totale riconoscimento dell'essere, ossia di ciò che è totalmente presente» (L'enigma dell'essere, p. 268). L'essere si identifica pertanto col suo disoccultamento e col suo «completo riconoscimento» (ivi, p. 271). L'essere si riduce alla storia nel suo disoccultamente e delle sue epifanie, una storia il cui esito finale

è imprevedibile: «La lotta metafisica tra la manifestazione dell'essere e il suo oscuramento, che è sempre stata alla radice di tutte le conquiste e le sconfitte della storia del mondo, della vita ed in particolare dell'uomo. Da nessuna delle molte tappe che segnano l'infaticabile cammino di questa storia è possibile ricavare la previsione del suo esito finale e anche la possibilità di un esito finale» (ivi, pag. 272).

La via metafisica, di cui nell'Enigma dell'essere Crescini ha tracciato soltanto gli inzi, viene ripresa e prolungata nel Ritorno dell'essere, un prolungamento non accessorio, non secondario o accidentale, bensì essenziale e necessario in una visione ontologica alla Heidegger, in cui l'essere viene identificato con le sue manifestazioni. Ma il cammino viene ripreso invocando l'intervento di un nuovo principio, che è la ridefinizione del principio di identità. Mentre nella definizione tradizionale il principio di identità viene inteso come coincidenza di una realtà con se stessa (A=A: mela=mela: ente=ente ecc.); dal Crescini l'identità viene invece definita come «identità in relazione» dove «la relazione viene prima dei relazionati» (Il ritorno dell'essere, p. 7). Questo porsi in relazione è proprio della coscienza, e l'identità in relazione è esattamente ciò che costituisce la coscienza. «La "coscienza" in ogni cosa viene allora a costituire la profonda sostanza stessa della cosa, e non più quella specie di "contenitore" delle cose che la estranea dal mondo in cui vive» (ivi, p. 7). Riprendendo una tesi cara a Hegel, Crescini considera la relazione così insita in ogni cosa da diventare la spia della sua condizione ontologica. Si tratta quindi di prendere coscienza delle relazioni: il ritorno dell'essere sta precisamente in questo: «il raggiungimento della coscienza di questa universale presenza dell'essere e il senso del "ritorno dell'Essere". L'Essere è certo presente in tutti gli esseri; non ha quindi senso dire che "ritorna negli esseri", ma è la coscienza della sua presenza che è assente, e questa assenza è alla radice di tutti i mali da cui sono colpiti gli esseri in cui l'Essere è presente. È dunque qui, nella coscienza, che è non solo possibile ma necessario il suo ritorno. L'essere si rivela allora come l'autentico concreto essere di ogni cosa e soprattutto di ogni coscienza. In questa coscienza è contenuto il segreto dell'abbattimento del non-essere nel suo autentico essere, che è quello di non essere» (ivi, pp. 7-8).

Ogni forma di coscienza è una parziale edizione della coscienza dell'Essere. Il costante pericolo nella metafisica è l'assolutizzazione della propria coscienza dell'Essere, giudicando la propria concezione sufficiente a spiegare la totalità dell'Essere. Ma, osserva Crescini, «se una "parte" è ritenuta e proclamata come la "totalità" dell'Essere, in

essa non può non agire con la sua strapotente violenza anche quel non-essere che da essa è stato escluso, ma che per definizione ne è invece una componente essenziale. Anche al fanatico sostenitore della "parte" cui questo non-essere non è presente, esso agisce proprio in base a quell'ignoranza, contro la parte stessa con una potenza che è proporzionale alla violenza con cui è stato escluso, fino apparente-

mente a distruggerla» (ivi, p. 12).

Scrutare come la coscienza dell'Essere viene alla luce nelle espressioni fondamentali della coscienza è l'obiettivo che l'Autore persegue con diligenza nel Ritorno dell'essere. Egli lo fa principalmente e primariamente prendendo in esame l'ostensione dell'essere della coscienza metafisica, religiosa, morale ed estetica. Poiché della coscienza metafisica egli si era già ampiamente occupato nel precedente volume in Il ritorno dell'essere il nucleo essenziale di tale coscienza viene così descritto: «L'evidente vuoto di realtà costitutivo del mondo delle cose, della coscienza che se ne ha e dell'attività scientifica volta a ridurlo, equivale già alla dimostrazione di quella totalità dell'Essere che rappresenta la condizione della loro possibilità e della loro effetiva realtà (...). L'Essere è necessariamente pensato come totalità di essere al di là di enti finiti che in parte lo nascondono, e quindi sempre intravisto attraverso il velo degli enti finiti, che in quanto tali possono esserlo solo parzialmente» (ivi, pp. 22-23). All'essere che si rivela alla coscienza metafisica Crescini assegna i seguenti attributi, che richiamano la coincidentia oppositorum del Cusano: «trascendenza immanente», «immobile movimento», «istantanea e simultanea eternità», «sussistente infinità».

Crescini passa poi a descrivere lo spessore ontologico della coscienza religiosa, morale ed estetica. La coscienza religiosa è caratterizzata dal fatto che «la visione dell'Essere e soprattutto il sentimento e la vita dell'Essere nella sua totalità rimangono in gran parte affidate alla fede» (ivi, p. 35). Anche in questo caso si tratta però sempre di una coscienza finita, e perciò ogni totalizzazione di una coscienza religiosa diviene fanatica ed intollerante. C'è distinzione tuttavia tra coscienza religiosa naturale e rivelata. «Il contenuto della religiosità naturale è per sua natura estremamente vago e indeterminato: è costituito appunto dalla coscienza del nascondimento dell'Essere e dall'esigenza di scoprirlo. Le religioni "rivelate" hanno come loro scopo principale di determinare quel contenuto nascosto sia in sede teorica che pratica» (p. 37).

Senonché l'Essere rimane sempre inattingibile, non solo nella coscienza metafisica, ma anche nelle altre forme di coscienza: religiosa, estetica e morale. Anche alla coscienza religiosa l'Essere rimane chiuso

nel suo nascondimento: «Poiché il disvelamento totale non è possibile, pur dovendo essere sempre più realizzabile (è questo evidentemente lo scotto che una coscienza finita deve pagare per poter esserci, dal momento che una sola può essere la Totalità disvelata), ogni coscienza porta con sé alla radice della sua natura un vuoto radicale, un abisso incolmabile, un peccato originale contro il quale sarà sempre condannata a lottare» (p. 51). In tutte le sue manifestazioni la coscienza umana dell'Essere rimane sospesa fra la propria finitudine e la sua sussistente infinità: è in tensione ma non riesce mai a collegarsi con nessun referente determinato, che resta per lei una pura cifra. «L'Essere infatti per la sua trascendenza non potrà mai esserlo una coscienza finita, e quindi anche il pensiero che tenta di coglierlo e di vederlo non potrà in parte non contaminarlo. Ma è anche certo che l'imprescindibile compito di ogni coscienza consapevole, insito nella sua stessa sostanza, è di cercarlo e di permettere che chiunque la possa cercare in libertà. Per ridurre sempre più la distanza che la separa da Lui: la sua trascendenza è infatti solo un eccesso di immanenza» (p. 54).

A questo punto credo che abbiamo già seguito abbastanza il Crescini nel suo faticoso itinerario metafisico e, avendo visto dove esso ci conduce, siamo in grado di fare qualche osservazione. Abbiamo già rilevato che si tratta sostanzialmente di un itinerario heideggeriano: l'essere non è mai visto in se stesso, ma soltanto nel suo mostrarsi e nel suo occultarsi; lo sforzo del metafisico è togliere l'essere dal suo nascondimento. Ma questa impresa in definitiva risulta impossibile perché l'essere si dà alla coscienza soltanto nella storia, la quale non è altro che una progressiva ostensione, ma sempre parziale, dell'essere.

Le difficoltà che sorgono da questa impostazione della metafisica sono varie, ma le più serie sono due. In primo luogo, rapportando l'essere alla coscienza e facendo dell'essere soltanto il polo oggettivo della coscienza, non vedo come si possa salvaguardare la trascendenza dell'essere, quella radicale differenza che non è semplicemente una trascendenza logica e linguistica (semantica) bensì anzitutto e soprattutto una trascendenza ontologica, la quale consiste nella infinita differenza qualitativa che separa l'essere dagli enti e non semplicemente l'essere dalla coscienza. La seconda osservazione riguarda la pretesa storicità dell'essere e la proclamata storicità della metafisica. Certo il soggetto della metafisica, l'uomo, è un soggetto storico, ma la metafisica è esattamente lo sforzo che compie questo essere di spezzare le catene della storia (quelle che Platone chiamava le catene della caverna), per uscire alla luce del sole e mettere piede nel campo dell'eternità.

## 5. Lo statuto epistemologico della metafisica

Il quadro delle recenti pubblicazioni che riguardano la metafisica, oltre alle opere sistematiche che abbiamo fin qui recensito, include molti altri studi che affrontano aspetti particolari ma assai importanti del problema metafisico, come gli aspetti epistemologico, semantico ed ermeneutico.

Problema di prim'ordine è quello che riguarda lo statuto epistemologico della metafisica. La ragione principale per cui la metafisica è stata ridotta al silenzio è la tesi secondo cui i suoi asserti sono pseudo-scientifici. Soltanto la scienza ha il carattere di sapere stabile, sicuro, affidabile ed oggettivo; la metafisica sarebbe invece ricettacolo di concezioni inaffidabili, soggettive, spesso tra loro contraddittorie, comunque del tutto incapaci di conseguire un vero sapere degno di questo nome.

Ma è proprio vero che soltanto gli asserti scientifici sono obiettivi e hanno valore cognitivo, mentre quelli della metafisica sarebbero soggettivi, espressioni dei propri sentimenti e delle proprie aspirazioni e quindi dotati esclusivamente di valore emotivo?

Questo problema — preliminare ad ogni discorso metafisico — è stato affrontato con autorevolezza e grande impegno da E. AGAZZI in numerosi saggi e in particolare nel recente volume *Filosofia della natura*. *Scienza e cosmologia* (Piemme, Casale Monferrato 1995) e da M. MARSONET nel saggio *La metafisica negata* (Franco Angeli, Milano 1990).

Il pregiudizio antimetafisico dei positivisti può essere confutato sia sul piano semantico sia sul piano epistemologico. Marsonet lo attacca soprattutto sul piano semantico, mentre Agazzi lo aggredisce principalmente sul piano epistemologico.

Contro i neopositivisti Marsonet non ha difficoltà a mostrare che la dimensione linguistica non è l'unica e neppure la più importante dimensione del mondo. La pretesa «assolutezza dell'orizzonte linguistico» è del tutto gratuita, perché «la dimensione linguistica non può essere originaria, in quanto implica per il suo stesso stabilirsi la presenza di un qualcosa cui la lingua deve riferirsi, e cioè il referente (...). Il modo in cui gli enunciati giungono ad essere veri e falsi dipende dal rapporto che si istituisce con una realtà extralinguistica» (La metafisica negata, pp. 22-23). Ciò prova che il piano dell'essere gode di un primato assoluto sia sul piano del conoscere come su quello del linguaggio, e che l'orizzonte linguistico è subordinato a quello ontologico. Richiamandosi ad Aristotele Marsonet afferma «la priorità del li-

vello metafisico (od ontologico) su quello gnoseologico, psicologico, storico e anche, a differenza di quanto pensano neopositivisti ed analitici, sul livello logico ed epistemologico. Priorità nel senso che metafisica ed ontologia vengono *prima* di psicologia, gnoseologia, logica ed epistemologia; si tratta della priorità che compete in modo naturale alla conoscenza dell'intero sulla conoscenza delle parti che quell'intero compongono senza peraltro mai esaurirlo, e ciò spiega perché la riduzione analitica dell'ontologia alla logica e all'epistemologia sia pura illusione» (*ivi*, p. 44).

E. Agazzi, da parte sua, imposta la battaglia contro i positivisti principalmente sul terreno epistemologico e con argomenti rigorosi fa vedere la legittimità delle rivendicazioni cognitive sia della metafisica in generale sia della filosofia della natura in particolare. L'argomento fondamentale è che l'uomo, oltre che di saperi settoriali, che sono quelli realizzati dalle scienze, ha bisogno anche di un sapere universale, che si occupa dell'intero; non di limitati settori della nostra esperienza. Agazzi mostra la necessità sia della metafisica A come della metafisica B, ossia sia della metafisica A che definisce le caratteristiche generali della realtà, come della metafisica B che ricerca le cause della grammatica della realtà e studia le realtà metaempiriche (cfr. Filosofia della natura, pp. 12, 29-30, 93-94).

Agazzi prova l'infondatezza della pretesa incompatibilità tra metafisica e scienza: entrambe lavorano all'interno di un certo ambito concettuale, con l'obiettivo di spiegare determinate caratteristiche della realtà. «Questo è il motivo per cui tutti gli sforzi diretti a trovare un netto criterio di demarcazione tra scienza e metafisica di tipo metodologico sono stati condannati al fallimento: un simile criterio non esiste, sia perché entrambe sono forme di conoscenza, sia perché condividono tutte le caratteristiche dell'impresa cognitiva. La differenza può essere trovata soltanto nei loro rispettivi "ambiti concettuali": per la metafisica, l'ambito di indagine è quello della realtà nel suo complesso e l'interesse è quello di trovare la spiegazione ultima di tale ambito. Per la scienza, l'ambito di indagine è limitato a certi aspetti delle caratteristiche empiricamente accertabili della realtà e l'interesse è quello di spiegare queste caratteristiche nell'ambito di un inquadramento preliminare circoscritto di strumenti concettuali ed operativi» (ivi, p. 31; cfr. pp. 38-39).

### 6. La semantizzazione dell'essere

Col neopositivismo è divenuta pressante la questione della sensatezza del termine «essere», che è il termine chiave della metafisica. L'obiettivo del neopositivismo, com'è noto, era di demolire tutti i problemi della filosofia mediante l'analisi del linguaggio. Ricorrendo al criterio della verifica sperimentale i neopositivisti assegnavano significato cognitivo soltanto al linguaggio delle scienze fisiche. Così Carnap nel suo famoso scritto *Ueberwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache* (Superamento della metafisica mediante l'analisi logica del linguaggio), del 1932, credeva di poter eliminare la metafisica dimostrando semplicemente l'insensatezza della parola «essere».

Del problema del significato del termine «essere» si occupano anche Berti e Molinaro nelle opere discusse in questa rassegna. Ma tra gli studi più recenti quello che offre la risposta più chiara, articolata ed esauriente al problema del significato della parola «essere» è l'ottimo saggio di C. VIGNA, dal titolo Sulla Semantizzazione dell'essere, che è il suo contributo alla miscellanea in onore di Pietro Faggiotto, Metafisica e modernità (Editrice Antenore, Padova 1993, pp. 359-380).

Che la parola «essere» non sia insensata, come pretende Carnap, risulta già dall'uso ordinario, che non considera affatto questo termine come un'espressione pleonastica. «e si può aggiungere, ad ogni buon conto, che il verbo "essere" ha nelle nostre espressioni un posto di tale rilievo da superare qualsiasi altro termine per importanza e frequenza di impiego» (p. 363). Ma questo richiamo all'uso ordinario non basta per chiarire il significato che assume il termine "essere" in metafisica. Vigna suggerisce allora il percorso per chi vuole assicurare in sede teoretica una valida sematizzazione dell'essere. Il primo passo è contrapporlo al non-essere. Così si sbarra immediatamente la via a chi pensa che la sua semantizzazione si possa incontrare fuori dell'essere, perché il non-essere è privo di qualsiasi realtà. Ma la distinzione dal non-essere non consegue ancora alcuna chiarificazione intorno all'essere stesso. Non si è detto ancora nulla del suo contenuto; ma ciò non significa che sia privo di contenuto, tutt'altro. Infatti «quando dico "essere" non dico di un significato privo assolutamente di referenza reale; dico in qualche modo di qualcosa che è lì dinanzi ai miei occhi (...) Bisogna dunque correggere in qualche modo la precedente affermazione, quella che negava un referente reale all'essere. Correggerla nel senso che "essere" ha pure un certo referente nella casa o nel giardino o in altre cose ancora, e tuttavia non ha un referente reale adeguato. "Essere" allora da dove viene, se nessuno dei contenuti dell'esperienza è in grado di esserne riferimento?» (p. 367).

Una semantizzazione ulteriore, più determinata, dell'essere si ottiene mediante la considerazione del fattore «essere» presente in qualsiasi cosa quando diciamo che c'è. «L'esserci di qualcosa, ossia il suo "esistere", il suo positivo stare lì dinanzi a me, la sua realtà "materiale", questa è l'origine forte di quell'essere di cui cerchiamo la semantizzazione» (p. 368). Scrutando attentamente l'essere dell'ente, si capisce che tale essere — l'essere dell'ente (mela, pera, cammello ecc.) non è la totalità dell'essere. Si capisce che tra l'essere stesso e l'essere di questa cosa c'è una differenza abissale — è la differenza tra il finito e l'infinito -, ed inoltre si capisce che, nell'ente, la sua natura (essenza) e il suo esistere (atto di essere) sono elementi realmente distinti. La semantizzazione chiarificatrice del senso dell'essere passa pertanto attraverso la distinzione reale: tra la determinatezza di una cosa (essenza) e il suo esistere. Soltanto cogliendo tale distinzione, e non privilegiando come fanno i platonici la determinatezza della cosa (essenza), bensì il suo esistere, si è sulla buona strada per cogliere il significato intensivo del termine essere. Ed è soltanto raggiungendo il significato intensivo del termine «essere» che si ottiene la sua semantizzazione conclusiva. «Referente adeguato dell'essere (esistere) è un essere esistente o sussistente come assolutamente opposto del nonessere (non-esistere): ed ecco allora l'Ipsum esse subsistens di cui parla Tommaso. Ebbene, questo assoluto essere non è un referente ostensibile fenomenologicamente; è un referente che risulta da una dimostrazione, cioè da una meditazione logica» (p. 380).

Per realizzare la completa semantizzazione dell'essere Vigna ripercorre l'itinerario tomistico che va dall'ente all'essere passando attravero la distinzione reale; ma il suo procedimento non è quello della risoluzione (resolutio) metafisica bensì quello della semantizzazione logica. Ma anche questo è un prezioso contributo alla metafisica.

### 7. Nichilismo e metafisica del nulla

Non esiste soltanto una metafisica dell'essere ma anche una metafisica del nulla; ha infatti valenza metafisica qualsiasi posizione nichilistica che proclama il primato del nulla sull'essere; che vede all'inizio e alla fine di ogni evento, di ogni realtà, di ogni cosa, non l'essere, bensì il nulla. Il nichilismo, la metafisica del nulla, è diventata filosofia di moda della postmodernità. La modernità, dopo l'esaltazione illumi-

nistica che aveva condotto l'uomo fino alla soglia del cielo, è passata, nel secolo XX, alla disperazione irrazionalistica, che non solo ha ucciso Dio, come voleva Nietzsche, spegnendo così la fiaccola d'ogni speranza, ma ha anche fatto precipitare l'uomo verso l'abisso del nulla. Così dalla metafisica dell'essere si è scivolati rapidamente verso la metafisica del nulla. Ora il Principio non è più l'essere ma il nulla. Soprattutto dopo la caduta delle grandi ideologie del XX secolo, è ulteriormente progredita la persuasione che il nichilismo costituisca il carattere dominante della nostra epoca, l'elemento spirituale onnipresente che tocca in profondità la vita, il costume, l'azione. Tutto questo ha condotto ad un considerevole revival del pensiero di Nietzsche, il padre del «nichilismo», il grande nemico della metafisica dell'essere e dei valori.

Perciò, per rilanciare la metafisica dell'essere, oggi è necesario fare i conti con il suo mortale nemico, il nichilismo, il quale pretende di sottrarre alla metafisica l'oggetto stesso della sua ricerca, l'essere, risucchiandolo direttamente nel vortice del nulla o offuscandolo e celandolo dietro i veli del linguaggio e del pensiero. Di qui la legittima preoccupazione di V. Possenti, valente avvocato della metafisica classica e tomistica, il quale nel suo ultimo scritto *ll nichilismo teoretico e la «morte della metafisica»* (Armando Editore, Roma 1995) mette a punto un'acuta critica del nichilismo nelle forme più importanti che ha assunto da Nietzsche a Heidegger, passando attraverso Gentile e Heidegger.

Secondo Possenti, «l'essenza del nichilismo e il suo largo accadere possono essere compresi a partire dall'essenza della conoscenza e dai concetti reggenti della metafisica. Nichilismo non è per noi in primo luogo l'evento per cui i valori supremi si svalorizzano, l'annuncio che "Dio è morto", o che il vivere è privo di senso, ma la rottura del rapporto intenzionale immediato tra pensiero ed essere, e l'avvento al suo posto di forme di rappresentazione dell'ente, quali accadono nel corso della metafisica moderna nella volontà rappresentante del soggetto trascendentale e in quella oggettivante della tecnica» (p. 10).

Pertanto la cura del nichilismo non può essere fornita che dalla ontosofia, la filosofia dell'essere. Infatti «se la questione della metafisica è, come è, quella dell'essere, di essa nel nichilismo compiuto non ne è più nulla. Usciti dalla conoscenza della metafisica, non si è più in grado di pensare l'essere e la sua natura. Ne consegue che il superamento del nichilismo quale vittoria sulla dimenticanza dell'essere accade col/nel ritorno all'essere e alla metafisica» (p. 10).

Per debellare il nichilismo non si può invocare il soccorso della scienza (che è un sapere senza fondamento) o della fede (che non è sapere ma credere). I nemici della metafisica non possono essere sconfitti che dalla metafisica. D'altronde è sempre stato compito della metafisica, sin dai tempi di Aristotele, fare i conti con i propri nemici. Prima di procedere alla costruzione della metafisica è necessario disinnescare tutte le bombe che sono state seminate nel suo campo dagli scettici, dagli agnostici, dagli irrazionalisti, dai volontaristi, dai nichilisti.

#### 8. Nuova ermeneutica e metafisica

Un nuovo nemico si è affacciato recentemente all'orizzonte della metafisica nei panni della nuova ermeneutica.

La nuova ermeneutica, per dirla in breve, è una combinazione di kantismo e di positivismo linguistico. Col kantismo essa privilegia il soggetto rispetto all'oggetto, l'interprete rispetto al testo; e col positivismo linguistico sostiene che in definitiva tutti i problemi filosofici sono soltanto problemi linguistici: ciò che sta al principio di tutto non è né l'essere né il pensiero, ma la parola, e quindi l'interpretazione dei suoi significati, e dei testi in cui ha preso corpo. Grazie a Gadamer e a Ricoeur, nel pensiero contemporaneo, la nuova ermeneutica ha assunto il ruolo di pensiero primario e onninclusivo: essa riassume in sé qualsiasi altra forma di pensiero e fornisce la chiave di lettura di ogni conoscenza e di ogni prodotto letterario e artistico. La nuova ermeneutica pretende quindi di inghiottire anche la metafisica, che viene vista come uno dei tanti «grandi racconti» da interpretare.

Nuove ermeneutica e metafisica sono lo specchio di due forme di cultura e di civiltà apparentemente antitetiche: la cultura (civiltà) cosmocentrica e teocentrica dell'antichità e del medioevo, e la cultura antropocentrica della modernità.

Dopo che con Gadamer e Ricoeur l'ermeneutica è diventata la condizione fondamentale del comprendere, era inevitabile che i filosofi che assegnano alla metafisica la funzione di sapere universale si confrontassero con questa nuova rivale della metafisica. Esiste, ci si chiede, un'alternativa tra ermeneutica e metafisica?

Su questo importante problema è uscito recentemente il volume Ermeneutica e metafisica. Possibilità di un dialogo, a cura di B. MONDIN (Città Nuova, Roma 1996). È il volume degli Atti di un Convegno dell'ADIF (Associazione Docenti Italiani di Filosofia) tenuto nel 1994 su questo argomento. I contributi sono di A. Alici, E. Berti, F. Bottu-

ri, M. Fazio, A. Molinaro, B. Mondin, G. Mura, R. Osculati, G. Penzo, V. Possenti e R. Serpa. Oltre che per lo spessore teoretico dei singoli studi, il volume si raccomanda come strumento prezioso per conoscere i momenti nodali della lunga storia dei rapporti tra metafisica ed ermeneutica: vi si presentano infatti le posizioni di Aristotele, Agostino, Tommaso d'Aquino, Schleiermacher, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Gadamer.

Dal coro polifonico delle singole dissertazioni emerge una notevole convergenza dei vari punti di vista a sostegno della metafisica; ma non di quella metafisica razionalistica e presuntuosa, giustamente condannata da Kant per la sue pretese dogmatiche, bensì di una metafisica più umile e più modesta, che è convinta di potere e di dovere oltrepassare i confini di questo mondo a causa della sua radicale contingenza, perché «questo mondo non è tutto», come osserva Ludwig Wittgenstein; una metafisica che è in grado di affermare l'esistenza di un Principio primo incausato e causa universale di ogni realtà finita, ma che allo stesso tempo confessa la sua dotta ignoranza per quanto attiene la natura, gli attributi e il volto del Principio primo.

Pertanto l'ermeneutica, se viene assunta come metodologia — con un respiro molto più ampio dell'ermeneutica classica ma senza le pretese totalizzanti della nuova ermeneutica —, risulta di somma utilità non soltanto per una corretta lettura dei testi, molte volte assai ardui, dei filosofi che ci hanno preceduto, ma anche per chi fa metafisica oggi, per trattenere la sua ricerca dentro l'orizzonte indubbiamente grande ma non sconfinato dell'umano sapere.

# 9. Quale futuro per la metafisica: rinascita o riabilitazione?

Dopo che per alcuni decenni si era cantato il *De profundis* per la metafisica e si era parlato di «morte della metafisica», oggi, come risulta anche dalla presente rassegna, le condizioni di salute della «regina di tutte le scienze» sono decisamente mutate, e per il futuro della metafisica non solo esistono buoni auspici, ma qualcuno ha scritto che il prossimo millennio sarà il millennio della metafisica.

Del destino della metafisica si occupa V. Possenti in *Approssimazioni all'essere* (Il Poligrafo, Venezia 1995). Possenti osserva giustamente che la metafisica in quanto prodotto culturale è un'attività libera: non esiste perciò nessun destino che conduca inevitabilmente alla morte della metafisica, «nel senso che si ritiene che essa sia inserita entro un irreversibile processo verso una totale secolarizzazione del

mondo, della vita, del pensiero, e verso l'approdo nichilistico» (p. 7). Come ogni altro prodotto culturale, anche la metafisica può nascere, crescere, decadere e scomparire, per poi rinascere e rifiorire nuovamente; perché da una parte la metafisica appartiene al giuoco della libertà, mentre dall'altra, come osservavano gli stessi Kant e Schopenhauer, la ricerca metafisica è un'istanza fondamentale dello spirito umano, l'istanza di interrogarsi sul perché delle cose e sulla ragione ultima di questo mondo. La meraviglia dinanzi all'esistere, che è lo stupore filosofico fondamentale, è la molla segreta della metafisica.

Allora propriamente, osserva Possenti, non si può parlare di «morte della metafisica»; di fatto essa non è mai morta, e tutto sommato essa gode di una sua perennità. Esiste una identità della metafisica che cerca di farsi valere come «un'identità transtemporale e transculturale, ed anzi secondo la paradossale figura della "identità che cresce" (di Maritain), nel senso che la Seinsphilosophie, accompagnando la ricerca umana e via via riformulando il proprio assetto sistematico in relazione all'epoca, può acquisire le nuove questioni e le eventuali soluzioni meditate alla luce dei suoi propri principi (p. 24).

Possenti può sostenere così con buone ragioni la tesi che, mentre non è corretto parlare di una riabilitazione della metafisica, si può legittimamente parlare di una sua rinascita. Non è giusto parlare di riabilitazione, perché «non sembra aver bisogno di essere riabilitata da colpe vere o presunte, e men che meno infamanti (a meno che si ritenga infamante la pretesa di conoscere qualcosa dell'essere)» (p. 11). Si può invece parlare di una sua «rinascita e ripresa nella cultura, nel mai finito cammino verso migliori approssimazioni all'essere, che includono approssimazioni al bene e alla libertà. Questo evento sembra avere dalla sua più ragioni di quanto risulti a prima vista. La più fondamentale è che non esistono verità morte, ossia passate per sempre, onde il metafisico rivestirebbe la divisa del custode di un cimitero. Costituendo l'essere la stoffa di cui è fatta tutta la nostra conoscenza, la percezione dell'essere non è necessariamente più profonda oggi di, poniamo, cento o mille o tremila anni fa. La rinascita della metafisica è possibile se la domanda sull'essere e sull'esistenza riprende il suo rango primario» (p. 12).

### Conclusione

La metafisica è una legittima, suprema, istanza dello spirito umano. Morte della metafisica non è soltanto «morte di Dio» ma anche morte dello spirito e «morte dell'uomo».

La metafisica è un'espressione culturale che ha accompagnato tutte le grandi civiltà: ora nella forma del mito (civiltà orientali) ora nella

forma del logo (civiltà occidentali).

La rinascita della metafisica fa parte di quel grande progetto di una nuova cultura umanistico-religiosa planetaria, quale dovrebbe essere la cultura del prossimo millennio.

Roma, Università Urbaniana

BATTISTA MONDIN

# RIVISTE DOMENICANE D'ITALIA

ANGELICUM - Rivista Internazionale di studi di carattere teologico, filosofico, canonico, della Pont. Università S. Tommaso d'Aquino, Roma, 4 numeri annui.

Abbonamento annuo L. 60.000; estero \$ 50; Ccp 11019049 intestato a: Università S. Tommaso, Largo Angelicum 1 - 00184 Roma.

DIVUS THOMAS - Rivista quadrimestrale dello Studio filosofico domenicano di Bologna.

**Abbonamento:** ordinario L. 50.000; estero (via aerea) L. 110.000. Ccp 22610406 intestato a: "Divus Thomas", via dell'Osservanza, 72 - 40136 Bologna - Tel. 051/58.20.34 - Fax 051/33.15.83.

MEMORIE DOMENICANE - Nuova Serie con carattere storico ed interesse all'elaborazione critica della fede in relazione a culture e società.

Abbonamento: prezzo stabilito per i singoli volumi.

Versamenti: Ccp 10202513 Intestato a «Memorie Domenicane» Piaz-

za S. Domenico, 1 - 51100 Plstoia.

NICOLAUS - Rivista semestrale di teologia ecumenico-patristica, redatta dal docenti dell'istituto di teologia ecumenico-patristica «S. Nicola» a Bari. Esce in fascicoli di oltre 200 pp.

Il prezzo varia a seconda della mole del fascicolo.

Rivista Nicolaus - Via Bisanzio e Rainaldo, 15 - 70122 Barl.

RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA - Segnala criticamente quanto anno per anno si scrive intorno a San Tommaso e al tomismo in tutto il mondo.

Abbonamento: il prezzo dei volumi varia a seconda della mole. Via

L. Palmieri, 19 - 80133 Napoll.

RIVISTA DI ASCETICA E MISTICA - È la più antica rivista italiana dedicata ai problemi e alla storia della spiritualità. Esce in fasc. trimestrali di oltre 100 pp.

Abbonamento ordinario L. 40.000; estero L. 50.000; sostenitore L. 50.000.

Ccp 18360503 intestato a: D'Urso A. C. Giacinto Convento S. Marco, Via Cavour, 56 - 50129 Firenze.

SACRA DOTTRINA - Rivista bimestrale di scienze religiose pubblicata a cura della Facoltà teologica di S. Domenico a Bologna. Esce in fascicoli di oltre 150 pp.

Abbonamento annuo L. 55.000; estero via aerea L. 100.000; benemerito L. 50.000. Ccp 25560100 Intestato a: Sacra Dottrina, Piazza

S. Domenico, 13 - 50124 Bologna.

SAPIENZA - Rivista internazionale di filosofia e di teologia dei Domenicani d'Italia. Periodicità trimestrale; pagine complessive 500 circa.
 Abbonamento annuo: L. 50.000 (estero L. 60.000). Ccp 19653807 intestato a: Rivista Sapienza, Editrice Domenicana Italiana, Via L. Palmieri, 19 - 80133 Napoll.

TEMI DI PREDICAZIONE - OMELIE - Sussidi per la predicazione: 12 grossi

numeri annui, alcuni monografici, altri omiletici.

Abbonamento (dall'Avvento): ordin. L. 55.000; Europa e Bacino Med. L. 65.000; altri Paesi L. 100.000. Ccp 24794802, intestato a: Editrice Domenicana Italiana - Via L. Palmieri, 19 - 80133 Napoli.

# METAFISICA DEL VERBO E MISTICA TRINITARIA IN MEISTER ECKHART (PARTE II•)

# 1. La teologia dell'immagine

La teologia dell'unione eckhartiana riposa sul fondamento di una teologia dell'immagine. Nel suo progetto «l'anima deve essere trasfigurata e impressa, e di nuovo impressa in quella immagine che è il Figlio di Dio»¹. La relazione adottiva cui Eckhart pensa è quella di una condizione deificata nella ragione di una unità ontologica: «l'uomo non può essere figlio senza la figliolanza del Figlio di Dio, e senza avere lo stesso essere del Figlio di Dio, come lo ha il Figlio di Dio»². La «deificazione nella forma dell'Uno»³ è il vero principio della teomorfosi dell'anima, e il fine mistico-spirituale perseguito radicalmente da Eckhart, nel senso preciso della paolina transformatio in eandem imaginem (2Cor 3,18) come unitas spiritus (1Cor 6,17), del divenire, cioè, lo stesso Figlio, «Dio in Dio», «Verbo nel Verbo»:

Divieni figlio come io lo sono, nato da Dio, lo stesso Uno che io sono, che riposa nel seno del Padre, dove è la mia dimora. Dice ancora il Figlio: Padre, io voglio che colui che mi segue e viene a me, sia là dove sono io. Nessuno viene veramente al Figlio se non diviene egli stesso Figlio, e nessuno è là dove è il Figlio, nel seno del Padre, uno nell'Uno, se non chi è Figlio<sup>4</sup>.

Questo vocabolario forte dell'unità riflette l'essenzialismo sotteso alla dottrina mistica eckhartiana. Si tratta per l'uomo di essere uno con Dio essenzialmente, giacché solo «chi possiede così Dio nella sua essenza, coglie Dio nel modo di Dio»<sup>5</sup>. È questione insomma di essere la stessa cosa che Dio è<sup>6</sup>, non di realizzare una semplice, per quanto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ST p. 212. Eckhart si inscrive così nel solco dell'antropologia spirituale dei Padri greci; cf. A. M. HAAS, *Meister Eckhart mystische Bildlehre*, in *Der Begriff der Repraesentatio in Mittelalter*, hg. v. A. Zimmermann, Berlin-New York 1971, pp. 113-138.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ST p. 223-3. <sup>3</sup> «in uniformem deificationem» (LW V p. 147,3).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> OT p. 30; cf. *ivi* p. 87. <sup>5</sup> OT p. 66; cf. CVG §§ 108.679.

intensa forma di 'presenza-a', e in questa luce si mostra tutta la distanza che separa la teologia dell'unione eckhartiana rispetto ad ogni forma di psicologismo o affettività. L'ideale è quello, esorbitante, di una unione senza differenze (âne mittel) con l'Essere divino per e nell'essere della sua Immagine (il Figlio) che in noi vive, ovvero il conseguimento di una contemplazione pura e irriflessa (facie ad faciem), e non di «conoscere che si conosce Dio» (visio reflexa), «giacché il primo elemento della beatitudine è che l'anima contempli Dio senza velo»7, posto che «l'essere divino è un essere nudo, senza velo»8. Ora, proprio in quanto creato a immagine e somiglianza, l'uomo è ordinato all'Uno stesso9, nel quale il rapporto di somiglianza con l'Immagine va trasformato: «Ouando Dio e l'anima devono essere uniti, è necessario che ciò avvenga per l'uguaglianza [...] non soltanto l'unione si fa allora per inclusione, bensì l'unità; non soltanto la somiglianza ma l'identità. Perciò diciamo che il Figlio non è simile al Padre, ma è identico, uno col Padre»10. Se pure «il simile e solo il simile è una via all'unione»11, «la beatitudine non è tanto somiglianza, quanto unione, che è il termine della somiglianza»<sup>12</sup>. L'Uno è l'indeducibile paternità di tutte le cose, e all'Uno in unità ed uguaglianza occorre tornare, ed essere «una cosa sola con lui ed in lui». Potenza anagogica d'elevazione, la somiglianza che dall'Uno deriva, all'Uno attira e riconduce, ma

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'espressione, secondo una prospettiva più audace rispetto alla tradizione agostiniana e in continuità piuttosto con quella della patristica greca, compare già nella celebre *Epistula aurea* di GUGLIELMO DI SAINT-THIERRY, il quale, se pur rifiuta la formula radicale del «divenire Dio», adotta comunque una soluzione affatto analoga:«Quibus enim potestas data est filios Dei fieri, data est potestas non quidem ut sint Deus, sed sint tamen quod Deus est» (éd. par J. Déchanet, Paris 1975, § 258, p. 350). La formula filtra poi nella spiritualità delle beghine del XIII secolo, i cui contenuti, dal carattere principalmente affettivo ma tuttavia non privi di un certo spessore speculativo, Eckhart potè approfondire lungo la sua intensa attività di predicatore incaricato della *cura mo-*nialium. Cf. in proposito G. Epiney-Burgard/É. Zum Brunn, *Le poetesse di Dio. L'espe*rienza mistica femminile nel Medioevo, Milano 1994, pp. 16-23; 117-120; AA.VV., Meister Eckhart and the Beguine Mystics, ed. by B. McGinn, New York 1994. Sui rapporti in generale fra Eckhart e i movimenti religiosi femminili del suo tempo cf. O. LANGER, Mystische Erfahrung und spirituelle Theologie. Zu Meister Eckharts Auseinandersetzung mit der Frauenfrömmigkeit seiner Zeit, Jünchen 1987.

OT p. 52. Cf. inoltre CVG §§ 108.679.

<sup>8</sup> SL \$ 115, p. 99; cf. LW I pp. 595,12-596,3: «qui vult conformari divinae et incommutabili veritati et in eius imaginem transformari, non debet habere 'velamen' inferiorum 'super caput' mentis et 'faciem', secundum illud 2 Cor 3: 'revelata facie gloriam domini speculantes in eandem imaginem transformamur a claritate in claritatem'».

<sup>9 «</sup>Ogni creatura al di sotto dell'uomo viene prodotta nell'essere a motivo della somiglianza, e perciò tende a tornare a Dio, e le basta esser simile a lui. All'uomo invece - in quanto creato ad immagine dell'unico intero - non basta il ritorno al simile, ma ritorna all'Uno da dove è uscito» (CVG § 549, p. 342).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> TP p. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> TP p. 196. <sup>12</sup> SL § 117, p. 100.

la semplice somiglianza che imprime al procedere (fluxus) del tutto la direzione costituente del ritorno (refluxus), va compiuta nella direzione ch'essa reca implicita in sé:

L'Uno è inizio senza alcun inizio. L'uguaglianza è l'inizio dall'Uno e nell'Uno [...] Salomone dice che tutte le acque - cioè tutte le creature - fluiscono e risalgono alla loro origine. Perciò è necessariamente vero quel che ho detto: la rassomiglianza e l'amore ardente attirano verso l'alto, conducono l'anima nella prima origine dell'Uno, padre di tutti, in cielo ed in terra. Io dico dunque che la somiglianza che nasce dall'Uno attira l'anima in Dio, in quanto egli è Uno nella sua unione nascosta, che è ciò che significa Uno [...] E come la somiglianza deriva dall'Uno, attira e seduce per la potenza dell'Uno, così non ha tregua né pace colui che attira né colui che è attirato, fianché non siano uniti in Uno. Perciò il Signore dice nel profeta Isaia che non gli basta alcuna rassomiglianza, nessuna pace d'amore, finché non può rivelare se stesso nel Figlio, accendendosi nell'amore dello Spirito santo. Così Nostro Signore chiese al Padre che noi fossimo una cosa sola con lui ed in lui, non solamente uniti [...] Io dico inoltre, in verità, che la potenza nascosta nella natura odia nel segreto la somiglianza, almeno nella misura in cui questa porta in sé differenza e separazione, e vi cerca l'Uno, che ama in questa somiglianza soltanto per lui stesso [...] Perciò ho detto che l'anima odia la somiglianza, ovvero non l'ama in sé e per sé, ma l'ama a causa dell'Uno nascosto in essa, il vero Padre, inizio senza inizio, di tutto, in cielo ed in terra. Perciò io dico che finché sussiste e si manifesta ancora la somiglianza [...] non esiste né vera gioia, né silenzio, né pace, né beatitudine 13.

In altre parole, si tratta per l'uomo di far ritorno alla semplicità e dignità della sua vita principiale in Dio, là dove, secondo la realtà dell'immagine, è, con tutte le cose, eternamente generato figlio nel Figlio, «Dio in Dio», uno nell'Uno:

Noi dobbiamo essere un unico Figlio, generato eternamente dal Padre. Quando il Padre generò tutte le creature, mi generò ed io fluii all'esterno con tutte le creature, e tuttavia rimasi all'interno, nel Padre [...] In principio. Con ciò ci è dato di capire che noi siamo un unico Figlio, che il Padre ha generato eternamente dalla nascosta oscurità dell'eterno nascondimento, permanente tuttavia nel primo principio della prima purezza, che è pienezza di ogni purezza. Qui ho eternamente riposato e dormito nella nascosta conoscenza dell'eterno Padre, permanendo tuttavia inespresso. Da questa purezza egli mi ha eternamente generato come suo Figlio unigenito nell'immagine della sua paternità 14.

<sup>13</sup> OT pp. 18-20. 14 ST pp. 46-9; cf. *ivi* p. 176: «'Noi siamo eternamente scelti nel Figlio' (*Ef* 1,4). E non dobbiamo fermarci mai, prima di diventare quel che siamo stati eternamente in lui, giacché il Padre incita e sta in caccia perché siamo generati nel Figlio e diveniamo quello stesso che il Figlio è».

Non altra la beatitudine dell'unione, che dev'essere attinta in «Dio, nella parte più pura, più elevata, senza veli, nella prima effusione e nel fondo dell'essere»15, in sinu Patris, nell'Unità eterna del trinitario sgorgare fontale (bullitio) dell'Essere in principio: «se dovete essere un solo Figlio con Cristo, dovete essere una sola emanazione con la Parola eterna» 16, e là dev'essere l'anima «un avverbio accanto al Verbo [...] sempre presente a Dio e sempre presso di Lui»<sup>17</sup>.

#### 2. Il «fondo dell'anima» e la nascita eterna

Ripristinarsi nella originaria condizione filiale significa per l'uomo restaurare essenzialmente in sé - divenire - l'immagine di Dio che in lui vive individuandone l'intima natura facendo della deificazione la sua finalità propria, il termine della sua autorealizzazione, destinata a compiersi, s'è detto, quale vera e propria teogenesi (quella dei Padri greci e di Dionigi), come un divenir Dio per assimilazione ontologica unitiva. La questione della realtà dell'immagine dell'anima (bild der sêle), che identifica generalmente il suo «fondo» essenziale (grunt der sêle), s'impone così all'attenzione, rinviando alla caratteristica dottrina eckhartiana dell'eterna nascita divina nell'anima, della generazione del Verbo nel suo fondo, via alla rigenerazione filiale dell'uomo (Gottesgeburt als Gottessohnschaft)18. Cur deus homo? «perché Dio nasca nell'anima e l'anima nasca in Dio»19. Così l'anima è decisa nella sua essenza come immagine e ordinata alla deificazione: «nell'eterna nascita in cui il Padre genera il Figlio, l'anima è fluita nel suo essere e l'immagine della Divinità si è impressa in essa»<sup>20</sup>; «Dio esercita tutta la sua potenza nella sua nascita, e ciò perché l'anima possa ritornare a Dio»21. E dove il Padre eternamente pronuncia il suo Verbo? In quale parte dell'anima Egli inabita perpetuamente generandovisi con il suo Figlio? Quale l'identità del luogo mistico nell'anima deputato

17 OT p. 184-5; cf. S. Köbele, *Bîwort sîn. 'Absolute' Grammatik bei Meister Eckhart*, «Zeit. f. deutsche Philologie» (1994 - Sonderheft: Mystik), pp. 190-206.

<sup>15</sup> P p. 42-3. 16 P p. 48.

<sup>18</sup> Per la tradizione di questa dottrina fino ad Eckhart cf. H. RAHNER, La nascita di Dio. La dottrina dei Padri della Chiesa sulla nascita di Cristo dal cuore dei credenti e della Chiesa, in L'ecclesiologia dei Padri. Simboli della Chiesa, tr. it., Cinisello B. 1995<sup>2</sup>, pp. 15-143; K.G. KERTZ, Meister Eckhart's Teaching on the Birth of the Divine Word in the Soul, Traditio 15 (1959), pp. 327-363; J. Kopper, Die Analysis der Sohnesgeburt bei Meister Eckhart, Kant-Studien 57 (1966), pp. 10-112. <sup>19</sup> TP p. 325.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> P p. 69. <sup>21</sup> ST p. 114.

all'unione con Dio, e quale il contenuto della comunicazione intima che la sostanzia? «Dio ha detto e dice ancora nella parte più elevata, nel fondo della mia anima»22, «genera soltanto nell'essere e nel fondo dell'anima, e non nelle potenze»23, «l'anima possiede questa immagine nella sua cima più alta»<sup>24</sup>. Il rinvio è alla realtà essenziale del fondo dell'anima, ovvero il suo apice o cima, la sua scintilla<sup>25</sup>, in cui originariamente s'imprime e vive l'Immagine di Dio - il Figlio, la sua Parola -, e ch'è medio dell'unione immediata con Lui, dialetticamente definita dalla paradossale identità di altezza e profondità, opposte polarità per il senso comune, ma coincidenti per quel principio d'equivalenza caro a tanta mistica, secondo cui «profundum enim et altum idem sunt»<sup>26</sup>. Questo «il campo in cui Dio ha seminato la sua immagine e somiglianza, e dove spande il buon seme [...] il seme divino. Il seme divino è il Figlio di Dio, il Verbo di Dio»<sup>27</sup>. Si tratta di una comunicazione intima e silenziosa nella quiete del più profondo raccoglimento interiore, nel segreto dell'anima: «'in mezzo al silenzio mi fu detta una parola segreta'. Ah, Signore, dove è il silenzio e dove il luogo in cui questa parola viene pronunciata? [...] è nella parte più nobile, nel fondo, nell'essenza dell'anima»<sup>28</sup>. Nonostante l'ampia metaforica cui Eckhart ricorre per indicare questo luogo nell'anima, potenza o forza dell'anima, più spesso egli allude ad un generico e imprecisato «non so cosa» che «nell'anima è un qualcosa di misterioso e nascosto»<sup>29</sup> precluso a tutto ciò ch'è creaturale e senza commistione con esso, per cui la vita di Dio e la vita dell'anima si compenetrano reciprocamente<sup>30</sup>, un «qualcosa talmente presente a Dio, che non può mai distogliersi da lui, e

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> OT p. 46. <sup>23</sup> VA<sup>1</sup> p. 147. <sup>24</sup> ST p. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> S1 p. 237.

<sup>25</sup> Sul concetto cf. B. Dietsche, Der Seelengrund nach den deutschen und lateinischen Predigten, in Meister Eckhart der Prediger, hg. v. U. M. Nix u. R. Öchslin, Freiburg i.B./Basel/Wien 1960, pp. 200-258; O. Langer, Meister Eckharts Lehre von Seelengrund, in Grundfragen Christlicher Mystik, hg. v. M. Schmidt u. D.R. Bauer, Stuttgart-Bad Cannstatt 1987, pp. 173-192; É.-H. Wéber, Petite étincelle et fond de l'âme, in Voici Maître Eckhart, cit., pp. 105-118; P. Reiter, Der Seele Grund. Meister Eckhart und die Tradtionen der Seelenlehre, Würzburg 1993.

<sup>26</sup> I.W. I. p. 198 12-13; of ed es ST. p. 102-3; Die fel in pessup lugge è così

propriamente come nell'anima [...] nella parte più intima e nella parte più profonda dell'anima. E quando dico più intimo, intendo la parte più alta; quando dico più alto, intendo la parte più intima e alta dell'anima: le intendo la parte più intima e alta dell'anima: le intendo la parte più intima dell'anima.

do entrambe come una cosa sola».

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> OT p. 46. <sup>28</sup> ST p. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> S1 p. 117. <sup>30.</sup> «C'è qualcosa nell'anima in cui Dio vive; c'è qualcosa nell'anima in cui l'anima vive in Dio» (ME p. 168).

che Dio gli è sempre presente e interiore. Io dico che Dio, continuamente ed eternamente, è stato presente in questo qualcosa, e che in esso l'uomo è uno con Dio»31. Intimum et abditum: nettamente apofatico è l'insegnamento eckhartiano sul fondo dell'anima. «Tutto il sapere umano non potrà mai penetrare mai ciò che l'anima è nel suo fondo»32, giacché riflesso della stessa ineffabilità divina:«chi deve chiamare l'anima secondo la semplicità, la purezza, la nudità, come essa è in se stessa, non può trovare nomi per essa [...] Dio, che è senza nome, non ha nome, è inesprimibile, e l'anima nel suo fondo è tanto inesprimibile quanto lui»33. In secondo luogo: «Come il Padre genera il Figlio nell'anima? Come lo fanno le creature in immagini e somiglianze? Niente affatto! Lo fa nel modo in cui egli genera nell'eternità. E dunque come lo genera là? Fate attenzione! Dio Padre ha uno sguardo perfetto in se stesso ed una profonda, completa conoscenza di se stesso, attraverso se stesso, non attraverso immagini. Così dunque Dio Padre genera suo Figlio in vera unità della natura divina. Vedete, nello stesso identico, e non in altro, modo, Dio Padre genera il Figlio nel fondo dell'anima e nella sua essenza e si unisce così con essa»<sup>34</sup>. Il significato è quello di una generazione immediata, perpetua, «al di sopra del tempo»35 nel primum nunc simplex aeternitatis del comunicarsi trinitario di Dio: «Ho parlato spesso dell'operare in Dio e della nascita in cui il Padre genera il Figlio unigenito, e da questa effusione fiorisce lo Spirito santo, che fluisce da entrambi; da tale effusione scaturisce l'anima e fluisce, e l'immagine della Divinità è impressa in essa. Nel fluire e rifluire delle tre Persone l'anima viene di nuovo effusa e formata nella sua prima forma senza forma»36. In terzo luogo:

> Cosa dice dunque Gesù nell'anima? Come ho detto: il Padre esprime il Verbo e si esprime nel Verbo, non altrimenti: Gesù parla nell'anima. Il modo della sua parola è il rivelare se stesso, come tutto ciò che il Padre ha

<sup>31</sup> ST p. 62-3.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> OT p. 02-3.

<sup>32</sup> OT p. 172.

<sup>33</sup> OT p. 235-6. Con Avicenna, Eckhart ritiene l'anima inesprimibile nella sua essenza e nominabile solo per rapporto alla sua attività (cf. TP p. 205). In proposito si veda É. Zum Brunn, *Maître Eckhart et le nom inconnu de l'âme*, «Archives de Philosophie» 43 (1980), pp. 655-666 e, più in generale, Th. Tomasic, *Negative Theology and Subjectivity*, «International Philosophical Quarterly» IX/3 (1969), pp. 406-430.

<sup>35</sup> Cf. OT p. 247:«Dio parla nell'anima e si esprime completamente in essa. Là il Padre genera il Figlio, e prova tanta gioia nella Parola ed un così grande amore, che non cessa mai di esprimere la Parola in ogni istante, ovvero al di sopra del tempo»; P p. 69:«Dove il Padre genera il Figlio, c'è un'ora presente». 36 P p. 69.

espresso in lui, secondo il modo con cui lo spirito è ricettivo. Egli rivela la sovranità del Padre nello spirito, nella medesima incommensurabile potenza. Quando lo spirito riceve questa potenza nel Figlio e grazie al Figlio, progredisce potentemente [...] Gesù si rivela nell'anima con la saggezza infinità che egli stesso è; in questa saggezza il Padre si conosce con tutta la sua paterna sovranità, come questo stesso Verbo che è anche la saggezza stessa, e tutto ciò che vi è incluso come medesimo Uno. Quando questa saggezza si unisce all'anima, ogni dubbio, ogni errore, ogni tenebra le vengono del tutto tolti: essa è trasportata in una luce pura e chiara, che è Dio stesso, così come dice il profeta: Signore, nella tua luce si conoscerà la luce. Allora è con Dio che Dio è conosciuto nell'anima; allora, con questa saggezza, essa conosce se stessa e tutte le cose, e conosce questa saggezza con Dio stesso, e con la stessa saggezza conosce la sovranità paterna nella sua forza generatrice feconda, e l'essere originario nella sua essenza, secondo la semplice Unità, senza alcuna distinzione <sup>37</sup>.

Dio «parla la sua parola e se stesso nell'anima»<sup>38</sup>: Parola eccessiva rispetto alle capacità di articolazione della ragione ordinaria – «parola piena di sostanza e di verità inaccessibile» per dirla con s. Juan de la Cruz<sup>39</sup> –, essa non comunica un certo contenuto determinato, bensì rivela il puro essere sostanziale sottratto a «limite» e «misura»<sup>40</sup>, inoggettivabile nella sua infinità senza modo. È una presenza personale di ineffabile pienezza e purezza, non figurata, sed infusa, il senso e la realtà di tale intima rivelazione, di cui l'anima non possiede che una ignota cognitio:

Cosa dunque opera Dio senza immagine nel fondo e nell'essere? Io non posso saperlo, perché le potenze possono concepire solo in immagini [...] in quanto tutte le immagini giungono dall'esterno, rimane loro nascosto quel che Dio opera nel fondo [...] Perciò il sapiente dice: 'Nel mezzo della notte, quando tutte le cose tacevano nella quiete, mi fu detta una parola segreta; essa venne nascostamente, come un ladro'. Come può dire parola, se era segreta? La natura della parola è proprio quella di manifestare ciò che è nascosto. Essa si aprì, risplendette davanti a me, e mi annunziò Dio – per questo si chiama Parola. Mi era nascosto cosa essa fosse, e questo fu il suo venire furtivo, in un bisbiglio e nel silenzio, per rivelarsi. Vedete, proprio perché è nascosta, bisogna inseguirla. Essa risplendeva, ed era tuttavia nascosta 41.

<sup>38</sup> ST p. 146.
<sup>39</sup> GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale, a cura di N. von Prellvitz, Milano

<sup>41</sup> ST p. 147-8.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> OT p. 128. Questa nascita ripete la dottrina agostiniana dell'interiorità incentrata sulla figura del *Christus magister* «intus ipsi menti praesidens veritas» (*De mag.* XI,38).

<sup>1990,</sup> I, p. 93.

40 «La misura è ciò che include in sé qualcosa e qualcosa esclude. Ma non così avviene per le opere divine: esse sono senza limiti e concluse in maniera non conclusa nella divina manifestazione» (ST p. 156).

In altri termini, «tutto quel che il Padre ha e che è, l'abisso senza fondo dell'essere divino e della divina natura, tutto lo genera nel suo Figlio unigenito. Questo ode il Figlio dal Padre; questo ci ha rivelato, perché possiamo essere lo stesso Figlio»42, affinché, «come nella purezza in cui Dio ha creato l'anima, così noi diveniamo puri nella Sapienza, che è il Figlio»<sup>43</sup>. La comprensione di questa nascita dall'alto (Gv 3,3), risulta poi spinta tanto avanti, da far pericolosamente pensare ad una originaria teogenesi dell'anima: «Il Padre genera incessantemente il Figlio, ed io dico ancora: egli mi genera in quanto suo Figlio e lo stesso Figlio. Dico di più: mi genera non solo in quanto suo Figlio, ma in quanto lui stesso, e lui in quanto me, e me in quanto suo essere e sua natura. In questa più interna fonte, io scaturisco nello Spirito santo; e questa è una sola volta, un solo essere, una sola operazione. Tutto ciò che Dio opera è uno, perciò egli mi genera in quanto suo Figlio, senza alcuna differenza»44. Il fundus animae risulterebbe così scandalosamente portatore per essenza degli stessi attributi divini:

> Ho detto altre volte che c'è nello spirito una potenza che sola è libera. A volte ho detto che è una custodia dello spirito, a volte ho detto che è una luce dello spirito, a volte ho detto che è una piccola scintilla. Ma ora dico: non è né questo né quello, ma è qualcosa più elevato al di sopra di questo e di quello di quanto il cielo sia al di sopra della terra [...] È libera da ogni nome, priva di ogni forma, libera e distaccata come Dio stesso è libero e distaccato. È anche una e sufficiente a se stessa come Dio è uno e sufficiente a se stesso, in modo che non si riesce assolutamente a gettarvi lo sguardo. Questa potenza di cui ho parlato, nella quale Dio fiorisce e verdeggia con tutta la sua divinità, e lo spirito in Dio, in questa stessa il Padre fa

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> ST p. 99.

<sup>43</sup> P p. 90.
44 OT p. 165 (è l'insegnamento condannato dall'art. XI della bolla del 1329). La dottrina dell'eterna generazione del Verbo nel fondo dell'anima consente ad Eckhart d'intensificare vertiginosamente la prospettiva agostiniana dell'interiorità: «Come dice s. Agostino, Dio è più vicino all'anima di quanto essa lo sia a se stessa. La vicinanza tra Dio e l'anima non conosce distinzione [...] L'anima prende il proprio essere direttamente da Dio, e perciò Dio è più vicino all'anima di quanto essa lo sia a se stessa, e perciò te da Dio, e percio Dio e più vicino ali anima di quanto essa io sia a se stessa, e percio Dio è nel fondo dell'anima con tutta la sua Divinità» (ivi 187); «Come il Padre, nella sua semplice natura, genera il Figlio, altrettanto naturalmente lo genera nella parte più intima dello spirito, e quello è il mondo interiore. Qui il fondo di Dio è il mio fondo, e il mio fondo di Dio. Qui io vivo secondo il mio essere proprio, così come Dio vive secondo il suo essere proprio» (ivi 157). L'interiorità è, per Eckhart, questo fondo, questa rivelazione-generazione personale, ovvero in essa è costituito e fondato il vero io dell'uomo, il suo essere personale. Perciò tale nascita non va intesa nel senso di una vaga metafora 'mistica', bensì come fornita di uno spessore essenziale:«Ciò che giunge in te con questa nascita, ti porta il puro essere e la stabilità [...] Questa soltanto ti dà l'essere» (VA¹ p. 146). Nell'*immagine* dell'anima è dunque il senso intensissimo di una originaria coappartenenza – che non è , come vedremo, indistinta identità –, in forza della quale l'uomo è ordinato al fine dell'unione.

nascere il suo unico Figlio come in se stesso, giacché egli vive veramente in questa potenza, e lo Spirito genera insieme col Padre lo stesso Figlio unigenito e se stesso quale figlio, ed, in questa luce, è lo stesso Figlio e la verità 45

Portando alle estreme conseguenze questo pensiero, Eckhart arriva infine ad individuare tale suprema porzione dello spirito al di sopra della stessa natura creata:«C'è qualcosa nell'anima che sta sopra l'essere creato dell'anima, e che non è toccato da alcuna creaturalità che è nulla [...] Esso è imparentato alla natura divina, è uno in se stesso, non ha nulla in comune con alcuna cosa»46.

Dunque, qual è il rapporto di esemplarità che unisce l'essenza dell'anima a Dio come l'immagine al suo modello? Davvero Eckhart sostiene la tesi di una naturale divinità dell'anima nella sua realtà di immagine? La questione è di capitale importanza, giacché la diretta continuità ontologica attraverso cui sembra venir interpretato il rapporto fra Dio e la porzione più profonda dell'anima sortirebbe l'effetto di cancellare ogni confine fra natura creata e sovranatura increata. dischiudendo così lo spazio di una mistica naturale che attesterebbe Eckhart su posizioni effettivamente eterodosse, se si ammette che «la concezione di fondo presente in tutto ciò non è, in ultima analisi, nient'altro che l'idea platonica e neoplatonica dell'identità del più intimo fondamento dell'anima con l'originario fondamento di tutto l'essere»47.

# 3. La dialettica dell'immagine

Ora, tutta una serie di testi corregge la comprensione dell'insegnamento eckhartiano, suggerendone una ben diversa valutazione. Nella pr. 16b leggiamo:

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> OT p. 135-6. Sulla conoscenza da parte di Eckhart della dottrina procliana dell'unum animae veicolata dai Tria opuscula, cf. W. Beierwaltes, Der Begriff des 'unum in nobis' bei Proklos, in Die Metaphysik im Mittelalter, hg. v. P. Wilpert, Berlin 1963, pp. 247-268; A.M. Haas, Transzendenzerfahrung in der Sicht Meister Eckharts, «Freib. Zs. f. Philos. u. Theol.» 25 (1978), 56-78; A. De Libera, Uno, unione, unità, cit.

<sup>46</sup> ST p. 93. Eckhart, peraltro, si difese sostenendo di non aver mai professato tale

dottrina:«cum dicitur: una virtus est in anima, si anima esset talis, ipsa esset increata et increabilis, falsum est et error. Nam, sicut dicit alius articulus, supreme potentie anime sunt create in anima et cum anima» (G. Thery, Édition critique des pièces relatives au procès d'Eckhart, «Archives d'Histoire Littéraire et Doctrinale du Moyen Age» I. 1926-27), p. 179). Per la questione nel suo complesso cf. K. Kremer, Das Seelenfünklein (scintilla animae) bei Meister Eckhart: ungeschaffen oder geschaffen?, «Trierer Theologische Zeitschrift» 97 (1988), pp. 8-38.

47 E. von Ivánka, Platonismo cristiano, cit., p. 113.

Dio ha riservato questo a sé solo: in tutto quel che riceve la sua immagine, egli, la sua natura, e tutto quel che è e può offirire, la riflette completamente [...] Dovete sapere che la semplice immagine divina impressa nell'anima. nella parte più interna della natura, è ricevuta direttamente, e la parte più intima e nobile della natura divina è riprodotta in modo veritiero nell'immagine dell'anima [...] Qui, Dio è direttamente nella immagine, e l'immagine è direttamente in Dio. Tuttavia Dio è nella immagine molto più nobilmente di quanto l'immagine sia in Dio. Qui l'immagine non coglie Dio in quanto creatore, ma lo coglie in quanto essere intelligibile, e ciò che la natura divina ha di più nobile si riproduce in modo veritiero nell'immagine. È un'immagine naturale di Dio che egli ha impresso in tutte le anime per natura. Non posso attribuire di più all'immagine; se le attribuissi qualcosa di più, essa sarebbe Dio stesso, ma non è cosi, perché allora Dio non sarebbe Dio [...] Ciò che è davvero un'immagine, voi lo riconoscete da quattro elementi. Un'immagine non è da se stessa né per se stessa; essa proviene invece da ciò di cui è immagine e gli appartiene con tutto quel che è [...] Un'immagine prende il proprio essere direttamente ed unicamente da ciò di cui è immagine; ha uno stesso essere con esso, ed è lo stesso essere 48.

Tale schema pensa il relazionarsi dinamico di due termini nella contemporaneità di univocità ed equivocità (unum in duobus). L'immagine dell'anima non possiede alcun essere al di fuori dell'essere dell'immaginato, e il suo essere esprime l'essere dell'immaginato «expressivum sui ipsius in altero». Il senso è quello di un rapporto dinamico di identità nella differenza o di unità correlativa. Dio pone l'anima partecipandole la propria perfezione d'essenza, ma non le comunica anche la propria divinità, e, in ragione di un principio di causalità di assimilazione dinamica, l'essere dell'immagine non è al di fuori della tensione che costitutivamente lo rimette a Dio, posto che «l'essere proprio di un rapporto nen è suo proprio: non è un essere a se stesso, ma un essere dell'altro, per l'altro ed all'altro»<sup>49</sup>. Pertanto «nessuno può separare una immagine in quanto immagine da ciò di cui è immagine [...] Questa è la vera unione, e in ciò sta la vera beatitudine»50. Ci si trova di fronte ad una teoria filosofica dell'immagine facente capo ad nozione di causalità puramente formale propria degli enti spirituali che si esercita in obbedienza a una logica e a una fisica diverse rispetto a quelle che governano nell'ordine della causalità materiale:

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> OT p. 230-1. <sup>49</sup> CE § 4, p. 43. <sup>50</sup> ST p. 118.

L'immagine, in senso proprio, è una emanazione semplice della forma, che trasmette l'intera, pura, nuda essenza. Così la considera il metafisico, astraendo dalla causa efficiente e da quella finale, che appartengono allo studio della natura che compete al fisico. Dunque l'immagine è una emanazione a partire dal profondo, nel silenzio ed esclusione di ogni esteriorità. È una vita che si potrebbe rappresentare come qualcosa che da se stessa e in se stessa si gonfia e in se stessa ribolle, senza aver ancora pensato il traboccare <sup>51</sup>.

Queste le sue proprietà: l'immagine non riceve niente dal soggetto in cui è, ma riceve tutto il suo essere da ciò di cui è immagine; riceve tutto l'essere dell'immaginato secondo tutto quello che gli appartiene; è unica; permane nel suo modello, in cui riceve tutto il suo essere, e, inversamente, il modello, in quanto tale, è nella sua immagine, per il fatto che l'immagine possiede in sé tutto il suo essere; in virtù di una tale espressione e generazione dell'immagine, l'immagine e ciò di cui è immagine sono una cosa sola in quanto tali, sono contemporanei e si conoscono perfettamente in modo reciproco<sup>52</sup>. Perciò «l'immagine rappresenta veramente ciò di cui è immagine - si richiede che non manchi niente di quel che in esso è presente, e che non vi sia alcun elemento appartenente a qualcos'altro. Dunque nell'immagine di Dio niente può mancare di ciò che è in lui, niente può esser presente di ciò che appartiene a una cosa creata», ma pure, in tale «dipendenza essenziale, non esteriore», «l'immagine non si aggiunge a ciò di cui è immagine, né forma con esso due sostanze, ma è l'uno nell'altro»53; «è dunque necessario che l'immagine e la cosa facciano tutt'uno, ma non una cosa unica»54. Nel serm. 16a Eckhart esemplifica:

Se fosse soppresso ogni intermediario tra me e il muro, sarei vicino al muro, ma non nel muro. Così non è per le cose spirituali, giacché una è sempre nell'altra [...] Si ponga uno specchio davanti a me: che lo voglia o no, senza volontà o conoscenza, io mi rifletto nello specchio. Questa immagine non proviene dallo specchio, né proviene da se stessa, ma proviene piuttosto da ciò da cui riceve il proprio essere e la propria natura. quando viene tolto lo specchio che era davanti a me, io non mi rifletto più nello specchio, giacché io sono questa medesima immagine. Ancora un altro paragone. Quando un ramo spunta da un albero, esso porta il nome e l'essenza dell'albero, e quel che esce è identico a ciò che rimane all'interno, e ciò che rimane all'interno è identico a ciò che esce. Così il ramo è

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> SL § 511, p. 288. Cf. L. STURLESE, Mistica o filosofia? A proposito della dottrina dell'immagine di Meister Eckhart, «Giornale critico della filosofia italiana» 71 (1992), pp. 49-64.

<sup>52</sup> Cf. CVG §\$ 23-26. 53 SL § 510, p. 287-8. 54 CVG § 194, p. 150.

un'espressione di se stesso. Io dico proprio lo stesso per l'immagine dell'anima. Ciò che esce è identico a ciò che rimane all'interno, e ciò che resta all'interno è identico a ciò che esce. Questa immagine è il Figlio del Padre, ed io stesso sono questa stessa immagine <sup>55</sup>.

Tale processualità generativa è ben lungi dal produrre una generica e statica consustanzialità: «In principio [...] Dio ha creato l'anima secondo la sua più alta perfezione, ed ha versato in essa tutta la sua chiarezza nella prima purezza, ed è tuttavia rimasto senza commistione» <sup>56</sup>. Si tratta piuttosto dell'inoggettivabile relazionarsi dinamico di Dio e dell'anima nella reciproca distinzione, del loro distinto co-appartenersi ed invocarsi nella direzione abissale dell'unico fondo in cui consiste l'unione, la cui legge è fondata nella concezione dinamica di una spazialità metafisico-spirituale quale ordine di simultaneità e compresenza, secondo cui, cioè, «una [cosa] è sempre nell'altra» <sup>57</sup>:

V'è nell'anima qualcosa in cui Dio è nella sua nudità, ed i maestri dicono che è senza nome alcuno. Questo qualcosa è, e tuttavia non ha essere proprio, perché non è né questo né quello, né qui né là, perché è ciò che è in altro, e quello in questo; infatti ciò che è, lo è in quello, e quello in questo, giacché quello fluisce in questo, e questo in quello [...] qui l'anima prende tutta la sua vita e il suo essere, giacché questo è totalmente *in* Dio, ed ogni altra cosa di essa è all'esterno; per questo motivo, grazie a questo, l'anima è costantemente *in* Dio [...] Io dico che Dio, continuamente ed eternamente, è stato presente in questo qualcosa, e che in esso l'uomo è uno con Dio [...] niente di creato interviene qui, perché nel fondo dell'essere divino, dove le tre Persone sono un solo essere, l'anima è una secondo questo fondo <sup>58</sup>.

È chiaro che Eckhart, «proponendo una interpretazione così radicale e conseguente dell'immagine nell'anima, propone nello stesso momento una particolare reinterpretazione del rapporto fra il Divino e l'Umano, il finito e l'infinito, il creato e l'increato, e getta le basi di

<sup>58</sup> ST p. 62 (c. n.).

<sup>55</sup> OT p. 227-8.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> ST p. 48. Ciò impedisce conseguentemente di interpretare l'unione dell'anima a Dio nel senso di una indistinta fusione ontologica:«Dio è nell'anima con la sua natura, col suo essere, con la sua divinità e tuttavia egli non è l'anima. Il raggio di ritorno dell'anima è Dio in Dio, e tuttavia essa è quella che è» (*ivi* p. 80); «così accade all'anima: se Dio la attira a sé, essa si muta in lui, in modo da diventare divina, ma Dio non diventa l'anima [...] Allora l'anima permane in Dio, così come Dio permane in se stesso» (*ivi* p. 246).

<sup>57</sup> Si veda l'esempio dei due vasi:«Ogni vaso ha due caratteri: riceve e contiene. I

vasi spirituali e materiali sono diversi. Il vino è nella botte, ma la botte non è nel vino, e il vino non è nella botte, ovvero nelle doghe, perché se fosse nelle doghe non si potrebbe bere. In altro modo avviene per il vaso spirituale. Tutto ciò che vi è ricevuto è nel vaso, ed il vaso è in esso, ed è lo stesso vaso. Tutto ciò che il vaso spirituale riceve, è della sua natura» (OT p. 229).

un'antropologia completamente diversa da quella dei suoi contemporanei»<sup>59</sup>, ma insostenibile ci pare l'ipotesi ingenua di una «perfetta identità»60 di immagine ed esemplare. La realtà del loro relazionarsi, pur chiarita nel suo fondamento filosofico, non sarebbe tuttavia completamente compresa, se il tema della grazia, «che Dio imprime senza mediazione nella parte più intima dell'anima»61 generandovi il proprio Verbo, non intervenisse a completare l'analisi, giacché «nella grazia l'uomo è conforme a Dio, ed insieme da lui distinto, come l'immagine e in rapporto all'immagine»62.

### 4. L'intelletto e la grazia

Recita l'art. 27 della bolla di Avignone del 1329:«Aliquid est in anima, quod est increatum et increabile; si tota anima esset talis, esset increata et increabile, et hoc est intellectus». La teologia dell'immagine eckhartiana mostra così il suo essenziale radicamento in una teologia dell'intelletto. Come, infatti, «il Figlio non procede altro che per la proprietà dell'intelletto»63, così «è necessario che l'immagine sia nella sola natura intellettuale»64. In tal modo l'esegesi eckhartiana di Gn 1,26 fonde tradizionalmente la dottrina biblica della creazione dell'uomo ad imaginem dei con la dottrina greca dell'uomo animal rationale, insegnando la localizzazione dell'immagine nella componente razionale dell'uomo:

> La creatura dotata di ragione o di intelletto differisce da ogni altra creatura inferiore per il fatto che gli inferiori sono prodotti a somiglianza di ciò che è in Dio e hanno in Dio le loro idee, secondo le quali, come si dice, sono stati fatti [...] Invece la natura razionale in quanto tale ha il privilegio di avere somiglianza con Dio stesso, non con qualche idea presente in lui [...] Perciò, secondo il Filosofo, è «in qualche modo tutte le cose» e l'ente nella sua totalità. [...] Da ciò deriva il fatto che l'uomo procede da Dio a somiglianza della sostanza divina, perché solo la natura intellettiva è capace delle perfezioni sostanziali della essenza divina [...] Questo è quel che qui è detto: facciamo l'uomo a immagine e somiglianza nostra, non di qualcosa di nostro [...] E Agostino dice che l'anima «perciò è immagine di Dio, in quanto è capace di Dio» 65.

<sup>59</sup> L. STURLESE, Mistica o filosofia?, cit., p. 59. 60 R. M. SIENA, Eresia ed ortodossia nella teologia di Meister Eckhart, cit., p. 195.

<sup>61</sup> P p. 128. 62 SL § 257, p. 174.

<sup>63</sup> SL § 115, p. 99. 64 SL § 510, p. 288. 65 CG § 115, p. 78-9.

Espressione della sua costituzione principialmente teologica, l'intelletto, sulla scorta della dottrina agostiniana della mens quod excellit in nobis, è identificato con l'immagine dell'anima, con la sua parte più nobile e alta66 in cui Dio pronuncia e genera il proprio Verbo67, con la scintilla dell'anima che reca impressa in sé l'immagine divina<sup>68</sup>. Di questo intelletto, elaborazione dell'intellectus impermixtus anassagoreo di cui parla Aristotele nel terzo libro del De anima, Eckhart riferisce come di un lume (lumen sapientiae) immediatamente partecipato dalla luce della Sapienza increata di Dio, immagine che inestinguibilmente ne riflette lo splendore:

> Lumen quidem sapientiae, sub ratione sapientiae, non recipitur in corporibus, sed nec in anima rationali, ut natura sive ens est in natura, sed in ipso solo intellectu, in quantum intellectus est, superius aliquid est et divinus, secundum quod 'genus dei sumus' (At 17,29) secundum quod ad imaginem sumus increati dei. Eo enim imago est, quo dei capax est, ut ait Augustinus. Patet igitur ratio, quare lumen sapientiae hoc ipso est inexstinguibile, quo in intellectu recipitur 69.

Ouesta luce intellettuale è «nell'anima una potenza che è assolutamente recettiva di Dio»<sup>70</sup>, definita da cinque proprietà che ne definiscono la modalità riflessiva originaria della costituzione trascendente e dell'operazione integralmente spirituale, secondo cui «oggetto dell'intelletto è il puro essere, semplice ed assoluto»<sup>71</sup> nel senso di una sua passiva conoscenza immanente diretta: essa è libera dal qui e dall'ora, dissimigliante, pura e senza commistione, ovvero trascendente in sé; ha essenza riflessiva o sussistente per la natura immateriale e semplice, che è il suo «essere operante o ricercante in se stessa»; è un'immagine<sup>72</sup>. In

<sup>66</sup> Cf. LW I p. 606,1-607,11-12: «supremum animae in nobis intellectus est [...] quod est ratio superior ordinata in suum superius, deum scilicet, cuius imago est»; ivi p. 623,9-12:«'faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram'. Hoc enim dictum est de homine ratione intellectus quantum ad rationem superiorem, qua est 'caput' animae et 'imago dei'».

<sup>&#</sup>x27;caput' animae et 'imago dei'».

67 «Il Verbo viene pronunciato all'interno, nel cuore dell'anima, nella parte più intima e pura, nella testa dell'anima [...] nell'intelletto: è la che si compie interiormente la nascita» (PR 20). Cf. H. Helting, Aristotelische Intellekttheorie und die Sohnesgeburt bei Meister Eckhart, «Theologie und Philosophie» 71/3 (1996), pp. 370-389. Per il contesto generale cf. M.J.F.M. Hoenen, Metaphysik und Intellektlehre. Die aristotelische Lehre des 'intellectus agens' in Schnittpunkt der mittelalterlichen Diskussion und die natürliche Gotteserkenntnis, «Theologie und Philosophie» 70/3 (1995), pp. 405-413.

68 Cf. ME p. 159:«La piccola scintilla dell'intelletto è come una piccola scintilla di natura divina una luce divina un raggio e una immagine di natura divina impressa

of Cf. ME p. 159; «La piccola scintilla dell'intelletto è come una piccola scintilla di natura divina, una luce divina, un raggio e una immagine di natura divina impressa nell'anima»; ST p. 224: «L'anima ha qualcosa in sé, una scintilla della facoltà conoscitiva, che mai si spegne, ed in questa scintilla, in quanto parte superiore della mente, si situa l'immagine dell'anima».

69 LW II p. 428,4-7.
70 ST p. 178.
71 CVG § 677, p. 407.

ciò consiste la natura paziente della sua trascendenza o 'nullità' intenzionale: «l'intelletto è il nulla di tutte le cose [...] Perciò non ha niente di suo prima di pensare. Pensare è, in effetti, in certo modo patire. La proprietà formale dell'elemento passivo è l'essere nudo»<sup>73</sup>. Posta nell'intelletto l'identità attuale di essenza e operazione, la sua costitutiva riflessività, coincide esattamente con il suo immediato far ritorno nel Principio da cui procede ut imago<sup>74</sup>. In questo senso l'atto di perfetta autocoscienza dell'intelletto essenziale dell'anima è l'atto della sua perfetta e originaria, poiché costitutiva, coscienza del suo Principio, e di trasparenza immediata ad esso. Per essenza costituito e ordinato in rapporto a Dio, in tanto l'intelletto ne è capace. Questo intelletto è l'originario grado di parentela che unisce l'anima a Dio: nell'intelletto Dio «'in propria venit' (Gv 1,11), in propria, id est hominum vires intellectuales interiores, non vires scilicet exteriores»75, e così l'uomo può esservi assimilato per l'intelletto che è in lui. Espressione della perfetta interiorità dello spirito a sé, «conoscenza interiore che si fonda, in quanto intelligenza, nell'essere della nostra anima [...] ed è qualcosa della vita dell'anima [...] la vita dell'intelligenza, ed in questa vita l'uomo viene generato come figlio di Dio ed alla vita eterna»76, esso è dell'anima il lógos principale («ûzer verstân»77), «la razionalità più alta [...] dove il Padre pronuncia la Parola senza strepito»78, «l'intelletto che non esce mai, che non guarda alcuna cosa»<sup>79</sup>, principio di pura intelligenza spirituale «senza forma né immagini» 80 che, «nel profondo dello spirito, conosce senza immagini e somiglianze»81, «senza tempo, senza spazio, senza qui ed ora [...] così pura in se stessa che

72 Cf. ST p. 189. 73 CVG § 100, p. 100. Sul ciò cf. J. D. CAPUTO, The Nothingness of the Intellect in Meister Eckhart's 'Parisian Questions', «The Thomist» 39 (1975), pp. 85-115.

Meister Eckhart's 'Parisian Questions', «The Thomist» 39 (1975), pp. 85-115.

74 La noetica di Alberto Magno, e di Teodorico di Freiberg in particolare, influenza la dottrina eckhartiana; cf. A. DE LIBERA, Albert le Grand et la philosophie, Paris 1990, pp. 215-266; B. MOJSISCH, La psychologie philosophique d'Albert le Grand et la théorie de l'intellect de Dietrich de Freiberg, «Archives de Philosophie» 43 (1980), pp. 675-693; K. FLASCH, Procedere ut imago. Das Hervorgehen des Intellekts aus seinem göttlichen Grund bei Meister Dietrich und Meister Eckhart, e B. MOJSISCH, Dynamik der Vernunft bei Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart, entrambi in Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984, hg. v. K. Ruh, Stuttgart 1986, pp. 124-134 e 135-144.

75 LW II p. 421,4-6.

<sup>76</sup> ST p. 225. 77 DW III p. 316,4; cf. SL § 249, p. 170:«la razionalità più alta è dimora di Dio».

<sup>78</sup> SL § 249, p. 170. 79 OT p. 193. 80 OT p. 223-4.

<sup>81</sup> ST p. 211. Cf. Agostino, De Gen. ad litt., XII c. 34; Tommaso, S. theol. II II q. 175 a. 3 ad 4.

conosce direttamente l'essere divino puro e nudo, e in questo influsso essa riceve la natura divina», contrapposta al «pensiero senza intelletto» che «ha movimento e continuo passaggio», che «è mera immaginazione, ed ha le condizioni della corporeità, ovvero immagini e cose simili»82, ovvero alla ragione disgiuntiva e discorsiva (der diskursive Verstand) che è la «conoscenza rivolta alle cose esteriori [...] conoscenza per rappresentazioni e concetti, e che ci nasconde quell'altra»83. Viene così in chiaro l'orizzonte principalmente noetico entro il quale si inscrive la teoria della beatitudine eckhartiana: «la pura essenza divina. la pienezza dell'essere, che è la nostra beatitudine, che è Dio, consiste nell'intelletto, e in esso si trova, si attinge, si coglie»84. Vivere secondo la trascendenza dell'intelletto, in sé nulli nichili habens commune, è capacità di ascendere interiormente al di sopra del condizionamento spazio-temporale, e così attuando la propria essenza come esercizio rigoroso di progressiva astrazione (denudatio vel spoliatio) dal 'nulla' di ogni contingenza e accidentalità creaturale<sup>85</sup>, l'uomo si unisce a Dio. L'ideale filosofico classico della felicità teoretica risulta così assimilato alla problematica teologica della beatitudine (visio beatifica). L'esercizio teoretico è in sé una teogenesi, che nel filosofo, nell'intellettuale nel senso preciso di uomo d'intelletto (vernunftige mensch), si compie: «quanto un uomo ha di intelletto o di capacità intellettiva, tanto ha di Dio, e tanto dell'Uno, e tanto dell'essere uno con Dio. [...] Dunque, ascendere all'intelletto, sottomettersi ad esso, è unirsi a Dio. Unirsi, essere uno, è essere uno con Dio»86. Principio della beatitudine dell'unione non è però la stessa attività naturale dell'intelletto. La libera trascendenza dell'intelligere è sì la sua capacità di ascesa interiore a Dio, e perciò la sua operazione è unitiva, divinizzante, ma non in forza di sé, bensì per quanto dispone, per negazione progressiva di ogni determinazione, alla massima ricettività dell'influsso divino, all'acco-

86 SL § 304, p. 195. Cf. U. KERN, La conoscenza conoscenza di Dio. Aspetti epistemologici della teoria dell'intelletto di Meister Eckhart, in Filosofia e teologia nel futuro dell'Europa, a cura di G. Ferretti, Genova 1992, pp. 239-258.

<sup>82</sup> SL § 248, p. 169-70.

<sup>83</sup> ST p. 224.
84 CVG § 677, p. 407; cf. inoltre OT pp. 70, 179ss.; ST p. 193ss.

<sup>85 «</sup>L'intelletto astrae dall'*hic et nunc*, e, in quanto tale, non ha niente in comune con nulla, è privo di mescolanza, è separato» (CVG § 318, p. 216); «Nota come l'uomo, tramite l'intelletto, sia al di fuori del qui e dell'ora, e perciò sempre e dappertutto; e questa è una proprietà di Dio» (SL § 269, p. 180). Eckhart segue la teoria neoplatonizzante dell'anima come sostanza intellettuale soprannaturale di Alberto, non quella tomista dell'anima forma corporis che ancora la situa all'interno del mondo fisico (cf. ivi § 554). Cf. É. Zum Brunn, La doctrine albertinienne et eckhartienne de l'homme d'après quelques textes des «Sermons allemands», in Albert der Große, cit., pp. 137-143.

glimento della Forma del puro Essere sostanziale (la generazione del Figlio): «l'intelletto è tanto più capace di recepire, quanto più è nudo. L'esempio è nelle potenze dell'anima e nella stessa materia prima, che è capace di recepire l'essere medesimo che è della forma, o, piuttosto, che è la forma stessa [...] l'intelletto, ponendosi in modo recettivo. accoglie in sé i più profondi principi della realtà - Verbo in principio, nel grembo del Padre [...] così la passione è opera di Dio soltanto [...] la beatitudine è sostanzialmente ed originalmente nell'intelletto, cui appartiene il patire e il ricevere»87. Dunque, il nulla della nuda passione dell'intelletto è la sua trascendenza come capacità di progressiva purificazione in vista di una pura libertà d'accoglienza:«Dio solo opera la grazia e la opera sempre nuova, in quanto sempre genera il Figlio e spira lo Spirito santo. La grazia è la gloria stessa, tolta soltanto la nostra imperfezione. Tale gloria, o beatitudine, consiste in una medesima cosa, attivamente in Dio, passivamente nell'anima»88; «Dio viene trovato nell'anima non aggiungendo, ma togliendo [...] Egli è, infatti, intimo all'anima, e l'operato della creatura non può contribuire a questo fine altro che con la purificazione e la preparazione [...] la creatura può solo purificare, mentre la grazia, lo Spirito santo, discende dal padre dei lumi»89. Nel nulla capax dei di tale intima apertura intenzionale all'essere consiste la natura dell'intelletto nell'anima, meno un increatum aliquid dell'anima in sé principio autonomo di divinizzazione, che non costitutiva capacità dell'anima nel suo 'fondo' di partecipare e corrispondere in direzione dell'unità ad una dimensione superiore a quella creata presente sostanzialmente in essa quale forza di attrazione gravitazionale nella sua origine divina: «Dio ha donato all'anima una luce divina, che gli è simile e come della propria natura, e l'ha data all'anima così in proprio, che essa è un pezzo dell'anima, perché possa operare con piacere in essa [...] Ma nell'uomo opera la beatitudine. Questo deriva dalla grazia divina: essa solleva l'anima a Dio, la unisce a lui e la rende della forma divina [...]. Opera della grazia è l'attirare, attirare senza fine»90. In questa originaria, sostanziale e intima presenza attrattiva della grazia soprannaturale a dimensione increata - che «è sopra ogni natura [...] nel più profondo dell'anima, dove penetra Dio soltanto»91 – si fonda si fonda l'atto spirituale dell'intelletto-immagine:

<sup>87</sup> SL § 304, p. 195; cf. CVG § 669.

<sup>88</sup> SL § 100, p. 91; cf. CVG § 669. 88 SL § 100, p. 91; cf. pure *ivi* §§ 206.256; CVG §§ 100.396.397. 89 SL § 119, p. 101-2. 90 ST p. 249-50. 91 SL § 98, p. 90.

in spiritualibus necesse est quod anima ipsa accipiat esse divinum ad hoc quod operetur divine et spiritualiter [...] Hoc autem esse divinum dat gratia gratum faciens ipsi essentiae animae. Hinc est quod gratia non principiat proprie opus, sed esse respicit et ad intra, sicut ipsa essentia, ut essentia, solum esse respicit [...] gratia gratum faciens, quae et supernaturalis dicitur, est in solo intellectivo, sed nec in illo, ut res est et natura, sed est in inso ut intellectus et ut naturam sapit divinam, et ut sic est superior natura, et per consequens supernaturale [...] Gratia igitur gratum faciens et supernaturalis est in intellectivo, in quantum intellectus particeps est et sapit naturam divinam et ut est imago sive ad imaginem dei 92.

La grazia sovrannaturale «è come un traboccare della generazione del Figlio, che ha la sua radice proprio nel profondo del cuore del Padre»93, ovvero «deriva da Dio sotto l'aspetto e la proprietà personale» ed è «un certo riflusso, ovvero ritorno in Dio stesso»: «per questo motivo la può ricevere solo la facoltà razionale, in cui risplende in modo proprio l'immagine della Trinità»94. Essa è la realtà del Christus in nobis<sup>95</sup>, dell'eterna generazione trinitaria dell'anima nel suo fondo: «la grazia non sta in una facoltà dell'anima, ma nella sua essenza, nell'intimo, o piuttosto nello stesso essere dell'anima» 96, «essa scaturisce dal cuore del Padre e fluisce nel Figlio, e nell'unione di entrambi fluisce la Sapienza del Figlio nella bontà dello Spirito santo. La grazia è un volto di Dio e viene impressa nell'anima con lo Spirito santo senza mescolanza, rendendo l'anima conforme a Dio»97. Nel fondo dell'anima «la grazia è un rafforzamento, un configurarsi dell'anima – o piuttosto un suo trasformarsi – in Dio e con Dio [...] essa fa sì che siamo una cosa sola con Dio», «rende figlio di Dio»98, «è una inabitazione e coabitazione dell'anima in Dio»99, e l'anima «attraverso il suo essere sta nell'essere di Dio, in Dio»100, giacché «in Cristo non c'è altro essere che quello divino» 101.

<sup>92</sup> LW II pp. 602,9-604,11.

<sup>93</sup> SL \$ 263, p. 177.
94 SL \$\$ 258-259, p. 175
95 Cf. CVG \$ 709, p. 424:«'viene Gesù', come qui si dice. Cosa operi con la sua venuta lo apprendiamo da quanto segue: innanzitutto 'sta in mezzo' ai discepoli, giacché per grazia inabita e feconda l'essenza stessa dell'anima, che è al mezzo e come al centro di tutte le facoltà, conferendole l'essere divino».

<sup>%</sup> SL \$ 267, p. 179. 97 P p. 125. 98 SL § 18, p. 49. <sup>99</sup> ST p. 117.

<sup>100</sup> SL \$ 267, p. 179.

<sup>101</sup> SL § 263, p. 177. Come nota VL. Lossky, questa «n'est pas une thèse monophysite, comme on pourrait le croire. Ici encore le Dominicain thuringienne raisonne dans l'esprit du dogme de Chalcédonie qui prescrit de reconnaître non seulement la dualité de natures, mais aussi bien l'unité de l'hypostase dans le Fils de Dieu incarné» (Théologie négative..., cit., p. 363).

«Tel est l'élément mystique de la philosophie eckhartienne: celui qui accomplit et dépasse l'averroïsme éthique dans une théologie de la grâce»102. Dunque in forza e nell'essere della grazia la trascendenza negativa e negante dell'intelletto-immagine naturalmente ordinato a Dio è compiuta quale passione del puro essere soprasostanziale, e in tanto capace di esservi unito. In questa teologia dell'intelletto, la grazia partecipa distintamente all'anima nel suo fondo l'esse divino attraendola in un moto di gravitazione attorno all'infinita Unità abissale dell'Essere divino, suscitandone l'intenzionalità profonda (che conosce per modum inclinationis o propter connaturalitatem), l'intima aspirazione («indewendige neigen») ad unirvisi103 «nel giorno della grazia, che vive nell'essere medesimo dell'anima, e mira ad essere una cosa sola con Dio»104: in questo giorno «l'anima si trova nel giorno dell'eternità, in un istante essenziale, e là il Padre genera il suo Figlio unigenito in un istante presente, e l'anima rinasce in Dio» 105. Nell'esse increato del Verbum-Imago l'intelletto dell'anima possiede in principio il proprio fondamento essenziale, da e in quell'Essere per grazia accesa nel suo lume a sua immagine e in quell'Essere attratta ad essere rigenerata in unità in ragione della forza gravitazionale della grazia che si insinua nella sua essenza conferendogli una capacità unitiva, un dinamismo operativo che lo attrae nella beatitudine della sua prima conditio ad-verbiale nell'unità della vita trinitaria divina, ovvero «nel fondo dell'anima, in cui è una cosa sola la grazia, la beatitudine e il fondo di Dio, ed è la stessa vita che Dio vive in sé»106. La dialettica

102 A. DE LIBERA, Averroïsme éthique et philosophie mystique, in Filosofia e Teolo-

gia nel Trecento, a cura di L. Bianchi, Louvain-La-Neuve 1994, p. 47.

103 Questo tema della intenzionalità della porzione più profonda dello spirito dell'uomo come sua naturale vocazione ad unirsi con Dio, la si trova espressa mediante la metafora, ripresa da Origène, del seme divino nell'uomo:«Il seme di Dio è in noi [...] il seme del pero si ingrandisce per diventare un pero, il seme del noce per diventare noce, il seme di Dio per diventare Dio [...] Origène, un grande maestro, dice: Poiché Dio stesso ha seminato, sotterrato, generato questo seme, esso può essere coperto o nascostesso na seminato, sotterrato, generato questo seme, esso può essere coperto o nascosto, ma non è mai distrutto o estinto: è ardente, luminoso, chiaro, e brucia e tende incessantemente verso Dio» (OT p. 47). Tauler condenserà questa dottrina nella nozione di *gemüete*, che traduce generalmente il latino *mens*:«esso ha un'aspirazione deiforme ... questo fondo, questo spirito ha una perpetua forza di attrazione ... un'eterna inclinazione, un'intima propensione a ritornare alla sua origine» (*I sermoni*, a cura di F. Belski e M. Vannini, Milano 1997, p. 639-40; cf. E.-H. Wéber, *Jean Tauler et Maître Eckhart*, in J. Tauler, *Sermons*, éd. par P. Jossua, Paris 1991, pp. 673-702).

104 SL § 522, p. 294.

105 OT p. 190.

<sup>105</sup> OT p. 190. 106 PF p. 304, 16-17; cf. OT p. 185: «L'intelletto opera incessantemente verso l'interiorità. Più una cosa è sottile e spirituale, più essa opera fortemente verso l'interno, e più l'intelletto è forte e sottile, più si unisce a lui e diviene uno con lui tutto quello che esso conosce [...] La beatitudine di Dio sta nell'operazione verso l'interno dell'intelletto, in cui risiede il Verbo. L'anima deve essere là un avverbio [...] per attingere la

spirituale dell'intelletto risulta così fondata in una dialettica della grazia come dialettica di inizio e fine. Lo spirito dell'uomo è costituito nel suo 'fondo', in principio, come relazione d'origine e di partecipazione essenziale - per modum unitatis, secondo l'unità correlativa nell'immagine, ovvero secondo la sua prima nascita, in divinis, da non equivocare però nella sua identità di unità solo principiale, incoativa<sup>107</sup> – alla vita trinitaria divina, che determina una relazione finale. L'eterna nascita trinitaria dell'anima, insomma, è meno una sua originaria teogenesi ut ipsa imago, che non la sua generazione ad imaginem in vista della grazia del dono della visio dei per essentiam, dell'unione come filiale rigenerazione dell'uomo in Dio con il Cristo, cui l'uomo non può contribuire che con la preparazione e la purificazione, ovvero mediante la libertà di un'atto fondamentale di autocoscienza:

> 1Gv 3,2 dice: «siamo figli di Dio, ma non è ancora apparso», Gn 37,30 scrive: «Il bambino non si vede». Ne vediamo un esempio quando la figura è tratta dal legno o dalla pietra senza nulla cambiare, ma solo togliendo, tagliando e purificando. Tolte queste cose dalla mano dell'artista, l'immagine appare e risplende; così in noi quel che è sovrammesso e sovrascritto non lascia apparire quel che siamo, e neppure permette di accorgercene. Dice: 'Siamo figli di Dio, ma non è manifesto'. Mt 22,20: 'di chi è l'immagine e l'iscrizione?'. Certamente l'immagine è di Dio, ma l'iscrizione è della carne, del mondo, del demonio. Mt 13,25: 'il nemico ha seminato la zizzania'. Preghiamo dunque Dio che, come Padre generante, si mostri come Padre rigenerandoci, togliendo quel che è sovrascritto e che 'il nemico ha semina-

propria beatitudine»; SL § 248, p. 169:«l'intelletto, conformemente al suo nome, procede dall'esterno verso l'interno, al contrario della volontà, e, secondo la sua natura, astrae da ogni elemento aggiunto dall'esterno, la sua ascesa è l'ingresso nella prima radice

della purezza di tutto ciò che è nel Verbo».

107 Si veda il tema, già della prima patristica greca, della duplice nascita dell'uomo: «Vi sono due specie di nascita dell'uomo: una nel mondo e l'altra fuori del mondo, ovvero per giungere spiritualmente in Dio» (ST p. 228); «se voi mi chiedete, dal momento che sono figlio unigenito, eternamente generato dall'eterno Padre, se dunque io sia stato eternamente Figlio in Dio, vi rispondo: sì e no. Sì, come Figlio secondo il fatto che il Padre mi ha eternamente generato, ma non Figlio, in quanto non generato» (ivi p. 49). Ciò significa «che coloro cui è stato dato il potere di diventare figli di Dio, che sono nati da Dio' (Gv 1,12-13), e in cui ha abitato il Verbo fatto carne, questi, dico, vedono 'la gloria' come figli unigeniti. Il quasi infatti indica questa somiglianza: 'Saremo simili a lui, e lo vedremo come è' (1Gv 3,2). Del resto il simile è sempre conosciuto dal simile. Come se dicesse: 'la sua gloria, dell'unigenito dal Padre', noi, 'quasi unigeniti', l'abbiamo veduta. Lui unigenito, generato dal solo Padre, noi generati, ma non da un solo Padre. Lui dunque Figlio per generazione, che riguarda l'essere, la specie, la natura, e perciò Figlio per natura; noi invece figli per rigenerazione, che concerne la conformità della natura. Lui 'immagine del Padre' (Col 1,15), noi a immagine di tutta la Trinità: 'Facciamo l'uomo a nostra immagine' (Gn 1,26)» (CVG § 123, p. 113). Per la tematica ad es. in Origène cf. G. SFAMENI GASPARRI, Restaurazione dell'immagine del celeste e abbandono dell'immagine del terrestre nella prospettiva origeniana della doppia creazione, in Arché e Telos. L'antropologia di Origène e di Gregorio di Nissa. Analisi storico-religiosa, a cura di U. Bianchi e H. Crouzel, Milano 1981, pp. 231-266.

to'. Inoltre del Padre è essenziale 'aver misericordia e perdonare'; 2Cor 1,3: 'Padre di misericordia e di ogni consolazione'. Preghiamo dunque Dio che ci mostri nell'opera e nell'effetto di essere «Padre di misericordia», avendo pietà di noi, in modo che quel che siamo per natura appaia conforme all'immagine, per grazia 'conforme a somiglianza' (Gn 1,26). Perciò Giovanni dice: 'quando apparirà, saremo simili a lui'; 'siamo figli di Dio' (1Gv 3,2) nell'immagine. Il salmo dice: 'nell'immagine passa l'uomo' (Sal 38,7), anche peccando; 'ma non è manifesta', in quanto velata dal peccato; 'quando apparirà saremo simili a lui', 'col volto scoperto' (2Cor 3,18), con l'immagine rinnovata dalla grazia. Significativamente infatti Gn 1,26 dice: 'facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza'. L'immagine appartiene alla natura, nella quale 'l'uomo passa', anche peccando; la somiglianza appartiene alla grazia, per la quale l'immagine è rinnovata, finché appaia 108.

# 5. La realizzazione dell'immagine

Dio nella grazia dell'Amore-Spirito santo si partecipa nel più intimo all'uomo secondo la dinamica vitale delle relazioni personali in cui consiste la purezza della sua essenza unitaria, così che l'uomo si costituisce nella porzione più profonda della propria anima, nella sua immagine, secondo la partecipazione a tale dinamica dialogica personale, per grazia e nell'amore chiamato e incessantemente attratto a partecipare secondo unità di quel dialogo e scambio profondo di purezza e pienezza. La realizzazione dell'immagine si chiarisce quindi come la condizione stessa dell'unione «nella purezza dell'essenza»:

Quando l'uomo mette a nudo e scopre l'immagine divina che Dio ha naturalmente creato in lui, allora si manifesta in lui l'immagine di Dio. Nella nascita si riconosce la manifestazione di Dio, giacché dire che il Figlio è generato dal Padre deriva dal fatto che il Padre gli manifesta paternamente il suo segreto. E perciò, quanto più e più chiaramente l'uomo mette a nudo l'immagine divina in sé, tanto più chiaramente Dio viene in lui generato. Bisogna intendere così la nascita perenne di Dio, nel senso che il Padre mette a nudo e scopre l'immagine e risplende in essa [...] mettendo a nudo l'immagine nell'uomo, l'uomo si rende simile a Dio, a ciò che Dio è nella purezza dell'essenza. E più l'uomo si mette a nudo, più è simile a Dio, e più gli diventa simile, e più viene unito a lui. Cosí, dunque, bisogna intendere la nascita perenne in Dio: in quanto l'uomo risplende con la sua immagine nell'immagine che è Dio, che Dio è secondo la purezza della sua

<sup>108</sup> CVG § 575, p. 356-7 (Eckhart impiega il medesimo paragone già di Plotino e Dionigi, dello scultore che non crea alcunché, limitandosi a toglier via le scorie che occultano la forma che la materia originariamente reca impressa in sé). Per la dottrina della grazia qui sinteticamente trattata cf. É.-H. Wéber, La théologie de la grâce chez Maître Eckhart, «Revue des sciences religieuses» 70/1 (1996), p. 48-72.

essenza, e con la quale l'uomo è uno. Dunque l'unità tra uomo e Dio va intesa secondo l'uguaglianza dell'immagine, infatti l'uomo è simile a Dio secondo l'immagine 109.

In altre parole, è nella conoscenza del Christus in nobis che l'unione possiede il proprio fondamento: «quando l'uomo è posto nell'immagine in cui è uguale a Dio, allora coglie Dio, allora lo trova. Se qualcosa è diviso verso l'esterno, allora non trova Dio. Quando l'anima giunge nell'immagine e si trova esclusivamente nell'immagine, allora trova Dio in questa immagine. Nel trovare se stessa e Dio v'è una sola opera, che è senza tempo: allora trova Dio. In quanto essa è all'interno, in tanto essa è una con Dio - ovvero in quanto si è inclusi là dove l'anima è immagine di Dio. In quanto l'uomo è all'interno, in tanto è divino: quanto all'interno, tanto in Dio - non incluso, non unito, ma piuttosto uno»110. E come realizzare l'immagine, come attingere tale conoscenza? La risposta raggiunge il paradosso che sta al cuore della teologia dell'unione eckhartiana. Come «il Figlio è un'immagine di Dio al di sopra di ogni immagine, è un'immagine della sua nascosta divinità»111, «è una immagine, che è senza mediazione e senza immagine»112 nel senso della purezza priva della distinzione e molteplicità propria delle immagini creaturali, così nella sua nascita eterna «anche l'anima è formata proprio nel modo in cui il Figlio è immagine di Dio»113, cioè «nel fluire e rifluire delle tre Persone l'anima viene di nuovo effusa e formata di nuovo nella sua prima forma senza forma»<sup>114</sup>. Così, solo «quando l'anima va oltre tutte le immagini, viene impressa in quella immagine che è il Figlio di Dio. I maestri dicono: il Figlio solo è immagine di Dio, ma l'anima è formata secondo questa immagine (Sap 2, 23)»115. È questione, quindi, per l'uomo, di spogliarsi di ogni immagine seconda, determinata, finita, creaturale (en-

109 P p. 29-30.

<sup>110</sup> P p. 91. Risuona l'antico precetto delfico-socratico del nosce te ipsum, che per 110 P p. 91. Risuona l'antico precetto delfico-socratico del nosce te ipsum, che per Eckhart coincide con il riconoscimento dell'azione profonda di Dio nel profondo dello spirito dell'uomo (cf. ivi p. 36). Sui precedenti tradizionali di questa concezione noetica dell'imago, specie in Guglielmo di Saint-Thierry e in Bernardo, «pour aborder les thèmes mystiques de la naissance du Verbe en l'âme, particulièrement chez Maître Eckhart», cf. R. Javelet, Image et ressemblance au douzième siècle De Saint Anselme à Alain de Lille, 2 voll., Strasbourg 1967, I, pp. 368-408; per la specifica tematica eckhartiana cf. A.M. Haas, 'Nim din selbes war'. Studien zur Lehre von der Selbsterkenntnis bei Meister Eckhart, Johannes Tauler und Heinrich Seuse, Freiburg/S. 1971, pp. 15-75.

111 ST p. 212.
112 ST p. 188.
113 ST p. 212.
114 P p. 69.

<sup>114</sup> P p. 69. 115 ST p. 212. Cf. Tommaso, *S. theol* I q. 3 a. 1 ad. 2, e I q. 88 a. 3 ad. 3.

tbilden), perché solo così può tornare ad essere interiormente conformato (wider îngebildet, înerbilden) al di là di sé (überbilden) nella uniformità (einförmicheit) dell'essenza divina. È la fondamentale dialettica estatica della dis-immaginazione appropriante (entbildung, ymagine denudari), la cui legge è così formulata: «Und dar umbe, als sich der mensche mit minne ze gote blôz vuegende ist, sô wirt er entbildet und îngebildet und überbildet in der götlichen einförmicheit, in der er mit gote ein ist»116. Questa pratica di spoliazione o denudamento dell'immagine consiste in un movimento di progressiva astrazione rispetto ad ogni qualità o modo determinato, regressivamente orientato verso l'unità essenziale dello spirito. Tale movimento altro non è che è la cessazione di ogni modo e forma - esteriore ed interiore, giacché «la vera immagine dell'anima è quella in cui non è formato niente di esteriore né di interiore, salvo ciò che Dio è in se stesso»117 - dell'oggettivare e dell'oggettivarsi, del rappresentare e dell'autorappresentarsi. Il diretto correlato ontologico della entbildung è nel termine di un «dis-venire» (entwerden) quale pratica di spoliazione, denudamento o «de-creazione» dell'Io psicologico, centro finito produttore di immagini e rappresentazioni nel cui flusso è ordinariamente immerso, il cui significato è quello di un annientarsi nella specificità del proprio essere particolare al fine di venir «mit götlîchem

117 OT p. 189. 118 DW V p. 306,4. La trasformazione della relazione conoscitiva in relazione ontologica trae fondamento dalla serrata critica che Eckhart muove ad una logica e

a Dio, allora egli è spogliato dell'immagine, riformato in se stesso e trasformato al di là di sé nella uniformità divina, dove è uno con Dio». Sul tema complessivamente cf. W. Wackernagel, Ymagine denudari. Ethique de l'image et métaphysique de l'abstraction chez Maître Eckhart, Paris 1991. Nella sua valenza gnoseologica, l'enthidung coincide con un'opera di erosione e oscuramento d'ogni sapere rappresentativo, con un atto di radicale inconoscenza in direzione della più profonda interiorità dello spirito, erede della «conoscenza inconoscente» di Dionigi relativa alla henosis, giacché «finché qualcosa è ancora oggetto della nostra attenzione, non siamo ancora uno nell'Uno. Poiché là dove non v'è che l'Uno, non si vede che l'Uno. Ciò perché non si può vedere Dio che mediante la cecità, né conoscerlo che mediante il non conoscere, né comprenderlo che mediante la sragione (unvernunst)» (PF p. 241,25-28). Questa «forma superiore di conoscenza» (VA¹ p. 147) affonda nella divina Tenebra soprasostanziale divina, nella sua luce inaccessibile (1Tm 6,16, Gv 1,9; cf. ST p. 53:«Qual'è lo scopo finale? È la nascosta oscurità dell'eterna divinità, che è sconosciuta»), elemento e luogo infigurabile della rigenerazione filiale in divinis:«Notate ora l'utilità e il frutto di questa parola e di questa tenebra. Non solo il Figlio del Padre celeste viene generato in questa tenebra, che è suo luogo proprio: anche tu sei là generato come figlio dallo stesso Padre celeste» (ivi p. 150). Questa «intériorisation de la course apophatique vers l'Ineffable» fa di Agostino e Dionigi quelle «deux présences intimes» che abitano al cuore dell'insegnamento eckhartiano (VL. Lossky, Théologie négative..., cit., p. 28ss), in cui la progressione d'ispirazione agostiniana extra nos-intra nos-supra nos risulta fusa con il ternario dionisiano aphairesis-agnosia-henosis.

wesen überwesent»<sup>118</sup>, letteralmente sovraessenzializzato con e in Dio per e nell'essere del Figlio:

Poiché, dunque, la natura di Dio è quella di non essere simile ad alcuno, noi dobbiamo necessariamente giungere al punto di essere niente, per poter essere trasportati in quello stesso essere che egli è. Se dunque io giungo al punto di non rappresentarmi in niente e di niente rappresentare in me, gettando all'esterno tutto quel che è in me, allora posso essere trasportato nel nudo essere di Dio, e questo è il puro essere dello Spirito, qui deve essere del tutto espulso tutto quel che è somiglianza, perché io possa essere trasportato in Dio e diventare una cosa sola con lui, ed una sostanza, un essere ed una natura, e così il Figlio di Dio [...] Se rimanesse in te qualche immagine o somiglianza, non saresti mai una sola cosa con Dio. Perciò, dunque, per essere una cosa con Dio, niente in te deve essere rappresentato, né all'interno né all'esterno [...] Allora l'uomo ha l'essere, la natura, la sostanza, la saggezza, la gioia e tutto quel che Dio ha. Allora diviene nostro ed in noi lo stesso essere del Figlio di Dio, e noi giungiamo nello stesso essere di Dio. Cristo dice: 'Chi vuole seguirmi, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua' (Mt 16,24; Mc 8,34) 119.

Nella pratica di tale progressivo straniamento rispetto alla accidentalità di ogni forma individuata e particolare di umanità, in tale «ritrarsi da ogni esser qualcosa»<sup>120</sup>, consiste il recupero dell'umanità spirituale, Dio in Dio con il Figlio<sup>121</sup>. A questo fine, anche l'Immagine

119 ST pp. 227-9. L'entbildung è la comprensione eckhartiana della mors mystica. Sulla tematica cf. A.M. Haas, Mors Mystica. Thanatologie der Mystik, insbesondere der deutschen Mystik, «Freib. Zeit. f. Phil. u. Theol.» 23 (1976), pp. 304-392; ID., ... das Persönliche und Eigen verleugnen'. Mystische Vernichtigkeit und Verworfennheit sein selbs im Geiste Meister Eckharts, in Individualität, hg. v. M. Frank u. A. Haverkamp, München 1988, pp. 106-122; N. Largier, Repräesentation und Negativität. Meister Eckharts.

ts Kritik als Dekonstruktion, in Contemplata aliis tradere, cit., pp. 371-390.

120 «ein entwerdung alles ydes» (cf. CA p. 188 e nota 24).

121 «Come deve giungere l'uomo a essere un Figlio unigenito del Padre? Fate attenzione. La Parola eterna non ha assunto né questo né quell'uomo, ma una natura umana libera, indivisa, che era pura e senza immagini; infatti la forma semplice dell'umanità è senza immagini. Così, quando la natura umana fu assunta dalla Parola eter-

metafisica della rappresentazione. Occorre divenire l'oggetto stesso della conoscenza (cf. ST p. 257:«Lo devi conoscere senza immagini e senza somiglianza. Ma se devo conoscere Dio in tal modo, immediatamente, devo divenire assolutamente lui, ed egli me [...] così completamente uno, che questo lui e questo me divengano e siano una cosa sola»). Sancita la totale insufficienza della via esteriore della rappresentazione obiettivante, allora «ciò che la conoscenza conosce, quello è la conoscenza, e la conoscenza non si separa assolutamente da ciò che è conosciuto ma essa diviene uno con il conosciuto» (PF p. 502,31-33). Lo stesso concetto di mediazione va quindi escluso, per corrispondere a quel «conoscere tramite l'essere, conoscere che è l'essere» (SL § 442, p. 255), în cui l'Essere stesso è la mediazione senza mediazione - il Figlio, immagine senza immagine –, che conduce alla generazione in Dio, nella quiete dell'Uno: «in adventu filii in mentem oportet quod omne medium sileat. Natura enim medii repugnat unioni, quam anima appetit cum deo et in deo. Ratio est primo, quia esse ex sui natura est primum et novissimum, principium et finis, nequaquam medium; quin immo ipsum est medium ipsum, quo solo mediante sunt et insunt et amantur omnia sive quaeruntur. Deus autem ipse est esse ipsum [...] Oportet ergo exuere, cedere silescere et quiescere ipsam rationem medii ad hoc, quod anima in deo quiescat» (LW II p. 616,6-618,3).

119 ST pp. 227-9. L'entbildung è la comprensione eckhartiana della mors mystica.

che il Figlio è nel senso della distinzione singolare va trascesa. Expedit vobis ut ego vadam (Gv 16,7): «è come se dicesse: voi avete trovato troppa gioia nella mia presenza, e per questo motivo non potete ricevere la gioia perfetta dello Spirito santo. Abbandonate dunque le immagini ed unitevi all'essere senza forma»<sup>122</sup>, interpreta Eckhart. Si tratta della comprensione più rigorosa, coerente e conseguente della iconicità del Figlio, giacché, se è vero che «l'icône ne merite la vénération qu'autant qu'elle montre un autre qu'elle même et devient ainsi le pur type du prototype, vers lequel elle ne cesse de se renvoyer absolument»<sup>123</sup>, allora «fermarsi al Mediatore senza andare con lui, tramite lui e in lui dove egli intende condurci, sarebbe non riconoscerlo, poiché sarebbe non riconoscerlo per quel che è»124. Così Eckhart interpreta il tema di derivazione agostiniana del superamento dell'umanità di Cristo verso la divinità di Cristo, ed è per questa via (Gv 14, 6)125 ch'egli viene a dirigere la propria teologia dell'unione in direzione dell'abissale e vertiginosa dottrina della Gottheit, dell'unità deserta e immobile dell'essere divino, scandalosamente concepita al di là della Trinità medesima, termine dell'irruzione (Durchbruch) finale dell'anima in Dio:

È dunque da questa immagine, in cui essa trova interiormente il proprio essere secondo l'increabilità dell'immagine, che l'anima deve uscire, e lo deve fare con una morte divina. L'anima infatti riconosce in se stessa che non è né questa immagine né questo essere quanto essa propriamente cerca. Poiché l'anima deve riconoscere che anche nell'essere ch'essa possiede nell'immagine eterna, v'è distinzione e molteplicità. Per quanto poco noi conosciamo della divinità, vi è già della molteplicità. Dunque, poiché l'es-

124 I. HAUSHERR, Le prime generazioni cristiane, in La mistica e le mistiche, Cinisello

na semplicemente, senza immagini, allora l'immagine del Padre, che è il Figlio eterno, diventò immagine della natura umana. Come è vero, infatti, che Dio è diventato uomo, così è vero che l'uomo è diventato Dio. Così la natura umana è trasformata, in quanto è divenuta immagine divina, che è immagine del Padre. Perciò, se dovete essere un Figlio, bisogna che siate distaccati e separati da tutto quello che crea in voi distinzione. Infatti ogni uomo è accidentale rispetto alla natura umana, separatevi dunque da ciò che in voi è accidentale e assumetevi secondo la natura umana libera e indivisa. E, dal momento che questa stessa natura secondo la quale vi assumete è diventata Figlio dell'eterno Padre, essendo stata assunta dalla Parola eterna, voi diventate perciò Figlio dell'eterno Padre insieme a Cristo, dato che vi assumete secondo quella stessa natura che in Lui è diventata Dio» (P p. 48-9).

 <sup>122</sup> OT p. 118.
 123 J.-L. MARION, La croisée du visible, Paris 1996, p. 152-3.

B. 1996, p. 307.

125 AGOSTINO, *In Ioh. Ev.*, Tract. 13,6:«'Ego sum via, veritas et vita'. Si veritatem quaeris, viam tene; nam ipsa est via quae est veritas. Ipse est quo is, ipsa est qua is; non per aliud is ad aliud, non per aliud venis ad Christum; per Christum ad Christum venis. Quomodo per Christum ad Christum? Per Christum hominem ad Christum Deum; per Verbum carnem factum ad Verbum quod in principio erat Deus apud Deum».

sere eterno in cui si trova l'anima appartiene ancora, in ragione dei caratteri propri dell'immagine eterna, al dominio della molteplicità - giacché le Persone implicano per sé solo una distinzione – l'anima si apre il passaggio attraverso la sua immagine eterna, per giungere là dove regna Dio nella sua unità. [...] E in questo senso dice Cristo: Nessuno viene al Padre se non attraverso di me [Gv 14,6]. Cristo è l'immagine eterna. Perciò l'anima non può fermarsi in Lui, ma deve, come dice egli stesso, passare attraverso di Lui [...] se l'anima vuole ritornarsene, bisogna che essa perda il Figlio. Perciò i maestri dicono: quando il Figlio fa ritorno nell'unità della natura divina, egli non è più persona secondo la proprietà; allora egli si perde nell'unità dell'essenza. Io dico similmente a proposito dell'anima: quando l'anima fa irruzione e si perde nella sua immagine eterna, là è questa morte ch'essa muore in Dio. In questo senso san Dionigi insegna: Poiché allora, per lo spirito Dio non è più, questa immagine eterna non è più niente per lo spirito, benché tragga da essa la propria origine. Nell'immagine l'anima ha una somiglianza con Dio, poiché il Figlio è simile al Padre, ma nell'essenza in cui sono Uno, essi non sono simili, poiché la somiglianza presuppone già la differenza. Lo stesso io dico dell'anima: per entrare nell'unità divina, l'anima deve perdere questa somiglianza con Dio ch'essa possiede nell'immagine eterna. Perciò san Dionigi afferma: la più grande gioia dello spirito consiste nel nulla della sua immagine 126.

In tal modo l'esercizio noetico dell'entbildung si mostra orientato al termine meta-noetico dell'unione. La luce dell'anima deve trascendersi in se stessa, «non le bastano né il Padre né il Figlio né lo Spirito santo, e neppure le tre Persone insieme, in quanto ciascuna permane nella sua particolarità [...] essa vuole penetrare nel semplice fondo, nel silenzioso deserto [...] nella interiorità più profonda, dove nessuno è in patria, là trova soddisfazione questa luce, e là essa è in una interiorità più profonda di quanto sia presso se stessa. Infatti questo fondo è un semplice silenzio immobile in se stesso; da questa immobilità vengono mosse tutte le cose»<sup>127</sup>. L'anima deve spingersi «nell'essere senza operazione» e cogliere «le Persone nell'immanenza [nell'unità] dell'Essere, dal quale non sono mai uscite»<sup>128</sup>, nell'Uno divino «nel quale anche Dio Padre-Figlio-Spirito santo perde ogni differenza e proprietà»<sup>129</sup>. Questo è il nulla dell'unione, coincidente con la Tene-

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> CA p. 192-5. Cf. O. LANGER, Meister Eckharts Lehre von der Gottesgeburt und der Durchbruch in die Gottheit und seine Kritik Mystische Erfahrung, in 'Ein Höhe, über die nichts geht'. Spezielle Glaubeserfahrung in der Frauenmystik, hg. v. M. Schmidt u. D.R. Bauer, Stuttgart-Bad Cannstatt 1986, pp. 135-161.
<sup>127</sup> ST p. 129.

<sup>128</sup> ST p. 174. SUSO a sua volta dirà che «la Persona del Padre, presa da sola, non dà beatitudine, né la sola Persona del Figlio, né quella sola dello Spirito santo, ma le tre Persone immanenti nell'unità dell'essenza, sono la beatitudine» (in *Opere spirituali*, cit., p. 222).

129 OT p. 26.

bra soprasostanziale della sconosciuta e inconoscente unitio excedens mentis naturam di Dionigi. Come Dio «è uno senza unità, trino senza trinità, al di sopra di ogni nome, di ogni ragione e intelletto, al di sopra dell'essere e dell'ente»<sup>130</sup>, così la divinizzazione per unione dev'essere nello spazio inconcepibile di una assoluta privazione di determinazioni modali:«Perciò Dionigi esortava il suo discepolo Timoteo dicendo: caro figlio, tu devi, con i sensi non turbati, uscire da te stesso, sopra te stesso e sopra tutte le tue potenze, sopra la facoltà del conoscere e sopra l'intelletto, sopra l'opera, il modo, l'essere, nella nascosta silenziosa Tenebra, per giungere alla conoscenza dell'ignoto e superdivino Dio. Bisogna sottrarsi a tutte le cose»131. Tale estasi unitiva interiore è poi precisata nel senso di un infinito inabissamento interiore secondo il quale l'intelletto dell'anima deve, nella nudità di un amore inconoscente, sprofondare (excessus mentis) completamente nell'abisso dell'Uno divino:

> Ouando l'anima contempla [...] anche se contempla Dio in quanto Dio, o in quanto immagine, o in quanto Trinità, c'è sempre qualcosa di imperfetto in essa. Ma se tutte le immagini dell'anima vengono abbandonate, ed essa contempla soltanto l'unico Uno, allora il puro essere dell'anima trova il puro, libero da forme, essere della unità divina, un essere al di sopra dell'essere [...] Tu devi sfuggire completamente al tuo esser tuo, e fonderti nel suo essere suo, e così il tuo tuo e il suo suo deve diventare completamente un mio, in modo da conoscere eternamente con lui il suo immutabile essere increato e il suo indicibile nulla [...] Come dunque devo amare Dio? -Devi amarlo in modo non intellettuale, ovvero in modo che la tua anima sia spoglia di ogni intellettualità, perché, finché essa opera intellettualmente, mantiene delle immagini. Finché ha immagini, ha della mediazione; finché ha della mediazione, non ha unità e semplicità [...] Per questo motivo la tua anima deve essere non-intellettuale, permanere libera dall'intelletto. Infatti, se ami Dio in quanto Dio, in quanto Spirito, in quanto Persona o in quanto immagine - tutto questo deve sparire. - Come dunque devo amarlo? - Devi amarlo in quanto è un non-Dio, un non-Spirito, una non-Persona, una non-immagine, o per meglio dire: in quanto è un puro, limpido, chiaro Uno, separato da ogni dualità. E in questo Uno dobbiamo eternamente sprofondare dal qualcosa al nulla 132.

Questo interiore inabissarsi dell'anima per annientamento inconoscente di sé nel nulla, nella tenebra, nel deserto dell'Unità divina,

132 ST p. 253 passim. Eckhart cita l'adagio di s. Bernardo: modus diligendi Deum

est sine modo diligere.

<sup>130</sup> SL § 118, p. 101.
131 ST p. 147; per Dionigi Areop., cf. De div. nom. XIII, 980A ss., e J. Vanneste, Le Mystère de Dieu. Essai sur la structure rationelle de la doctrine mystique du pseudo-Denys l'Aréopagite, Paris 1959.

nella Divinità (gotheit) di Dio, non è affatto superamento e abbandono del Deus-Trinitas nella prospettiva eretica dell'Uno puramente Uno
neoplatonico<sup>133</sup>, bensì è il ritorno nell'«emanazione prima e nel fondo
dell'essere», nel «circolo dell'eternità»<sup>134</sup>, in cui il Padre in sé si comunica a sé con il Figlio e lo Spirito santo secondo il Mistero incomprensibile di una Sostanza in tre Persone. L'essenza trinitaria di Dio
è l'immobile «fondo-senza-fondo» che tutto muove, il nulla dell'unione, come conferma il Granum sinapis, poema in volgare in forma di
sequenza la cui paternità è attribuita allo stesso Eckhart:

Der drîer strik
hat tîfen schrik
den selben reif
nî sin begreif:
hîr ist ein tûfe sunder grunt.
Schach unde mat
zît, formen, stat!
der wunder rink
ist ein gesprink
gâr unbewegit stêt sîn punt

Il legame dei tre suscita profondo spavento, questo cerchio l'intelletto non l'ha mai compreso: qui c'è un abisso senza fondo. Scacco matto al tempo, alle forme, al luogo, Il mirabile cerchio è l'origine, immobile sta il suo punto <sup>135</sup>.

134 ST p. 269.
 135 Cit. secondo K. Ruh, Meister Eckhart, cit., p. 68; cf. Id., Die trinitarische Spekulation in deutschen Mystik und Scholastik, «Zeit. f. deutsche Philologie» 72 (1953), pp. 24-53; R.P. Lyndon, Bullitio and the God beyond God: Meister Eckhart's Trinitarian Theology, «New Blackfriars» 70/826-827 (1989), pp. 161-181; 235-244.

<sup>133</sup> Cosí giudica R.M. Siena, secondo il quale «la Deità costituisce il confine estremo della teologia eckhartiana e l'eresia più radicale coltivata dal domenicano, eresia che viene a polverizzare l'idea e la figura del Dio cristiano» (Eresia ed ortodossia..., cit., p. 194), in cui «si assiste all'oscuramento del cristianesimo da parte del radicalismo neoplatonico» (Meister Eckhart e la condanna del 1329, cit., p. 63). Ma la vertiginosa e difficile idea della *gotheit*, funzione di un apofatismo teologico radicale, è ben lungi dall'introdurre una gerarchizzazione reale all'interno della natura divina prospettando una sorta di «Dio prima di Dio», bensì trova la propria giustificazione dialettica nell'identità metafisica di Dio come l'Uno negatio negationis (cf. M. DE GANDILLAC, La dialectique de Maître Eckhart, cit., p. 75; R. OCHSLIN, Der Einige und Drejeinege in der deutschen Predigten, in Meister Eckhart der Prediger, hg. v. U. Nix u. R. Ochslin, Freiburg i.B.-Basel-Wien 1960, pp. 49-166). Nell'unico Uno (einic ein) eckhartiano coesistono dialetticamente il Dio Trascendente, pura ipseità separata ed impensabile nella sua alterità assoluta, immobile nel suo inoperoso silenzio, e il Dio creatore che ha nella Trinità il modello del proprio operare, in sé aspetti affatto indisgiungibili dell'unica natura nell'unico fondo, se non per l'esigenza della sola ragione umana, come Suso spiegherà, *Opere spirituali*, ed. cit., p. 377. Mediante la giustapposizione di *got* e *gotheit* Eckhart rifiuta di risolvere la natura divina nel suo creatore determinarsi trinitario. L'Uno divino non si lascia semplicemente scomporre nel Tre della Trinità; piuttosto, l'unità indistinguibile dei Tre è îl mistero profondo in cui la Trinità possiede la propria ineffabile radice e verità assoluta (cf. OT p. 193:«la distinzione deriva dall'Unità: intendo la distinzione nella Trinità. L'Unità è la distinzione, e la distinzione è l'Unità»). Dunque, la gotheit emerge come la profondità stessa del Mistero della Tri-Unità divina. Di Dio, la Deità è l'ineffabile profondità senza fondo e il Nulla eminente:«Dio nella divinità è una sostanza spirituale senza fondo, tale che nessuno può dirne niente, se non che è nulla» (PF p. 500,27-29).

Più che la divinità impersonale dei neoplatonici, dunque, la gotheit eckhartiana evoca l'abisso ineffabile della «Trinità soprasostanziale superdivina e superbuona» invocata da Dionigi in apertura della sua Theologia Mystica, la Divinità (Theotes) «che sta sopra tutto», che «non è né unità né trinità conosciuta da noi o da qualcun altro degli esseri [...] che supera ogni nome in quanto essenza che supera tutti gli esseri»136. Nell'abisso dell'unico Uno l'anima giunge così ad amare Dio con lo stesso Amore - lo Spirito santo - con cui Dio ama se stesso perpetuamente in sé comunicandosi nella società trinitaria delle Persone, che «sono Dio (got) nella Persona, ma Divinità (gotheit) nella natura» 137. Oui l'uomo viene «generato nella semplicità e nudità dell'essere» 138, trasformato cioè nella stessa Immagine, Dio in Dio, uno nell'Uno. Questo è il nulla della beatitudine dell'unione «là dove il Figlio stesso la riceve, nell'emanazione prima [...] nel fondo dell'essere»139. In tale abisso «l'anima giunge al principio, all'inizio, in cui Dio si effonde con bontà in tutte le creature» 140, ma «Dio è l'origine ed è amore» e «per restare presso l'Uno, io dico Dio è amore [...] Dio è amore perché Egli mi ama con l'amore con cui ama se stesso»141. Qui lo stesso è «stare all'esterno come all'interno, abbracciare ed essere abbracciati, contemplare ed essere la stessa cosa contemplata, tenere ed essere tenuti - questo è il fine dove lo spirito dimora in pace, unito alla cara eternità»142. L'irruzione dell'intelletto è dunque il suo ascensus dalla propria luce naturale per e nella luce della grazia che incessantemente lo attrae nella perfezione dell'Amore trinitario: «bisogna che noi ascendiamo dalla luce naturale in quella della grazia, ed in essa cresciamo verso la luce che è il Figlio stesso. Là noi siamo amati nel Figlio dal Padre, con l'amore che è lo Spirito santo, scaturito eternamente ed effondentesi nella sua nascita eterna – è la terza Persona – ed effondendosi dal Figlio verso il Padre, in quanto loro amore reciproco»143. Qui «l'amore con cui

<sup>136</sup> De div. nom. XIII, 3, 981A. Cf. A. DE LIBERA, L'Un ou la Trinité? Sur un aspect trop connu de la théologie eckhartienne, «Revue des sciences religieuses» 70/1 (1996), pp. 31-47.

<sup>137</sup> NS p. 215. 138 ST p. 112:«gebornen in einvalticheit und in blozheit des wesens».

pr. 29, ST pp. 82-8, e U. Kern, Der liebende Mensch nach Meister Eckhart, in Mensch und Natur im Mittelalter, 2 voll., hg. v. A. Zimmermann u. A. Speer, Berlin-New York 139 P p. 44.

<sup>1992,</sup> II, pp. 736-751.

142 ST pp. 269-71.

143 ME p. 183-4. Così l'*unio mystica* eckhartiana si precisa nel senso della paolina

amiamo è lo Spirito santo»<sup>144</sup>, e l'uomo rientra nella sua *prima conditio* increata, giungendo nel compimento della grazia a conoscere ed amare Dio, ad essere conosciuto e amato da Dio proprio come Dio si conosce e si ama in sé con il Figlio nell'Amore-Spirito santo, perpetuo dialogo (*immobilis motus*) in cui da sempre la verità del suo spirito è costituita:

Bisogna sollevarsi e crescere nella grazia [...] ma quando la grazia viene compiuta nel grado più alto, non è più grazia, ma piuttosto una luce divina. San Paolo dice: Dio è una luce inaccessibile. Non vi è ad essa alcun accesso, ma solo un esser giunti [...] San Giovanni dice: 'Conosceremo come egli si conosce' (Gv 3,2). È proprietà divina quella di conoscersi senza questo o quello [...] San Paolo dice: 'Conosceremo Dio come siamo conosciuti' (1Cor 13,12). Ma io dico: conosceremo Dio proprio come egli si conosce, in quell'immagine che è la sola immagine di Dio e della divinità [...] In quanto somigliamo a questa immagine, in cui sono fluite ed uscite tutte le immagini, ed in essa siamo riflessi, ed ugualmente introdotti nell'immagine del Padre – in quanto egli riconosce questo in noi, in tanto noi lo conosciamo così come egli si conosce 145.

In tal modo «l'hénologie d'Eckhart appelle une théorie de l'amour qui est aussi une mystique trinitaire»<sup>146</sup>. Nella grazia l'«intelletto è illuminato e unito nell'amore»<sup>147</sup>, ossia «lo Spirito santo solleva e rapisce con sé, portandola nel fondo da cui è uscito, l'anima che ha così oltrepassato tutte le cose. Sì, la conduce nell'immagine eterna da cui è uscita, nell'immagine da cui il Padre ha formato tutte le cose e in cui tutte le cose sono uno, nell'ampiezza e profondità in cui ogni cosa ha

146 Cf. A. DE LIBERA, Introduction..., cit., pp. 287-295 [290].

unitas spiritus (1Cor 6, 17) già, ad esempio, di Guglielmo di Saint-Thierry:«Dicitur autem haec unitas spiritus, non tantum quia efficit eam, vel afficit ei spiritum hominis Spiritus sanctus, sed quia ipsa ipse est Spiritus sanctus, Deus caritas; cum qui est amor Patris et Filii, et unitas et suavitas, et bonum et osculum, et amplexus et quicquid commune potest esse amborum, in summa illa unitate veritatis, et in veritate unitatis, hoc idem homini, suo modo fit ad Deum, quod consubstantiali unitate, Filio est ad Patrem, vel Patri ad Filium; cum in amplexu et osculo Patris et Filii, mediam quodammodo se invenit beata conscientia; cum modo ineffabili, incogitabili, fieri meretur homo Dei, non Deus, sed tamen quod Deus est: homo ex gratia quod Deus ex natura» (Epistula Aurea, ed. cit., § 263, p. 354).

<sup>144</sup> ST p. 82. 145 ST p. 197-8.

<sup>147</sup> ME p. 183. La grazia è il dinamismo essenziale del pensiero, e così nella grazia, il puro intelletto si compie oltre sé (excessus mentis) come puro amore:«Se io allontano il mio intelletto, che è una luce, da tutte le cose, per dirigerlo direttamente verso Dio, che incessantemente si effonde con la sua grazia, il mio intelletto è illuminato e unito nell'amore; così conosce Dio e lo ama, come è in se stesso» (ibid.). In questo excessus «'siamo trasformati in quella stessa immagine di splendore in splendore', ovvero dalla luce naturale a quella soprannaturale, e dalla luce della grazia alla luce della gloria 'come dallo Spirito del Signore' (2Cor 3, 18)» (SL §§ 507-508, p. 286).

il suo termine»; l'uomo «è condotto dallo Spirito santo nell'immagine e vi è unito. E, con l'immagine e con lo Spirito santo, è condotto e introdotto nel fondo»<sup>148</sup>, realizzando l'unione come perfetta *cristificazione* dell'Io in Dio:

L'anima deve permanere nella sua nudità [...] È così che arriva all'unione con la santissima Trinità [...] Nella pura Divinità non v'è assolutamente alcuna attività; così l'anima non consegue la perfetta beatitudine altro che gettandosi nel deserto della Divinità, dove non hanno posto né operazioni né immagini, immergendosi e perdendosi nel deserto, dove si annichila il proprio io e dove l'anima si cura delle cose tanto poco come al tempo in cui non era ancora. Allora soltanto l'anima è completamente morta a se stessa e non vive che in Dio. Ciò che è morto in questo modo è del tutto annichilato. L'anima è dunque annichilata e la Divinità è la sua tomba. E di queste persone che Paolo parla: Voi siete morti e la vostra vita è nascosta in Dio con il Cristo (Rm 11,6) 149.

Nel Figlio, nel *Christus in nobis* il nulla dell'unione possiede il proprio fondamento e realtà:«San Paolo dice: 'conosceremo Dio come siamo conosciuti' (*1Cor* 13,12). Come Dio conosce se stesso, così noi in lui conosceremo [...] Noi conosceremo nel Figlio. Il Figlio è un'immagine della divinità e un nulla della divinità; egli è un'immagine di Dio Padre. L'immagine del Padre è il suo unigenito Figlio. In questa immagine, in cui è il Nulla, in questa immagine noi saremo trasformati nel Figlio, e di nuovo trasformati attraverso il Figlio nel Padre; in quest'unica immagine in cui non v'è né questo né quello, è in quest'immagine che noi dobbiamo conoscere Dio con il suo unigenito Figlio»<sup>150</sup>.

<sup>148</sup> ST p. 55-6.
149 NS p. 216-7. Allora «non il Dio personale è una tappa verso la Deitas, verso l'Assoluto indeterminato, ma, all'opposto, è questo Assoluto ad essere una tappa verso la generazione, la nascita eterna del Dio personale» (H. Corbin, Il paradosso del monoteismo, Casale Monf. 1986, p. 151). Suso – ma anche Tauler – ripeterà questa dottrina dell'abbandono di sé come realizzazione dell'Io cristiforme:«Il terzo sguardo si fa con un annientamento (entwerdenne) e un libero abbandono di se stesso in tutto ciò in cui ci si guidava da sé [...] così da perdersi con ricca potenza, senza badare a questo e quello, e annientarsi in maniera da non riprendersi e diventare una cosa col Cristo nell'unità [...] E questo sé abbandonato diventa un io cristiforme (ein kristfermig Ich), di cui la Scrittura parla per mezzo di S. Paolo che dice: 'Io vivo, non più io, Cristo vive in me' (Gal 2,20)» (Opere spirituali, ed. cit., p. 382-3).

150 DW III p. 202,18-203,32.

# 6. Il distacco («abegescheidenheit»)

Esordisce Eckhart nella pr. 53: «Quando predico, io sono solito parlare del distacco, e di come l'uomo debba essere libero da se stesso e da tutte le cose. In secondo luogo, che l'uomo deve essere di nuovo conformato (wider îngehildet) al Bene semplice, che è Dio. In terzo luogo, che si ricordi della grande nobiltà (edelkeit) che Dio ha posto nell'anima, in modo che giunga meravigliosamente fino a Dio. In quarto luogo jo parlo della purezza della natura divina – quale splendore sia nella natura divina, è inesprimibile»<sup>151</sup>. Così poi si legge nel trattato Del distacco:«Ho cercato con serietà e impegno quale sia la più alta e migliore virtù per cui l'uomo possa meglio e più strettamente unirsi a Dio e divenire per grazia ciò che Dio è per natura, e per cui l'uomo sia maggiormente simile alla propria immagine, quando era in Dio [...] e, per quanto lo può la mia ragione e per quanto essa può capire, io non trovo altro che questo: il puro distacco» 152. Erede della aphairesis già di Proclo e Dionigi, nonché dell'imperativo mistico plotiniano dell'aphèle pánta nel senso di ablatio alteritatis<sup>153</sup>, la nozione di distacco marca nel profondo il leit-motiv dell'insegnamento mistico-spirituale eckhartiano, interpretando nel modo più intenso il movimento della entbildung. Non è possibile disgiungere al suo interno il significato di tecnica mistica, di indicazione pratico-operativa per la perfezione della vita spirituale e di esercizio filosofico: distacco è l'attività razionale stessa del pensiero nel suo scopo primo e principale di condurre all'unione essenziale con Dio mediante una trasformazione dell'essere nell'Essere, che implica un diverso modo di rapportarsi esistenzialmente al mondo. Principio di un ascetismo filosofico il cui approdo è la condizione esistenziale ultima di serenità-abbandono (gelâzenheit), il distacco è la legge estatica del pensare nel suo fondamento integralmente spirituale. Nel distacco il pensiero è chiamato ad una esperienza di totale spossessamento e povertà, di umiltà e denudamento, di profondo silenzio, quale decisivo còmpito di auto-trascendimento intuitivo nella molteplicità dei propri condizionamenti accidentali, nella sua realtà di immagine (il piano del suo funzionamento ordinario di razionalità discorsiva che distingue e rappresenta)

<sup>151</sup> P p. 79.
152 OT p. 107.
153 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her153 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her154 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her155 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her156 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her157 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her158 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her159 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her150 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her150 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her150 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her150 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her150 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her150 Cf. A. Charles-Saget, Aphairesis et Gelassenheit, Heidegger et Plotin, in Her150 Cf. A. Charles-Saget, Aphaires-Saget, Aphai méneutique et ontologie. Hommage à P. Aubenque, éd. par R. Brague et J.-F. Courtine, Paris 1990, pp. 323-344.

verso il suo compimento essenziale quale coglimento metadiscorsivo del proprio fondamento in rapporto al quale è ordinato per essentiam, non in forza di sé, ma come disposizione a riceverne per grazia il donum perfectum. In questo senso la razionalità suprema del distacco è anche la razionalità stessa della fede, se per fede s'intende anzitutto un atteggiamento (actitudo), ossia una disposizione attiva di preparazione ad un atto, che è l'atto di ricevere qualcosa che non entra in noi attraverso un'esperienza sensibile, che non è risultato di una costruzione del nostro pensiero: così nel silenzio del distacco la fede si trasforma in autentica scienza<sup>154</sup>.

Ora, fra il nulla e il distacco corre un legame strettissimo ed essenziale: «oggetto del puro distacco non è né questo né quello. Esso riposa sul niente assoluto» 155; «il distacco è tanto vicino al nulla, che non può esservi niente fra il perfetto distacco e il nulla» 156. Il nulla della condizione perfettamente distaccata replica il medesimo Nulla divino: Dio stesso, infatti, è in sé distacco, e nel distacco possiede la radice della sua intera divinità («Dio è Dio per il suo distacco immutabile, ed è proprio dal distacco che egli ha la sua purezza, la sua semplicità, la sua immutabilità» 157), così «solo il distacco conduce l'uomo alla purezza, dalla purezza alla semplicità, dalla semplicità alla immutabilità» 158. Nella sua valenza gnoseologica di progressiva evacuazione e oscuramento di ogni contenuto particolare, di ogni sapere determinato, e di recisione del legame di dipendenza da essi, il distacco risale al di quà di ogni modo del conoscere per affondare nella tenebra di una perfetta nescienza, indicata come lo stesso ingresso segreto dell'anima in Dio, contenuto di una felicità già in via possibile quale anticipazione e prefigurazione reale dello status gloriae:«L'anima

e lodata, giacché la fede totale è molto più di un pensiero umano. Con essa noi possediamo una vera scienza. In verità non ci manca altro che una vera fede» (OT p. 89). Sul rapporto distacco-fede-sapere in Eckhart cf. M. Vannini, Dialettica della fede, Casale Monf. 1983, pp. 13-46; A. M. Haas, Aktualität und Normativität Meister Eckharts, cit., p. 233ss. In generale cf. E. Waldschutz, Meister Eckhart. Eine philosophische Interpretation der Traktate, Bonn 1978, pp. 194-315; W. Simon, Meister Eckhart. Mystik und Denken, «Theologisch-praktische Quartal.» 138/2 (1990), pp. 144-156; M. Vannini, Filosofia e ascesi in Eckhart, in Filosofia e ascesi nel pensiero di Antonio Rosmini, a cura di G. Beschin, Brescia 1991, pp. 63-74; M. Enders, Une nouvelle interprétation du Traité eckhartien Du détachement, «Revue des sciences religieuses» 70/1 (1996), pp. 7-18; N. Largier, Penser la finitude. Création, détachement, et les limites de la philosophie dans l'œuvre de Penser la finitude. Création, détachement, et les limites de la philosophie dans l'œuvre de Maître Eckhart, «Revue des sciences religieuses» 71/4 (1997), pp. 458-473.

<sup>155</sup> OT p. 115. 156 OT p. 108. 157 OT p. 111. 158 OT p. 111.

ha un ingresso segreto nella natura divina, in cui tutte le cose non sono più niente per essa. Sulla terra, questo ingresso non è altro che il puro distacco. E quando il distacco giunge al culmine, la sua conoscenza lo rende non più conoscente, il suo amore lo rende non amante, la luce lo rende tenebroso»<sup>159</sup>. Questa tenebra coincide con uno stato di massima apertura e ricettività rispetto all'operazione divinizzante di Dio. É un esser vuoto da ogni sapere come esser-aperto-a (empfänglich) ed esser-libero-per:

Infatti, se conosco qualcosa, non sarebbe ciò non-conoscenza, e neppure sarebbe uno stare vuoto e nudo. Devo dunque stare completamente nella tenebra? Sì, certamente! Non puoi stare meglio, di quando ti sei completamente trasportato nella tenebra e nell'ignoranza [...] Cosa sono queste tenebre, come si chiamano, o com'è il loro nome? Il loro nome non significa altro che una capace ricettività (ein mügelich enpfenglicheit), in cui tu devi diventare perfetto 160.

Solo così Dio può nascere nell'anima:«per questa nascita, Dio vuole e deve avere un'anima vuota, calma, libera, in cui non v'è altro che lui solo». Risuona allora l'imperativo mistico: «Fai il vuoto in te stesso, per poter esser riempito» 161. È la reciprocità di una duplice estasi: dell'uomo in Dio e di Dio nell'uomo. Ouanto più l'anima in sé da sé esce dalla totalità molteplice e divisa delle proprie rappresentazioni e immagini, tanto più Dio si genera in essa: «Esci completamente da te stesso, e Dio uscirà completamente da se stesso per te. Quando entrambi sono usciti da loro stessi, ciò che permane è l'Uno nella sua semplicità. In questo Uno, il Padre genera il Figlio nella più intima fonte»162. In questa pura passione dell'anima, in questo «patir Dio» (got lîden come compassio Christi) consiste la beatitudine dell'unione: «se tutte le immagini dell'anima vengono abbandonate, ed essa contempla soltanto l'unico Uno, allora il puro essere dell'anima trova il puro, libero da forme, essere della unità divina, un essere al di sopra dell'essere. Meraviglia delle meraviglie, quale nobile sofferenza è questa, che l'essere dell'anima non possa soffrire niente altro che la pura

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> OT p. 117. <sup>160</sup> VA<sup>2</sup> p. 238.

<sup>161</sup> OT p. 16. Sul tema del vuoto nell'esperienza spirituale e mistica si veda il numero speciale di Hermès: «Le vide, expérience spirituelle en Occident et en Orient», 6 (1969), in cui si segnalano, per l'interesse eckhartiano, i contributi di L. Gilburn, Le vide, le rien, l'abime, pp. 15-62; L. BENOIST, L'appel du vide, pp. 78-86; F. Nef, Expérience du vide et ontologie chez les mystiques rhénans, pp. 115-121.

162 OT p. 158.

unità di Dio»<sup>163</sup>. Nella libertà (vrîheit) di tale pura vacuità (ledicheit) interiore assolutamente ricettiva di Dio termina l'esercizio del distacco. Dell'estasi teopatica interiore esso è lo strumento: «il puro distacco si situa al culmine. È al culmine colui nel quale Dio può agire secondo la sua assoluta volontà [...] Perché il cuore sia disponibile nel modo più alto, bisogna che esso riposi sul puro nulla [...] Come un cuore distaccato si trova al culmine, bisogna che riposi sul nulla, perché è in ciò che si trova la più grande ricettività» 164. Ciò significa che la grazia è la realtà del distacco e il principio della beatitudine dell'unione: «Spesso mi spavento, quando devo parlare di Dio, pensando a come totale deve essere il distacco dell'anima che vuole giungere a questa unione. Questo non deve però sembrare impossibile a nessuno. Non è, infatti, impossibile all'anima che ha la grazia. Niente è più semplice del distacco da tutte le cose, per l'anima che ha la grazia» 165. Nel nulla del distacco come rinuncia e fuoriuscita da tutto ciò che è 'proprio' nel senso particolare della distinta individualità, dell'io psicologico accidentalmente determinato, consiste la vera esperienza dello spirito per Eckhart come movimento di alienazione disalienante, di disappropriazione appropriante, coincidente con la costituzione essenziale del soggetto, con la sua originaria libertà nell'essere e in tutte le cose: «Chi fosse così uscito da se stesso, sarebbe reso a se stesso in modo più vero, e tutte le cose abbandonate nella molteplicità gli sono del tutto rese nella semplicità, giacché egli ritrova se stesso e tutte le cose nell'istante presente della Unità. [...] Quest'uomo vive allora in una perfetta libertà» 166. Il mistero dell'Incarnazione trova qui il suo

<sup>163</sup> ST p. 253-4. Teopatica è la mistica eckhartiana; cf. VA¹ p. 150: «La nostra beatitudine non sta nell'operare, ma nel fatto di ricevere Dio passivamente [...] E tanto onnipotente è Dio nell'operare, altrettanto abissale è l'anima nella sua passività; e perciò essa viene trasformata con Dio e in Dio». Cf. É. Zum Brunn, Un homme qui patit Dieu, in Voici Maître Eckhart, cit., pp. 269-284.

<sup>164</sup> OT p. 115.
165 ST p. 220-1. La dialettica dell'entbildung-distacco altro non è che la dialettica dell'umiltà: l'umiltà è la pura passione dell'anima («chi vuole ricevere dall'alto, deve necessariamente essere in basso, in vera umiltà» OT p. 147), ovvero, in assoluto, la disposizione più propria a ricevere l'influsso divino, e il punto di abissale comunicazione tra il fondo di Dio e il fondo dello spirito dell'uomo:«Dio non può operare meglio che nel fondo dell'umiltà, giacché, quanto più si è profondi nell'umiltà, tanto meglio si accoglie Dio [...] Quanto più l'uomo è inabissato nel fondo della vera umiltà, tanto più è inabissato nel fondo dell'essere divino» (PR 99). Cf. in proposito i testi raccolti in M. E., Sur l'humilité, éd. par A. de Libera, Paris 1988.

E., Sur l'humilité, éd. par A. de Libera, Paris 1988.

166 OT p. 222. «Ci rimane un'opera propria: l'annientamento di noi stessi [...] Infatti, tutto il nostro essere è fondato solo sull'annullamento di noi stessi» (ivi p. 98). Cf. M. Vannini, Meister Eckhart: dall'alienazione all'essere, «Servitium» 74-75 (1991), pp. 91-106; Id., L'esperienza dello spirito, Palermo 1991; M.-A. Vannier, Déconstruction de l'individualité ou assomption de la personne chez Eckhart?, in Individuum und Individualität im Mittelalter, hg. v. J. A. Aertsen u. A. Speer, Berlin-New York 1996, pp. 622-641.

più intenso approfondimento, in un esito che non è affatto quello di una irrimediabile spersonalizzazione dissolutrice del soggetto. Al contrario, si giunge alla autentica costituzione *personale* dell'uomo in Dio con il suo unigenito Figlio, nell'essere e nell'agire:

> La più grande perfezione è che l'uomo esteriore sia totalmente mantenuto. Lo è per il fatto che l'essere personale gli offre il suo sostegno, proprio come l'umanità e la divinità sono un solo essere personale nella personalità di Cristo. Così ho il sostegno del suo stesso essere personale; io stesso divengo questo essere personale, negando completamente la comprensione che posso avere di me stesso. In questo modo io sono spiritualmente uno, secondo il mio fondo, proprio come uno è il fondo di Dio. Ecco come sono lo stesso essere personale, secondo l'essere esteriore, totalmente privo del mio proprio sostegno. Questo essere personale, uomo e Dio, sfugge assolutamente all'uomo esteriore e si eleva al di sopra di esso, che non può mai raggiungerlo. Ricondotto in se stesso, questo riceve dall'essere personale l'influsso della grazia in molti modi: dolcezza, consolazione, interiorità, e ciò è bene. Non è però la cosa migliore. Se l'uomo esteriore permanesse così in se stesso, senza il sostegno di se stesso [...] l'uomo interiore dovrebbe, secondo il modo dello spirito, uscire fuori dal fondo in cui è uno, e comportarsi secondo l'essere che è il suo per grazia, in cui è mantenuto per grazia. Perciò lo spirito non può mai giungere alla perfezione se il corpo e l'anima sono perfetti. Cosí, come l'uomo interiore sfugge al suo proprio essere, essendo un solo fondo col fondo di Dio, nello stesso modo l'uomo esteriore dovrebbe essere spogliato del proprio sostegno, e ricevere totalmente il sostegno dell'essere personale eterno, che è questo stesso essere personale. Vi sono qui due modi di essere. Il primo è il puro essere sostanziale, secondo la divinità; l'altro è l'essere personale. Entrambi tuttavia non sono che una sola sostanza. Come questa stessa sostanza della persona di Cristo, che porta l'eterna umanità, è anche sostanza dell'anima, e come non v'è che un Cristo nella sostanza - sia secondo l'essere, sia secondo la persona - noi dobbiamo essere lo stesso Cristo. Dobbiamo imitarlo nelle sue opere, perché egli è nel suo essere un solo Cristo secondo il modo umano. Essendo della sua stessa natura, secondo la mia umanità, io sono unito al suo essere personale in modo tale da essere per grazia uno con lui nell'essere personale, ed anche questo essere personale stesso. Come Dio dimora eternamente nel Fondo del Padre, ed io sono in lui come un unico fondo e lo stesso Cristo, portatore della mia umanità, questa è altrettanto mia quanto sua nell'unica sostanza dell'essere eterno, in modo tale che l'essere dell'anima e quello del corpo sono perfetti in un solo Cristo: un Dio, un Figlio 167.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> ST pp. 175-7. Allora, è vero che «la mistica della Deità può essere considerata come l'inveramento estremo della mistica della generazione» (G. FAGGIN, TP p. 49), ma non che «il passaggio dalla mistica della generazione alla mistica della indistinzione [...] appare pur sempre un abbandono o un trascendimento della genuinità cristiana del rapporto anima-Dio» (*ibid.*), e che «l'identificazione dell'anima alla Deità è il punto estremo della spersonalizzazione, nella quale la matrice cristiana non è più riconoscibi-

Il Cristo nella pienezza del suo essere personale è dell'unione con la pura Trascendenza dell'Essere divino la forma e il senso profondo. Ci si trova insomma di fronte ad una mistica tutt'altro che impersonale della Divinità Uno-Nulla assoluto, nutrita di un intellettualismo che del Logos divino lascerebbe in ombra la vivente realtà incarnata, storico-esistenziale 168. In realtà Eckhart è affatto distante dall'approdare al quietismo di una qualche 'fuga di solo a solo'. Al contrario egli risolutamente esorta: «parla la parola, pronunciala, esprimila, producila, genera la parola!» 169. La dimensione della praxis non può assolutamente essere elusa<sup>170</sup>, ma ad un tempo è rigettato con forza tutto ciò che è agire esteriore, «con attaccamento personale, non nella libertà»171, a partire e in fine, cioè, dell'io psicologico, accidentalmente determinato, quanto invece deve assolutamente sparire. Dunque «non si deve sfuggire alla propria interiorità, o distaccarvisi, o rinunciarvi, ma si deve imparare ad agire in essa, con essa, attraverso essa, in modo tale che l'interiorità si manifesti nella operazione esteriore, e l'operazione interiore conduca nella interiorità [...] Si deve infatti

171 OT p. 132-3.

le» (ivi p. 50, nota 49). Nonostante il ricorso ad un vocabolario tanto forte e intransigente dell'uno e dell'unità, della unio mystica eckhartiana la persona di Cristo, il Verbo-Immagine (senza immagine) è la mediazione imprescindibile e insuperabile. Solo per tale mediazione immediata è realizzata l'unione essenziale con Dio come trasformazione nella stessa immagine, in cui «questa stessa immagine non la vedo in un'altra immagine o in un elemento intermedio, ma la vedo immediatamente e senza immagine, perché l'immagine stessa è l'elemento intermedio» (ST p. 188):«La Parola eterna è la mediazione e la stessa immagine, che è senza mediazione e senza immagine, perché l'anima nella Parola eterna colga Dio e lo conosca immediatamente e senza immagine» (ibid.). Così è realizzata l'unitas spiritus come pura visione irriflessa (facie ad faciem), «giacché una sola è la faccia e l'immagine in cui Dio vede noi e noi vediamo lui [...] così infatti il medesimo amore è lo Spirito santo con cui il Padre ama il Figlio e il Figlio ama il Padre, e con cui Dio ama noi e noi amiamo Dio» (CVG § 506, p. 317).

con cui Dio ama noi e noi amiamo Dios (CVO 3 506, p. 517).

168 Eckhart è affatto distante dal misconoscere la storicità dell'evento cristiano di salvezza, ma ciò che per lui conta non è tanto il dato storico in quanto tale, bensì la dimensione universale ed eterna, sempre attuale, di ciò che in quell'evento è concesso (incarnatio continua); cf. in proposito D. Mieth, Die Einheit von vita 'vita activa' und 'vita contemplativa' in den deutschen Predigten und Traktaten Meister Eckharts und bei Johannes Tauler. Untersuchungen zur Struktur des christlichen Lebens, Regensburg 1969, pp. 132-4. In tal modo il tempo storico risulta fondato e in ogni istante superato nell'eterno presente di Dio, e da questo punto di vista è considerata tutta la realtà, come Tauler ben compreses:«Su ciò vi ha istruito un amabile maestro e voi non avete compreso. Egli parlava dal punto di vista dell'eternità e voi avete inteso scondo il tempo» (I sermoni, ed. cit., 223). Sulla questione complessivamente cf. A.M. HAAS, Meister Eckharts Auffassung von Zeit und Ewigkeit, in Geistliches Mittelalter, cit., pp. 339-369; N. LARGIER, Zeit, Zeitlichkeit, Ewigkeit. Ein Aufriß des Zeitproblems bei Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart, Bern 1989.

<sup>169</sup> ST p. 103. 170 «Alcune persone vogliono giungere addirittura ad essere liberi dalle opere. Io dico: questo non può essere!» (ST p. 277).

volgere lo sguardo alla operazione interiore ed agire partendo da essa»<sup>172</sup>. In questo senso va accolto il precetto:«và dunque nel tuo proprio fondo, e là opera: le opere che tu là compi sono tutte viventi»173. Buona, giusta e virtuosa è solo quell'opera che trae da una necessità interiore, ma Dio solo con il suo Verbo è l'intima e autentica necessità che inabita nell'essenza dell'uomo:

> Vita vero sive vivere est talis operatio, utpote non ab extra, sed ab intus et intimis procedens. Per hoc enim vivum a non vivo distinguitur et discernitur, quod vivum ex se ipso intus et ab intus movetur, secus de non vivo aut mortuo. Deus autem, utpote causa prima et finis ultimus, intimus est omnibus quae movet. Hinc est quod illa opera omnia et sola, quae deus in nobis operatur et nos propter in illo propter illum, utpote intimum, viva sunt. Omnia vero opera, quae operamur propter quid aliquid extra ipsum, qui solus vere intimus est nobis et essentiae illabitur, utpote esse, mortua sunt, eo quod in ipsis talibus operibus nos non movet, sed movemur ab aliquo extra sicut mortuum et iam non vivum. Nihil enim citra ipsum deum essentiae nostrae illabitur 174.

L'opera che ha Dio per principio non può aver altro fine che Dio, poiché Dio è principio e fine<sup>175</sup>; e Dio è infinità senza modo che tutto opera per se stesso (Prov 16,4), 'senza perchê', a partire dalla necessità incondizionata della propria natura, secondo l'Amore gratuito della sua Parola, ch'è il Figlio. Di conseguenza, solo l'opera 'senza perché', compiuta senza l'io sottomesso al legame spazio-temporale, alla dipendenza dei contenuti finiti, all'utile personale dell'hoc aut hoc, ma in Dio senza aver di mira nient'altro, è buona e divina: «appartiene propriamente a Dio di operare ogni cosa in vista di se stesso, ovvero egli non considera altro 'perché' fuori di se stesso, ma ama ed opera tutte le cose per se stesso. Dunque, se l'uomo ama Dio e tutte le cose, ed opera le opere non per una ricompensa, per una soddisfazione o per onore proprio, ma solo per Dio e per l'onore di Dio, questo è un segno sicuro che egli è figlio di Dio»<sup>176</sup>. Solo l'opera 'senza-perché' è

<sup>172</sup> OT p. 97. Così «la vita attiva è contenuta in quella contemplativa» (PF p. 608,6-7), formula che anticipa la soluzione ignaziana: «simul in actione contemplavimus». Cf. A.M. HAAS, Die Beurteilung der 'Vita contemplativa' und 'activa' in der Dominikanermystik des 14. Jahrhunderts, in Arbeit, Musse, Meditation. Betrachtungen zur 'Vita activa' und 'Vita contemplativa', hg. v. B. Vickers, Zürich 1985, pp. 98-112; D. MIETH, Meister Eckhart. Authentische Erfahrung als Einheit von Denken, Sein und Leben, in Das activa Eine Struckland von Leben. «einig Ein». Studien zu Theorie und Sprache der deutschen Mystik, hg. v. A.M. Haas u. H. Stirnimann, Freiburg/S. 1980, pp. 11-62.

H. Stirnimann, Preliditg/3. 1760, pp. 11-62.

173 ST p. 109.

174 LW II p. 519-5-520,8.

175 Cf. CVG § 576.

176 OT p. 27; cf. LW II p. 201,7-11:«proprium est deo, ut non habeat quare extra se aut praeter se. Igitur omne opus habens quare ipsum ut sic non est divinum nec fit

l'opera giusta, virtuosa, divina, che Dio possiede in ogni cosa, frutto di una cooperazione interiore essenziale: dell'uomo in Dio e di Dio nell'uomo<sup>177</sup>. Di qui il rifiuto di ogni utilitarismo religioso - che gli inquisitori fraintesero drammaticamente - che riduce Dio a principio di soddisfazione di volizioni, bisogni, desideri, relativi all'utilità e all'interesse particolare dell'io finito oggettivandolo così in un perché strumentale, e che con «grande perversione del cuore», vuole soggiogare la volontà di Dio:«è davvero una pazzia chiedere a Dio qualcosa di diverso da lui stesso [...] tutte le cose hanno un perché, ma Dio non ha perché, e l'uomo che chiede a Dio qualcosa di diverso da lui stesso, fa di lui un 'perché'»<sup>178</sup>, «ma chi cerca Dio senza modo, lo prende qual è in se stesso, ed un tale uomo vive nel Figlio, ed è la stessa vita»179. Questa è «l'operazione interiore, divina, simile a Dio [...] essa non riceve altro che dal cuore e nel cuore di Dio; essa attinge il Figlio ed è generata come figlio nel seno del Padre celeste» 180; «se, dunque, vuoi sapere se la tua opera è divina, guarda se è tua, se ti è propria, ovvero se cerchi o hai di mira te stesso o qualcosa che ti riguarda. Se è cosí, infatti, è tua, e perciò stesso non tua, perché non ti è utile, ma ti porta danno per la vita, giacché non presso di te ma presso Dio è la fonte della vita» 181. Nel 'senza-perché' del distacco risiede dunque la retta intenzione dell'uomo e la perfezione della volontà, perfettamente formata in Dio; in esso è la suprema libertà dello spirito, infine uno con Dio, giacché in questa unione «lo spirito non può

deo. Ipse enim universa propter semet ipsum operatur. Qui ergo operatur quippiam non propter deum, non erit opus divinum, utpote habens quare, quod alienum est deo et a deo, non deus nec divinum». Questo l'agire in simplicitate cordis (Sap 1, 1):«Inteligendum: ut nihil aliud intendas, nihil aliud quaeras, nihil aliud te moveat, nisi deus» (ini p. 328 2-4)

<sup>177</sup> Cf. ST p. 97:«L'uomo, che ha abbandonato se stesso e tutte le cose, che non cerca in nessuna cosa il suo bene proprio, e che compie tutte le opere senza un perché e soltanto per amore, un tale uomo è morto per l'intero mondo, e vive in Dio, e Dio in lui»; OT p. 125:«Dio non cerca il proprio bene; in tutte le opere è libero, e le compie per vero amore. Lo stesso fa l'uomo che è unito a Dio; anch'egli è libero in tutte le opere, e le compie soltanto per l'onore di Dio, senza cercare il proprio bene, e Dio le compie in lui»; ivi p. 151:«Se dunque viviamo con lui, dobbiamo anche cooperare in lui dall'interno, e non operare mossi dall'esterno».

volere che la volontà di Dio si conformi alla nostra e alla nostra si pieghi, invece del contrario». E questo rifiuto di fare di Dio una verità 'utile' oggetto di 'mercanteggiare', determina il modo di concepire la preghiera da parte di Eckhart, in un senso che sfiora talora toni esicasti; cf. ad es. ME pp. 165, 180; ST pp. 66, 72, 173; TP p. 385; OT pp.

<sup>60, 123-129, 166.

179</sup> OT p. 157.

180 OT p. 25; cf. TP p. 337:«Cosí dunque il Figlio nasce in noi: quando siamo 'senza perché'».

181 CVG § 428, p. 274.

voler altro che quel che Dio vuole, e questa non è la sua assenza di libertà, ma la sua libertà originaria» 182. L'uomo distaccato, divino, sta «presso le cose e non nelle cose» 183 secundum dispositionem unam, per modum unum, con eguaglianza d'animo (aequinimitas, mentis aequalitas) 184, secondo quella sempre identica disposizione dello spirito ben distante da una generica indifferenza che abolisce riducendo ad equivalenza omogenea ogni differenza, ma che tutto coglie «in quell'Uno, in cui tutto il molteplice è uno e non più molteplice» rivolgendogli la propria intenzione, che vive costantemente nella presenza di Dio possedendolo essenzialmente al di sopra della accidentalità del suo rappresentare:

Colui che è come deve essere, ha Dio vicino a sé in verità, e chi possiede Dio in verità, lo possiede dovungue, per la strada e con chiunque altrettanto che in chiesa, nella solitudine o nella cella. [...] Perché? Perché egli ha Dio solo e la sua intenzione va a Dio solo e tutte le cose divengono per lui Dio solo. Un tale uomo porta Dio in tutte le sue opere ed in ogni luogo, ed è Dio soltanto ad operare le opere di un tale uomo. [...] Perciò nessuno può essere di ostacolo a questo uomo, giacché egli non considera, non cerca e non gode niente altro che Dio, che si unisce a lui in ogni sua intenzione. E come il molteplice non può distrarre Dio, nello stesso modo niente può distrarre e disperdere quest'uomo: egli è uno in quell'Uno, in cui tutto il molteplice è uno e non più molteplice. L'uomo deve cogliere Dio in ogni cosa, ed abituare il proprio spirito ad avere continuamente Dio presente in esso, nella propria intenzione e nel proprio amore. Considera dunque quali sono le tue intenzioni verso Dio, che tu sia in chiesa od in cella, e mantieni un'identica disposizione dello spirito, anche tra la folla, nel tumulto, nel molteplice. Come ho detto altre volte, quando si dice identità, non si intende di dover valutare nello stesso modo tutte le opere, i luoghi o le persone: ciò sarebbe del tutto falso, giacché pregare è opera migliore che filare, e la chiesa un luogo più nobile della strada. Occorre però avere in tutte le opere una stessa disposizione dello spirito, una stessa confidenza e uno stesso amore per Dio, considerandolo con la stessa serietà. In verità, se tu fossi così di identico animo, nessuno potrebbe impedirti

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup> ST p. 96. L'unione è a tutti gli effetti per Eckhart questione della totale trasformazione (estinzione) della volontà propria (finita, relativa, accidentale) dell'uomo nell'assoluta, infinita e incondizionata volontà divina (cf. OT p. 70ss), che significa non tanto volere ciò che Dio vuole (cf. ST p. 132), quanto essere di Dio la stessa volontà e il bene proprio (cf. OT p. 93). Si veda al riguardo J. SEYPPEL, Das Willensproblem bei Meister Eckhart, «Zeit. f. deutsche Philologie» 83 (1964), pp. 307-316;
<sup>183</sup> ST p. 267:«bî dem dingen und niht in dem dingen».

<sup>184 «</sup>L'uomo, per essere divino e deiforme, deve comportarsi in modo uniforme dappertutto e in tutte le cose. Infatti Dio è Uno, e di lì viene la parola uniforme. Inoltre Dio stesso, come dice il *Liber de causis* [prop. 24], esiste in tutte le cose secondo una disposizione unica [...] È chiaro dunque che non è uniforme con Dio uno e non è deiforme con le cose chi non è secondo una disposizione unica in tutte le cose» (CVG § 112, p. 10).

la presenza di Dio. [...] questo vero possesso di Dio risiede nello spirito, nella intima intenzione dello spirito rivolto a Dio, non in un pensiero continuo e sempre identico – ciò è impossibile, o assai difficile, alla natura, e neppure sarebbe la cosa migliore –. L'uomo non si deve accontentare di un Dio pensato, perché così quando il pensiero ci abbandona, ci abbandona anche Dio. Si deve invece possedere Dio nella sua essenza, molto al di sopra del pensiero dell'uomo [...]. Chi possiede così Dio nella sua essenza, coglie Dio nel modo di Dio, e per lui Dio risplende in tutte le cose, giacché tutte le cose hanno per lui il gusto di Dio ed in esse egli vede la sua immagine <sup>185</sup>.

Questa è la gelâzenheit, quella condizione sostanziale ultima di serenità-abbandono - tonalità etica e teoretica -, che, distaccata dal nulla della finitezza creaturale, in perfetta povertà di spirito, «non vuole essere nulla. Perciò tutte le cose davanti ad esso sono lasciate essere. senza essere importunate» 186. Il nulla e il silenzio cui il distacco approda, insomma, non sono affatto abbandono di «ogni forma di telos, di volontà, di intenzionalità [...] che rende inutile la preghiera» 187. Questo silenzio nella custodia della serenità del distacco-abbandono è il compimento del filosofare mistico eckhartiano, tutt'altro che sacrificium intellectus, ma silenzio d'inveramento. Esso è, del pensiero, la preghiera più alta, l'ascesi interiore in grazia e secondo la libertà dello Spirito - che «scruta ogni cosa» e conosce sia «le profondità di Dio» che «i segreti dell'uomo» (1Cor 2,10-11) -, moto di progressiva intensificazione qualitativa quale lavoro estatico di autotrascendenza capace (nel duplice senso attivo e passivo), nel massimo raccoglimento, di una libera preghiera di intelligenza personale. In esso l'intelligenza si apre al di là di sé in sè all'essenza inoggettivabile della verità dell'essere, non più come esattezza (rectitudo) che spiega in vista del comando (imperium), bensì come carità d'ascolto nella devozione (Andacht), che significa propriamente una direzione di pensiero, una disposizione ad «un

185 OT p. 64-6.
 186 OT p. 109. Cf. A. Bundschuh, Die Bedeutung von gelassen und die Bedeutung der Gelassenheit in den deutschen Werken Meister Eckharts unter Berücksichtigung sein

ner lateinischen Schriften, Breslau 1990.

187 R.M. Siena, Meister Eckhart e la condanna del 1329, cit., p. 68 (corsivo dell'A.).

Ma il tema in Eckhart dei rapporti fra volontà e beatitudine non può venir liquidata in modo tanto superficiale e sbrigativo. Si legga la pr. 25, ST pp. 65-70, e A. DE LIBERA, Introduction..., cit., p. 287ss. La dottrina eckhartiana del 'disvenire' (entwerden) come realizzazione del nulla della suprema triplice povertà dello spirito (nell'avere, nel sapere, nel volere) radicalmente tematizzata dalla pr. 52 (cf. ST pp. 130-138), sarebbe poi del tutto fraintesa se la si interpretasse, come il Siena è propenso a fare, «nel senso della ascesi buddistica. Non si tratta affatto di un tuffarsi nel nulla fine a se stesso, ma di un disvenire – proprio in senso evangelico – per il regno dei cieli e per l'unità che in esso si dà con la volontà del creatore» (A. M. Haas, Introduzione a Meister Eckhart, cit., p. 36). Cf. pure U. Kern, Der 'Arme' bei Meister Eckhart, «Neue Zeit. f. syst. Theologie» 28 (1987), pp. 1-18.

puro ascoltare, che non ode nulla di particolare, ma è aperto e pronto ad ascoltare tutto»<sup>188</sup>. In quest'etica del distacco come imperturbabilità dello spirito, etica del totale abbandono alla diffusività della vita divina, sta la consegna ultima:

L'uomo che permane così in un totale distacco, è talmente condotto nella eternità, che niente di effimero può turbarlo, che non prova nulla di ciò che è della carne, ed è detto morto al mondo perché non ha più alcun gusto per ciò che è della terra. È quello che pensava san Paolo, quando disse: 'Vivo, e tuttavia non vivo: Cristo vive in me' (Gal 2,20). Ora tu domanderai cosa è il distacco, per essere così nobile in se stesso. Devi sapere che il vero distacco consiste solo nel fatto che lo spirito permane tanto insensibile a tutte le vicissitudini della gioia e della sofferenza, dell'onore, del danno e del disprezzo [...] Questo distacco immutabile conduce l'uomo alla più grande rassomiglianza con Dio [...] Ma un cuore puro e distaccato è libero da tutte le creature. Perciò è totalmente sottomesso a Dio; in ciò è nella massima conformità con Dio, aperto totalmente all'influsso divino [...] Perciò se ti spogli di ogni cosa, rimarrà soltanto ciò che Cristo rivestì, e così sarai rivestito di Cristo 189.

Si tratta, allora, non di rifiutare il valore delle opere per rifugiarsi nell'ottusità dell'inazione in una sorta di deriva quietistica, bensì di

it., Genova 1996<sup>2</sup>, pp. 164 e sgg.

189 OT pp. 110-1 e 117-8; cf. ST p. 155. L'apatheia eckhartiana più che dello stoicismo è debitrice verso la dottrina di Gregorio di Nissa, per il quale è «essentielment 'écoulement' dans l'âme de la vie de Dieu» (J. Daniélou, *Platonisme et théologie mystique*, Paris 1954, p. 94). Per un sintetico sguardo sulla genesi e trasformazione del concetto dalla grecità al cristianesimo si può vedere ad es. J.-L. Goré, *La notion d'indif*-

férence chez Fenélon et ses sources, Paris 1956, pp. 21ss.

<sup>188 «</sup>È da notare come, a parere del Damasceno, la preghiera sia una ascesa dell'intelletto verso Dio. Dunque l'intelletto non raggiunge Dio in se stesso, se non ascende. [...] l'intelletto, conformemente al suo nome, procede dall'esterno verso l'interno, al contrario della volontà, e, secondo la sua natura, astrae da ogni elemento aggiunto dall'esterno, la sua ascesa è l'ingresso nella prima radice della purezza di tutto quel che è nel Verbo. Nota dunque: ascesa dell'intelletto. Sap 1,5 dice che lo Spirito santo si sottrae a quei pensieri che sono senza intelletto. Infatti il pensiero ha movimento e continuo passaggio. [...] Ascesa dell'intelletto, perché Dio abita propriamente nella sostanza dell'anima. E questa è più elevata dell'intelletto. Il massimo è essere capace di Dio, accogliere Dio [...]. Perciò vengono allontanati quelli che comprano o vendono. Il primo motivo è che l'opera della virtù, e soprattutto della carità, non ha l'occhio alla ricompensa. Il secondo motivo è che lì è quiete e silenzio, dove il Padre pronuncia la Parola senza strepito» (SL §§ 247-249, pp. 167-70); cf. N. LARGIER, "intellectus in deum ascensus". Intellektiheoretische Auseinandersetzung in Texten der deutschen Mystik, «Deutsche Vierteiljahrsschrift f. Literaturwiss. u. Geistesgesch.» 69/3 (1995), pp. 423-471. Qui cade poi la differenza essenziale fra la Gelassenheit eckhartiana, ch'è l'estasi interiore dell'intelligenza nell'unità personale dell'essere, e quella heideggeriana come apertura ad un mistero (die Offenheit für die Geheimnis) che è e resta sempre imminente esteriorità: in breve, Eckhart è cristiano, Heidegger non lo è. Cf. A. De Libera, Penser au Moyen Âge, Paris 1991, pp. 344-7; Id., Sérenité et détachement chez Maître Eckhart, in Le département de soi dans la pensée philosophique, éd. par Ch. Gagnebin et al., Neuchâtel 1994, pp. 27-53; Id., Eckhart, Suso, Tauler ou la divinisation de l'homme, Paris 1996, pp. 224-9. Sulla preghiera del silenzio, si vedano le intense pagine 'eckhartiane' di B. Welte, Dal nulla al mis

risignificarne spirito e contenuto in Dio, nell'essere 190, secondo l'opera ch'Egli compie in noi, ch'è la Vita essenziale del suo unigenito Figlio, Luce alla quale l'intelletto dell'uomo deve corrispondere verso l'esperienza dell'eterno a partire dal tempo e in esso. Colui che così nel mondo è ed agisce, «nel tempo agisce non secondo il tempo, ma secondo l'eternità»<sup>191</sup>. L'essere e l'agire dell'uomo, cioè, vanno conformati all'identità del suo essere-immagine:«Tu devi vivere nel modo in cui si è parlato a proposito dell'immagine. Devi essere da lui e per lui, non da te e per te, e non di altre persone [...] finché in te è formata un'immagine diversa da quella del Verbo eterno, o qualcosa che non riguarda il Verbo eterno. per quanto buono ciò sia, non è comunque quel che deve essere. Perciò è giusto soltanto quell'uomo che ha ridotto a nulla tutte le cose create, e che, senza far caso ad altro, si dirige risolutamente verso il Verbo eterno. In questo è formata la sua immagine, ed egli ne riceve il riflesso della giustizia. Un tale uomo riceve là dove riceve il Figlio, ed è il Figlio stesso»192. In ciò consiste per Eckhart la perfezione della vita cristiana - forma assoluta di sequela e imitatio Christi -, la sua più esatta e quantomai profonda giustificazione ontologica ed etico-morale:«Nemo est christianus nisi per esse in Christo et per esse Christi. Quomodo enim christianus esset nisi per esse? Dici quidem sive vocari potest, sed esse sine esse non potest. Hinc ergo 'induimini dominum Christum Iesum' (Rm 3,14). Hoc est autem secundum virtutem vivere» 193.

Bologna, Studio Teologico S. Antonio

Curzio Cavicchioli

<sup>190</sup> L'essere è per Eckhart il valore dell'agire e di qui l'inversione:«non si dovrebbe tanto pensare a ciò che si fa, quanto piuttosto a ciò che si è [...] si deve fondare la santità sull'essere, giacché non sono le opere che ci santificano, siamo noi che dobbiamo santificare le opere [...] nella misura in cui siamo santi e possediamo l'essere, in questa misura noi santifichiamo le nostre opere» (OT p. 63). Cf. R. Schönberger, Secundum rationem esse. Zur Ontologisierung der Ethik bei Meister Eckhart, in Oikeiosis, hg. v. R. Löw, Weinheim 1987, pp. 251-272.

Löw, Weinheim 1987, pp. 251-272.

191 P p. 54.
192 OT p. 319.
193 LW IV p. 188,1-5. È senz'altro, quella eckhartiana, una fra le più radicali e forti comprensioni del tema della nudità spirituale, in riferimento al principio: nudum Christum nudus sequere. Sul cristocentrismo della mistica e della spiritualità eckhartiana cf. A.M. Haas, Von der Eigenart christlicher Mystik. Meister Eckhart als Massstab, «Theologische. Zeit.» 45 (1989), pp. 175-191. Non possiamo, nostro malgrado, evitare di guardare con disagio alla leggerezza con cui il Siena sentenzia in modo tanto perentorio, e al carattere sommario del suo argomentare. È possibile credere che realmente in Eckhart, al di là di un tanto generico quanto inutile riconoscimento della sua «buona fede», «il radicalismo neoplatonico si sovrappone e scardina il Vangelo» (Eresia ed ortodossia..., cit, p. 195)? Considerava Hadewijch d'Anversa:«Chi è rimasto sì a lungo con Dio, da comprendere la meraviglia che Dio è nella sua divinità, davanti agli uomini di Dio che ancora non lo conoscono, appare non di rado senza Dio per eccesso del divino, volubile per eccesso di costanza e ignorante per eccesso di sapere» (HADEWIJCH, Lettere, a cura di R. Berardi, Cinisello B. 1992, § 213, p. 198).

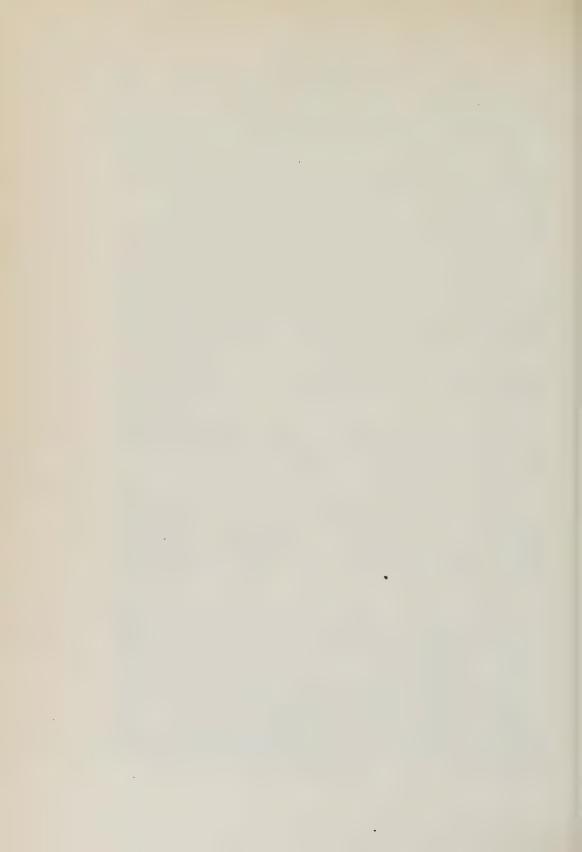

# L'ERMENEUTICA IN SCHLEIERMACHER E LA CENTRALITÀ DELL'INFINITO

## 1. Quadro preliminare

Lonergan acutamente osserva che in oltre duemila anni non si può affermare che Euclide abbia avuto, traduttori a parte, molti interpreti: da qui l'implicita osservazione che non tutto il dicibile e il detto è allo stesso modo oggetto della sfera ermeneutica 1. Vi è infatti differenza fra lo sforzo del capire – sempre necessario - e quel capire particolare che richiede la partecipazione attiva del lettore o dell'uditore nella determinazione-produzione del significato. Da qui l'interesse per uno studio che focalizzi il proprium dell'ermeneutica, e ne spieghi il ruolo nel contesto del discorso antropologico.

Sul piano storico è un fatto che l'ermeneutica moderna sorge in ambito romantico, come reazione agli eccessi razionalistici dell'illuminismo. Fu questo un movimento dai meriti innegabili, che ad un tempo segnò l'esasperazione dell'antropologia stoica, secondo cui l'uomo non è che un animale razionale.

Se tutto è ragione, diventano rapidamente incomprensibili aspetti importantissimi della vita umana, sia con riferimento al vissuto individuale che all'orizzonte largo della storia: l'uomo non è solo ragione, ma anche sentimento. E allora l'epica non si può comprendere prescindendo dall'amor di patria; né la religiosità prescindendo dal sentimento religioso, né la poesia se non nell'orizzonte della dinamica emotiva vissuta dal poeta. Infine la stessa filosofia diverrebbe incomprensibile, perché se è ben vero che essa è discorso di ragione, resta che tale discorso è un discorso umano: e cioè fatto dall'uomo che riflette per comprendersi nel suo contesto. Ma la condizione umana include i sentimenti, e Platone più volte nei suoi dialoghi affronta il tema dell'amore.

È in questo quadro che si colloca Schleiermacher e che assume significato il contributo specifico e fondamentale che diede agli studi ermeneutici. Al di là di un indubbio genio, egli non partì tuttavia dal nulla. L'ermeneutica come tecnica aveva una storia già multisecolare: si può affermare che il cristianesimo stesso non è che un'operazione ermeneutica, una comprensione nuova della rivelazione veterotestamentaria. Su questo dato di base si sviluppò poi la riflessione patristica, che giunse ad affinare lo strumentario ermeneutico individuando i quattro sensi fondamentali della Scrittura, sintetizzati da Agostino di Danimarca nel distico:

Littera gesta docet, quid credas allegoria; moralis quid agas, quid speres anagogia.

<sup>1</sup> CFR. B. J.F. LONERGAN, Il metodo in teologia, Queriniana, Brescia, 1975, p. 171.

Ma con Schleiermacher abbiamo un indubbio miglioramento: osserva infatti Todorov² che prima del romanticismo l'opera d'interpretazione era sì consapevole di una distanza fra il senso immediato di un testo e il suo significato più intrinseco; ma nella ricerca di esso il criterio era la convinzione ingenua di possedere il punto di arrivo, per cui era a partire da questo che si giudicava ad es. la Scrittura. Così Agostino si rifiuta di accogliere come storici i racconti evangelici delle donne che ungono i piedi del Cristo, perché una tale prassi è ai suoi occhi immorale e licenziosa in se stessa ³. Vi è dunque una visione del mondo ideologicamente fissata che la Scrittura deve semplicemente confermare con la propria autorevolezza. L'ermeneuta diventa così strumentalizzatore.

È questo un fenomeno che va ben oltre la patristica: la storiografia di Erodoto è un'ermeneutica della Storia esattamente di questo tipo: la Storia è lo scenario grande e massimamente autorevole che conferma la visione morale di chi la racconta, è la prova del nove della giustezza del suo modo di vedere <sup>4</sup>. Da qui il tono e l'incedere edificante della narrazione. Spinoza ebbe il merito di spostare i vincoli<sup>5</sup> sul processo che porta dal testo da interpretare al testo d'arrivo. È l'approccio filologico. Ma anche Spinoza resta prigioniero della propria ideologia e, come è stato notato, la sua esegesi biblica è la rilettura della Scrittura alla luce della sua filosofia.

Il movimento romantico fa propri i presupposti filologici spinoziani. Ast è un filologo di tutto rispetto: nelle sue conferenze accademiche del 1829 Schleiermacher riconosce in lui lo scopritore del principio di comprensione globale (Verstehen aus dem Ganzen), ossia del circolo ermeneutico. D'altra parte già Schelling scriveva che non si può dire di comprendere un'opera o uno spirito se non perché si è in grado di ricostruirne il cammino e la struttura. Così facendo l'opera viene caratterizzata, e la caratterizzazione è esattamente il lavoro della critica. Wolf aveva messo in luce l'importanza della considerazione dell'intenzione dell'autore, e cioè lo spirito con cui fu scritto un testo. I poemi omerici sono intrisi della cultura e della civiltà di un intero popolo, ignorando o sottovalutando le quali l'esegesi e la stessa traduzione perderanno pregio.

Quanto a F. Schlegel, la sua influenza su Schleiermacher fu enorme, andando ben al di là di qualche idea pur geniale. Dalla fine del 1797, infatti, i due amici coabitarono per diversi anni, e ciò fu occasione di un diuturno lavoro comune che portò a maturare il progetto della symphilosophie e l'impresa di una rivista. È dunque in questo vissuto ricco che Schleiermacher prende consapevolezza dell'importanza dell'Erlebnis, un vissuto nel quale ebbero un ruolo di rilievo donne come Henriette Hertz o Dorotea Mendelssohn-Veit.

<sup>3</sup> Cfr. De doctr. christ., III, XII, 18.

<sup>5</sup> Spostare i vincoli, nel senso che l'attesa ideologica di ritrovare in un testo o in un concatenarsi di eventi la conferma di convinzioni generali è appunto un vincolo a

priori che implicitamente viene posto sull'oggetto interpretato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. T. Todorov, Simbolismo e interpretazione, Guida Ed., Napoli 1986.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ho citato Erodoto per emblema. Se si esclude Tucidide, si può quasi dire che tutta la storiografia fino a Vico è sotto il segno di un' ermeneutica moraleggiante. Cosa questa non necessariamente priva di dignità, soprattutto se l' intento è teologico. Però vero è che altro è fare storiografia, altro teologia della storia.

Per comprendere meglio la portata che il concetto di symphilosophie ebbe anche riguardo all'ermeneutica schleiermacheriana, è doveroso accennare almeno ad un aspetto del pensiero di Schlegel: per lui l'intera letteratura umana è come un unico libro, una Bibbia infinita in continuo divenire 6. E come la Bibbia cristiana è un sistema di libri, che per essere rispettato richiede la valorizzazione dei nessi interni al sistema, allo stesso modo è un sistema l'intera letteratura. Per questo la cosa principale è l'intuizione del tutto. È una posizione olistica, che presuppone la coscienza dell'intera umanità come un tutto, come un corpo. Ancora una volta abbiamo la trasposizione secolarizzata di un concetto cristiano: quello del Corpo Mistico 7. Se siamo una sola cosa, dobbiamo pensare insieme, comprendere insieme: anzi, pensare insieme per comprendere ciò che ha senso solo nell'insieme 8.

Scrive Schlegel: «Forse un'epoca del tutto nuova delle scienze e delle arti comincerà quando la sinfilosofia e la sinpoesia diverranno generali e interne, quando non sarà più cosa rara vedere diverse nature che si completano a vicenda, formare opere comuni. Spesso non si può fare a meno di pensare che due spiriti dovrebbero di fatto riunirsi, come metà separate, e che soltanto insieme essi sono tutto ciò che potrebbero essere. Se esistesse l'arte di amalgamare gli individui, o se la critica desiderante potesse far altro che desiderare [...] io vorrei veder combinarsi Jean Paul e Peter Leberecht. Tutto ciò che manca all'uno si trova nell'altro» (Athenaeum, frammento 125). Il pensiero di Schlegel si sviluppa qui su due piani: quello letterario e quello morale. Il primo è in realtà un'interpretazione e un'idealizzazione del secondo. Ma è quest'ultimo che è importante. L'immagine dei due spiriti che dovrebbero riunirsi come metà separate richiama indubbiamente il discorso che Aristofane fa nel Convito di Platone, e perciò l'idea di tale unione può verosimilmente interpretarsi

<sup>6</sup> Qui è difficile dire in che misura fu lui ad influenzare Schleiermacher e in che misura fu l'amico ad influenzare lui: il linguaggio religioso sembrerebbe un segno dell'influenza di Schleiermacher, mentre l'elaborazione teoretica, che traspone in un orizzonte secolarizzato ciò che fa parte del patrimonio cristiano, sembrerebbe più propriamente schlegeliana. D' altra parte la visione dinamica è propriamente romantica: «Il linguaggio non può essere considerato come una materia presente che si può cogliere nella sua interezza con un solo sguardo o progressivamente, ma deve essere considerato come una materia che continuamente si produce». W. von Humbolt, Gesammelte Schriften, vol. VII, cit. in T. Todorov, Teorie del simbolo, Garzanti, Milano 1984, p.225.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La parentela con la visione cristiana traspare. Si tratta però di una posizione secolarizzata non solo per le implicazioni disciplinari che il cristianesimo richiede e che Schlegel non fa proprie, ma forse soprattutto per l'assenza del concetto di peccato. Sul piano teoretico ciò è di notevole rilievo, perché il peccato è endemicamente disunità, per cui trascurare il problema del peccato significa ignorare il fatto che storicamente l' umanità non è affatto unita. Di questo, dopo due guerre mondiali, abbiamo oggi una consapevolezza che i romantici non ebbero, forse presi dall' onda dell' entusiasmo cosmopolita illuminista. Il punto è che vi è una distanza fra ciò che l'umanità è chiamata ad essere e ciò che oggi è. Ma come superare tale distanza? Rispondere a questa domanda equivale di fatto ad affrontare il tema del peccato ossia della libertà che decide e preferisce di non essere in comunione. Inversamente non mettere a tema il peccato significa porsi nella posizione ingenua di chi ignora o suppone implicitamente superflua la domanda stessa, relegando così di fatto la comunione umana nell'astratto utopico. Però è vero che Marx doveva ancora venire, e con lui la domanda su cosa differenzi l'utopia dal concreto storico.

8 Cfr. per es. anche il frammento 116 dell'Athenaeum.

come risanamento della natura umana. La comunione corrisponde quindi al perseguimento di un ideale e conduce chi ne fa esperienza a godere della

condizione umana da uno stato superiore.

E questa fu appunto in qualche modo l'esperienza del circolo romantico di Berlino, anche se di fatto solo minimamente si giungerà a quella produzione collettiva sognata da Novalis. Wilhelm von Humbolt, F. Schlegel, Novalis, Schelling, Tieck e altri, per più anni – sebbene in modi diversi – condivisero con Schleiermacher le giornate, le discussioni, gli interessi, le letture; frequentarono le stesse case, le stesse donne, gli stessi musei. I carteggi che ci sono pervenuti attestano inequivocabilmente l'alta intensità della comunicazione infragruppale. Quest'esperienza di comunione è perciò un fatto oggettivo e importante, la cui pregnanza può sfuggire a chi non abbia mai né fatto né desiderato un'esperienza analoga; ma che non può non risaltare a chi abbia gustato almeno una volta quella comunione che giunge all'unità del sentire e del pensare.

Schleiermacher fa così propria la sensibilità romantica, per la quale l'opera d'arte non è una rappresentazione, ma una produzione espressiva. E se persino nell'arte figurativa l'espressività dell'artista prevale sull'oggetto rappresentato, ciò corrisponde ad un fatto generalissimo, tipico di tutte le attività spirituali dell'uomo. In questo quadro va incluso il linguaggio, che «non rappresenta mai gli oggetti, ma sempre i concetti formati indipendentemente da essi dallo spirito nella produzione linguistica» 9. Si tratta di una posizione nuova, che va rimarcata come tale. Scrive ancora Humbolt: «...la potenzialità delle lingue che non sono più parlate, ma che continuiamo a comprendere, dipende in gran parte dalla forza vivificante del nostro spirito. Il linguaggio non può quindi conoscere un vero riposo, proprio come non lo conosce il pensiero umano che brucia senza interruzione» 10. Siamo agli antipodi rispetto alla posizione tradizionale dei grammatici; e da qui prenderanno le mosse gli sviluppi successivi della linguistica storica e comparativa. Ma questo nuovo modo di vedere e di sentire ha un impatto formidabile anche sul piano ermeneutico: infatti se la lingua non è un cadavere, ma una creatura vivente, per comprendere un discorso non basta la grammatica. Occorre almeno calarsi in quella visione del mondo che la lingua di un certo periodo esprime. E se nella parola l'espressione prevale sulla deissi, è appunto perché lo spirito dell'autore e la sua intenzione la plasmano. Per cui da essi non si potrà in alcun modo prescindere, se non a prezzo di un travisamento certo del pensiero comunicato nel discorso.

Infine, per inquadrare nella miglior luce Schleiermacher, non si può ignorare l'importanza che il pietismo ebbe nella sua formazione umana. La sua fede e la sua religiosità ne rimasero segnate per tutta la vita. È qui che si matura la consapevolezza di dipendenza da Dio come dipendenza del finito dall'infinito. Sul piano filosofico l'eco cartesiana è evidente; ma sul piano morale lo spessore è dato da un vissuto centrato sulla conversione del cuore. Essa è la fonte di quel sentimento religioso che è ben lungi da qualsiasi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> W. von Humbolt, *Gesammelte Schriften*, vol. VII, p. 90. <sup>10</sup> Loc. cit., p. 160.

sentimentalismo meramente emotivo o intimistico. Ecco perché nella riflessione religiosa di Schleiermacher e nella sua stessa vita l'aspetto ecclesiologico giocherà un ruolo tanto importante: perché un cristianesimo senza comunione è vuoto. Ma senza comunione è vuota l'umanità stessa, è inutile e insignificante la cultura, per cui il fare cultura non può che rendersi concreto in una comunione sia coi vivi che coi morti.

Di fatto nei circoli romantici entra Platone, ed entra quasi come persona viva. Questa nuova consapevolezza spinge all'idea di ritradurlo ancora dal greco. È un progetto che al principio è condiviso anche da Schlegel, ma che Schleiermacher porterà a compimento da solo con fede, nell'arco di numerosi anni. In questa lunga esperienza matura l'ermeneuta. Come pastore egli traduce infatti e commenta la Scrittura. Ma come filologo e filosofo negli stessi anni traduce Platone. La concretezza dell'impegno porta perciò ad affinare le tecniche, ma al tempo stesso a prender consapevolezza della loro portata generale. Non vi è infatti differenza di principio, per il romantico, nel tradurre i Vangeli o il Convito. E questo non per un mero postulato a priori, ma per l'esperienza che insegna 11. Da qui la riflessione del filosofo, che trascendendo l'empirico tematizza l'universalità di una disciplina, che proprio per essa include gli ambiti tradizionali della teologia, della letteratura e del diritto, per estendersi al discorso umano in quanto tale.

# 2. Il pensiero ermeneutico di Schleiermacher

Secondo G. Brena, «Comprendere è per Schleiermacher l'operazione inversa dell'esprimere, sia nel dialogo che nello scritto. Si tratta dunque di comprendere risalendo dalla espressione all'intenzione dell'autore. Ma gli strumenti grammaticali per la ricostruzione del pensiero di un autore sono di tipo comparativo e portano secondo lui a comprendere solo ciò che è comune nel linguaggio. Per comprendere l'individualità o l'intenzione dell'autore occorre quindi un'intuizione intersoggettiva quasi divinatoria. Il punto di arrivo assegnato all'interpretazione è la comprensione dell'autore, di ciò che egli intendeva esprimere. Anzi, si può comprendere l'autore meglio di quanto egli stesso si comprendesse: infatti l'espressione geniale è normalmente un prodotto della spontaneità inconsapevole, mentre la ricostruzione dell'interprete procede consapevolmente» 12: posizione questa già esplicitamente espressa da Kant 13.

12 La tematica conscio/inconscio sarà ripresa in modo importante da Freud e dai

La formulazione kantiana non enfatizza il problema della consapevolezza, ma deve

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Fu un'esperienza di Schleiermacher, ma anche del gruppo dei romantici tedeschi a cui apparteneva. Nel 1799 appare il primo volume della traduzione di Shakespeare curata da A.W. Schlegel; nello stesso anno è pubblicato il primo tomo della traduzione del Don Chisciotte curata da Tieck ecc.

<sup>13 «...</sup> non è raro che, tanto nel comune conversare quanto negli scritti, mediante il confronto tra i pensieri espressi da un autore sul suo tema, lo si comprenda meglio di quanto egli stesso si comprendesse; in quanto egli non formula i propri concetti con sufficiente chiarezza, può persino contraddire nelle parole o anche nel pensiero la sua stessa intuizione». Critica della ragion pura, A 314, B 370.

«Nella ricostruzione del pensiero dell'autore ogni testo va compreso inserendolo nel suo contesto: l'enunciato nella frase, questa nel paragrafo e nel capitolo, anzi nel libro, e possibilmente in tutta l'opera dell'autore. Cosicché occorre conoscere il tutto, il contesto totale, per poter determinare il significato delle parti; ma è inevitabile che si inizi dalla comprensione delle parti per conoscere e ricostruire il tutto. Allo stesso modo occorre comprendere il linguaggio per afferrare le cose, ma esse sono accessibili solo attraverso il linguaggio stesso: si caratterizza così in diversi modi una prima forma del circolo ermeneutico, come aporia dell'interpretazione» <sup>14</sup>.

Essa era già stata lucidamente vista da Ast, che la risolve mediante il concetto dell'unicità dello spirito, ossia con l'appartenenza comune ad uno spirito universale, dato che «se il passato è storico, lo spirito è metastorico» <sup>15</sup>. Se vi è un solo spirito tanto in chi scrive che in chi legge, il problema ermeneutico è risolto, dato che appunto lo spirito è l'ermeneuta, ma anche, in ultima analisi, l'autore. L'idea è nuova solo nella formulazione generale e desacralizzata, perché di fatto ripete il paradigma dogmatico del cattolicesimo, secondo cui la Scrittura può essere interpretata solo dalla Chiesa, perché solo ad essa è

stato dato quello stesso Spirito che la ispirò.

La prospettiva di Schleiermacher è completamente diversa 16. Nei Reden scrive infatti: «Come mai la pratica giunge a quella miserevole uniformità che conosce un unico ideale e lo introduce dappertutto? Perché a voi manca il sentimento della natura vivente e infinita, il cui simbolo è la multiformità e l'individualità. Ogni cosa finita sussiste solo mediante la determinazione dei suoi limiti, che devono essere come ritagliati dall'infinito» (Secondo discorso sulla religione). L'enfasi ora posta sull'individualità, e polemicamente posta in opposizione al rischio di un appiattimento uniforme, impedisce di ricorrere alla mediazione dell'unico spirito per risolvere il problema. E la soluzione offerta e proposta non è ideologica, ma pratica: si tratta di leggere un testo non una sola volta, ma una prima volta per farsi un concetto generale, e successivamente per inquadrare i dettagli nel giusto contesto. Discorso analogo vale per la comprensione dell'autore. La corretta comprensione richiede più passate, come si dice in informatica.

Questa novità di prospettiva si nota nei primi scritti anche nell'approfondita analisi che egli fa sulla distinzione fra interpretazione grammaticale e interpretazione letteraria. Sebbene in autori come Agostino troviamo già un'ermeneutica raffinata, di fatto si diffuse l'idea che ogni discorso potesse avere un solo senso <sup>17</sup>. Ora Schleiermacher nota, probabilmente in polemica con Erne-

17 Nella prospettiva illuminista ciò ha una sua coerenza: se la ragione è tutto, la

essere segnalata, perché rivela la fiducia di poter ricostruire con rigore il pensiero di un autore a partire dai suoi scritti. È precisamente questa fiducia che ritroviamo anche in Schleiermacher, e che solo più tardi sarà sottoposta a critica. Non solo: in Kant abbiamo già l' implicita affermazione che l' ermeneutica ha un raggio d' azione coesteso a quello della comunicazione. E anche questa è una prospettiva che troveremo tematizzata in Schleiermacher.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> G. Brena, Dispense di epistemologia, anno acc. 1988-89, pp. 188-189.
<sup>15</sup> M. Ferraris, Storia dell' ermeneutica, Bompiani, Milano 1988, p. 132.

<sup>16</sup> Diversa, anche se la prospettiva di Ast resta nel concetto di congenialità fra ermeneuta ed autore.

sti, che questa attesa di univocità è giustificata dall'uso grammaticale, ma non da quello letterario. Qui abbiamo infatti il luogo delle figure retoriche, che mutano completamente lo scenario. L'allusione è per definizione l'inclusione di un senso criptico all'interno di un senso esplicito. Analogamente il discorso allegorico o quello metaforico sono suscettibili strutturalmente di interpretazioni aperte, perché strutturalmente precludono la possibilità di una interpretazione univoca. Ciò non toglie che se uno vede un'allusione dove in realtà non c'era, o interpreta allegoricamente un testo il cui genere letterario è cronachistico o storico, evidentemente sbaglia. Ma l'errore è contingente e non strutturale. E l'ermeneuta deve perciò riservarsi la possibilità di esplicitare anche la molteplicità di sensi presenti in un testo se l'analisi letteraria giustifica tale attesa.

Va però detto che su questo punto il pensiero di Schleiermacher oscillò col tempo fino alla posizione opposta. Nei *Discorsi* editi nel 1829 la sua opposizione alla pluralità dei sensi e all'uso dell'interpretazione allegorica è esplicita. Complessivamente questo fenomeno va inquadrato nella polemica di Schleiermacher verso l'esegesi tradizionale; e, come ha notato Szondi, basando l'ermeneutica non più sul concetto di significato testuale, ma su quello di comprensione, Schleiermacher può conseguentemente distinguere più metodi interpre-

tativi senza dover supporre una pluralità nel testo interpretato.

In particolare l'approccio classico, che si concentrava sul problema dell'esegesi biblica, considerava la Scrittura come un assoluto, perché Dio ne era l'Autore e destinataria l'intera cristianità di ogni tempo. In questo senso il suo significato deve essere oggettivo, e in linea di principio stabilizzabile una volta per sempre. Curiosamente però ad una simile posizione di principio corrispondeva una cenerentolizzazione pratica dell'esegesi e degli studi biblici, date le posizioni del tutto dominanti della dogmatica razionale e dell'etica normativa.

Schleiermacher ribalta le posizioni. L'idea che il significato della Scrittura sia unico contrasta con l'esperienza del moltiplicarsi incessante e plurisecolare dei commenti biblici, per cui l'unicità di senso non può essere nel testo in sé, ma eventualmente nel rapporto specifico che il testo viene ad avere con un dato interprete in un dato momento. Ergo l'interprete non si limita ad estrarre ciò che c'è, ma concorre alla rinascita sempre nuova del significato. In secondo luogo nella sua enciclopedia teologica l'esegesi diventa finalmente propedeutica alla teologia sia dogmatica che morale; rifiuta infine la destoricizzazione della Scrittura, rivendicando il Sitz im Leben specifico di ogni testo. Ogni libro è infatti scritto da qualcuno per qualcun altro. E chi scrive ragionevolmente si aspetta di essere compreso da chi legge. Perciò le precomprensioni comuni ad autore e lettori, mutuate dalla temperie culturale nella quale sono immersi, divengono basilari per una corretta interpretazione di ciò che fu scritto. Da qui l'importanza di studi storico-critici che consentano di ricostruire esattamente i connotati di quella cultura.

Per fare un esempio, vangelo è la traslitterazione di un termine greco, mai tradotto, ma piuttosto eventualmente spiegato sulla base della sua etimologia

ragione è in tutti e la ragione è univoca; l'idea stessa che un discorso possa avere più significati è al di fuori dell'orizzonte precomprensivo. Del resto tipicamente il discorso scientifico è un discorso univoco, che non richiede interpretazione.

come buon annunzio. Ebbene l'ermeneutica meramente etimologica è molto carente. Infatti, nel contesto storico-culturale della koiné, euaggelion era un evento politico straordinario, grandioso e favorevole. Un evento da ricordarsi per generazioni e che si doveva ritenere centrale nella storia della nazione: come per esempio la vittoria dei greci sui persiani, o l'incoronazione di un nuovo imperatore ecc. Per cui la corretta ermeneutica di euaggelion è quella che lega questo termine all'attesa del Regno e al suo avvento 18. Da qui una ricchezza teologica che era divenuta semplicemente invisibile proprio in forza di un'ermeneutica inadeguata. E da qui anche l'importanza miliare di Schleiermacher, perché oggi sia l'esegesi protestante che cattolica ha fatto propria la via che egli percorse e additò ai discepoli.

Ancora, l'esegesi classica confinava l'apporto ermeneutico nella sola comprensione dei passi ritenuti oscuri, ignorando completamente il problema posto dalla possibilità che passi ritenuti chiari siano in effetti erroneamente letti. Sulle orme di Ast, che già aveva ampliato il campo ermeneutico, ma con una più lucida consapevolezza, Schleiermacher rivendica invece all'ermeneutica un nuovo status che ribalta la situazione pregressa. Egli afferma infatti che non esistono passi chiari 19. I VITELLI DEI ROMANI SONO BELLI è una frase chiara, ma se trascuro il fatto che fu scritta in latino da un romano, ne traviserò completamente il senso. Per cui l'ermeneutica è un prima, e non un dopo. Il suo ruolo

è architetturale alla ortolettura, non ausiliario o accidentale 20.

Comprendere Schleiermacher tenendo conto della sensibilità del suo circolo romantico, culminante nel concetto di synfilosofia, vuol dire partire dalla convinzione che il fraintendimento è la norma, perché la situazione di partenza della vita sociale è il non essere in comunione. Il fraintendimento è perciò l'effetto che sul piano comprensivo deriva dalla carenza comunionale. Carenza che se può non a torto essere letta come dato morale, non deve tuttavia essere ignorata nella sua fontalità: ossia nell'alterità radicale dei comunicanti. Da questa diagnosi derivano alcuni corollari basilari.

<sup>18</sup> In questo senso è assai più appropriata la traduzione di «Bella Notizia» data da Giovanni Paolo II in occasione dell' incontro avvenuto il 20 marzo 1997 con i giovani di Roma.

p. 86, cit. in M. Ferraris, cit. pp. 137-138.

È l'esempio più noto, ma non un caso raro. Per secoli Giosuè, Giobbe, Tobia, Giuditta, Ester, Giona, Daniele sono stati letti come libri storici. Oggi sappiamo che si trattò di un errore, perché al di là del fatto che qualche episodio storico possa effettivamente averli ispirati, è certo che nell'insieme va ricercata piuttosto una lettura teologica, ben diversa da una storiografica. Quando gli ebrei giunsero a Gerico le sue mura

già da un pezzo non esistevano più.

<sup>19 «</sup>La prassi più corriva di quest'arte parte dal presupposto che l' intendimento venga da sé, e formula negativamente la meta con le parole: "il fraintendimento va evitato" [...] la prassi più rigorosa parte dal presupposto che il fraintendimento viene da sé e che l' intendimento deve essere in ogni punto voluto e cercato». Schleierma-CHER, Hermeneutik, ed. di H. Kimmerle, Accademia delle Scienze di Heidelberg, 1959,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Un caso eclatante di fraintendimento biblico è oggi ritenuta l' interpretazione storica dei primi tre capitoli del Genesi. In effetti, pur non escludendo possibili esperienze mistiche vissute dagli agiografi, fra il capitolo uno e il due vi è almeno la palese contraddizione della relatività di creazione fra l'uomo e l'ambiente terrestre. Infatti per la tradizione sacerdotale è l'ambiente che è creato prima, mentre per lo jahwista esso viene aggiustato solo dopo la creazione dell'uomo. Tale contraddizione cronologica esclude la possibilità di una interpretazione storica letterale.

1. Non si può vincere il fraintendimento se non rimuovendo la sua causa. Per cui la prima regola dell'ermeneutica è la capacità di entrare in comunione, che equivale a dire capacità di accogliere l'altro nella sua universali-

tà, ma anche nella sua individualità, nella sua finitezza storica.

2. Ma la comunione non è un evento spontaneo. Essa può avvenire solo per il convergere di volontà che la vogliono. Chi comunica, per il fatto stesso di comunicare, manifesta una certa intenzione comunionale. È il recettore della comunicazione non può esimersi accidiosamente da una identica intenzione. Ossìa può, ma al prezzo certo del fraintendimento. Per cui il corretto interpretare esige una volontà determinata che è vera solo se concreta, e che è concreta solo se sottomessa a disciplina rigorosa. Segue che l'Ermeneutica è esattamente il giogo che separa i chiacchieroni dagli uomini di comunione.

3. Ma segue anche che se questo giogo implica la fatica che porta all'erudizione, esige altresì molto più di essa: esige l'intenzione di cogliere nell'altro, nel comunicante, il meglio che esprime. L'intenzione, cioè di valorizzarlo 21, come intenzione prima, che precede l'azione chirurgica del critico, e che resta l'orizzonte precomprensivo sul cui sfondo anche l'evidenziazione dei li-

miti o degli errori assume il significato proprio e vero.

4. L'ermeneutica è così un effetto della volontà di comunione, ma anche un suo presupposto, dato che senza di essa tale intenzione resta velleitaria. Per cui il circolo ermeneutico non è solo una struttura gnoseologica, ma anche una struttura morale. E la riduzione epistemologica dell'ermeneutica è appunto una riduzione, non la sua espressione esaustiva.

5. Da qui sia la centralità antropologica dell'ermeneutica, sia la sua coestensività. Infatti tutti gli atti dell'uomo hanno significato in rapporto alla capacità che egli ha di dare significato ai propri atti. È siccome tale capacità è illimitata e illimitabile, illimitato e illimitabile è il raggio ermeneutico.

6. Ma, se l'alterità dei comunicanti è radicale, segue anche l'inesauribilità del compito ermeneutico, perché come la comunione non è mai data una volta per sempre, ma deve diuturnamente essere costruita e ricostruita, allo stesso modo la totalità di senso non potrà mai essere pienamente raggiunta, fatto salvo un avvicinamento asintotico che è avvicinamento reale pur nell'intrinseca incapacità di azzerare storicamente la distanza. Come ha osservato Dilthey, per Schleiermacher individuum est ineffabile.

7. La critica filosofica ha fin qui riconosciuto che in Schleiermacher l'ermeneutica resta ancillare rispetto alla dialettica, dato che si limita a ricostruire il vero senso di un testo o di un comunicato, senza chiedersi se tale senso sia anche vero (compito che appunto resta deputato a questa). Si tratta di una posizione certamente comprensibile se considerata da un punto di vista analitico. Ma è il punto di vista migliore? Cos'è la verità? Certo, possiamo fare

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Il concetto di spiegare un comunicato meglio del comunicante assume in questa luce il suo significato più pieno e più vero, quale effetto proprio dell' intenzione valorizzatrice e competente. È qui che si pone in particolare la polemica antilluminista propria del romanticismo. Voltaire racconta il medioevo cristiano per distruggerlo, senza la minima preoccupazione di giudicarlo dal suo interno, quindi di comprenderlo realmente. E l'errore metodologico di chi pretende di valutare un periodo storico sulla base dei paradigmi culturali di una civiltà ad esso eterogenea non è che la conseguenza di una mancata volontà comunionale.

come Pilato, che pone la domanda e si disinteressa della risposta (che presume di conoscere). Ma possiamo anche aggiungere un'ulteriore domanda: che rapporto vi è fra Verità e Comunione? Questa seconda domanda squarcia il velo

della presunzione, e un po'di luce comincia a filtrare.

Se vi è un rapporto fra Comunione e Verità, fare Comunione è fare Verità. E se è fare, è anche raggiungere e dire. Per cui la distanza fra l'uomo e la Verità è finalmente annullata. Quindi se l'ermeneutica fa la comunione, fa anche la verità, dice anche la verità. Tuttavia non va confusa l'ermeneutica del lettore con l'ermeneutica dell'autore. Chi comunica non potrebbe avere un contenuto da trasmettere se prima non avesse interpretato un evento o una situazione ecc. In questo suo interpretare può aver fatto uso di una ermeneutica adeguata o inadeguata, migliore o peggiore. Se la comunione con l'evento o la situazione interpretata fu perfetta, fece verità e dunque disse verità. Se non fu perfetta fece imperfettamente verità. Per cui il problema della verità è in ultima istanza un problema ermeneutico. E questo significa appunto comprendere Schleiermacher secondo lo spirito di Schleiermacher, dicendo ciò che intese dire meglio di come fu detto, perché una parte dell'Erlebnis restò tematicamente inespressa, pur facendo strutturalmente parte dell'intenzionalità del messaggio.

## 3. Ermeneutica e infinito

Riprendiamo a questo punto l'acuta osservazione di Lonergan, ed esplicitiamola in una domanda: come mai la geometria di Euclide non necessita di interpreti? Ossia: come mai la scienza non chiede ermeneuti? La questione non è così ovvia come potrebbe apparire ad uno sguardo superficiale. Infatti l'esigenza ermeneutica richiede come condizione di possibilità che vi sia una distanza fra la comprensione immediata del messaggio e il suo significato totale o ultimo. Ebbene il discorso scientifico non è di comprensione immediata. Eppure esso non richiede esegesi, ma solo la fatica e lo sforzo dello studio. Perché?

Osserviamo innanzi tutto che il discorso scientifico è un discorso umano. appartiene all'espressività antropica. Ma si tratta di una espressività che non rientra nei canoni precomprensivi romantici, perché il rappresentato questa volta prevale sull'attività rappresentatrice. Si noti che tale attività non è affatto soppressa, né è soppressa la sua dimensione creativa. Per fare un esempio molto semplice, se Keplero impiegò una ventina d'anni per arrivare alla definitiva formulazione delle sue leggi, questo ritardo solo in parte si può spiegare come effetto delle inerzie precomprensive che per millenni avevano abituato l'uomo a considerare i moti celesti come circolari. Il fatto è che Keplero doveva lavorare su dei dati che erano in gran parte le misurazioni di Brahe, e successivamente anche sue. E tale sistema di dati non è coerente con le tre leggi sia perché ogni misura non è esente da errore, sia perché le orbite dei pianeti non sono perfettamente ellittiche. Perciò le leggi di Keplero non sono un'esatta rappresentazione della realtà, ma piuttosto una sua idealizzazione. che tuttavia approssima in modo soddisfacente la realtà rappresentata. Stesso discorso si potrebbe fare per la legge dei gas, e in genere per tutti i modelli fisico-chimici.

Per cui la scienza è un sapere idealizzante e creativo. In quanto tale è un sapere in cui ancora una volta il rappresentato è minusvalente sull'attività rappresentante. E allora come mai questa attività espressiva non richiede esegesi? Ancora: se vi è distanza – e vi è – fra il sistema dei dati, la realtà che lo genera e il modello comprensivo che ad esso si sovrappone, la struttura stessa del sapere umano non esige che tale distanza, anche se con sforzo, venga ridotta? Di fatto è così: la storia della scienza è la storia di questo sforzo e la storia della riduzione di distanza fra sistema dei dati e modello idealizzante. Questa distanza prende nome di incoerenza del modello relativamente alla realtà modellizzata. Un modello è perfettamente coerente se e solo se spiega tutti i dati noti. Spiega: cioè è in grado di assumere e di rivelare come significativi. Ma se il modello dà significato ai dati, li interpreta. Per cui la scienza nel suo insieme non è che espressione dell'attività ermeneutica dell'uomo.

È per questo che l'attività scientifica non richiede esegesi? A rigore no. È vero che i commentatori del Leopardi sono molti di più dei commentatori di qualche commentatore del Leopardi; ma S. Tommaso fu un esegeta di Aristotele, e i commenti a questa sua attività esegetica si sprecano. Il motivo profondo che rende poco significativi - e dunque rari - i commenti ai testi scientifici non dipende dunque dal fatto che essi siano espressione di un'attività ermeneutica. E il punto è proprio qui: perché un commento a Euclide è poco significativo? La risposta si presenta articolata, e resta comunque nella mia

espressione un'ipotesi di lavoro.

In primo luogo occorre fare un'osservazione preliminare sul linguaggio scientifico. Nella sua sobrietà rigorosa esso ha la caratteristica di non lasciare spazi significativi fra l'intenzione dell'autore e l'espressione scritta del suo pensiero. Per cui obiettivamente non c'è molto da aggiungere né al teorema di Talete né a quello di Pitagora. In più si tratta di un linguaggio complessivamente apofantico: una tesi di geometria o è vera o è falsa. Un teorema o è dimostrato bene o male. Può succedere che nella dimostrazione si incorra talvolta in errori talmente sottili da non essere scoperti che dopo moltissimi anni. Ma una volta che si sia trovato l'errore, tutto il commento possibile si riduce alla sua constatazione.

Stesso discorso vale anche in fisica. Einstein non è un interprete di Newton, ma un interprete di un insieme di dati più ampio di quello noto a Newton, alla luce di un insieme di conoscenze maggiori di quelle dell'Inglese. Per cui la distanza fra il modello e la realtà viene sì diminuita da un'attività ermeneutica che si sviluppa nel tempo in modo progressivo, ma ciò non in forza dell'interpretazione di autori precedenti, ma della reinterpretazione complessiva dei

dati disponibili.

E qui abbiamo allora un secondo elemento di riflessione. La scienza lavora su sistemi di dati, che certamente possono essere riorganizzati o ampliati nel corso del tempo, ma che hanno la caratteristica intrinseca di rimanere costitutivamente sistemi discreti. Essa ha per oggetto il finito in quanto finito, e il discorso che si può fare sul finito in quanto finito non è un discorso strutturalmente aperto. L'apertura del discorso scientifico deriva dal fatto che il sistema di dati da valutare cresce col tempo proprio in ragione della stessa attività scientifica. Ma se fotografiamo le conoscenze note ad un dato istante temporale e ci limitiamo alla loro considerazione è difficile immaginare di poter aggiungere qualcosa a ciò che già fu detto. Il processo di falsificazione di una teoria richiede sempre l'emergenza di qualche dato con essa incompatibile e precedentemente ignorato, ovvero l'opportunità di guardare il noto da una

prospettiva nuova, non ancora considerata.

Curiosamente va invece constatato che l'attività ermeneutica diventa nuovamente possibile e significativa anche sul dato scientifico, quando esso tocca l'infinito. È il caso ad esempio delle trasformazioni conformi speciali infinite. Esse individuano una regione, detta cono della luce all'infinito, della quale si può dire unicamente che in essa l'ordine temporale non è definibile, e che non è raggiungibile per traslazioni spazio-temporali finite, per cui l'accessibilità richiede l'annullamento della massa. A questo punto un oggetto tanto interessante e tanto poco descrivibile in termini matematici è di nuovo oggetto legittimo di interpretazione. Ma è entrato in gioco l'infinito.

Un altro caso tipico è quello offerto dalla medicina, relativamente alle esperienze di pre-morte. La letteratura di cui oggi disponiamo è sufficientemente vasta perché il fenomeno possa essere considerato nelle invarianze strutturali che emergono al di là delle singolarità proprie a ciascuna esperienza <sup>22</sup>. Anche qui la scienza arriva sulla soglia di una porta oltre la quale non può andare. Ma ciò che la scienza non può dire, perché diverrebbe incoerente rispetto alla disciplina che

la regola, è aperto alla facoltà interpretativa dell'uomo.

Questi due casi aiutano a formulare una domanda di portata generale: non è, per caso, che l'ermeneutica richieda l'infinito come condizione di possibilità? <sup>23</sup>. Secondo Vattimo in Schleiermacher abbiamo tre centri di interesse: religione, etica ed ermeneutica. Ebbene essi «sono legati l'uno all'altro come punti di vista diversi sullo stesso fenomeno di base che è il rapporto finito-infinito nella forma peculiare in cui Schleiermacher lo elabora nella sua prima opera». Questo perché – scrive ancora Vattimo – «Il sentimento non è soltanto un altro modo dell'esperienza distinto dalla metafisica e dalla morale: è anche l'unico modo autentico di mettersi in rapporto con l'infinito, che assicura una base autentica a quegli altri tipi di esperienza» <sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Il libro Life After Life, scritto da R. A. Moody jr., nel 1977 era già stato adottato come libro di testo in oltre 40 corsi universitari. In italiano è stato pubblicato da Mondadori col titolo La vita oltre la vita. Segnalo anche B. J. EADIE, Abbracciata dalla Luce, Milano 1994, che ha un taglio biografico e non sistematico, e che tratta la stessa tematica con una ricchezza di dettagli a mio parere di estremo interesse.

<sup>24</sup> G. VATTIMO, F. Schleiermacher, in Grande Antologia Filosofica, Marzorati, vol. XVIII, p. 345. Metafisica e morale in quanto sistemi di conoscenze e di doveri riducono l' essere entro schemi finiti. In effetti Schleiermacher ha davanti a sé due discipline

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dilthey sottolineò giustamente una differenza fra lo spiegare – erklaren – tipico delle scienze, e il comprendere – verstehen – proprio delle Geisteswissenschaften. Tale distinzione rimanda a quella tradizionale fra mondo dello spirito e mondo della natura e al suo orizzonte precomprensivo che va meglio focalizzato. E questo avviene se ci rendiamo conto che l'infinito non ha a che fare solo con il mondo dello spirito, ma anche con la natura, e che ogni volta che esso emerge all'attenzione della conoscenza dà luogo a fenomeni affini, sebbene il motivo contingente e il contesto di esame possano essere lontanissimi. Il dualismo platonico esprime solo una mezza verità: e cioè che vi è un finito e un ultrafinito, un ideale. Ma come l'uno e l'altro si compenetrino resta detto assai poco. Oggi credo che possiamo e dobbiamo dire un po' di più.

<sup>24</sup> G. VATTIMO, F. Schleiermacher, in Grande Antologia Filosofica, Marzorati, vol.

Che le concezioni di Schleiermacher dipendano dalla sua esperienza di fede è evidente. La traduzione in termini teologici delle sue idee sull'infinito è infatti immediata anche quando esse sono espresse in termini secolarizzati. Ma la fede di Schleiermacher è tutt'altro che razionalismo, e il suo pensiero richiede di essere inquadrato in uno schema antropologico adeguato <sup>25</sup>. Esso non può che essere quello triadico di 1Tess 5,23. L'uomo non è solo corpo e ragione, ma anche sensibilità. Ed è con la sensibilità che ama, e che perciò sviluppa la sua dimensione spirituale. In questo orizzonte va così interpretata la centralità del sentimento religioso di cui parla Schleiermacher.

Per lui metafisica e morale stabiliscono con l'infinito un rapporto inadeguato proprio perché sono scienze di ragione, e la ragione attinge all'infinito solo per astrazione e/o negativamente <sup>26</sup>. Non è una posizione nuova nella storia del pensiero umano. Pascal parlava di ésprit de finesse, sostenendo che il cuore ha ragioni che la ragione non comprende. Prima di lui Margherita Porete ha testimoniato sul rogo di credere che l'Amore prevale sulle ragioni della ragione. È tuttavia una posizione che di fatto non ha ancora ristrutturato la cultura cattolica con quella vasta portata che sarebbe auspicabile.

Ed è per di più una posizione che può essere indagata e sviluppata anche prescindendo da un orizzonte religioso. Matte Blanco ha scritto un importante saggio in cui mostra come l'inconscio funzioni esattamente secondo le leggi che la matematica ha riscontrato come proprie dell'infinito e che l'esperienza nega come possibili nel finito <sup>27</sup>. Ad esempio in certi incubi noi viviamo come vivi un'esperienza di morte (ad esempio cadiamo dal ventesimo piano, il nostro corpo si spacca con la testa da una parte e il tronco dall'altra, e nonostante questo soffriamo come dannati perché non riusciamo a morire), cosa che va contro il principio di non contraddizione, e che suppone appunto che l'inconscio funzioni al modo dell'infinito. Ora dobbiamo ben guardarci dal considerare antropologicamente irrilevante ciò che accade nei sogni, perché tanto i sogni sono irreali. Altra questione è infatti la loro irrealtà, tutt'altra la condizione di possibilità di un evento. Se l'inconscio funziona ad modum infiniti, richiede una condizione di possibilità che è un dato antropologico e non secondario.

sistematiche, e la sua critica ad esse è comprensibile. È vero però che non pone la domanda cruciale: ossia se metafisica e morale siano intrinsecamente saperi sistematici, ovvero se le forme sistematiche di essi non ne siano che un' interpretazione particolare e contingente. A me pare che su questa domanda si potrebbe lavorare almeno un po', né vedo motivi di principio per escludere la possibilità di uno sviluppo asistematico di queste discipline.

La correlazione fra ermeneutica romantica e nuova sensibilità antropologica è sottolineata per es. anche da G. Gusdorf, *Storia dell' ermeneutica*, Laterza, Bari 1989,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Perché la metafisica – si chiede Schleiermacher – «è stata solo un vuoto giocare con delle formule che si ripetevano all' infinito in modo diverso senza che nulla di reale vi corrispondesse? Perché le è mancata la religione, perché il sentimento dell' infinito non l' animava, perché la nostalgia di esso e il timore davanti ad esso non obbligavano i suoi sottili aerei pensieri ad assumere una consistenza più precisa per potersi ergere stabilmente di fronte a questa potente pressione. È dall' intuizione che tutto deve partire, e colui a cui manca il desiderio di intuire l' infinito non ha alcuna pietra di paragone, e neanche gliene occorre alcuna, per sapere se ha pensato qualcosa di giusto su di esso» (Discorsi sulla religione, dal secondo discorso).

In un precedente lavoro ho mostrato come l'infinito riguardi l'uomo ben oltre la sfera del religioso o dell'astratto <sup>28</sup>. Senza riprendere le analisi fatte in quella sede osservo che infinito ed estetica sono strettamente legati. E, guardacaso, l'estetica è uno dei campi in cui l'ermeneutica ha maggior agio di esprimersi. Anzi, a rigore l'unico campo in cui non è immediato il legame fra ermeneutica e infinito è quello giuridico. A ben vedere, però, anch'esso rientra nella situazione generale almeno in forza del problema epicheietico.

Se la norma non avesse altro *terminus ad quem* che il comportamento, l'interpretazione sarebbe irrilevante. Nel momento in cui i giudei consegnano l'adultera a Gesù è tutto estremamente chiaro: vi è un comportamento illegale che prevedeva come sanzione la lapidazione. È Gesù che solleva il problema dell'equità in un modo inimmaginato, e che di fatto non è ancora stato completamente integrato nella civiltà cristiana e cattolica in particolare. Egli infatti giudica iniquo che qualcuno sia giudicato, condannato e lapidato da una giuria che non è esente da peccato in tutti i suoi membri. La cosa straordinaria del Vangelo è che un tale giudizio venga accettato dai giudei stessi che gli avevano consegnato l'adultera, costituendo così un precedente che non ha uguali nell'intera storia umana.

Il problema dell'equità ha a che fare con l'infinito perché ha a che fare con il rapporto fra simmetria e asimmetria. Vi è infatti asimmetria fra chi giudica e chi è giudicato. Ebbene Gesù rifiuta tale asimmetria come valore strutturante di vertice, e afferma invece implicitamente che la corretta strutturazione dei rapporti sociali parte dal riconoscimento di una simmetria radicale. Ora se la simmetria viene prima, è più vera e radicale, significa che ha un contenuto di essere prevalente. Ma questo è contraddetto dall'esperienza e dal giudizio del senso comune, che accetta la vita sociale come strutturata legittimamente sul privilegio (1Sam 8). E il privilegio è la manifestazione fenomenica dell'asimmetria dell'essere. Perciò il giudizio che riconosce prevalente e onticamente prevalente la simmetria è un giudizio contraddittorio, perché giudica più radicale l'eguaglianza in ciò che è palesemente diverso e diseguale <sup>29</sup>. Non vi è infatti motivo di pensare che i giudei che consegnarono a Gesù l'adultera fossero essi stessi adulteri. Ora come ho mostrato nel saggio precedentemente

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cfr. I. MATTE BLANCO, L' inconscio come insiemi infiniti, Einaudi, Torino 1981.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cfr. L' infinito e Maria, in «Nuova Umanità», n. 113, 1997/5, pp. 607-631.
<sup>29</sup> Affermare la radicalità della simmetria equivale a porre il giudizio universale: «tutti gli uomini sono uguali». D' altra parte riconoscere il privilegio equivale a porre il giudizio: «quest' uomo non è uguale agli altri». Ora, secondo quanto Aristotele afferma nel Perì ermeneias (17b, 15-20), l' universale positiva e la particolare negativa sono contraddittorie in quanto dalla prima la seconda è deducibile come falsa. Per cui essendo vero il giudizio particolare negativo, si dovrebbe assumere come falso l' universale positiva. Ora il giudizio particolare negativo non è solo empiricamente vero, è anche teologicamente vero in forza di 1 Sam 8. Per cui la implicita posizione dell' universale positiva da parte di Gesù pone obiettivamente un problema ermeneutico. E l' esito dipenderà dai criteri interpretativi che useremo. Infatti, se giudicheremo attraverso il principio di non contraddizione, non potremo concludere altro che Gesù fu un alienato, un debole di mente. Conclusione cui appunto giunsero i suoi più radicali oppositori. Viceversa, ritenendo opzionale e non cogente il principio di non contraddizione, l' esito sarà quello di una logica infinitista. Notiamo infine che è appunto quest' ultima possibilità che apre il discorso ermeneutico: restringendoci infatti nella logica finitista l' esito sarebbe semplicemente forzato dalla deduzione, non diversamente dalla dimostrazione

citato, è precisamente l'infinito – e solo l'infinito – che può abbracciare il contraddittorio. È lì e solo lì che vale il principio di contraddizione.

L'ultima annotazione correla infinito, ermeneutica e libertà. La dimostrazione del teorema di Pitagora non si può interpretare, perché esprime un pensiero che non presenta alcun grado di libertà: il deducibile è infatti deducibile in quanto necessario, mentre la libertà è indeducibile. E questo vale in generale per la scienza sia matematizzante che nomotetica. Le tassonomie della botanica sistematica o della zoologia sono altrettanto ininterpretabili quanto la geometria di Euclide. È solo nel momento in cui il pensiero esprime la libertà dello spirito che esso diventa interpretabile e necessita di essere interpretato. Ma la libertà dello spirito è illimitata, per cui di nuovo troviamo l'infinito come condizione di possibilità dell'ermeneutica. Da qui l'attualità che resta del pensiero di Schleiermacher, e l'interesse per un approfondimento degli studi ermeneutici nella prospettiva che gli fu caratteristica <sup>30</sup>.

Roma

ROBERTO A. M. BERTACCHINI

di un teorema.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> «Quanto più [...] l' esperienza umana si riporta non tanto alla dipendenza "fondativa" da una struttura razionale, e quindi esplicita o "esplicitabile" dell' essere, ma a un incontro puntuale e storico con l' infinito, che dà luogo a forme storiche [...] tanto meno il sapere può essere il raggiungimento del fondamento, o lo sforzo per raggiungere il fondamento da cui dedurre poi i singoli aspetti dell' essere; piuttosto assume un peso determinante nel sapere la concreta capacità di cogliere le singole forme della vita spirituale nella loro singolarità, che è anche il loro essenziale rapporto con l' infinito [...] l' ermeneutica non sarà che una particolare, e particolarmente significativa, specificazione di questo carattere generale del sapere, che determina anche in modo decisivo la elaborazione dell' etica e della dialettica». G. Vattimo, F. Schleiermacher, in Grande Antologia Filosofica, Marzorati, vol. XVIII, p. 347.

# RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-SCOLASTICA

Rivista trimestrale pubblicata a cura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Direttore: A. BAUSOLA

Comitato Scientifico di Direzione:

Adriano Bausola - Francesco Botturi - Carla Gallicet Calvetti Alessandro Ghisalberti - Michele Lenoci - Virgilio Melchiorre Angelo Pupi - Savina Raynaud - Giovanni Reale - Mario Sina

Anno LXXXIX

Aprile-Settembre 1997

Fascicolo 2-3

### SOMMARIO

## STUDI DI STORIA DELLA FILOSOFIA

M. Andolfo, Metafisica e "intermedietà" degli enti matematici in Aristotele e in Plotino / M. L. Ardulini, 'Sola ratione' in Giovanni di Salisbury / A. CAMPODONICO, Ragione speculativa e ragione pratica in Tommaso d'Aquino: analogie, differenze, sinergie / A. VENDEMIATI, Le inclinazioni naturali e il bene. Letture parallele della Politica di Aristotele da parte di Tommaso d'Aquino e Pietro d'Alvernia / A. PERATONER, Blaise Pascal e le ragioni del cuore.

#### INDAGINI SUL PENSIERO CONTEMPORANEO

R. CORVI, Riflessioni sul dualismo interazionista di Popper.

#### PROBLEMI E PROSPETTIVE

E. Berti, A proposito di identità e differenza (Risposta a Fabrizio Turoldo).

#### NOTE DISCUSSIONI E RASSEGNE

M. NATALI, Sulla nuova interpretazione del pensiero di Marco Aurelio proposta da Pierre Hadot / R. RADICE, L'importanza e le novità della concezione dell'anima di Plotino / G. VENTIMIGIIA, Quali sarebbero le novità della dottrina tomista dei trascendentali? Osservazioni sullo studio di Jan A. Aertsen / A. L. SCHINO, Cronaca del convegno Descartes e l' "Europe Savante".

#### NOTIZIARIO

Congressi e società filosofiche - Repertori bibliografici e riviste - Nuove Riviste - Pubblicazioni e riedizioni.

#### ANALISI D'OPERE

A. ALES BELLO, Culture e religioni. Una lettura fenomenologica (G. Penati) / L. ŠESTOV, Contra Husserl. Tre saggi filosofici, a cura di F. DÉCHET (P. Volonté) / F. Volep, Il nichilismo (A. Frigerio) / A. Poppt, Studi sull'etica della prima scuola francescana (D. Crivelli) / M. MICHELETTI, Dai latitudinari a Hume. Saggi sul pensiero religioso britannico dei secoli XVII e XVIII (A. Babolin) / Th. F. Geraets, La logica di Hegel tra religione e storia, a cura di R. Pozzo (S. Mancini) / J.F. Fries, Sämtliche Schriften, Bd. 25: Rezensionen (B. Bianco) / Momenti della storia del pensiero tra Ottocento e Novecento, a cura di L. MALUSA (R. Barcaro) / G. Ferretti, Soggettività e intersoggettività. Le Meditazioni cartesiane di Husserl (G. Penati) / A. MICHELIS, Carlo Michelstaedter. Il coraggio dell'impossibile (L. Datsié) / S. Cavaciutt, Libertà e alterità nel pensiero di Louis Lavelle (P. De Lucia) / F. P. CIGLIA, Fenomenologie dell'umano. Sondaggi eccentrici sul pensiero di Levinas (C. Amicantonio) / F. D'AGOSTINI, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent'anni (R. Mordacci) / B. MONDIN, Storia della teologia (G. Penati) / AUTORI VARI, Politica e filosofia della religione, a cura di A. BABOLIN, vol. II (S. Brogi) / V. POSSENTI, Razionalismo critico e metafisica. Quale realismo? (M. Ivaldo).

(Continua in terza di copertina)

# PLOTINO, VOCE INASCOLTATA DELLA DIFFERENZA

## 1. Perché Plotino?

Paris Les Belles lettres, 1954.

«L'ente, infatti, è qualcosa che è di volta in volta, e che quindi è molteplice; l'essere al contrario, è unico, è il singolare assoluto nella singolarità incondizionata» <sup>1</sup>.

«C'è infatti, da un lato, l'essere mosso qua e là, soggetto a qualsiasi specie di cambiamenti, che è più giusto chiamare 'divenire' e non 'essere'; dall'altro v'è l'Essere eterno, indiviso, sempre uguale a se stesso, che non nasce e non muore, non ha spazio né luogo, né un sito suo proprio, non esce da un posto per entrare in un altro, ma permane in se stesso» <sup>2</sup>.

Rileggere oggi Plotino non può e non deve essere la semplice rielaborazione concettuale di un'opera filosofica, una fra le tante, una casuale e asettica

lettura, là dove le parole scorrono e non lasciano tracce di sé.

Plotino, per un certo verso, è stato proprio questo: uno fra i tanti autori, il che fa perdere il 'soffio vitale' che è possibile cogliere solo accostando il nostro cuore e il nostro spirito alle sue parole, ancora oggi portatrici del Mistero dell'Essere. Plotino, per troppo tempo e per troppi studenti, è stato solo il filosofo che 'rilegge Platone', il filosofo dell'emanazione, della teoria metafisico-ontologica quantomeno oscura, o, peggio, semplificata e assunta a improbabile nocciolo speculativo; di conseguenza non ha mai avuto, né goduto, di una sua dimensione, di un suo spazio filosoficamente ritagliato a sua misura. Questo Autore raramente ha visto o sentito il silenzioso, ma vitale, sussurro della ragione speculativa che cerca, indaga, alla ricerca del filo consunto, quasi spezzato, che l'Essere, il Primo, l'Unico ha lasciato e tuttora lascia dietro di sé, nel suo oscuro e misterioso passaggio.

Ci associamo, quindi, al Mathieu quando afferma che «ciò che l'insegnamento plotiniano oggi chiede tassativamente è di capirlo [...] perché s'è quasi

<sup>1</sup> M. Heidegger, *Il principio di ragione*, Adelphi, Milano, 1991, p. 144. <sup>2</sup> PLOTINO, *Enneadi*, Rusconi, Milano, 1992, tr. a cura di G.Faggin, VI 5.2,10-16,

pp. 1147-1149.

La traduzione di Faggin, quando ci è sembrato opportuno è stata confrontata con le traduzioni di Cilento e Brehier: PLOTINO, *Enneadi*, Bibliopolis, Napoli, 1986, trad. a cura di V. Cilento, per la I e II Enneade; PLOTINO, *Enneadi*, Laterza, Bari, 1948, tr. a cura di V. Cilento, per la III-IV-V-VI; cfr. inoltre PLOTINO, *Enneadi*, trad. par E.Brehier.

del tutto perduto quell'influsso indiretto che aveva esercitato sulla vita e sul

pensiero dell'Occidente» 3.

'Capire' vuol dire navigare, immergersi e, se necessario, affondare nella speculazione, per non fare del nostro cammino un semplice passeggiare fra le parole, ma, al contrario, assorbire quanto più è possibile, 'abbandonarsi' catarchicamente e lasciarsi condurre verso un atteggiamento di mistico accoglimento dell'Altro-da-sé. Il 'fare filosofia' molte volte si trasforma in un puro esercizio formale, in una costruzione concettuale che è specchio appannato e immagine distorta dell'uomo, uomo che è troppo intento a 'manipolare' le cose del mondo, in un affannoso prendersene 'cura', oggettivando la propria tensione soggettiva, obliando così la dimensione vera e unica della Differenza, proiezione misterica dell'Essere. E dire che Plotino come tutto il

«[...] filosofare di impronta neoplatonica potrebbe agire in maniera davvero paradigmatica: esso non si accontenta di un formalismo logico, non riduce il pensiero concettuale ad un mero 'calcolare', dà spazio, in virtù di una ben cosciente skepsis linguistica, all'immagine, alla metafora, alla potenza filosoficamente espressiva dell'elemento mitico e dunque poetico; accanto ad una comprensione oggettivante della realtà lascia anche spazio ad un pensiero non oggettivante che costituisce il fondamento di possibilità del primo (nella forma del nous assoluto), sviluppa tale pensiero e, in tutte le dimensioni del suo agire, lo fa girare intorno all'Uno il quale, malgrado la sua alterità rispetto a tutto il resto, è Essere di tutto nel senso di un fondamento e di se stesso infondato e di una 'entità' che conserva la realtà nel suo complesso concentrandola in sé» 4.

Occorre ripensare Plotino, come del resto Beierwaltes ben ci fa notare in quasi tutta la sua opera speculativa, per cercare di uscire da quel vortice nientificante, scientificizzante, che ha fatto del Pensiero un semplice calcolare, in termini logico-pragmatici, intorno all'Uomo. L'uomo che oggi soprattutto sente l'esigenza, fino ad ora troppo inconsciamente mascherata ed alienata, di un orizzonte metafisico che non sia specchio oggettivante della propria ragione, costruzione soggettivistica di un dio a propria immagine e somiglianza, bensì estatico e mistico accoglimento di un Essere ineffabile, forse irraggiungibile, che plachi la sete di infinità e assolutezza. Un Uno che riannodi i misteriosi fili che fanno del Mondo e dell'Uomo l'arazzo che raffigura e rende vivo il rapporto fra il Molteplice e l'Uno. In altre parole:

«[...] se la finalità deve essere qualcosa di unitario e non già di molteplice [...] urge conseguire solamente da quell'uno che è, a un tempo, l'ultimo ed ha il più alto valore, proprio quello che l'anima sente il bisogno di rinchiudere nel più profondo di se stessa»<sup>5</sup>.

Il rileggere Plotino in funzione della differenza ontologica, nel tentativo di ritrovare ragione e importanza per il pensiero metafisico, contro il quale Heidegger ha scagliato la sua lancia speculativa, non significa però dimenticare, cancellare definitivamente e rigorosamente la portata filosofica di quest'ultima.

<sup>3</sup> V. Mathieu, Perché leggere Plotino, Rusconi, Milano, 1992, p. 117.

4 W. BEIERWALTES, Unità e identità come cammino del pensiero, in AA.VV., L'Uno

e i Molti, Vita e Pensiero, Milano, 1990, p.45.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> PLOTINO, *Enneadi*, tr. di Cilento, cit., I 4,6 p. 171. In questo caso ci sembra più adatta la traduzione di Cilento che quella di Faggin: «Ma se il fine è necessariamente uno solo e non molti [...] è necessario considerare come solo fine ultimo, il più prezioso, quello che l'anima cerca di accogliere in sé»; cit., I 4.6, 11-14, p. 103.

'Fare filosofia' non può essere inteso come concettualizzazione e strategia univoca che tende ad escludere apparizioni epocali del Pensiero, illudersi che il proprio cammino speculativo sia scevro da dubbi, inganni, illusioni; significa, semmai, ricostruire un mosaico di cui si erano persi i tasselli, riportare alla luce frammenti di Verità ed Essere che erano stati sepolti dallo strato polveroso della ragione discorsiva, nascosti dal mantello apparentemente regale dell'appagamento materialista o meramente oggettuale. Occorre, quindi, proprio partire dal sentiero interrotto heideggeriano, quel sentiero che si inoltrava nella foresta dell'Ineffabile e Impronunciabile, perdendosi fra mille orme, ombre e tracce, che disconosceva il roboante rumore della vita inautentica, per affidare il proprio spirito al silente appagamento della radura luminosa dell'Essere.

La vita inautentica è da cogliere nella bivalente dimensione, ontologica ed esistentiva, nel momento in cui Heidegger punta il dito ed accusa la metafisica di aver 'dimenticato' e 'tradito' ontologicamente l'Essere in favore di una dimensione ontica dell'ente, tradimento speculativo che è diventato anche tradimento esistentivo ed etico. L'accusa, infatti, ci rivela e descrive un uomo attento alla 'cura' tecnicistica per le cose del mondo, l'uomo-robot, l'uomo-logico, inappagato e dimentico di sé, l'uomo che sente dentro di sé il richiamo della dimensione misterica e ontologica, ma che trasforma il sussurro dell'Essere in un pericoloso, quanto oggettivante, culto di sé e delle 'cose', cadendo nella

rete inebriante, ma falsa e ingannatrice, del falso misticismo.

Ecco allora che l'improbabile parallelismo speculativo fra Heidegger e Plotino non può essere inteso che come effettivo e reale ascolto del nostro tempo; tempo che risuona dell'urlo agonizzante dell'uomo e dei suoi valori, ormai incatenato ad una dimensione che non fa che renderlo cosa fra le cose, ente fra gli enti, incapace di rimediare al tradimento e all'oblío. Uomo che drammaticamente chiede e cerca un luogo, un orizzonte, capace di accoglierlo ed elevarlo nuovamente alla sua Origine.

Occorre dare voce alla Differenza, cercarne le tracce soprattutto là dove il passaggio sembra essere stato più evidente, la sua presenza più palpabile, perché solo là dove la Differenza viene al pensiero si delinea il sostrato fondante e infondato e non semplicemente rassicurante, il passaggio più o meno illuminato, il trasferimento, il 'rivolgersi a'. Ascoltiamo Heidegger a tal proposito:

«L'essere si mostra come lo svelante, passaggio che tramanda. L'essente in quanto tale appare come l'arrivo che trova rifugio nel non-velamento. [...] La differenza di essere ed essente, in quanto differenza di passaggio-che-tramanda e arrivo, è lo svelante-velante deferimento di entrambi. Nel deferimento prevale l'illuminazione di ciò che celando si chiude, prevalere grazie al quale passaggio-che-tramanda e arrivo sono portati a differire l'uno dall'altro. [...] È la questione del pensiero pensata da un punto di vista più favore-vole, più indietro di un passo: l'essere pensato a partire dalla differenza» <sup>6</sup>.

## E Plotino nelle Enneadi:

«È necessario che il Primo sia semplice, anteriore a tutte le cose e diverso da tutto ciò che è dopo di Lui, esistente in sé, non mescolato con gli altri esseri che derivano da Lui e capace nondimeno di essere presente, in suo modo, nelle altre cose, uno che è realmente Uno e non che prima sia un altro essere e poi sia Uno ; è falso dire di Lui che

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>M. Heidegger, *Identità e Differenza*, in «Aut-Aut», nn. 187-188, tr. U.M. Ugazio, 1982, pp. 31-32.

è Uno, poiché di Lui non v'è concetto né scienza, in quanto di Lui si dice che è al di là dell'essenza [...] poiché è semplice, Egli è assolutamente indipendente e primo fra tutte le cose» 7.

Il Diverso o differente richiama l'Identico-in-se-stesso, lo svelato richiama lo svelante, il molteplice richiama il Principio unificante, racchiuso nella sua illuminante semplicità, scevro di pensiero e movimento, in un complesso gioco di svelante-svelato: l'Uno e i Molti, l'Identità e la Differenza, la Fonte ed il suo Riflesso.

## 2. La metafisica svelata: il cerchio e la luce

Il compito epocale di Plotino è quello di far echeggiare la cristallina vocalità dell'origine nell'oscura caverna abitata dall'uomo, liberandolo dalle catene che lo legano alla propria corporeità, per donargli la libertà di diventare cassa di risonanza di tale voce. E questa volta nessun folle, nessun anacoreta, nessun rinnegato potrà fermare la corsa ad annunciare che Dio è risorto, la cui morte annunciata, in realtà, non è mai avvenuta. Plotino che riunisce in sé, esaltandole e innalzandole, posizioni filosofiche precedenti, Platone fra tutti, intessendo così una ragnatela di pura ontologia, là dove i fili si erano serrati intorno alla presenzialità ontica. Plotino che non dimentica, che si ispira al detto e al non detto platonico, che ripercorre a ritroso il cammino da altri percorso, alla ricerca delle tracce, oscure e quasi illeggibili, di quel Principio infondato ma fondante, indeterminato ma determinante, che, come fonte ontica, si nasconde nel sottosuolo del pensiero, per sgorgare, improvvisamente, qua e là, sotto forma di cascata cristallina. Plotino filosofo dell'Uno indifferenziato e irrelazionato, Uno che,

«in quanto Principio di tutto, va inteso in questo tutto come suo fondamento, conduce ad una figura teoretica paradossale: l'Uno è tutto e al tempo stesso nulla di tutto. Esso si caratterizza dunque mediante un super-essere che supera tutti gli altri enti derivati e particolari, al quale corrisponde in maniera essenziale, senza che per questo debba rinunciare all'assolutezza del proprio aspetto, il suo essere-in-tutto [...] a formare un'unità autorischiarantesi che nell'Uno si mantiene e si conserva» 8.

Processione ontologica ipostatica quella di Plotino perché è sempre e comunque movimento sinuoso e imprevedibile di una essenzialità che si svolge, rimanendo estranea al movimento delle proprie forme, che epocalmente rimane in se stessa, avvolta in un velo di quiete, immersa nel più profondo silenzio, distante dalle 'chiacchere' dell'umano pensiero, dimensione della condizione incondizionata, della differenza indifferenziata.

Secondo Faggin in Plotino i piani ontologici

«costituiscono un'unità articolata e rimandano all'Uno come a loro condizione assoluta e idealmente anteriore; e il considerare l'Uno, non come un processo unificante proiettato nel futuro, e perciò irreale, ma come un piano irriducibile al di sopra dei piani della verità e della Vita, significa affermare la possibilità e la necessità del ritorno»<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> PLOTINO, Enneadi, V.4.1,5-13, Faggin, p. 857.

<sup>8</sup> W. Beierwaltes, Unità e identità come cammino del pensiero, cit., p. 34. 9 Plotino, Enneadi, Faggin, cit. p. XXXI.

La dimensione ipostatica trinitaria (Uno - Intelligenza - Anima) costituisce la rappresentazione teoretica di piani tra loro distinti e coordinati, secondo una dialetica di compenetrazione concentrica, razionalmente resa attraverso le forme del mito: il cerchio e la luce. Dialettica, quella plotiniana, che ri-pensa, con movimento lento e continuo, la teoresi platonica delle Idee e dei Principi, culminante con l'Idea del Bene, andando così a costruire una filosofia del trascendente, dell'oltre l'essere, della differenza e dell'alterità, della dimensione antropologica. Può diventare così, quella di Plotino, la filosofia dello svelamento, conquistando un posto per eccellenza all'interno dell'intero arco della

filosofia greco-occidentale.

La dialettica della differenza stigmatizza un uno che precede originariamente gli altri livelli fondativi, privo in sé di qualsiasi dicotomia o duplicità speculativa, e momento di sintesi assoluta, di unità per eccellenza. Uno che non è Vita, né Essere, né Pensiero, né Volontà ; Uno che è indicibile e inafferrabile, ma sempre presente; basta avere occhi e orecchie in grado di vedere e sentire al di là dell'opinabile realtà speculare, essere uomini in grado di scegliere la libertà autentica nell'ottica di un'antropologia teologica, per percepirlo. Il reale non è allora che pluralità ontica che ripercorre e imita l'unicità ontologica del 'metafisico', della sorgente inesauribile, dell'orizzonte inafferrabile. All'interno di questo dinamismo cosmologico l'uomo può assumere un ruolo fondamentale ascoltando l'appello dell'anima che lo spinge, lo incita a ripercorrere, con estatico slancio, il cammino a ritroso, preso dall'irrefrenabile voglia, dalla delirante follìa di riunirsi originariamente all'Uno, al di là della discorsività razionale, al di là dell'essenza, nella pienezza di un atto di pura libertà metafisica.

Plotino, in V 5,5, chiarisce questo aspetto, per noi estremamente importante al fine di rintracciare il pensiero dell'Essere, della differenza ontologica, all'interno dell'impensato metafisico:

«Eppure si deve risalire a Lui, così dicono, poiché egli rimane sempre identico a se stesso, anche se da lui nasce il diverso [...]. Quaggiù la partecipazione all'unità fa nascere il quanto; lassù invece la traccia dell'Uno porta ad esistenza l'Essere, sicché l'Essere è la traccia dell'Uno. E se del termine einai - con cui si designa l'essenza - si dicesse che esso deriva da hen, forse diremmo il vero. Infatti ciò che viene detto on, è questo primo essere che, procedendo per così dire, per un po' non volle più andare avanti, ma voltosi indietro prese dimora in se stesso e diventò essenza e focolare di tutte le cose. [...] così, ciò che nacque, porta in sé l'immagine dell'Uno, in quanto procede dalla sua forza. Ma l'anima che vide e rimase commossa da quello spettacolo, imitò ciò che vide e pronunciò le parole : on, einai, ousia, hestia. Questi suoni vogliono designare la sostanza di ciò che è generato dall'Uno, poiché imitano, come possono, con lo sforzo di esprimersi, la genesi dell'Essere» 10.

In queste righe possiamo rintracciare, non solo la poeticità e l'alone di mitico mistero che aleggia tra le parole, ma soprattutto la valenza puramente teoretica e metafisica del pensiero plotiniano. Il 'procedere', l' 'allontanarsi', l' 'appartenere a', il 'rivolgersi a', tutto questo fa riferimento ad un rapporto particolare fra la 'realtà ontica' e la 'realtà' ontologica', fra l'Uomo e l'Uno, orizzonte fondativo. Si lascia la dimensione della 'quiddità' per abbandonarsi, con un salto che nientifica la propria enticità, nell'abbraccio essenziale del-

<sup>10</sup> PLOTINO, ibidem, V.5.5, p.871.

l'Uno-Essere primo, infondato, Ab-grund, anche se, come dice Plotino in II 6,1, «[...] noi ci inganniamo sempre riguardo alla quiddità di un essere ; mentre la ricerchiamo ce ne allontaniamo sempre di più e andiamo a finire nella

qualità»11.

Essere-uno ontologico che diventa sostrato attivo, vitale, potenziale, dell'identità del 'diverso', non uguaglianza ma diversità, non Identità come tratto dell'Essere ontico, ma Identità come unicità sistematica che avvolge misticamente la molteplicità dell'Uno-Molti, attraverso la stratificazione consequenziale e ipostatica del Nous e dell'Anima, per culminare con l'essenzialità svelante dell'Uomo. Uomo non più cosa fra le cose, progetto fra i progetti, ente fra gli enti, ma "casa dell'essere", come lo vuole Heidegger, o "Uomo originario", come lo vuole Plotino in VI 8,12:

«[...] ciascuno di noi è lontano dall'essenza; ma in quanto siamo anima — e siamo soprattutto anima — siamo partecipi dell'essenza e siamo una certa essenza; cioè, per così dire, un composto di differenza e di essenza : non siamo dunque vera essenza, né essenza in sé, perciò nemmeno siamo padroni della nostra essenza, ma è l'essenza padrona di noi, in quanto essa aggiunge anche la differenza» 12.

Pensiero, quindi, quello di Plotino, che fonda se stesso e il proprio cammino sulla 'differenza ontologica' fra l'essere-uomo e l'essere-Uno, né esaurendosi, né abbandonandosi al limitato e limitante piano ontico-entificabile.

Tutto lo scritto di Plotino diventa il luogo dello svelamento, della manifestazione epocale dell'Identità e della Differenza, serpenti, questi ultimi, che s'inarcano verso l'Origine, avvolgendosi con spire lucide di potenzialità originaria fino a divorarsi a vicenda e creare così un cerchio di fuoco speculativo. Ci ammonisce però Plotino in VI 5.12:

«Se tu vuoi intuire l'inesauribile infinitezza che è in lei, la sua natura infaticabile, possente e indefettibile che ferve, diciamo così, di vita, sia che tu ti volga in qualche parte o guardi a qualche cosa, non la troverai; anzi, ti accadrà il contrario, poiché non potrai, benché ti accompagni ad essa, sorpassarla e nemmeno potrai con diminuzioni successive fermarla, come se essa, esaurendosi a poco a poco, non riuscisse a darti più nulla. Anzi, o tu riuscirai a correre insieme con essa e allora non cercherai più nulla; oppure rinuncerai e ti rivolgerai ad altro, e cadrai e non vedrai più la sua presenza perché guarderai qualcosa d'altro» 13.

La voce dell'Essere, dell'Uno, deve essere ascoltata dal profondo della propria interiorità, come mistica ascesa dell'anima spirituale; e non può essere colta né detta dalla discorsività, dalla logica proposizionale di un pensiero che si appropria dell'oggetto della propria riflessività. Del resto, la Voce, nel silenzio e nella solitudine dell'attesa, ci chiama, usando il linguaggio indecifrabile che più le è proprio, così come emerge da un frammento di Novalis, tanto caro ad Heidegger: «Che il principio supremo contenga nel suo compimento il supremo paradosso? Che sia una tesi la quale non dà assolutamente pace ma sempre attira e respinge, sempre ridiventa incomprensibile ogni qualvolta la si è già compresa? Che ecciti incessantemente la nostra attività senza stancarla

PLOTINO, *Ibidem*, II.6,1,43-45, p. 269.
 PLOTINO, *Ibidem*, VI.8.12,4-11, p. 1315.
 PLOTINO, *Ibidem*, VI.5.12,8-16, p. 1165.

mai, senza che diventi mai abitudine? Secondo antiche saghe mistiche, per gli

spiriti Dio è qualcosa di simile»14.

Ascoltare la voce dell'origine significa tentare di trovare il fondamento, il luogo da cui tutto scaturisce; identificarlo con connotazioni categoriali di spazio, tempo, quiddità, ce lo rendono incomprensibile, sfuggente; ce lo nascondono dietro false illusioni speculative, tanto che, quando siamo certi di avere finalmente raggiunto la sorgente, siamo costretti ad abbandonarla per non cadere in un baratro abissale:

«[...] la tesi del fondamento - il fondamento della tesi. Qui qualcosa gira su se stesso. Qualcosa si inanella su di sé, non per chiudersi definitivamente, ma per chiudersi e aprirsi simultaneamente. Siamo di fronte ad un anello, un anello vivente, simile ad un serpente. Qui qualcosa riprende se stesso nella propria fine. Qui l'inizio è già compimento»15.

Partiamo per cercare l'inizio e troviamo la fine, partiamo per trovare la nostra essenzialità e troviamo la disperata e disperante dimensione dell'Altro da noi, che ci avvolge nella sua rischiarante e accecante luminosità, tanto da costringerci ad allontanare lo sguardo, nell'impossibilità di vedere, di capire, di dire, cosicché per alcuni tanto è il dolore che la Verità provoca in loro che volgono altrove lo sguardo e si addormentano, abbandonandosi all'oblio eterno . Scrive Plotino in V 5,11:

«Non cercarlo con occhi mortali, come il nostro discorso va dicendo; e non credere di poterlo vedere come pretenderebbe chi suppone che tutte le cose siano sensibili e nega ciò che vale di più di ogni cosa. In realtà, sono proprio le cose che si credono come le maggiormente esistenti quelle che non esistono affatto. Ma il Primo è sorgente dell'Essere ed è molto superiore all'Essenza»16.

Plotino parla il linguaggio della differenza, del 'non' per eccellenza, dell' 'altro da', 'altro' che diventa distinzione e integrazione. Sintesi che, con movimento avvolgente, conduce la molteplicità a fondersi con l'unicità dell'Unotutto; in tal modo «l'Uno, come il Non-Molto in se stesso, è perciò condizione totale di Molteplicità, Differenza e Divisione, fondamento di tutte le forme di Essere, alle quali esso non è sottoposto» 17. E allora è inevitabile constatare come, in una simbiosi epocale, da una parte Heidegger definisce la differenza ontologica, e il suo conseguente oblio, in questi termini:

«[...] la differenza ontologica mantiene l'essere e l'ente a distanza l'uno dall'altro. [...] la differenza fra essere ed ente domina, quale suo fondamento nascosto e mai tematizzato, tutta la filosofia. Ma da quando, con Essere e Tempo, il pensiero ha cercato di arrivare all'ascolto dell'essere in quanto essere, da quando conseguentemente la differenza ontologica diviene un tema esplicito, il pensiero non si trova forse costretto a pronunciare la strana proposizione: 'l'essere non è l'ente', cioè 'l'essere è niente ?» 18;

<sup>14</sup> M. HEIDDEGER, Il principio di ragione, cit. (Frammento di Novalis), p. 32.

<sup>15</sup> M. HEIDDEGER, *Ibidem*, p.33 16 PLOTINO, *Enneadi*, V.5.11,6-11, Faggin, cit., p. 881. Qualche differenza di traduzione in Brehier: «Ne cherchez donc pas à le voir avec des 'yeux mortels', comme on dit; ne croyez pas qu'on puisse le voir ainsi, comme le pensent les gens qui ne croient qu'aux choses sensibles et nient la suprême réalité. Les choses qu'ils pensent être au plus haut point, ne sont pas celles qui sont au plus haut point; le Premier est principe de l'être et supérieur même à l'essence [...]». PLOTIN, Ennéades, Brehier, cit., tome V, p. 103.

17 W. BEIERWALTES, Pensare l'Uno, Vita e Pensiero, Milano, 1991, p. 48.

18 HEIDDEGER, Seminari, Adelphi, Milano, 1992, p. 48.

dall'altra parte ad ascoltare la stessa Voce troviamo Plotino che, in V 3,15, dice:

«ogni non-uno è conservato dall'Uno ed è quello che è per opera dell'Uno; effettivamente, se per esso, pur essendo fatto di molti elementi, non diventa unità, non si può dire che 'è'; e se anche si sappia dire ciò che è ciascuno di essi, è uno e identico. Ma quel che non porta in sé molteplicità non è uno che partecipi dell'Uno, perché è proprio questo Uno, per il quale sono unità [...] qualora qualcosa derivi dall'Uno, che deve essere diverso dall'Uno. L'Uno infatti è Lui! E se non è uno, esso è due, cioè, necessariamente, molteplicità: e così abbiamo 'alterità', 'qualificazione' e così via» <sup>19</sup>.

Heidegger ha quindi lasciato inascoltato Plotino, non ha scorto le tracce, del resto ben visibili, dell'essere e della denuncia, ontologicamente sostanziale, della differenza fra essere ed ente, evidenziate soprattutto dal riferimento ad un 'Primo' che ha caratteristiche di indeterminatezza, che manca di relazioni categoriali, che non è un 'Egli' personalistico e soggettivista, che è il Niente di tutto: «Se si suppone che l'Uno sia tutte le cose, o esso sarà tutte le cose prese una per una, o sarà tutte le cose insieme. Se è tutte le cose riunite insieme, esso sarà posteriore ad esse; se è anteriore ad esse, differirà da esse; ma se è assieme ed eguale a tutte le cose, non sarà principio» <sup>20</sup>.

#### 3. La Voce della Differenza - Il Silenzio dell'Uno

La dialettica ipostatica del pensato originario di Plotino è la dialettica dell'alterità, che si ripiega su se stessa e ritrova la propria origine e fondazione unitaria: «È un movimento della coscienza, della riflessione e della vita che 'ritorna' su se stesso, che non esce mai da sé e non passa ad altro, appunto perché deve abbracciare tutto in sé: infatti la parte principale del vivente abbraccia 'il tutto' e lo unifica» <sup>21</sup>.

Identità e Differenza sono i punti cardine della speculazione plotiniana, speculazione che continua la complessità e l'organicità del corpus platonico

con la posizione dei due momenti-altri: Nous e Anima.

Il Nous e l'Anima sono l'espressione dell'alterità rispetto all'origine unitaria del loro essere profondo; il Tutto-Uno è l'immagine speculare e, via via, sempre più sbiadita dell'Uno-Tutto o meglio, in termini epocali, differenza relazionata all'unità, essenziale e sostanziale.

L'Uno indivisibile, indifferenziato, identico, non uguale a se stesso, con atto libero e non necessario, diventa l'Uno-Molti, cioè molteplicità necessitante di un fondamento. E per essere vero fondamento non deve avere le caratteristiche, fragili e oggettivanti, di un sostrato categoriale e relazionato, quali quelle di un Principio che è primo solo a partire dalla soggettiva originarietà dell'essere secondo. La differenza, la molteplicità, non sono del Principio in sé, ma dell'ipostatica emanazione di un 'diverso dall'identico'.

<sup>19</sup> PLOTINO, Enneadi, V.3.5.12-16/38-41, Faggin, cit., pp.849-850.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> PLOTINO, *Ibidem*, III.8.9,45-50. Cilento traduce: «Orbene: o Egli sarà, ad uno ad uno, ciascuno di questa totalità, ovvero sarà la loro totalità. Se solo tutti gli esseri raccolti insieme danno l'Uno, questi saran diversi da Lui come Lui sarà pure diverso da tutti gli esseri; che se esistano contemporaneamente tanto Lui quanto gli esseri, non ne sarà certo principio». PLOTINO, *Enneadi*, Cilento, cit., vol. I, p. 156.

<sup>21</sup> PLOTINO, *Enneadi*, II. 1, 10-11, Faggin, cit., p. 199.

Non si tratta, però, di una posizione che divide o spacca, che separa per non unificare, che allontana uccidendo, ma è la posizione di un'alterità che «separa i singoli gradi l'uno dall'altro. Questo significa che i suoi gradi non vengono distinti da nessun ulteriore componente della mediazione, ma che basta il suo carattere di essenza a stabilire la reciproca differenza, ed anche ad unirli» <sup>22</sup>

Ogni momento ipostatizzato ha in sé unità e molteplicità, come essere unico ed essere altro da sé, imprigionato in un costante ed alienante movimento di estraniazione dialettica, di perdita e di conseguente tentativo di recupero. Si ha la chiara sensazione di relativizzare, di negare il Principio, il Primum, attraverso denominazioni e attribuzioni categoriali che non gli appartengono, ma che continuano, comunque e in modo ostinato, ad essere segnale di unicità ed identità nella diversità.

La prima alterità è costituita dal Nous, atto stabile e fermo, identico a se stesso nel movimento circolare della propria eternità ed essenzialità, così come ce lo descrive lo stesso Plotino in III 2,1:

«La natura dell'intelligenza e dell'Essere costituiscono il mondo vero e proprio, che non esce fuori di se stesso, e non perde la sua forza per divisione, né diventa incompleto in nessuna delle sue parti, poiché ciascuna di esse non è separata dal Tutto, ma ogni sua vita ed intelligenza vive ed intende insieme in un'unità, così che ogni parte diventa un tutto ed è unità a se stessa senza essere separata da un'altra, ed essendo soltanto differente rispetto alle altre, non è però estranea» <sup>23</sup>

L'unità delle parti dell'Intelligenza è, fondamentalmente, riflessiva e atemporale unione di 'pensiero e pensato', di 'essere e pensiero'. Il pensiero è sempre e comunque duplicità rispetto alla semplicità dell'Essere primo in se stesso, è articolazione di un soggetto e di un oggetto che, anche se coincidenti, provocano comunque la rottura dell'identità assoluta, della quiete e del silenzio. La notte del tempo è squarciata dal rombo dello svolgimento circolare del'Uno che si distende e, così facendo, si perde e si limita nella complessità del rapporto intelligente-intelligibile. Coincidenza di soggetto ed oggetto, al di là dell'articolazione dianoetica, unione di pensiero e pensato, l'Intelligenza, come prima alterità, coincide con tutto l'Essere, «poiché per l'intelligenza è la stessa cosa pensare ed essere» <sup>24</sup>. Essere che è essere dell'essente, forma ideale,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> W. Beierwaltes, *Identità e Differenza*, Vita e Pensiero, Milano, 1988, pp. 63-64. <sup>23</sup> Plotino, *Enneadi*, III.2.1,27-33, Faggin, cit., p. 351. Ci sembra importante riportare, nella loro interezza, le traduzioni di Brehier, prima, e di Cilento, poi, in questo passo diverse più che mai: «L'intelligence ou être constitue le monde véritable ou premier, monde inétendu que la division n'affaiblit pas; il ne lui manque rien, même en aucune des ses parties, puisque ces parties ne sont pas des fragments arrachés au tout; il réunit en une unité indivisible toute vie et toute intelligence, si bien que cette unité fait de chaque partie un tout; chaque d'elles est unie à elle même sans être séparée des autres; elle est seulement une partie différente; mais elle n'est pas étrangère aux autres». *Enneades*, Brehier, cit., p. 25. «[...] l'essenza dello spirito e dell'Essere è Universo — quello verace e originario — che non dista, come cosa che si fratturi, da se stesso, né si svigorisce per la divisione, né si fa incompleto neppure nelle parti, poiché ognuna di esse non è scissa dalla totalità; ma la Vita e lo Spirito, in tutta la loro estensione, costituiscono una realtà che aduna, ad un tempo, l'atto del vivere e l'atto del pensare, onde la parte, qui, contiene l'intero e il tutto è stretto in amicizia con se stesso e l'una parte non è scissa dall'altra neppure se le sia contraria». *Enneadi*, Cilento, cit., p. 16.

natura intelligibile, «in quanto intrinsicamente connesso in ogni sua parte, l'intelletto cosmo intelligibile è l'essere più unitario che esista, se si prescinde dalla stessa unità che non è più nemmeno essere ma si pone al di sopra di ogni essere» <sup>25</sup>.

Ma l'Intelligenza non è l'unità suprema, perché è riflessione e non immediatezza, è duplicità nell'unità, è fondamento che abbisogna a sua volta di una base fondativa:

«[...] non è al primo posto ma è necessario che al di là di essa ci sia una realtà, sulla quale si sono svolti i precedenti discorsi; anzitutto perché la molteplicità viene dopo l'unità [...] Quale principio? La pura Intelligenza? All'Intelligenza non è sempre congiunto l'oggetto intelligibile; ma se si dovesse eliminare questo oggetto, l'intelligenza non sarebbe più tale. Se dunque non è Intelligenza, ma è al disopra della dualità, necessariamente sarà un termine anteriore alla dualità e al di là dell'Intelligenza»<sup>26</sup>

Ma questo non è lo stesso dire heideggeriano che negava alla metafisica il pensiero di un essere determinato a partire da un'identità, che le attribuiva il pensiero di un'unità identificata con l'essere, che non la riconosceva come pensiero del dispiegamento della Differenza? Lo stesso Heidegger che concedeva solo al pensiero parmenideo la quiete del soggiornare, della co-appartenenza di essere e pensiero, sullo sfondo svelante dell'unicità differenziante dell'Essere, Principio Primo?

L'errore non sta allora nella Metafisica, ma in chi 'legge' e 'ascolta' il suo 'dire'; l'errore sta in chi scambia la Prima alterità, che Plotino identifica con la prima ipostasi, Platone con il mondo iperuranico delle Idee, per il Primum filosofico, l'Origine. L'Uno-Molti, luogo imprescindibile di Identità e Differenza in svolgimento, dà luogo all'essere dell'essente, coglibile attraverso un atto di pura intuizione. L'inganno è palese : l'Intelligenza è l'essere per eccellenza, essere che non è spazialità, temporalità, ma cerchio concentrico dove è Tutto-Uno, dove l'unità si diversifica senza uscire da se stessa. L'essere per eccellenza è fondamento unitario di tutti gli esseri, immersi nella loro dimensionalità spazio-temporale, è vita e pensiero, perfetta beatitudine : «Nell'intelligenza ipostatica i pensieri o 'intelligibili' sono sempre presenti tutti contemporaneamente e attualmente : perché qui c'è l'eternità (presente assoluto), non quella immagine immobile che è il tempo» <sup>27</sup>.

Il Pensiero è posizione riflessiva della duplicità soggetto-oggetto, non costretta però dalla ragione discorsiva a seguire forzate definizioni e vuoti ragionamenti, poiché è necessario concepire l'Intelligenza «come qualcosa di diverso dalle facoltà di ragionare, cioè dal cosiddetto raziocinio[...] i ragionamenti sono supporti logici e procedimenti e le scienze sono forme contenute nell'anima, le quali, essendo forme, possono manifestarsi per il fatto che l'intelligenza, in quanto è nell'anima, diventa sorgente di sapere scientifico» <sup>28</sup>.

Nel momento in cui l'Intelligenza «esce da sé, abbandona la luce interiore e procede sino a un punto che non è suo, senza condurre con sé la luce interiore: essa patisce in modo contrario al suo essere, per vedere la realtà contra-

M.I.ISNARDI, *Introduzione a Plotino*, Laterza, Bari, 1989, p. 111.
 PLOTINO, *Enneadi*, III.8.9.1-4/7-10, Faggin, cit., p. 521.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> V. MATHIEU, Perché leggere Plotino, cit., p. 63. <sup>28</sup> PLOTINO, Enneadi, VI.9.5,8-12, cit., Faggin, p. 1347.

ria alla sua» <sup>29</sup>. Realtà che è dotata di temporalità, spazialità, sensibilità, luogo dell'Uno e dei Molti, del reale entificato; è dimensione dell'Anima, seconda ipostasi, là dove il sensibile, scisso e diviso, trova la propria indivisibile unificazione. L'Anima plotiniana è:

«[...] divisa-e-indivisibile, in quanto è il principio che produce, regge e governa il mondo sensibile : con la sua unità indivisibile le riunisce e le governa. L'Anima è tutta dappertutto e dappertutto identica. L'Anima è, così, uno-e-molti, ossia unità-e-pluralità; mentre il Principio Primo è esclusivamente Uno, lo Spirito è Uno-Molti, ed i corpi sono esclusivamente molti» <sup>30</sup>.

L'Anima vive la condizione più lacerante ed alienante, immersa com'è nella cangiante temporalità che è successione di un 'prima' e di un 'poi', 'gettata' a convivere con una materia sensibile che è 'non essere', in drammatica contrapposizione con il 'non' dell'Uno: da una parte la tensione dell'ascesa estatica ed avvolgente verso l'Origine, dall'altra il gorgo vorticante che l'attira verso l'abisso, la tenebra, la morte. L'Anima che si pone fuori di sé, consegna la propria sete di sapere e di fondamento alla rappresentazione, al sapere discorsivo. Se noi, creature dotate di anima, ci limitiamo a cercare di cogliere la trama unificante della realtà attraverso la relazionalità rappresentativa di soggetto-oggetto, non facciamo che duplicare ciò che è già duplice: il pensiero che pone 'qualcosa di fronte a sé' è un pensiero che sdoppia, è un'immagine speculare del movimento ipostatico; non è, quindi, pensiero del 'vero', ma del 'veritiero', che coglie 'due cose' là dove esiste una sola realtà ontica.

È questo il momento in cui l'Anima esperisce la dimensione più sofferente e angosciante dell'uno-e-molti, quella dell'assoluta differenza, dell'assoluta mancanza di unificazione che realizza onticamente l'essere degli essenti. L'anima dormiente che si vede come corpo, esteriorità, meccanicità, calcolabilità, che cerca l'oggetto della conoscenza fuori di sé, nei 'corpi', nell'assoluto 'altro da sé', dimentica, così, epocalmente il proprio sostrato fondante intelleggibile

(Nous).

L'anima, legata al corpo, si specchia, come Narciso, nella propria immagine, si innamora del proprio essere speculare e annega, vittima di un' impossibile, quanto illusoria, passione d'amore perché invaghita e attratta, come scrive Plotino in IV 3.17.

«dallo splendore di ciò che viene illuminato. E poi, le cose illuminate hanno bisogno di maggiori cure; perciò, come nocchieri di navi in tempesta che con crescente affanno si dedicano al governo della nave e dimenticano se stessi al punto da non accorgersi di essere travolti nel naufragio, così le anime precipitano in basso con tutto il loro essere, ma sono trattenute nei loro corpi, legate alle cose magiche, tutte prese dalla sollecitudine per la loro natura corporea» 31.

Sciogliersi dalle catene significa attribuire alla realtà fenomenica entificata il posto che le spetta nello svolgimento epocale, senza cadere in inganno o facili illusioni; che rischiano di far dimenticare la propria Origine, alla stessa stregua di naufraghi che, assetati e febbricitanti, chiamano 'Patria' un'isola

 <sup>&</sup>lt;sup>29</sup> PLOTINO, *Ibidem*, I.8.9,24-26, Faggin, cit., p. 163.
 <sup>30</sup> G. REALE, *Storia della filosofia antica*, Vita e Pensiero, Milano, 1989, vol. IV, p.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> PLOTINO, Enneadi, IV.3.17,20-28, Faggin, cit., p. 587.

sperduta e disabitata, ormai incapaci di ritrovare se stessi e le proprie remote radici.

Compito dell'anima è 'ritrovare' il sentiero perduto e interrotto, risalire con fatica, indagando, interrogandosi, conoscendosi, avvalendosi di una conoscenza che sia diversa dal 'discorrere', perché una cosa è ricordare', una cosa è 'pensare'.

E allora l'Anima si scoprirà 'pensiero dell'Intelligenza', contenuto unico e molteplice del pensiero riflessivo, e in esso troverà il fondamento, come trovia-

mo in V 1,3:

«Come il pensiero che si esprime nella parola è immagine di quello racchiuso nella mente, così anche l'Anima è un pensiero dell'Intelligenza ed è la pienezza dell'attività e la vita che dall'Intelligenza procede per far esistere un'altra realtà» <sup>32</sup>.

E quando Plotino fa convergere il compito dell'Anima con quello dell'Uomo interiore, ancora una volta possiamo sottolineare ed evidenziare una straordinaria complementarità, tanto semantica quanto speculativa, con Heidegger. Plotino:

«Come quando qualcuno, che vuol udire una voce desiderata, si distoglie da tutte le altre e presta il suo orecchio a quella voce che, qualora gli si avvicini, è la migliore di quante si possano udire, così, anche quaggiù, dobbiamo lasciar perdere ogni rumore sensibile e serbare pura la potenza percettiva dell'anima e pronta ad ascoltare le voci dell'alto» 33.

## Heidegger:

«Per udire ciò che non ha suono si rende necessario un udito che ciascuno di noi possiede, ma che nessuno adopera in modo giusto. Questo udito non dipende solo dall'orecchio, ma al tempo stesso anche dall'appartenenza dell'uomo a ciò la cui essenza è predisposta [...] Nella predisposizione l'Uomo viene colpito e chiamato da una voce che suona tanto più pura, quanto più senza suono essa risuona attraverso ciò che è sonoro» 34.

Liberarsi dal corpo, per Plotino, non significa distruggere, disintegrare la realtà sensibile, ma rivolgersi verso la propria interiorità alla ricerca del silente, afono, vero Fondamento, nella più assoluta libertà : il cammino etico è, simultaneamente e costitutivamente, ontologico.

Ma cosa vede, trova, scopre, l'Uomo interiore, qual è il suo ruolo nel gioco di cerchi concentrici? Non esiste risposta più esauriente di quella che Plotino ci 'dona' in I 6,9, ove scrive che l'Uomo non può che ascoltare e spiccare il volo verso la propria libera e splendente interiorità:

«Ritorna in te stesso e guarda: se non ti vedi ancora interiormente bello, fa come lo scultore di una statua che deve diventare bella. Egli toglie, raschia, liscia, ripulisce finché nel marmo non appaia la bella immagine : come lui, leva tu il superfluo, raddrizza ciò che è obliquo, purifica ciò che è fosco e rendilo brillante e non cessare di scolpire

34 Heidegger, Seminari, cit., p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> PLOTINO, *Ibidem*, V.1.3,7-10, Faggin, cit., p. 797. Cilento traduce così: «Come il pensiero nel suo enunciarsi è immagine del pensiero chiuso nell'anima, così, credetemi, anche l'anima è un pensiero dello Spirito e, precisamente, è quel complesso di attività e quella vita che lo Spirito proietta per far sussistere il diverso» PLOTINO, *Enneadi*, Cilento, cit., pp. 6-7.

<sup>33</sup> PLOTINO, Ibidem, V.1.12,15-20, Faggin, cit., p. 813.

la tua propria statua, finché non ti si manifesti lo splendore divino della virtù e non

veda la temperanza sedere su un tronco sacro.

Se tu sei diventato ciò, se tu vedi tutto questo, se sarà pura la tua interiorità, e tu non avrai alcun ostacolo alla tua unificazione e nulla che sia mescolato interiormente con te stesso; se tu sei diventato completamente una luce vera, non una luce di grandezza o di forma misurabile che può diminuire o aumentare indefinitamente, ma una luce del tutto senza misura, perché superiore ad ogni misura o qualità; se ti vedi in questo modo, tu sei diventato ormai una potenza veggente e puoi confidare in te stesso. Anche rimanendo quaggiù tu sei salito; né più hai bisogno di chi ti guidi ; fissa lo sguardo e guarda: questo soltanto è l'occhio che vede la grande bellezza» 35.

Non opporre alcun ostacolo alla propria unificazione interiore: ecco il compito dell'uomo-saggio, forte del fatto che «la fiamma che è in lui brilla come la luce della lampada in mezzo alle raffiche violente dei venti e della

tempesta»36.

È compito dell'uomo interiore ripercorrere a ritroso la via della differenza, dell'alterità, colmare così la distanza che separa la Molteplicità dall'Unità, nella sintesi unica e irrelata che è l'Intelligenza-Nous, abbandonare il pensiero discorsivo che relativizza e appesantisce, per iniziare l'ascesa verso l'origine,

con un unico, anche se inappagato, atto contemplativo.

L'ascesa, allora, non è fuga dal mondo, abbandono del tutto, né suicidio. ma, 'ritorno' verso la somiglianza, verso la luce che illumina, risalendo la spirale epocale costituita dai cerchi concentrici di Intelligenza e Anima. Il cammino a ritroso, necessario per conoscere 'se stesso', non può fermarsi alla dimensione dell'Intelligenza, uno-tutto, ma pur sempre posizione di duplicità poiché la compenetrazione del piano etico in quello ontico porta inevitabilmente alla dimensione della 'negazione assoluta', dell' 'altro da', dell'assoluta differenza indifferenziata: "ciascun essere partecipa dell'Uno in sé e partecipa soltanto dell'Uno, ma non è l'Uno stesso» 37.

Occorre aprirsi alla manifestatività assoluta dell'Uno, abbandonare ogni riferimento scientifico, soggettivo, casuale, spazio-temporale, per gettarsi, con estatico salto, nell'invisibile e silente quiete dell'Uno-Bene, eternamente pron-

to ad accoglierci

«nella sua complicità e purezza, l'essere da cui tutte le cose dipendono e a cui guardano e per cui sono, vivono, pensano: è infatti causa della vita, dell'intelligenza, dell'essere [...] poiché è al di là dell'essere, esso è anche al di là dell'atto, dell'Intelligenza e del pensiero. È necessario per concepire il Bene come ciò da cui tutte le cose dipendono, ma che non dipende da nulla : esso è così la vera realtà a cui tutti gli esseri aspirano» 38.

Plotino non ferma, quindi, la sua speculazione all'essere dell'ente, al principio causato e fondato, ma lascia parlare Colui che non abbisogna di causa alcuna, di dimensioni a lui esteriori, l'Uno:

«è la realtà da cui tutti gli esseri dipendono, che tutti desiderano, che è loro principio e di cui abbisognano; esso invece non ha bisogni e basta a se stesso, è misura e limite di tutte le cose; da lui derivano Intelligenza ed essere, Anima, Vita e attività intellettuale» 39.

<sup>35</sup> PLOTINO, Enneadi, I.6.9,8-25, Faggin, cit., p. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> PLOTINO, *Ibidem*, I.4.8,4-5, p. 107.

<sup>37</sup> PLOTINO, *Ibidem*, V.3.17,8-9, p. 853.

<sup>38</sup> PLOTINO, *Ibidem*, I.6.7,10-12, p. 137, e I.7.1,20-23, p. 145.

<sup>39</sup> PLOTINO, *Ibidem*, I.8.2,2-6, p.149.

L'Uno è il fondamento ultimo della totalità del reale, sia essa intelligibile o sensibile, è luce che irradia da ogni luogo, origine che non necessita di nascita o di morte. A Lui tutto è estraneo, diverso, incompleto, necessitante. A Lui non appartiene neppure l'essere poiché:

«L'Uno è tutte le cose e non è nessuna di esse : infatti il principio di tutto non è il Tutto ; egli è il tutto in quanto il Tutto ritorna a Lui ; e cioè nell'Uno non si trova ancora, ma vi si troverà. Ma come il Tutto può derivare dal semplice Uno, dal momento che in questo non si può manifestare nessuna varietà e molteplicità? Ora, proprio perché è in Lui, tutto può derivare da Lui ; affinché l'Essere sia, Egli per questo non è essere, ma soltanto il genitore dell'Essere» 40.

#### E in V 3,14:

«Veramente, noi diciamo solo qualche cosa di Lui, ma non affermiamo nulla di Lui e non abbiamo di Lui né conoscenza né pensiero [...] Noi diciamo infatti quello che egli non è, ma non quello che è» 41.

Non è forzatura filosofica, a questo punto, affermare che l'essenza dell'Uno plotiniano è quello stesso essere privo di fondamento, essenzialità costitutiva, che Heidegger attribuisce al 'suo' Essere:

«L'essere è nella sua essenza fondamento. Per questo l'essere non può avere ancora un ulteriore fondamento che dovrebbe fondarlo. Quindi il fondamento rimane via dell'essere. Nel senso di un tale rimanere-via del fondamento dell'essere, l'essere 'è' il fondo abissale, l'Ab-grund. In quanto l'essere come tale è in sé fondante, rimane esso stesso privo di fondamento» 42.

L'Uno è atemporalità, identità, irrelazionalità, non differisce mai da se stesso; ciò che differisce è, al contrario, 'altro da lui' che circola intorno al suo Essere, che anela, incosciente nella e della propria 'diversità-unificata', a rimanere in Lui, nella quiete, nel silenzio, senza parola, predicazione di un signifi-

L'Uno è inafferrabile, inspiegabile; di lui non si può avere conoscenza «poiché qualsiasi cosa tu dica, tu dici sempre qualche cosa[...] nulla veramente possiamo dire di Lui [...] Ammettendolo conoscibile e conoscente noi lo facciamo molteplice, e attribuendogli il pensiero ammettiamo che abbia bisogno di pensare; e se anche il pensiero gli appartenesse, il pensare gli sarebbe inutile» 43.

L'unico modo per coglierlo, per raggiungerlo, per dargli voce, è una dialettica negativa a ritroso nel tempo e nello spazio, con cui ci abbandoniamo alla essenzialità, rinunciamo al dominio che erroneamente esercitiamo sul mondo, con un atto quindi di pura e amorevole libertà. Niente ci appartiene, niente conosciamo, niente è veramente nostro; tutto quello che possiamo afferrare, infatti, è l'illusione di essere dei o eroi, padroni di un divenire che fa marcire la nostra vera essenzialità, burattini che credono di essere burattinai di se stessi. È così, troppo presi dalla frenesia di 'avere' piuttosto che di 'essere',

 <sup>&</sup>lt;sup>40</sup> PLOTINO, *Ibidem*, V.2.1,1-7, p.815.
 <sup>41</sup> PLOTINO, *Ibidem*, V.3.14,1-7, p.847
 <sup>42</sup> M. HEIDDEGER, *Il principio di ragione*, cit., p. 94.
 <sup>43</sup> PLOTINO, *Enneadi*, V.3.13,1-12, Faggin, cit., p. 845.

di 'possedere' piuttosto che 'lasciar essere', continuiamo a lasciarci sfuggire la vera essenzialità, quell'Uno che è, sì, Principio, ma che

«non è alcuna di quelle cose, di cui è principio, poiché nulla si può predicare di esso, né l'ente, né la sostanza, né la vita; egli è sopra tutte queste cose. Se tu lo afferri facendo astrazione dell'essere, rimarrai stupito. Ma se ti dirigi verso di lui e raggiungendolo riposi in lui, potrai concepirlo meglio penetrandolo col tuo sguardo e contemplerai la sua grandezza attraverso gli esseri che sono dopo di lui e per lui»<sup>44</sup>.

Le *Enneadi* di Plotino sono un inno al Niente, a quell'oscurità che permette di far rilucere l'Uno nella sua pura e infinita essenzialità, che ci toglie ogni illusione di poterlo afferrare:

«Tu non devi contemplarlo attraverso altre cose : altrimenti tu contemplerai una sua traccia, non Lui stesso. Rifletti invece su ciò che sia Colui che si può afferrare solo in se stesso, nella sua purezza e autenticità, Colui di cui tutte le cose partecipano e che da nessuna è posseduto. [...] Pur slanciandoti di colpo [...] Egli ti sfuggirà, o meglio, tu sfuggirai a Lui. Ma qualora tu lo veda, guardalo nella sua pienezza; e se lo pensi, tutto ciò che ricordi di Lui, pensa che egli è la potenza che crea la vita saggia e intellettiva, da cui derivano la vita e l'Intelligenza, l'essenza e l'essere; pensa che è l'Uno, poiché è semplice e primo» 45.

## Ancora in V 5,10:

«L'Anima corre dietro a tutte le verità, anche a quelle a cui soltanto partecipiamo; si eclissa tuttavia quando si esige che essa parli e pensi logicamente, dal momento che occorre che il pensiero discorsivo, per poter dire qualcosa, colga i concetti l'uno dopo l'altro [...] durante il contatto non si avrà affatto la possibilità, né il bisogno di parlare : solo più tardi si potrà ragionarci sopra. Ma in quell'istante bisogna credere di aver visto improvvisamente la luce. Poiché questa luce proviene da Lui, o meglio, è Lui stesso. [...] Questo è il vero fine dell'Anima: toccare quella luce e contemplarla mediante quella stessa luce, non con la luce di un altro. [...]Ma come questo può avvenire ?Elimina ogni cosa» 46.

Plotino parla a noi, uomini abbandonati, febbricitanti e annichiliti, progetti di noi stessi, heideggerianamente gettati nel mondo per prenderci cura delle cose. Plotino ci chiede di abbandonare le illusioni per cercare dentro di noi quello che non può avere una realtà esteriore e altra, ci dice di pensare la Differenza e la Molteplicità per poter contemplare l'assoluta semplicità dell'essere Uno. A noi uomini Plotino parla, con la calma e tranquilla serenità del saggio e del poeta, appoggiato al legno centenario di una silente quercia, assorbito dalla contemplazione e accecato dalla Luce.

Plotino, oggi, è come il monaco senza tempo di Rilke che annota, nel suo libro d'ore, l'esperienza mistica e misterica con Dio:

<sup>44</sup> PLOTINO, *ibidem*, III.8.10.29-35, Faggin, cit., p. 525. Cilento traduce così, 158: «È vero, sì, ch'Egli non è nessuno di questi esseri di cui è principio; tuttavia, se Egli è tale che nulla può predicarsi di Lui — né 'essenza', né 'vita' — ciò denota proprio quel suo essere al di sopra di tutte queste cose. Se riuscirai a coglierlo dopo avergli tolto persino l'essere, cadrai in un prodigioso stupore. E slanciati, allora, verso di lui e raggiungilo nella sua dimora, in un pacato riposo: abbi sempre più il senso di Lui mentre lo scorgi con l'intuizione e, pur attraverso cose posteriori a Lui e che devono a Lui la loro esistenza, ne abbracci lo sguardo, la grandezza».

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> PLOTINO, *Ibidem*, V.5.10,1-14, Faggin, cit., pp. 879-881. <sup>46</sup> PLOTINO, *Ibidem*, V.3.17,20-35, Faggin, cit., p. 855.

«L'ora inclina e mi tocca con chiaro, metallico suono: mi tremano i sensi. Sento : lo posso [...] e afferro la plastica luce. Nulla era avvenuto prima che lo scorgessi : ogni divenire era fermo. [...] Noi non possiamo dipingerti di nostra testa, tu, ora crepuscolare da cui scorre il mattino. Noi traiamo dalle antiche tazze di colore gli stessi tratti e gli stessi raggi in cui il santo ti tacque. Noi ti costruiamo immagini davanti a te, come pareti, sicché già si trovano intorno a te mille muri. Poiché le nostre pie mani ti velano, allorché i nostri cuori ti vedono apertamente» 47.

Genova, Università

PATRIZIA TRAVERSO

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> R.M. RILKE, *Il libro d'ore*, in *Dio nel 'Libro d'ore'*, a cura di V. Mathieu, Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Leo S.Olschki, Firenze, 1968, pp. 249-250.

## COSMOLOGIA E INTERDISCIPLINARIETÀ

Nella gran parte delle culture la cosmologia sta ad indicare un sapere plausibile circa l'origine e il fine dell'universo considerato come «tutto ordinato» suscettibile di comprensione. La necessaria esigenza di un sapere globale circa l'universo del quale gli uomini si sentono parte integrante, fa sì che essi si spingano nella elaborazione metodica e sistematica di una visione d'insieme capace di rendere ragione del tutto. Ora creando fantasiosi racconti mitologici, ora promuovendo elaborazioni di sofisticate visioni scientifiche fondate su modelli fisico-matematici, l'interrogativo circa l'origine del cosmo si affaccia alla coscienza dell'io interrogante stimolando risposte significative al senso dell'esistenza umana. Coinvolgendo il collocarsi cosciente e libero dell'uomo in questo «tutto» che lo circonda, l'interrogativo sul senso dell'universo si intreccia con il più profondo problema esistenziale sul perché della vita.

Un'unità di interessi nella diversità delle prospettive si affaccia all'orizzonte della ricerca cosmologica tale da far ritenere l'esistenza di un background comune che pone in relazione la ricerca filosofica, teologica e scientifica. Abbandonando il terreno della polemica speciosa ideologicamente impostata dei secoli precedenti, il dibattito circa l'origine dell'universo, tra le diverse discipline menzionate, va sempre più attestandosi su base interdisciplinare ponendo in relazione i molteplici contributi proposti, convergendo, con maggiore serenità, verso un punto d'incontro dettato da un dialogo costante e ormai irrinunciabile<sup>1</sup>.

In questo clima rasserenato e tollerante, il nostro intento è quello di entrare in questo dibattito, divenuto ormai classico, avanzando, senza alcuna pretesa di completezza, qualche ipotesi di chiarificazione dei motivi dell'imprescindibile rapporto tra le varie discipline sul problema del cominciamento.

#### Il senso di una ricerca

La ricerca delle origini, anche quando viene affrontata da una specifica visuale collocando l'osservatore da un punto di vista parziale, sia esso scientifico, teologico o filosofico, investe sempre l'uomo nella sua totalità. Nella elaborazione di teorie scientifiche, qualora si abbandoni la prospettiva positivista della oggettività del dato, resta innegabile l'influsso esercitato dalle molteplici precomprensioni appartenenti all'osservatore nel suo lavoro di ricerca. Einstein nel proporre la propria visione scientifica del mondo, lascia intendere,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. G. Coyne - G. Gioriello - E. Sindoni (a cura di), La favola dell'universo, Casale Monferrato 1997. Il volume raccoglie la rielaborazione degli interventi presentati al Convegno «Scienza, Filosofia e Teologia di fronte alla nascita dell'Universo» tenuto nel settembre 1996.

seppure in maniera parziale e unilaterale, l'esistenza di una necessaria interdipendenza tra le diverse forme di sapere che animano il ricercatore: «La ricerca scientifica – egli afferma – può diminuire la superstizione incoraggiando il ragionamento e l'esplorazione causale. È certo che alla base di ogni lavoro scientifico un po' delicato si trova la convinzione, analoga al sentimento religioso, che il mondo è fondato sulla ragione e può essere compreso»<sup>2</sup>.

Prescindendo dal significato specifico attribuito da Einstein all'idea di religione, qui intesa come religione cosmica e non confessionale, ciò che maggiormente interessa sottolineare è il convincimento che ogni settore specifico del sapere, filosofico, scientifico e religioso, svolge una funzione propria nell'elaborazione di una visione dell'universo. L'interdipendenza del dato elaborato nella unicità del soggetto pensante crea un'unità di base tra le diverse attività speculative. Una primaria interdiscipinarietà tra le varie scienze, intese in senso lato, viene così a costituirsi partendo dal soggetto pensante. L'intrinseca unità del soggetto inquirente, rappresenta un primo fondamento dell'interdisciplinarietà concreta tra le varie scienze. Bandendo qualsiasi uniformità e unilateralità ciascuna disciplina, nella elaborazione della propria visione del mondo, non può prescindere del tutto dalle interferenze esercitate dalle conclusioni delle altre discipline che affrontano la medesima problematica.

Oltre al soggetto inquirente, considerato come il fondamento prossimo della interdisciplinarietà, esiste, a nostro avviso, un ulteriore punto d'incontro che ragionevolmente può essere riconosciuto come punto di convergenza e origine di ogni ricerca. Si tratta della intrinseca razionalità dell'universo. Proprio questa sottesa, implicita e se vogliamo sorprendente razionalità riconosciuta all'universo (Einstein affermava che la cosa più incomprensibile dell'universo è che esso sia comprensibile), permette di accostare le diverse cosmologie.

La precomprensiva percezione dell'universo come totalità ordinata muove alla costruzione di mondi concettuali capaci di esprimere, in parte e mai in maniera definitiva, il tutto. I filosofi antichi usavano il concetto di kosmos, da cui cosmologia, per indicare quella realtà ordinata che oggi noi chiamiamo universo, sottintendendo l'esistenza di una intrinseca razionalità inespressa, già accertata e non del tutto esaurita dalla spiegazione mitologica. Se nell'antichità la ricerca cosmologica esprimeva il desiderio di trascendere le limitate pretese di esaustività espresse nelle visioni mitico-religiose precedenti, la scienza moderna, con gli strumenti propri di un sapere verificabile, da una parte permette di esprimere in maniera nuova l'intrinseca razionalità del reale, dall'altra dà la possibilità di ricollocare, in un orizzonte ermeneutico rinnovato, il significato e il valore di verità espresso dalle cosmologie filosofiche e religiose.

Riflessione teologica, filosofica e scientifica vanno quindi tenute in debita considerazione nell'elaborazione di una cosmologia, non tanto cercando dei concordismi improbabili e altamente dannosi per le singole discipline, ma derivando da ciascuna il proprio contributo imprescindibile nel rispetto dei singoli ambiti di competenza. Il reciproco ascolto non solo permette a ciascuna di chiarire sempre più il proprio oggetto specifico di investigazione tracciando una sempre più chiara demarcazione dei confini tra i diversi saperi, ma contri-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Einstein, Come io vedo il mondo, Bologna 1990, 32.

buisce anche ad una spiegazione unitaria e mai conclusiva delle origini dell'universo.

In definitiva ciò che a prima vista emerge è la legittima aspirazione di ogni singola disciplina ad apportare il proprio contributo specifico nella chiarificazione del mistero dell'universo; non spetta solo alla scienza o alla filosofia e neppure esclusivamente alla ricerca propriamente teologica, riflettere sull'origine dell'universo. I risultati proposti dalle singole discipline non possono considerarsi degli assoluti capaci di tacitare o annullare del tutto i contributi delle altre forme di sapere. In un clima di reciproco ascolto, ciascuno si presenta come una voce significativa nell'esplicitazione dell'intrinseca razionalità dell'universo che trova nell'unità del soggetto inquirente il suo primo presupposto comune.

## L'unicità dell'interrogativo cosmologico

L'interrogativo circa l'origine e il cominciamento dell'universo rappresenta esso stesso un problema al sapere. Non è possibile interrogarsi sull'inizio assoluto senza comprendere la difficoltà che la domanda porta con sé.

L'inizio assoluto dell'universo coincide con la sua origine. Il problema delle origini corrisponde al problema del cominciamento assoluto, momento atemporale che non può essere annoverato nella categoria degli eventi collocati nella storia. Se l'universo abbia o meno una storia viene successivamente. Infatti, il pensiero categoriale nella elaborazione di ipotesi circa l'origine dell'universo, non può che esprimersi a partire da alcune analogie ricavate dall'esperienza immediata. Solo attraverso la mediazione di immagini e metafore appartenenti al linguaggio ordinario diviene possibile pensare l'evento primigenio delle origini, che nella sua natura resta evento unico di cui non si ha alcuna esperienza diretta e immediata. L'esperienza immediata pone il soggetto inquirente di fronte all'originato ma non all'origine in se stessa. Posto nel tempo e con il tempo, l'interrogativo sul cominciamento, non permette immediatamente di risalire a ritroso verso ciò che è stato al di là del tempo e di cui non abbiamo alcuna esperienza diretta.

Lo spirito umano, verso ciò che è stato originato dall'evento primigenio, si pone in un atteggiamento indiscusso di apertura che non esclude aprioristicamente alcun dato che viene fornito dalla realtà originata. L'apertura totale dello spirito inquirente all'integralità dell'originato dà la possibilità di proferire qualcosa, in maniera analoga sull'origine. In un cammino che si snoda tra immagini tratte dall'esperienza quotidiana del conoscere, le scienze, la filosofia e la stessa riflessione teologico-religiosa, costruiscono teorie interpretative del fatto primigenio dell'origine dell'universo.

Anzitutto la ricerca teologico-religiosa. Il problema della creazione del cosmo nel tempo, dal nulla è un patrimonio riconducibile specificamente alla tradizione ebraico-cristiana. La teologia cristiana considera come suo compito fondamentale dare una risposta al problema della creazione della realtà iniziale, in base alle testimonianze offerteci dalla Bibbia. E per creazione qui essa intende la posizione di un inizio assoluto<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. A. Ganoczy, Dottrina della creazione, Brescia 1986, 180.

Allo stesso tempo, la creazione dal nulla non può e non deve essere considerata una mera verità di fede ma va annoverata tra le molteplici conquiste culturali della ricerca filosofica del mondo occidentale, che trova le sue radici nell'antica sapienza greca che pur non conosce il concetto di creazione. Sono infatti, i teologi e filosofi medievali, nella scia degli antichi, che interpretano sapientemente il dato biblico della creazione dal nulla come verità accessibile alla ragione. Escludendo la teoria di una doppia verità, accreditano al quesito circa l'origine del mondo una valenza filosofica mai riconosciuta in precedenza, e concludono che, se la creazione nel tempo appartiene all'ambito puro della fede, come il mistero della Trinità, la creazione dal nulla risulta essere una verità pertinente all'indiscusso patrimonio filosofico<sup>4</sup>.

Ben diversa la condizione della cosmologia scientifica contemporanea. Essa nasce nella scia della moderna ricerca fisica. e su di essa si fonda<sup>5</sup>. Con l'ambizione di trattare l'universo come oggetto d'indagine scientifica, fin dal momento della sua nascita, che possiamo far risalire alla formulazione, da parte di Einstein nel 1917<sup>6</sup>, del primo modello d'universo, la cosmologia scientifica ha fatto anche la scelta della teorizzazione in linguaggio matematico, tendente ad identificare le leggi per l'evoluzione dell'intero universo. Scontrandosi con una molteplicità di problemi che nascono dalla singolarità del suo oggetto, essa affronta la cruciale questione della nascita dell'universo, proponendo ipotesi di soluzione che da una parte si poggiano sulla moderna fisica sperimentale

e, dall'altra su principi molto affini all'indagine filosofica.

## La contingenza della risposta cosmologica

La storia della scienza, della filosofia e della stessa riflessione teologicoreligiosa in riferimento all'interrogativo su ciò che è stato all'inizio, per la sua unicità, si presenta ricca, variegata e complessa. Nell'elaborazione di teorie circa l'origine dell'universo si sogliono distinguere almeno quattro fasi successive a partire dall'abbandono dei tentativi puramente mitici delle teogonie: il passaggio dal mito alla speculazione; la fase classica della cosmologia geocentrica e finalistica; la moderna teoria eliocentrica; la fase contemporanea caratterizzata da varie interpretazioni alternative.

Le elaborazioni cosmogoniche mitiche che si intrecciano con il sapere religioso rendono atto dei loro assunti alla luce di una razionalità implicita riconosciuta all'universo. Infatti, l'assoluta dipendenza del visibile da ciò che visibile non è, stabilisce un ordine gerarchico tra le contrapposte realtà creando una dipendenza esistenziale concreta, capace di esprimere la omogeneità della totalità. Quella presentata dai miti rappresenta una omogeneità dipendente essenzialmente dalla unicità dell'agente iniziale. Nel mito pelasgico della creazione, ad esempio, all'inizio è Eurinome, dea di tutte le cose, che emerge

<sup>5</sup> Cfr. AA.VV., Filosofia della fisica, Milano, 1997.
<sup>6</sup> Cfr. A. Einstein, Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie, in «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften», Berlin 1917, 142.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. Tommaso D'Aquino, S. T., I, 45-46.

nuda dal Caos e non trovando nulla di solido per posarvi i piedi comincia a danzare sulle acque fino a quando, dopo aver incontrato il Vento del nord, con il quale si accoppia, dà origine all'uovo universale con tutte le cose in esso presenti, compreso il capostipite della razza umana: Pelasgo<sup>7</sup>. Pur trattandosi di un mito che proietta sull'origine l'intera cultura arcadica, manifesta la presenza di una credenza fondata della totale omogeneità dell'universo. Si tratta di credenza, quindi non una necessità di fatto dimostrata, che la realtà tangibile dipende da qualcosa che la trascende e alle cui leggi si assoggetta. Non siamo ancora di fronte alle analisi più disincantate dell'uomo moderno che scopre leggi matematicamente esprimibili; l'arcano, il numinoso, il divino, resta, con tutto il suo fascino tremendo, all'origine dell'universo dove solo la metafora della fantasia può provare a dire l'indicibile delle origini. Una prima conquista viene però qui celebrata nella ricerca sull'origine: non è possibile prescindere del tutto dal piano teologico-religioso inteso in senso lato. Si rimanda certamente ancora ad un livello puramente naturale, ma il dato inconfutabile resta: l'origine dell'universo va vista alla luce di una teologia naturale. La totalità trascende l'universo esperibile.

Diverso è l'orizzonte inaugurato dai primi filosofi. Agendo secondo uno spirito comune ai moderni scienziati, essi cercano di affrancare l'analisi dell'origine dell'universo dal mito; avanzando motivi razionalmente convincenti essi cercano il principio non principiato, l'archè, che rende ragione del tutto percettibile che in esso si manifesta. Essi possono essere considerati pensatori posti al confine tra due mondi, due maniere diverse di concepire la ricerca circa le origini, ma allo stesso tempo naturali continuatori di quello spirito inquirente tipicamente umano che sceglie immagini e linguaggi nuovi per dire l'indicibile delle origini. L'acqua di Talete, l'indeterminato di Anassimandro o l'aria di Anassimene diventano le metafore privilegiate per spiegare il principio e l'origine di tutte le cose. L'archè mantiene tutti i caratteri del divino liberandosi invece dall'involucro mitologico precedente. Il tutto viene presentato come

kosmos, ordine non casuale ma voluto.

Questi pensatori possono essere considerati gli antesignani dei moderni scienziati; nella costante ricerca dell'archè hanno infatti seguito vie nuove rispetto ai loro predecessori, affidandosi e confidando sui dati stessi della loro osservazione esperienziale, cercando di rimanere nell'ambito del percepibile. D'altra parte con i loro predecessori avevano molto in comune. Come s'è detto il problema dell'esistenza di un principio unitario per tutte le cose è già contenuto, implicitamente nelle Teogonie di Esiodo. I primi pensatori condividevano, con questi, la profonda persuasione che lo spirito umano si presenta aperto al reale in un contatto continuo che va al di là della pura recezione e che si esprime nella formulazione di una domanda di senso. Una domanda di senso sull'universo presuppone la convinzione inconscia che esiste un'armonia, un'unità profonda generata da un «momento» originario non pienamente percepito.

L'interrogativo sul momento originario non verrà mai posto esplicitamente dagli antichi greci. La derivazione del tutto dal principio ha per essi un carat-

<sup>7</sup> Cfr. R. Graves, I miti greci, Milano 1989, 21.

tere eterno. Una cultura non ancora incontratasi con la tradizione ebraicocristiana, fonda tutte le sue ragioni sugli unici dati disponibili. Spirito inquirente e totale omogeneità dell'universo vengono espresse nella contingenza della risposta mitologica e filosofica. Le due verità profonde per l'impostazione di una cosmologia che sia formalmente corretta vengono solo ravvisate ma non esplicitate, percepite ma non chiarite, assunte come base data ma non dimostrate. C'era bisogno di qualcosa che venisse da fuori ad illuminare e

guidare la ricerca che non poteva, di per sé, andare oltre.

L'insegnamento cristiano della creazione nel tempo dal nulla rappresenta il di più che va ad aggiungersi alle conquiste greche antiche. Infatti, la verità rivelata della creazione permetterà di percepire meglio quella dipendenza dal divino che i greci avevano già ravvisato circa l'origine del mondo ed illustrare l'indicibile dell'origine. Il racconto genesiaco della creazione fa parte del grande evento dell'autorivelazione divina. Senza dubbio, la verità di fede, prima ancora di una descrizione della realtà o un'interpretazione dell'esistenza, si rivela in modo eminente quale dottrina di salvezza; al medesimo tempo però, essa racchiude delle dichiarazioni assolutamente fondamentali, che riguardano la totalità del

mondo e la sua origine: esso esiste perché liberamente voluto da Dio.

Nonostante l'autorità divina da cui procede il dato rivelato, la identificazione dello stesso sottostà alle leggi della umana interpretazione. La risposta teologica rappresenta il di più che viene dall'alto circa l'origine dell'universo ma è essa stessa interpretazione contingente, quindi suscettibile di approfondimento e di maggiore comprensione, come tutte le informazioni in possesso della ragione umana. La storia dell'esegesi sta lì ad indicarci il cammino percorso dall'interpretazione del dato biblico lungo i secoli. La Rivelazione, ingresso del divino nella storia, si veste di tempo e di storia e ad essa si assoggetta pur senza perdere la sua autorità trascendente. L'indicibile delle origini è detto da Dio alla maniera umana facendo appello a tutto ciò che è umano: immagini, pensieri, concetti, per darsi all'uomo, non solo come evento di salvezza, ma anche come luce nuova per illuminare la ricerca scientifica e filosofica. L'interesse della Bibbia che non è rivolto a spiegare il 'comÈ ha avuto origine il mondo, ma piuttosto a comprendere e proclamare il 'senso' del mondo come creazione di Dio, rappresenta la tappa fondamentale per lo sviluppo di ogni altra riflessione cosmologica.

La nascita della fisica moderna segna un ulteriore passo avanti nell'indagine cosmologica. Bisogna, anzitutto dire che la scienza ha avuto per secoli la sua carta vincente nel metodo. Il metodo induttivo – sperimentale di Galileo ha permesso di fondare le conoscenze scientifiche su solide basi sperimentali. La chiave del successo del metodo galileiano è nell'umiltà di aver capito che la descrizione della realtà nella sua complessità sarebbe stata un'impresa troppo grande da perseguire. Si rinuncia quindi a voler descrivere tutta la realtà come essa ci appare e si avvia un processo di astrazione, trascurando una serie di aspetti del reale che si ritengono meno importanti per la descrizione di un fenomeno. Si costruisce quindi un modello cioè una rappresentazione semplificata della realtà che viene utilizzata per spiegare e comprendere l'andamento di certi fenomeni e per trarne delle previsioni. Il modello diventa facilmente traducibile in termini di equazioni risolvibili e, una volta compreso appieno, si possono apportare delle correzioni che, per approssimazioni successive, lo

rendano sempre più vicino alla realtà che si vuole descrivere. Questo processo è ben sintetizzato nelle parole di Bell «All'inizio i filosofi naturali cercarono di capire il mondo circostante. In questo loro tentativo essi si imbatterono nella grande idea di immaginare situazioni artificialmente semplificate nelle quali il numero dei fattori in gioco è ridotto al minimo. Divide et impera. Era nata la scienza sperimentale». E Arecchi precisa: «Siamo soliti identificare la nascita della scienza moderna con la libera investigazione della natura senza pregiudizi culturali, senza il vincolo dell'ipse dixit. [...] La libertà non era sufficiente, occorreva placare quella foga conoscitiva che si faceva attrarre dalla complessità delle cose, occorreva attuare drastiche scelte semplificative. Ciò avviene con Galileo che si limitava a descrivere le "affezioni quantitative" senza "tentar le essenze"».

È tutta qui l'umiltà dei primi veri scienziati: la coscienza dei limiti dei propri mezzi e degli ambiti della ricerca sperimentale. Newton, colui che per primo ha svelato i segreti del cosmo con la sua legge della gravitazione universale(1687), non ha difficoltà ad ammettere i limiti della sua pur profonda indagine scientifica: «In verità non sono riuscito ancora a dedurre dai fenomeni il perché di queste proprietà della gravitazione e non costruisco ipotesi»<sup>10</sup>.

Anche la consapevolezza che la sua teoria non è la verità definitiva e totale ma potrà essere completata e superata è ben presente ai suoi occhi: «Non so cosa possa pensare di me il mondo; a me sembra di essere stato soltanto un fanciullo che gioca sulla spiaggia divertendosi a trovare ogni tanto un ciottolo più levigato o una conchiglia più bella delle altre, mentre il grande

oceano della verità gli si distende davanti ancora inesplorato»11.

Col passare dei secoli non è stato sempre così. L'umiltà si è trasformata prima nell'ottimismo illuministico che si illudeva di poter spiegare tutto. Il determinismo meccanicistico di Laplace affermava infatti: «Lo stato attuale del sistema della natura consegue evidentemente da quello che esso era all'istante precedente e se noi immaginassimo un'intelligenza che ad un dato istante comprendesse tutte le relazioni fra le entità di questo universo, essa potrebbe conoscere le rispettive posizioni, i moti e le disposizioni generali di tutte quelle entità in qualunque istante del passato o del futuro»<sup>12</sup>. Poi, con la crisi della fisica classica, all'inizio del secolo, si è passati a un estremo pessimismo filosofico ponendo dei limiti invalicabili alla conoscenza dell'uomo col *Principio d'Indeterminazione* e quello di *Complementarità*.

Questo stato di cose è così interpretato da Selleri: «Esiste un momento discriminante in cui la fisica moderna cambia radicalmente la sua natura ideologica passando dall'ottimismo gnoseologico dei padri fondatori a concezioni imparentate al più schietto pessimismo filosofico occidentale, quello di Schopenhauer, Heidegger, Kierkegaard, W. James. La data è il 1927 e segna la

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La citazione di John Stewart Bell è riportata in G. GHIRARDI, Un'occhiata alle carte di Dio, Milano, 1997, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> T. Arecchi, La descrizione scientifica: modello o metafora del reale?, in «Nuova Secondaria», Anno X, 6 (1992), 34.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Le citazioni di Newton sono tratte da: F. Enriques - U. Forti (a cura di), I. Newton, *Principi di filosofia naturale*, Bologna 1990, 163.

<sup>11</sup> *Ibidem*, 9. 12 G. GHIRARDI, o. c., 56.

nascita di una teoria per certi versi di grande successo, la meccanica quantistica. Si afferma in fisica l'ideologia della complementarità e dell'indeterminazione. Il peccato originale su cui è basata la fisica moderna è di avere emarginato il razionalismo di Einstein e de Broglie e di avere imposto con una metodologia non scientifica le concezioni pessimistiche delle scuole di Copenaghen e Got-

tingen»13.

Appare chiaro che il riferimento per discernere fra categorie filosofiche e scientifiche è il metodo. Anche nell'ambito della cosmologia per capire se un modello ha una giustificazione logica e empirica oppure si è affermato come moda filosofica bisogna farne una questione di metodo. È solo il confronto continuo del modello teorico con i dati sperimentali che può rendere meno azzardata la ricerca in cosmologia, dove è più forte che in altri campi il rischio, paventato da Newton, di *inventare ipotesi*. «Ogni conclusione sull'universo deve essere elaborata con cautela. Questa cautela spesso manca nelle affermazioni sulla cosmologia. Troppo spesso il ricercatore (sia egli un teorico o uno sperimentale) è tentato di confondere il modello dell'universo con la realtà. Affermazioni categoriche sullo stato dell'universo si sono spesso rivelate, ad un più attento esame, dipendenti dal modello. È stato necessario ritrattare affermazioni convinte sulle osservazioni dell'universo dopo che è diventata possibile una migliore valutazione degli errori sperimentali»<sup>14</sup>.

## La cosmologia scientifica e la singolarità dell'inizio

La cosmologia scientifica ha come obiettivo del suo studio la descrizione della nascita, evoluzione ed eventuale fine nel tempo dell'universo, considerato come un unico oggetto sottoposto alle leggi della fisica. Il modello cosmologico standard descrive l'Universo come un nucleo iniziale infinitamente piccolo e denso che si è espanso fino a raggiungere le dimensioni attuali e continua ad espandersi facendo allontanare fra loro le galassie che lo compongono. Esse non vanno a riempire un vuoto cosmico preesistente, ma è lo spazio stesso che si espande e trascina con sé la materia in esso contenuta. Per la peculiarità dell'oggetto la ricerca può avvalersi del metodo sperimentale solo in maniera limitata. Infatti può osservare ciò che giunge a noi sotto forma di radiazione elettromagnetica da un lontano passato, ma deve fermarsi nel suo viaggio indietro nel tempo a circa 1012 secondi dopo l'istante iniziale. In quell'era, detta del disaccoppiamento fra radiazione e materia, è stata emessa la radiazione cosmica di fondo, rivelata sperimentalmente nel 1965 da Penzias e Wilson<sup>15</sup>, che è una delle prove fondamentali dell'attuale dinamica dell'Universo, l'ultima eco dell'esplosione iniziale. La relatività generale di Einstein ha consentito fin dal 1922 con Friedmann di ottenere una serie di scenari cosmologici

<sup>14</sup> J. NARLIKAR, *Introduction to Cosmology*, Cambridge 1993, 376. La traduzione è

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> F. Selleri, Fondamenti della fisica moderna, in AA.VV., Fisica enciclopedia tematica aperta, Milano 1993, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cfr. A. A. Penzias A. - R. W. Wilson, A measuremet of excess antenna temerature at 4080 Mc/s, «Astrophys. J.» 142 (1965), 419.

che descrivono l'evoluzione dell'universo16. È chiaro che anch'essi sono solo dei modelli che hanno al loro interno delle drastiche semplificazioni come le ipotesi di omogeneità e isotropia spaziale, ma l'accordo con i dati sperimentali disponibili è buono ancora oggi se ci si limita all'intervallo di tempo cosmico in cui si possono fare osservazioni dirette da circa 1012 secondi dopo il Big Bang ai giorni nostri. Si può andare anche oltre, infatti, «C'è un'evidenza indiretta dell'accordo fra osservazioni e previsioni delle abbondanze degli elementi leggeri (idrogeno ed elio) che il modello è buono fino a circa un solo secondo dopo il Big Bang. Tuttavia il modello non spiega perché l'universo era così com'era dopo un secondo. Ciò è semplicemente assunto come una condizione iniziale»17.

L'estrapolazione di questi modelli applicati ai primi attimi di vita del cosmo diventa invece un puro processo teorico, non più confortato da dati sperimentali, ma solo dalla fede nel fatto che le equazioni di Einstein siano valide così come noi le conosciamo in ogni momento della storia dell'Universo. Analizzando più in dettaglio i modelli di Friedmann sono stati individuati una serie di problemi tutti riconducibili, come diceva Hawking, al dover postulare delle ben precise condizioni iniziali senza le quali l'universo non sarebbe potuto diventare come oggi lo vediamo. Infatti «ottenere l'universo attuale da questo modello - afferma Halliwell - sarebbe altrettanto improbabile che trovare una matita in equilibrio sulla punta subito dopo un terremoto» 18. Un universo così poco probabile, significa un universo «voluto», creato in un modo ben preciso fin dall'inizio e questo per uno scienziato è duro da ammettere. Roger Penrose ha valutato quanto debba essere stato esatto il calcolo del creatore: un calcolo con una precisione di una parte su 1010 elevato alla 12319. Un numero più grande del numero delle particelle contenute nell'universo. Così si è pensato di risolvere il problema aggiungendo nuovi termini alle equazioni classiche di Einstein. Le equazioni della Relatività Generale mettono in relazione la geometria dello spazio-tempo con la causa della gravitazione che è la presenza di materia. Nel 1981 Alan Guth<sup>20</sup> fu il primo a proporre di aggiungere, nelle equazioni dei modelli cosmologici, alla normale materia, che poi formerà stelle e galassie, anche un particolare tipo di materia costituita da particelle che «non rientrano certo nella vita quotidiana ma compaiono in modo naturale in molte teorie; anzi si ritiene che costituiscano la forma di materia dominante in condizioni di altissima energia come quelle presenti all'inizio dell'universo»<sup>21</sup>. La loro presenza provoca un periodo di espansione (inflation) esponenziale dell'universo nei primi attimi della sua storia che risolverebbe i problemi dello scenario standard. Dall'unione fra la teoria delle particelle

<sup>16</sup> Cfr. A. FRIEDMANN, Über die Krümmung des Raumes, in «Zeitschrift für Physik»,

<sup>17</sup> S. HAWKING, Introduzione a: The very early universe" proceedings of the Nuffield workshop, Cambridge 1982, 2. La traduzione è nostra.

<sup>18</sup> J. HALLIWELL, La cosmologia quantistica e l'origine dell'universo, in «Quaderni

delle Scienze», 97 (1997), 61.

19 Cfr. R. Penrose, La mente nuova dell'imperatore, Milano 1992, 440.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. Guth, Inflationary universe: a possible solution of the horizon and flatness problems, in «Physical Review», D23 (1981) 347.

<sup>21</sup> J. Halliwell, o. c., in «Quaderni delle Scienze», 97, 1997, 61.

elementari e la relatività sono nate dunque migliaia di teorie cosiddette «inflazionarie». Il numero è così elevato perché, in assenza di un esperimento risolutivo che possa discernere la migliore, tutte hanno uguale diritto di sopravvivenza. Le più accreditate sono naturalmente quelle più semplici o matematicamente eleganti, che fanno uso di meno ipotesi o condizioni iniziali ad hoc, ma il criterio di preferenza è completamente filosofico-estetico, non certamente scientifico-sperimentale. Con la libertà di introdurre questi termini aggiuntivi alle equazioni di Einstein la cosmologia finisce allora per diventare una teoria incontrollabile (nel senso di non falsificabile) perché con l'aumentare dei parametri si possono trovare combinazioni opportune dei loro valori che rendano sempre possibile l'accordo con i pochi dati sperimentali. Oltre alle difficoltà di scelta fra le teorie possibili sui primi attimi di vita dell'universo, esiste quella insormontabile dell'istante iniziale, quello del Big Bang. La teoria classica prevede la cosiddetta singolarità iniziale cioè uno stadio in cui l'universo, infinitamente caldo e denso, è racchiuso in un punto di raggio zero. Quando compaiono quantità infinite nelle teorie scientifiche significa solo che esse non funzionano bene. «L'apparenza di infiniti è considerata disastrosa in ogni teoria fisica. In relatività generale è peggio, poiché la singolarità si riferisce alla struttura dello spazio-tempo e al contenuto fisico dell'universo stesso... il big bang viola tutte le leggi di conservazione della fisica come quella di conservazione della materia e dell'energia»<sup>22</sup>. «Dinanzi alla singolarità iniziale, la relatività generale e tutte le altre leggi fisiche potrebbero rivelarsi inadeguate...si potrebbero anche escludere dalla teoria il Big Bang e qualsiasi evento anteriore, perché essi non possono avere alcun effetto su ciò che osserviamo. Lo spazio-tempo avrebbe un confine, un inizio nel Big Bang»<sup>23</sup>.

Aveva quindi ragione Sant'Agostino quando alla domanda «Che cosa faceva Dio prima di creare l'Universo »risponde che il tempo è una proprietà dell'universo e che, quindi, prima dell'inizio dell'Universo il tempo non esisteva. Il Big Bang divide ciò che è nel tempo da ciò che è fuori dal tempo. L'Universo non è qualcosa di creato da Dio in un tempo e in uno spazio preesistenti, ma spazio e tempo nascono insieme all'Universo. Sant'Agostino pone infatti Dio fuori dal tempo: «Gli anni Tuoi sono tutti in un punto perché immobili, né quelli che passano sono spinti via dai sopravvenienti, perché non passano... Il Tuo oggi è eternità» (Confessioni, XI, 10 e 13). Dio crea dal nulla l'universo nel tempo. Potremmo a questo punto eludere il problema dicendo con Eliot: «La curiosità degli uomini indaga il passato e il futuro// e s'attiene a quella dimensione, ma comprendere// il punto d'intersezione del senza tem-

po // col tempo è un'occupazione da santi....»

La scienza, invece, sta proponendo negli ultimi anni una serie di teorie che cercano di descrivere l'istante del Big Bang o addirittura ciò che c'era prima del Big Bang<sup>24</sup>. È chiaro che non si tratta di considerazioni annoverabili

<sup>22</sup> J. NARLIKAR, o. c., 378.

<sup>23</sup> S. HAWKING, Dal big bang ai buchi neri, Milano 1988, 144.
24 Cfr. M. GASPERINI, Phenomenological aspects of the Pre-Big Bang scenario in String Cosmology, in Atti del First international workshop on Birth of Universe and fundamental physics, Roma 1994. Una collezione aggiornata di articoli sullo scenario del Pre-Big Bang è disponibile sul sito Internet http://www.to.intn.it/teorici/gasperini/

nella scienza di scuola galileiana, vista l'assoluta mancanza di dati sperimentali su ciò che è accaduto in quell'istante, né di pure speculazioni filosofiche perché sono previsioni che si basano pur sempre su modelli matematici accreditati dalle moderne teorie della gravitazione e della meccanica quantistica. Potremmo quindi parlare di «speculazioni scientifiche» che cercano di spiegare in termini fisici l'istante iniziale, il momento della creazione dal nulla. Il «tunneling from nothing» di Vilenkin<sup>25</sup> o «l'universo senza confini» di Hartle e Hawking<sup>26</sup> sono fra le teorie più in auge. La prima dimostra la possibilità che l'universo, sfruttando l'effetto tunnel della meccanica quantistica, appaia nel tempo dal nulla, ma è chiaro che il nulla dei fisici è un nulla pieno di potenzialità molto diverso da quello dei filosofi o dei teologi. La seconda, basata sull'introduzione di un «tempo immaginario», rende possibile ad Hawking di affermare: «L'idea che lo spazio e il tempo possano formare una superficie chiusa senza confini ha profonde implicazioni anche per il ruolo di Dio nelle vicende dell'Universo. Col successo delle teorie scientifiche nella descrizione degli eventi la maggior parte delle persone è giunta a convincersi che Dio permetta all'universo di evolversi secondo un insieme di leggi e che non intervenga nell'universo per sospendere tali leggi. Le leggi non ci dicono però come debba essere stato l'universo nel primissimo periodo della sua vita: solo a Dio competeva caricare il meccanismo a orologeria e decidere come metterlo in movimento. Finché l'universo ha avuto un inizio, noi possiamo sempre supporre che abbia avuto un creatore. Ma se l'universo è davvero autosufficiente e tutto racchiuso in se stesso, senza un confine o un margine, non dovrebbe avere né un principio né una fine: esso, semplicemente, sarebbe. Ci sarebbe ancora posto, in tal caso, per un creatore?»27.

Qui l'umiltà dei padri fondatori viene messa da parte e ci troviamo di fronte ad un classico esempio di come la scienza a volte abbandona la cautela invocata da Narlikar, giungendo a delle conclusioni in un ambito dove non esiste più un controllo sperimentale e dove, quindi, il metodo, che le ha consentito tanti successi, non è più applicabile. L'affermazione di Hawking è da considerarsi dunque solo un'opinione (certamente legittima e dovuta all'imprescindibile unità delle categorie teologiche, filosofiche e scientifiche della mente umana) e non l'unica diretta conseguenza di una teoria scientificamente

provata.

La cosmologia scientifica ambisce oggi a trattare l'universo, il tutto, come oggetto d'indagine scientifica. Ma dall'epoca in cui maturò l'orgogliosa separazione delle scienze sperimentali dalla speculazione genericamente filosofica, uno dei più rigorosi comandamenti fu quello di «non parlare del tutto». Venendo meno a questa autolimitazione, la cosmologia scientifica contemporanea, si riaccosta, forse inconsapevolmente, alla sua genitrice: la filosofia»<sup>28</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. A. VILENKIN, Creation of universes from nothing, in «Physics letters» B117

<sup>(1982), 23.

26</sup> Cfr. J. B. Hartle - S. W. Hawking, Wave function of the universe, in «Phys. Rev.» D 28 (1983), 2960.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> S. Hawking, o. c., 1988, 165. <sup>28</sup> S. Bergia, *Problemi fondazionali e metodologici in cosmologia*, in o. c., 179.

#### Conclusione

Il problema delle origini, allo stato attuale, si presenta come un problema di confine. Filosofi, teologi e scienziati sono invitati a valutare con serietà e serenità non solo i risultati provenienti dalla loro disciplina ma anche quelli provenienti da tutte le altre che affrontano la medesima tematica e a riflettere sulla natura stessa della interdisciplinarietà.

Come è stato mostrato non esiste una teoria scientifica unica e definitiva che descriva l'istante della nascita dell'universo nel tempo. L'inizio assoluto, la singolarità iniziale sono oggetto solo di speculazioni teoriche con modelli che risentono delle precomprensioni filosofiche appartenenti al singolo ricercatore o alla moda del particolare momento storico. Il metodo sperimentale galileiano non è infatti applicabile allo studio dell'origine, e nessuna prova scientifica può opporsi quindi all'inizio dell'universo nel tempo, secondo la dottrina insegnata dalla fede.

Anche la filosofia non possiede elementi validi per favorire l'ipotesi circa l'inizio nel tempo dell'universo e addirittura l'ipotesi di un mondo creato ab aeterno sarebbe, filosoficamente parlando, corretta. In quest'ottica sembra di grande interesse la tesi, esclusiva di Tommaso d'Aquino, secondo cui la questione della creazione nel tempo risulta razionalmente indimostrabile da qualunque posizione si ponga<sup>29</sup>. Solo la risposta proveniente dalla Rivelazione può affermare, con divina autorità, che l'universo ha avuto origine nel tempo.

D'altra parte, gli studi scientifici guardano in maniera molto speciale la questione della creazione dal nulla, in quanto il «vuoto» dei fisici non si identifica con l'assenza assoluta di ente dei filosofi. La creazione dal nulla, pur essendo fuori dalla portata del metodo scientifico-sperimentale, può però essere affrontata in chiave filosofica. Anzi l'idea di creazione dal nulla, filosoficamente accostata, permette di chiarire sia il significato dell'intrinseca razionalità dell'universo che dalle cosmologie scientifiche viene tacitamente presupposta, sia le motivazioni filosoficamente rilevante dell'interdisciplinarietà.

Affermare l'intrinseca razionalità del reale o negarla, dipende da una riflessione che guarda alla realtà nella sua totalità, non solo nella dimensione estensiva e misurabile, ma che tenga conto di ogni aspetto della realtà, senza prescindere da nessuno di essi. La ricerca scientifica, e la stessa riflessione teologico-religiosa, non hanno questo scopo primario. Mentre la prima, nella diversità del suo frazionamento delle scienze particolari, guarda a determinati aspetti del reale, particolarmente quelli sperimentabili; dal punto di vista religioso la realtà viene vista invece in quanto fa riferimento al divino nel suo mistero di salvezza. La visione d'insieme unificante proposta dalla filosofia, facendo oggetto della sua osservazione la totalità in quanto tale, senza alcuna limitazione, si pone in una prospettiva propria che nessun altro tipo di ricerca può scalzare. Chiunque si addentri in questo territorio, fisico, chimico o teologo che sia, deve sapere bene che si sta muovendo su un terreno, per quanto libero di essere esplorato perché appartenente ad ogni uomo, puramente filosofico, che non sottostà più alle metodologie proprie della altre discipline scien-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Tommaso D'Aquino, S. T., I, 46, 2.

tifiche, ma che fa riferimento ad un metodo proprio, una metodologia peculiare che dia ragione della totalità in quanto tale. Chiaramente si tratta di una metodologia filosofica determinata che non coincide con la tradizione filosofica contemporanea. Muovendosi alla luce dei limiti posti alla ragione dalla riflessione kantiana, infatti, la filosofia contemporanea, parte proprio dalla insolubilità del problema cosmologico, per ridurre l'ambito della totalità conoscibile al soggetto pensante<sup>30</sup>. Risulta possibile affidarsi a una tradizione filosofica, che pur consapevole delle difficoltà che il problema delle origini pone, non si lascia preventivamente bloccare dalle antinomie poste dalla ragione.

Sulla scorta del pensiero aristotelico, gli autori medievali hanno affermato che la realtà nella sua totalità, senza alcuna aprioristica esclusione, deve essere vista come ente. Questa asserzione indica una via ben precisa da seguire nell'approccio primario a ciò che ci sta di fronte. La totalità è vista come ente. È dall'analisi dell'ente in quanto tale, che i medievali hanno derivato la piena omogeneità del reale e la sua creaturalità. La considerazione della realtà come ente, permettendo l'accesso alla struttura intima dell'universo e alle sue leggi metafisiche fondamentali, ne mostra anche la sua creaturalità, la sua finalizzazione, e la sua dipendenza da altro da sé perché non possiede in se stesso la ragione ultima del suo essere. Solo la metafisica dell'essere, in quanto considera l'essere come perfezione prima di ogni ente, ci permette di riconoscere un universo creato e ordinato.

Da questa medesima prospettiva è possibile evidenziare i motivi specifici dell'interdisciplinarietà. Grazie alla strutturazione intima dell'ente, di un atto d'essere partecipato ad una essenza, si evince anche la legittimità e diversificazione dei vari metodi di ricerca delle singole discipline. La ricchezza essenziale, l'insieme delle caratteristiche specifiche di ogni ente, fanno appello ad una molteplicità di discipline finalizzate alla determinazione degli elementi propri che costituiscono ogni ente. Una filosofia dell'essere ben impostata, mentre contribuisce all'elaborazione di una visione dell'universo fornendo i motivi della intrinseca razionalità del mondo creato, si apre alla ricerca scientifica per conoscere in concreto quelle caratteristiche essenziali di ogni ente che solo la scienza, come disciplina particolare, può fornire.

Lo stesso atteggiamento si può auspicare per la moderna cosmologia scientifica. Si è visto che la fisica contemporanea, nella elaborazione di una cosmologia scientifica, nella propria metodica, non può prescindere totalmente da precomprensioni filosofiche e particolarmente dalla convinzione filosofica di una intrinseca razionalità dell'universo. A nostro avviso neppure può fare a meno di una interdisciplinarietà. La netta separazione tra scienza e filosofia, ottimisticamente proclamata dal movimento positivistico, si presenta inesistente, almeno per la elaborazione di una teoria circa l'origine dell'universo. Lo stesso dilemma tra cosmologia finalistica e evoluzionistica che divide gli odierni ricercatori, in fondo nasconde un'alternativa puramente filosofica<sup>31</sup>. Ma scegliere tra Darwin e Aristotele non è indifferente per uno scienziato; preferire

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cfr. K. Popper, La critica kantiana e la cosmologia, in Congetture e confutazioni, Bologna, 1969, 303-316.

<sup>31</sup> S. Bergia, o. c., in o. c., 238.

l'uno all'altro non è una questione di gusto, di vicinanza o lontananza storica e tanto meno di semplicità e complessità della posizione espressa. L'intero discorso comporta una valutazione filosofica fondata sulla verità di ciò che viene proposto, il che non si presenta senza conseguenze. L'interdisciplinarietà ci viene proposta come la prospettiva maggiormente accreditata, non tanto come moda temporanea alla quale prestare ossequio, ma espressione di una posizione filosofica per altro irrinunciabile.

Ma ciò che in definitiva importa, nello stabilire il rapporto interdisciplinare tra le varie forme di sapere, non è tanto l'elaborazione di una formula teoretica, con cui vengono fissate, nel modo più preciso possibile, le diverse competenze della fede, della scienza e della filosofia; ben più decisiva è la realizzazione viva di quella apertura illimitata e integrale per tutto ciò che esiste, la quale lungi dall'essere un atteggiamento o una virtù dello spirito, costituisce piuttosto l'essenza stessa, la sua natura pura e semplice<sup>32</sup>.

Salerno, Dipartimento di Scienze Fisiche Napoli, Studio Filosofico dei Domenicani

ANTONIO FEOLI E GIUSEPPE BUSIELLO

<sup>32</sup> Cfr. J. Pieper, Per la filosofia, Milano 1976, 161.

# DUBBIO E PROBLEMA. INDAGINE TEORICA E VALENZE PEDAGOGICHE

#### Premessa

L'interrogarsi sul nesso che intercorre fra dubbio e problema costituisce una delle questioni decisive della storia della filosofia, questione che ha, fra l'altro, la capacità di abbracciare, ad un tempo, aspetti rilevanti di vari proble-

mi, da quello logico-gnoseologico a quello etico-pedagogico.

In questa nostra nota il discorso trova il suo punto costante di riferimento in alcune pagine de *Il rischio educativo* di Luigi Giussani in cui con lucidità l'Autore coglie la differenza fra dubbio e problema e segnala con vigore come la coincidenza di dubbio scettico e problema costituisca «il disastro della coscienza della gioventù»<sup>1</sup>.

## 1. L'insostenibilità teoretica del dubbio

Fatta questa premessa, crediamo che si imponga preliminarmente una chiarificazione dei termini nel loro significato etimologico e nel loro spessore

speculativo.

L'etimo del termine «dubium», legato com'è al numerale «duo», indica sempre un quid oscillante fra l'esitazione, l'incertezza e la difficoltà. Opportunamente, a tal proposito, osserva Bertin che «dal punto di vista semantico la problematicità del negativo ha prefissi preferiti nell'in (l'incerto, l'instabile) e nel dis (difficile, discutibile)»<sup>2</sup>.

Nel senso più propriamente teoretico «dubbio» equivale a quell'atteggiamento della mente che i Greci chiamavano «epoché», ossia la sospensione del giudizio che, da un lato, impedisce all'uomo di decidersi per l'affermazione o la negazione e, dall'altro, gli consente di raggiungere l'imperturbabilità.

Il dubbio si pone così in antitesi con la certezza che, come ben la defini-

sce Newman, «è una convinzione verace»3.

È fin troppo nota e vulgata la distinzione tra dubbio metodico e dubbio scettico perché qui la si richiami puntualmente. Forse è sufficiente limitarsi a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. GIUSSANI, Il rischio educativo come creazione di personalità e di storia, SEI, Torino 1995, p. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G.M. Bertin, Educazione alla ragione. Lezioni di pedagogia generale, Armando, Roma 1965, p. 24.

<sup>3</sup> J.H. Newman, Grammatica dell'assenso, trad. it., Jaca Book, Milano 1980, p. 135.

dire soltanto che il primo viene percepito come una via alla certezza e, perciò stesso, è considerato come una tappa provvisoria di essa; il secondo è la mancanza totale di apertura di credito all'esistenza della realtà con il connesso

rifiuto che si possa approdare ad una conoscenza certa di essa.

Che il dubbio non possa essere eretto dogmaticamente a principio veritativo l'ha chiarito una volta per tutte Aristotele nel libro IV della Metafisica, dove argutamente sbeffeggia lo scettico negatore del principio di non contraddizione e dimostra, fra l'altro, che la vita pratica con le sue esigenze quotidiane non può ammettere l'indecisione della mente fra affermazione e negazione. Se dalla filosofia antica ci spostiamo a quella moderna, l'esempio del Cartesio del Discorso del metodo metterà ora in chiaro che il dubbio può nascere anche dalla insoddisfazione di un'esperienza scolastica. Cartesio, che pur era stato allievo nel prestigiosissimo "Collège de la Flèche", avvertiva, agli esordi dell'epoca moderna, che la scuola l'aveva privato di un'idea unitaria della realtà e, perciò, sentiva tutta l'inconsistenza del sapere acquisito.

Ma il dubbio in cui il giovane René si è trovato coinvolto, seppure portato a quel livello iperbolico insinuato in noi dal «genio maligno» che usa tutte le sue capacità per ingannarci, ha comunque una sua dimensione dichiaratamente costruttiva, come leggiamo nella terza parte del *Discorso* dove Cartesio conferma che egli non voleva imitare gli scettici «i quali dubitano per dubitare, e ostentano d'esser sempre indecisi»<sup>4</sup>, ma, al contrario, che tutto il suo piano tendeva a metterlo al sicuro e «a smuover la terra e la sabbia per trovare la

roccia o l'argilla»<sup>5</sup>.

Passando adesso da Cartesio ad Hume, che è di certo il pensatore più radicalmente scettico della filosofia moderna e che non conosce nemmeno il ruolo attribuito dal filosofo francese al dubbio metodico, ci accorgiamo che anche la scepsi humiana dà da pensare non foss'altro perché il concetto di «causa», sottoposto ad uno spietato esame critico nel *Trattato sulla natura umana*, viene recuperato, in qualche modo, seppure nel modesto perimetro del «belief».

Ma ancor più si rimane sorpresi quando si apprende che lo scettico indagatore della *Storia naturale della religione* non ritiene, forse in felice contraddizione con le sue stesse premesse, che la ragione possa sradicare il sentimento religioso dall'humus vitale di un popolo, senza fare precipitare quest'ultimo in

uno stadio «di poco superiore ai bruti».

E se è pur vero, come apprendiamo proprio dalla pagina conclusiva della *Storia naturale della religione*, che «dubbio, incertezza, sospensione del giudizio appaiono l'unico risultato» dell'indagine sul problema religioso, è anche vero «che non è facile tener fede neppure a questa posizione scettica» e si deve pur cedere alla constatazione oggettiva che non esiste sulla terra «un popolo intero privo di religione»<sup>6</sup>.

Forse quanto finora detto ci autorizza a concludere con la seguente affermazione: l'uomo, se non vuole chiudersi nell'atteggiamento scettico estremo

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R. Cartesio, Il Discorso del metodo, trad. it., SEI, Torino 1960, p. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> D. Hume, Storia naturale della religione, trad. it., Laterza, Bari 1970, p. 115.

dell'«afasia» e se intende riconoscere la necessità di superare il «bellum omnium contra omnes» di hobbesiana memoria sforzandosi in tal modo di costruire una vita sociale che stimoli gli uomini ad un comportamento regolato dalle norme della morale della simpatia così come viene proposta da Hume, deve ammettere, in qualche modo, la funzione pratica di alcune certezze elementari, anche se si ostina a non trovare una convincente giustificazione speculativa della realtà che pur si impone con la sua ineludibile presenza.

## 2. La positività del problema

Se consideriamo i termini dubbio - problema - certezza come una specie di climax ascendente (sempre che sia concesso far uso di una figura retorica in un discorso che vorrebbe essere rigorosamente teoretico), indubbiamente il termine «problema» indica il momento intermedio di questa sorta di triade. «Problema», parola di derivazione greca, sta a significare quasi plasticamente un ostacolo che si frappone nel cammino che porta alla certezza. Il superamento di un tale ostacolo implica, da un lato, un impegno dell'intelligenza per chiarire quanto ad essa non si presenta comprensibile in modo immediato e, dall'altro, richiede ovviamente un'ulteriore ricerca. Chi si propone di rimuovere l'ostacolo non può non vagliare quel ventaglio di aporie che il problema, nel suo primo darsi, inevitabilmente presenta. E non è certamente un caso che un filosofo sicuramente non sospettabile di scetticismo, come Aristotele, nel libro III della Metafisica avverta come condizione indispensabile per addentrarsi nella costruzione della sua «filosofia prima» la necessità metodologica di enucleare le situazioni aporetiche trovate nella riflessione dei precedenti pensatori. Scrive lo Stagirita che quanti «cercano senza aver prima esaminato le difficoltà assomigliano a quelli che non sanno dove devono andare»7. Ed ancora aggiunge una preziosa notazione che sarà accolta dai filosofi medievali come struttura portante della «quaestio», ossia che «si trova necessariamente in una condizione migliore per giudicare colui che ha ascoltato le ragioni opposte, come in un processo»8.

A tal proposito si potrebbe sostenere che le *Summae* medievali derivano dall'approfondimento di quest'ultima osservazione aristotelica perché i vari articoli delle «quaestiones» danno notevole spazio, con un atteggiamento di non comune lealtà, alle tesi più persuasive degli avversari, sicché poi il «sed contra» che segue si sostanzia di una riflessione la quale, in quanto conscia

delle difficoltà, riesce a sostenere una tesi nuova.

Dopo queste precisazioni teoriche vorremmo poter approfondire l'affermazione precedentemente fatta secondo cui la genesi psicologica del dubbio può essere legata ad un'esperienza scolastica che non ha fornito un'«ipotesi esplicativa» sulla realtà. Riprendendo l'esempio offertoci dalla biografia di Cartesio, potremmo forse sostenere che, nel «Collège de la Flèche» in cui il

235. 8 *Ibidem*, 995 b 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Aristotele, *La Metafisica*, III, 995 a 35-36, trad. it., Loffredo, Napoli 1968, p.

giovane René era stato brillante allievo, o non era vissuta per nulla l'esigenza critica o non le si attribuiva quella dignità teorica che, sottolineata con vigore da Aristotele, pervade tutta l'opera di Tommaso d'Aquino.

Forse per rinvenire un modello di un tal modo di intendere il ruolo decisivo dell'istanza critica nella quotidianità vissuta dell'esperienza didattica, è necessario «rivisitare» quella tipica istituzione culturale del Medioevo cristiano

che fu l'Università.

È noto, infatti, che il «doctor» non si percepiva come il detentore incontestato della conoscenza perché uno solo veniva considerato come maestro: il Cristo. E un tale riconoscimento, seppure con alcune differenze circa la trasmissione del sapere, fu comune sia ad Agostino che a Tommaso. Nell'«universitas» medievale la lezione non si riduceva all'illustrazione del pensiero del «magister», ma prendeva le mosse dall'umile lettura dei testi che generava, poi, un vivacissimo dibattito, la famosa «disputatio» sulle «quaestiones» che, enucleate dopo la «lectio», ricevevano alla fine la «determinazione magistrale» in cui il docente impegnava tutto il suo prestigio culturale. Sono rimaste celeberrime le cosiddette «quaestiones quodlibetales» in cui il «doctor», con rara disponibilità di spirito ed eccezionale abilità logica, andava incontro agli interventi imprevedibili e, spesso, pieni di «vis polemica» che, diremmo con linguaggio d'oggi, partivano dalla base studentesca. Il rischio di non saper rispondere adeguatamente alle domande degli studenti, come dimostra quell'episodio della vita di Abelardo che mise in crisi il suo maestro Guglielmo di Champeaux, rendeva i 'doctores' guardinghi nell'esporsi ad un tale «cimento» ed è forse questo il motivo di fondo che spiega il numero quantitativamente irrilevante delle «quaestiones quodlibetales» rimasteci.

## 3. La posizione de "Il rischio educativo"

Dopo questi chiarimenti teorici è giunto il momento di analizzare come tali nozioni di dubbio e di problema, secondo Giussani, giochino il loro ruolo nella dinamica educativa dei giovani.

Il Nostro scrive a tale proposito con grande immediatezza comunicativa: «Fino a dieci anni (adesso forse anche prima), il bambino può ripetere ancora: "L'ha detto la signora maestra, l'ha detto la mamma". Perché? Perché, per natura, chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle spalle, quello che di meglio ha vissuto nella vita. Ma, ad un certo punto, la natura dà al bambino, a chi era bambino, l'istinto di prendere il sacco e di metterselo davanti agli occhi (in greco si dice pro-bállo, da cui deriva l'italiano «problema»). Deve dunque diventare problema quello che ci hanno detto! Se non diventa problema, non diventerà mai maturo e lo si abbandonerà irrazionalmente o lo si terrà irrazionalmente».

«Ma porre un interrogativo – leggiamo ancora ne *Il rischio educativo* – su questa cosa, domandarsi: è vero?, è diventato uguale a dubitarne». Osserva con vigore Giussani, come abbiamo già rilevato: «L'identità fra problema e

<sup>9</sup> L. GIUSSANI, op. cit., p. XIV.

dubbio è il disastro della coscienza della gioventù»10.

Intravedere questo nesso positivo fra dubbio e problema significa «liberare i giovani dalla schiavitù mentale, dalla omologazione che rende schiavi mentalmente degli altri»<sup>11</sup>. Tale «emendatio intellectus», per dirla col titolo di un'opera di Spinoza, ha alcune precise conseguenze teoriche: innanzitutto bisogna avere chiaro che critica non equivale a negazione e, in secondo luogo. occorre comprendere che il dubbio, esattamente ciò che la tradizione filosofica chiama il «dubbio sistematico», è già «una risposta non negativa, peggio che negativa». Con tale affermazione Giussani - è quasi scontato il dirlo - non nega il ruolo positivo assolto nella dinamica conoscitiva da quanto tradizionalmente il lessico filosofico definisce «dubbio metodico» che, pertanto, è solo «un momento interlocutorio per sua natura, un momento passeggero, passeggero anche se la provvisorietà del dubbio può durare vent'anni, trent'anni, cinquant'anni»12.

Rivalutare l'importanza del fattore «problema» nell'esperienza educativa non significa, per nulla, accettare quella visione filosofica comunemente denominata problematicismo, che implica sì un concepire la vita come ricerca, ma come una ricerca che ha, in nome di un'opzione scettica aprioristica, rinunciato al cammino verso la verità, pur sapendo quanto sia dogmatica e contraddit-

toria tale rinuncia.

Il prezioso volume di Giussani dedicato al problema educativo, seppur intende segnare soprattutto «le direttive essenziali di un adeguato metodo educativo»13, non è privo, tuttavia, di alcune indicazioni concrete che arricchiscono, con l'apporto di un corredo esperienziale, il discorso teorico.

Con fine sensibilità pedagogica, unita ad una puntuale conoscenza della dinamica dell'età evolutiva, così scrive l'Autore: «Se, nell'arco evolutivo dell'individuo, l'infanzia e la fanciullezza sono i momenti dell'assorbimento primitivo, nella adolescenza, dopo i 13-14 anni, si assiste al momento più decisivo per la determinazione della fisionomia personale di ognuno: l'adolescente prende coscienza di sé e del significato totale della realtà che lo circonda. È proprio per l'insufficiente sensibilità all'avvento di questa fase, nuova rispetto alla fanciullezza, o per la poca elasticità degli educatori nell'adeguarsi alle nuove esigenze (frutto spesso di una educazione a sua volta inconsapevole di esse), che si creano nella stragrande maggioranza dei casi quelle situazioni insostenibili, quelle ribellioni a prima vista incomprensibili o quelle acquiescenze conformistiche prive di convinzioni e di slanci, i cui riflessi pregiudicano tutta la futura fisionomia degli individui, e, di conseguenza, del mondo che essi creano»14.

Per uscire dalle ribellioni a prima vista «incomprensibili» e dalle «acquiescenze conformiste» occorre che il giovane assuma una leale posizione nei confronti di se stesso, che lo porti ad accettare la realtà, rifiutando così un

atteggiamento passivo di fronte ai condizionamenti ambientali.

<sup>10</sup> Ibidem, p. XV.

<sup>12</sup> L. GIUSSANI, Educazione per la formazione della persona protagonista di popolo e di storia, in «Tracce», supplemento al n. 8, settembre 1996, p. 14.

13 L. GIUSSANI, Il rischio educativo, cit., p. 20.

<sup>14</sup> L.c.

Intendiamo adesso addurre degli esempi, se così possiamo esprimerci, di «problematizzazione positiva» di situazioni esistenziali che si presentano spesso alla coscienza giovanile cariche di incertezze e di dubbio. L'adolescente ha forte l'esigenza affettiva e tale esigenza trova un punto d'approdo positivo quando il giovane, non chiudendosi narcisisticamente in se stesso, diviene capace di profonda cordialità verso gli altri ed, evitando gli opposti estremi della gretta strumentalizzazione della persona altrui o della acritica identificazione con essa, perviene, in tal modo, ad una sua personale tonalità affettiva. Così pure ci pare di poter dire che il desiderio giovanile di protagonismo non si trasforma in una selvaggia competizione con gli altri quando l'adolescente, superando l'atteggiamento di una violenta aggressività, scopre il suo posto nel mondo come servizio ad un disegno globale.

#### 4. Osservazioni conclusive

A conclusione di questa nota critica vorremmo brevemente soffermaci su due punti che fanno da sfondo a tutta la ricerca: innanzitutto non possiamo non accennare, anche se in maniera molto schematica, al tema della certezza e, in secondo luogo, intendiamo comprendere, sulla scorta di quanto insegna l'Aquinate in un articolo della *Summa Theologiae* (I, q.,117, art. 1), quale sia il compito dell'educatore che voglia far percorrere al suo allievo quel cammino che lo porti dal dubbio alla certezza, passando attraverso lo stadio intermedio e pedagogicamente inevitabile della problematicità.

Sviluppando la prima questione, vorremmo riprendere, in modo estremamente sintetico, due classici della certezza morale: il volume più noto di Ollé-Laprune, che si intitola appunto *De la certitude morale*, e *A Grammar of assent* 

del cardinale Newman.

Dal primo autore traiamo l'insegnamento che nell'esperienza della certezza non c'è solo il riconoscimento teoretico della verità conosciuta, ma anche la sottolineatura che «la buona volontà è fattore cospirante e insostituibile all'adesione al vero, che di per sé non si esaurisce nella dimostrazione razionale»<sup>15</sup>.

Newman, dal canto suo, ha insistito non poco sul fatto che l'esperienza della certezza conferisce all'animo umano una sensazione profonda di letizia e serenità perché lo spirito s'appaga in «un mistero che si sta risolvendo: la gioia complessa della sorpresa, dell'impazienza, della speranza, del nostro faticoso

ma sicuro progresso verso un ignoto»16.

Trattando adesso il secondo problema, non possiamo non esaminare il testo tomistico succitato in cui il doctor angelicus, chiedendosi «utrum unus homo possit alium docere», risponde che ciò è possibile solo se il maestro, rivestendo il ruolo di causa seconda, si mette in comunicazione con la persona altrui in modo da renderla cosciente di quella medesima «scientiam quam ipse habet». Il maestro non è un demiurgo perché la sua arte è molto simile a quella di un medico che può guarire il corpo dell'ammalato solo se la natura collabora.

A. RIGOBELLO, Legge morale e mondo della vita, Abete, Roma 1968, p. 266.
 J.H. NEWMAN, op. cit., p. 125.

Al pari del medico, il quale non è l'artefice primo della salute del paziente perché – come scrive l'Aquinate – «natura interior est principalis causa sanationis»<sup>17</sup>, allo stesso modo il maestro assolve bene il suo compito se riesce a coltivare il «lumen intellectus» presente nel suo allievo e che costituisce «principalis causa scientiae».

Dalla pagina di S. Tommaso fatta oggetto della nostra analisi emerge dunque che l'educatore, non diversamente dal medico, si sforza perché le esigenze originarie del discepolo possano maieuticamente essere tratte fuori, ma sa bene che la sua opera è un «rischio» perché ha di fronte la libertà dell'allievo.

La consapevolezza di questo limite oggettivo in cui l'insegnante si imbatte non lo esonera tuttavia dalla responsabilità di proporre agli allievi la propria «ipotesi esplicativa» della realtà o, per dirla con una bellissima espressione del doctor angelicus, di «trasmettere agli altri le cose contemplate». Ed è un compito questo che riempie di grande dignità il lavoro di chi insegna perché lo libera dalla solitudine frustrante di un sapere incomunicabile. L'educatore, in tal modo, percepisce l'attività educativa come una saggezza pratica in cui vita attiva e vita contemplativa si armonizzano ed avverte, infine, che è meglio «illuminare che risplendere» in quanto, come scrive mirabilmente Tommaso d'Aquino, «maius est contemplata aliis tradere quam solum contemplari» 18.

Catania, Istituto Teologico «San Paolo»

ENRICO PISCIONE

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> S. THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, I, q 117, art. 1. <sup>18</sup> Ibidem, II-II<sup>ae</sup>, q. 188, art. 6.

## RECENSIONI

CLAUDIO VASALE, La metafora della politica. Potere e società, Aracne, Roma, 1997, in-8°, 220 pp.

L'opera compendia la lunga meditazione dell'Autore sulla filosofia della politica e ne esplicita l'orientamento, così come è andato definendosi attraverso saggi, dedicati a Gioberti e a Rosmini, a Gramsci e a Sturzo. Formatosi alla scuola di Del Noce, egli ne ha assorbito lo spirito critico, non però l'anima pessimistica, che egli ha contrastato mettendo a frutto la sua consuetudine con le opere di G. Capograssi. L'opera in esame è la comprova più persuasiva del fatto che egli colloca Capograssi dopo Del Noce, offrendoci una lettura della politica in linea con le indicazioni del primo, ma con la partecipazione alle

vicende filosofico-politiche del Novecento, propria del secondo.

Del Noce ha interpretato la modernità come 'totalità storica' di segno immanentistico, in nome di un'altra totalità, costituita dalla 'tradizione ideale', intesa non come modello di società o come approdo reale, ma appunto come 'totalità ideale', la cui logica lo induce a troncare il dialogo con la modernità, propugnando un altro inizio. Il discepolo non lo segue in questa diagnosi, non del tutto rispettosa delle potenzialità dell'esperienza moderna e contemporanea. Per intendere la piega che egli dà al discorso si evochi la garbata polemica con N. Bobbio circa l'indole della democrazia, se riducibile a un insieme di regole, come pretende l'illustre filosofo, o invece luogo di valori incancellabili. Concepito come una realtà pluridimensionale o a più piani, il potere politico esige una duplice legittimazione, una di carattere generale, che riconosce come giusto un definito ordinamento politico, un'altra, più specifica, di carattere assiologico, grazie al quale si condivide la politica in atto. Con acutezza egli rileva che la democrazia è il modello di convivenza politica ideale perché in esso il duplice principio di legittimazione aspira a essere un unico principio, quello dell'uguale libertà dei cittadini, che è poi l'esplicitazione del contenuto del 'principio moderno di legittimazione' a causa dell'insieme dei consensi-voleri individuali. I saggi più incisivi di Vasale non riguardano la democrazia e i valori, bensì la «democrazia come valore» e cioè come organizzazione della libertà in opposizione alle altre forme che ne sono mortificazione, fino all'estinzione. La democrazia non è solo una 'forma' senza contenuto o un 'puro metodo' dell'ordine sociale. È metodo comune a causa appunto dei valori condivisi; è un insieme di regole del gioco (istituzionale) perché garanzia di libertà e di giustizia per tutti. Perché altrimenti giocare al gioco della democrazia? (pp. 19-40).

Ma quale concezione dell'uomo presuppone tale lettura della democrazia non come puro metodo? Quale lo statuto ontologico dei valori che l'alimentano? È a questo punto che l'Autore si dimostra prossimo e insieme lontano rispetto al suo maestro Del Noce nel nome del filosofo del diritto, G. Capograssi, di cui, assieme al napoletano P. Piovani, è prosecutore, andando oltre quest'ultimo, fermo a un contingentismo esistenzialmente denso e insieme sen-

za respiro.

RECENSIONI 353

Ebbene, il banco di prova è appunto la libertà moderna. Come intenderla, come libertà di scelta di fronte alla verità, intuita nella sua alterità, o invece
come libertà di scelta della verità, risolta nell'esercizio stesso della libertà? In
breve, è la verità che fonda la libertà, o invece è la libertà che fonda la verità?
Ebbene, pare quest'ultima – la libertà fonte-fondamento della verità – la linea
prevalente nella modernità, ritrovandosi nella postmodernità sotto forma di
quel decisionismo che, discendendo dal non-cognitivismo, si presenta come
«pessimismo della ragione e ottimismo della volontà», e dunque come relativismo cognitivo, tradotto nei termini della verità come ricerca, in cui viene risolta la ricerca della verità. E questo pare l'esito, senza soluzione di continuità,
del cogito-volo cartesiano, da cui l'avventura moderna ha preso inizio. Si tratta
allora di cambiar strada, rifiutando la modernità, o invece di portare alla luce
germi di grande vigore grazie a cui superare l'attuale fase storica, momento

della modernità, e non sua adeguata espressione?

Certo, è la libertà che rende umana la verità, ed è la verità che rende umana la libertà. Ora, se la verità viene identificata con un insieme di idee eterne, con in Dio la loro sede genetica, la modernità appare sostanzialmente immanentistica e dunque nichilistica e atea. In quest'ottica si ha l'auto-confutazione per eterogenesi: le intenzioni non contano, perché quel mondo ideale ha la sua logica, che nulla vale a piegare. La storia non è solo storia di eventi. È anche storia filosofica, le cui idee trovano in essa conferma o smentita. E quelle idee sono state smentite. Del Noce porta avanti un discorso rigoroso, il cui esito anti-politico e anti-umanistico non pare l'abbia effettivamente superato. Vasale si muove nella stessa traiettoria ideale, ma non irrigidita nelle sue coordinate essenziali, persuaso che si tratti di un orientamento e di una direzione, più che di un nucleo di verità definite (pp. 91-104). Prendendo vichianamente atto dell'avvenuta secolarizzazione moderno-contemporanea, egli non ne propone l'azzeramento in vista di un altro inizio. Egli scopre nella nostra epoca slanci di perfezione, di giustizia, di libertà, di uguaglianza, di speranza, di amicizia... e controspinte di involuzione, di violenza e di sopraffazione, da cui risulta la contrastata positività dell'epoca che stiamo attraversando (pp. 129-138). Egli, dunque, della modernità accetta e riscopre, ab intra della storia stessa, le idealità cristiane, come tracciato o direzione, più che come contenuti specifici, senza trascurare quelle forze di oscuramento che si addensano e ne impediscono l'individuazione. Come non riconoscere l'origine cristiana delle conquiste moderne - dignità della persona, tolleranza, libertà, uguaglianza, solidarietà sociale? E la suggestione universalistica, assente dal mondo classico, a causa della libertà e dell'uguaglianza in quanto tutti allo stesso modo figli di Dio, non è propria del cristianesimo, con la sua forza orientativa dell'assetto politico? È quanto del cristianesimo si è storicizzato, il che non impedisce di cogliere ciò che nella storia si è scristianizzato.

Se Capograssi, valorizzando la società civile nei confronti di quella statuale, ha accentuato la distanza tra paese reale e paese legale, Vasale va nella direzione dell'incontro-scontro delle due dimensioni, persuaso che l'una non sia senza l'altra, e che occorra cercare l'una nell'altra, senza aquietamenti ma anche senza pregiudiziali divaricazioni. Egli recupera, come Capograssi, la centralità dell'individuo, quale valore che dà valore a tutte le cose della vita e della storia, ma lo sorprende nel suo essere sociale e politico e dunque con il peso della vita concre-

ta. Con fiducia neovichiana riconosce il valore umano della storia, e in quanto umano, trascendente e divino. L'autentica laicità fa tutt'uno con la riscoperta del valore umano della storia, che presuppone la riscoperta di ciò che fa umana la

storia e dunque del valore che dà valore alla storia (pp. 163-172).

Certo, il crollo del muro di Berlino è più che lo sfaldarsi di un impero dispotico. Egli lo interpreta come la fine, certamente ingloriosa, della grande idea dello 'stato totalitario', da non confondere con le tirannie che hanno presunto di incarnarla, definendo essa lo Stato in cui tutti gli uomini possono riconoscersi nella totalità dei loro bisogni materiali come dei loro valori e delle loro aspirazioni spirituali. Il fallimento di questa idea non porta l'Autore a quell'atteggiamento pessimistico, volto a svuotare la vita sociale e politica di valori e contenuti, dando retta ad Hannah Arendt, secondo cui il cristianesimo avrebbe introdotto nel mondo la libertà dalla politica. Non è vero che non v'è nel mondo alcun valore, anche se è vero che ogni valore non è che una freccia che indica una direzione o anche un orizzonte, che orienta, senza cristallizzare, il nostro vivere e pensare (pp. 55-66). Egli sa che il cristianesimo inaugura la distinzione tra religione e politica e la loro autonomia; egli sa dalla storia che ogni politica quando si pone come religione, sia pure secolare, e ogni religione quando si pone come politica (fondamentalismo teocratico), sfociano nel totalitarismo. E, tuttavia, da qui non perviene alla netta separazione dell'una dall'altra, riponendo in questa la sorgente remota dello scollamento tra responsabilità pubblica e responsabilità privata, e dunque tra libertà pubblica e libertà morale. Se in passsato la coscienza morale ha portato alla richiesta della libertà civile, ora la libertà civile, o meglio, la sua autenticazione, esige il recupero della libertà morale. In quest'ottica egli sottolinea l'indole relativa dell'autonomia della religione dalla politica, e viceversa, contro la netta separazione e insieme contro la loro identificazione. Egli pensa la civitas terrena nell'orizzonte della civitas Dei, con tutte le contraddizioni e i sussulti dell'esistenza umana, al di qua di atteggiamenti manichei e acriticamente ottimistici. La civitas terrena è riportata alla libertà umana, non più fondata nella polis, ma fondamento di questa, di cui quindi riflette le traversie. La politica salva l'uomo nel senso che lo protegge da forme di imbarbarimento, e dall'altra è salvata dall'uomo in quanto protagonista di una storia della salvezza che è oltre la storia e oltre la politica ma si realizza entro la storia, rivelandosi salvezza della storia e della politica (pp. 209-214). Contrario alla contrapposizione tra città di Dio e città dell'uomo, egli è favorevole alla relativizzazione della città dell'uomo, altra cosa rispetto alla città di Dio, non perché estranea ma perché scandita con un altro ritmo e un'altra logica. L'agostinismo viene tramandato all'età moderna, nonostante il processo di razionalizzazione e di secolarizzazione, quale segno permanente della precarietà di tutto ciò che è temporale. La coscienza della temporalità però è trascendimento della storia, ma nella storia. È nel vichismo che Vasale scopre l'umanità della forza politica. E non è insignificante il fatto che Del Noce abbia disertato l'appuntamento con Vico, per il quale il ruolo-guida della storia spetta alla provvidenza di Dio, non all'uomo, sia pure pervaso dalle idee eterne e divine.

Infine, l'Autore non condivide il pessimismo neomachiavelliano di Schmitt, che ha risolto la vita politica nel rapporto amicus-hostis; né il neo-illuminismo dell'Arendt, né il neocatarismo della Weil, che ripongono nella

violenza l'origine della polis, con il conseguente bisogno di bilanciarne la forza disgregante. Egli condivide con il suo maestro Del Noce la priorità del problema morale su qualsiasi altro. Il vero inizio è etico. Infatti, se il male è errore, non peccato, allora lo status di natura lapsa diventa naturale, e il male e dunque la morte vengono identificati con la finitezza del nostro essere. Il problema morale dunque è discriminante. Ma Del Noce non oscillava tra il male come corruzione della natura umana e la capacità dell'uomo di sottrarsi a tale condizione, ritrovandosi nella dicotomia schmittiana di amicus-hostis? E la Arendt, considerando il 'totalitarismo' un'emergenza specificamente moderna che si ammanta di false radici mitiche, per il cui superamento è sufficiente sottrarre la politica alla ripetitività strumentale del lavoro, esaltarne i caratteri di libertà, imprevedibilità e contingenza, non è ferma alle suggestioni neo-illuministe di quanti emarginano ogni trascendenza religiosa? È Simone Weil non si dimostra neo-catara allorché propone l'«uscita dal mondo» e la «decreazione» perché, venendo a patto con il momento istituzionale, si incorre nello stesso errore del cristianesimo che pretese battezzare Roma, simbolo della violenza, ritrovandosi con «la macchia romana ancor prima di diventare la religione dell'Impero»? Ebbene, per Vasale il male, prima che nel rapporto intelletto-verità, si trova nel rapporto volontà-verità, in cui meglio si registra il disordine, provocato dal peccato originale. Accanto a tale disordine originario però egli colloca l'azione salvifica di Dio nella storia. Non l'uno senza l'altra. E alle origini della polis c'è l'uno e l'altra. La politica è appunto la metafora dell'esistenza viva e quotidiana, con tensioni e conflitti propri, non però estranei alla storia della salvezza.

Orlando Todisco

GIORGIO PENZO, Invito al pensiero di Eckhart, Mursia, Milano 1997, 133 pp., L. 16.000.

Allievo di Alberto Magno a Colonia, Meister Eckhart è una grande figura di domenicano la cui vita intensa di intellettuale e di uomo di Chiesa si chiude un anno prima della fine del processo a suo carico con la pubblicazione della bolla papale di condanna *In agro dominico* (1329). I suoi stessi superiori, per non compromettersi, prendono sempre più le distanze dal confratello fino a decidere di non accogliere le sue opere nel catalogo degli scritti dell'Ordine, che da allora circoleranno solo di nascosto tra i teologi degli atenei ma soprattutto tra i monaci e le monache delle diverse comunità, religiose e laiche. Questo spiega perché una buona parte di esse siano andate perdute nel corso del tempo e perché ancor oggi ci sia incertezza sulla paternità di alcuni scritti.

Dal 1936 è in corso un'edizione critica di tutte le opere di Eckhart che ci sono state tramandate, edizione che ha permesso una lettura più oggettiva e ha portato a considerarlo come un autentico pensatore, da porre vicino ai grandi pensatori dell'Occidente. In questi ultimi decenni lo studio di Eckhart è quanto mai vivo nella cultura tedesca; pochi ancora invece sono gli studi in lingua italiana. Tra di essi vanno ricordati quelli di G. Faggin, M. Vannini, fine interprete e traduttore di molte opere di Eckhart, e G. Penzo, curatore di un'antologia nella cui ampia introduzione ci offre una interpretazione esistenziale del

grande filosofo medievale.

In questo suo ultimo volume Penzo presenta un «invito» al pensiero di Eckhart che fornisce gli strumenti necessari per entrare nel suo mondo concettuale presentandoci il profilo della vita, un'analisi delle opere, gli orientamenti della critica e i temi più significativi. Centrale è in Eckhart il concetto del «distacco», che è alla base delle tre tesi di fondo della sua particolare metafisica: l'analogia dell'essere, l'essere è in Dio e Dio è pensare. Con la tematica dell'analogia Eckhart mette in luce una dimensione dell'essere che collima con la realtà stessa di Dio; di conseguenza la verità, la giustizia, l'umiltà ecc. condividono la realtà dell'essere, e quindi di Dio. Legata alla tesi che l'essere è Dio è l'altra, che riguarda la natura ultima dell'essere-Dio, che è *intelligere*, con la quale egli evidenzia una nuova dimensione di essere più spirituale. Tra i trascendentali Eckhart assegna un posto di primo piano a quello dell'unità, che ritiene più originario di quello dell'essere, e ciò ci aiuta a cogliere la coerenza di fondo della tesi che l'essere-Dio è nella sua essenza pensare.

RECENSIONI

Nel trattato Dell'uomo nobile Eckhart, alla luce del problema della conoscenza, interpreta la distinzione tra l'uomo esteriore e l'uomo interiore, l'uomo nobile appunto, che è colui che «non sa niente di niente», che è cosciente della finitezza del proprio conoscere ma pure del superamento di tale impotenza in forza dell'apertura a Dio. In questo orizzonte Eckhart parla della «nascita di Dio» nell'anima in quanto essa, come immagine di Dio, non può staccarsi da Lui, impossibilità che viene definita beatitudine. Eckhart dice che questo Dio è il «Dio nascosto nel fondo dell'anima»; di qui la tematica della «scintilla». Una volta che l'immagine di Dio si dischiude nel fondamento dell'anima, l'uomo non può far altro che abbandonarsi ad essa. L'atto dell'abbandono esprime l'atto di libertà autentica, che non è legata agli enti che sono nello spazio e nel tempo ma solo all'eterno. Dio non è un concetto astratto ma la stessa verità esistenziale che trasforma l'esistenza dell'uomo, che, quanto più si sottrae al molteplice, tanto più si avvicina a Dio. Questa considerazione implica l'altra affine, secondo la quale quanto più l'anima è aperta al divino tanto più acquista coscienza della propria nientità. Nell'orizzonte del nulla e del distacco Dio e l'uomo si incontrano perché tutti e due agiscono senza un fine che dipenda da un qualche oggetto del mondo.

Il nulla così assume una valenza positiva, che si chiarisce come orizzonte del sacro, per cui è problematico definire come «teologia negativa» il pensiero di Eckhart. Il suo è piuttosto, come sostiene Penzo, un nuovo modo di parlare di Dio, che si fonda, non sul conoscere, ma sul conprendere, un discorso ermeneutico ricco di fascino e tutto ancora da scoprire.

CLAUDIO BERTO

JEAN LE CLERC, *Epistolario*, vol.IV, 1719-1732 e indici generali, a cura di Maria Grazia e Mario Sina, Firenze, Leo S.Olschki Editore, 1997, XXXII-628 pp., cm.25,5 x 18, ISBN 88-222-4536-9, L.140.000 (= Le corrispondenze letterarie, scientifiche ed erudite dal Rinascimento all'Età Moderna, 6).

Jean Le Clerc, nato a Ginevra ma vissuto per quasi tutta la vita ad Amsterdam con incarichi di insegnamento nello Studio del ramo dei calvinisti locali che andavano sotto il nome di Rimostranti, è ritenuto giustamente da Giuseppe

Ricuperati il più grande mediatore culturale europeo tra il Sei e il Settecento (C. Capra - V. Castronovo - G. Ricuperati, La stampa italiana dal Cinquecento all'Ottocento, Roma - Bari 1986, pp.117-120). I suoi innumerevoli lavori biblici e storici, le sue collane erudite, le recensioni di libri di varia caratura e provenienza comparse nelle Bibliothèques da lui fondate e dirette facevano testo nella cosiddetta Republique des Lettres, come lo scomparso Paul Dibon, primo direttore della collana che ospita questo volume, amava esprimersi ricalcando il linguaggio del tempo. Ad essere apprezzata era soprattutto la sua raffinata metodologia critica. I suoi corrispondenti erano sparsi un po' ovunque, da Londra all'Italia, da Francoforte a Ginevra, dalla Francia a Bucarest (sede del principe di Valacchia), e non conoscevano barriere confessionali. Uno di questi era Giambattista Vico, assolutamente convinto che la fama del celebre professore e pubblicista di Amsterdam era «sparsa per tutta Europa» (Epistolario, IV, p. 144).

Non meno importanti erano le sue prese di posizioni su alcuni problemi del tempo. Famoso è il dibattito che ebbe con il biblista cattolico Richard Simon a proposito dei problemi posti dalla lettura scientifica del Vecchio Testamento. Nota è anche l'altissima stima che aveva di lui, se stiamo a uno studio di Vincenzo Ferrone (Scienza, natura, religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento, Napoli 1982, p. 397), un personaggio come Celestino Galiani, che tra l'altro gli si ispirò nell'insegnamento della storia della Chiesa alla Sapienza, disciplina allora del tutto nuova in Italia. A Napoli l'Accademia sponsorizzata dall'arcivescovo Spinelli, assicura Elvira Chiosi (Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo, Napoli 1992, pp.35-44), ne temeva l'influsso sulla cultura cattolica anche dopo la sua scomparsa, come è dimostrato da uno dei suoi programmi annuali nei quali era prevista qualche tornata finalizzata a combatterne le idee, anche se il diretto interessato era sempre stato sostanzialmente, oltre che un finissimo intellettuale amante della verità («Veritatem solam quaero», scrisse nel 1720 in una lettera a William Wake), un uomo di pace, alieno dalla «libido rixandi» tipica dei neo-convertiti provenienti dalla Chiesa romana (Epistolario, IV, p.221).

Se le cose stanno così, non sorprende che si sia pensato ad un'edizione di tutto il suo ricco epistolario, sparso in vari archivi del continente e comprendente ben 838 lettere. L'impresa rientra nella collana ora menzionata, diretta attualmente tra gli altri da Tullio Gregory e sponsorizzata dalle Università di Roma (La Sapienza) e di Cassino e dall'Istituto Universitario Orientale di Napoli. L'Epistolario giunge, con questo quarto volume, al suo atteso completamento. Ciò vuol dire che la sua pubblicazione si è protratta per un decennio. Il primo

volume risale infatti al 1987.

Le lettere ora pubblicate vanno dal 1719 al 1732. Di conseguenza non giungono fino all'anno della morte dell'autore (1736), perché Le Clerc, come ci fa sapere la prima e migliore biografia che ne scrisse subito l'amico e ammiratore Jean Barbeirac – ripubblicata opportunamente in appendice al volume che stiamo recensendo (pp.467-501) –, passò gli ultimi anni nel più completo declino fisico e intellettuale. Del resto, se l'ultima lettera pervenutagli è del 1732, è del 1727, a voler tener presente solo quelle che se ne conservano, l'ultima che scrisse egli stesso.

Anche le corrispondenze degli ultimi anni spaziano tra una pluralità di interessi e di corrispondenti eterogenei. Fra gli italiani, oltre al Vico, compaio-

no nel volume il fiorentino Antonio Maria Salvini, coautore del Vocabolario della Crusca, il veronese Francesco Bianchini, attivo a Roma, il principe di Avellino Francesco Marino Caracciolo, originario di Napoli, e il domenicano salernitano Tommaso Maria Alfani, attivo a S.Domenico Maggiore di Napoli. Manca invece sorprendentemente il nome di Celestino Galiani, assente anche

nei tre volumi precedenti.

Il volume di cui ci stiamo occupando, oltre a contenere (come i tre che lo hanno preceduto) delle brevi biografie di tutti i corrispondenti del grande erudito svizzero, è dotato di «Addenda et corrigenda» e di quattro preziosissimi indici riguardanti l'intero epistolario: l'indice cronologico delle lettere, l'indice alfabetico dei mittenti e dei destinatari, l'indice degli archivi da cui le lettere sono state tratte, l'indice dei nomi di persona menzionati.

MICHELE MIELE

Pierroberto Scaramella, I santolilli. Culti dell'infanzia e santità infantile a Napoli alla fine del XVII secolo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1997, 218 pp., s.i.p. (= Temi e testi, nuova serie, 39).

Il problema affrontato dall'Autore è molto più interessante di quanto non sembri a prima vista, come mostra anche il fatto che egli giustamente non si è fermato solo all'area napoletana della seconda metà del Seicento, come potrebbe far pensare il nudo titolo del libro, ma ha affondato le mani in tutta la relativa tematica, che ha interessato l'intera Europa occidentale fino ad oggi.

Il procedimento seguito da Scaramella nella sua indagine è abbastanza lineare. Il giovane studioso, che ha già al suo attivo due significative monografie, una sui culti del purgatorio (Le Madonne del purgatorio. Iconografia e religione in Campania tra Rinascimento e Controriforma, Genova 1991) e una sulla repressione del fenomeno eretico a Capua nel Cinquecento («Con la croce al core». Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro, 1551-1564, Napoli 1995), parte dal caso di un bambino napoletano di cinque anni, Francesco Bartolomeo Belli, divenuto presto famoso per i prodigi che gli si attribuivano e la maturità che lo distinguevano nei comportamenti riguardanti la religione. L'intervento del S.Ufficio di Napoli e di quello di Roma nel 1675 comporta una serie di interrogatori e di esorcismi, che si concludono con l'affidamento del piccolo al pio operaio Pietro Gisolfo.

Qualche anno dopo quest'ultimo pubblica un libro su un altro bambino napoletano, Nicola De Fusco, morto a tre anni e mezzo dopo essersi imposto all'attenzione generale per un esercizio delle virtù ritenuto superiore alla sua età (*Prodigio di mature virtù di un bambino di tre anni e mesi*, Napoli 1682). Il libro però finisce all'Indice, come era accaduto pochi giorni prima a *La guida de' peccatori*, dello stesso autore. Ciò induce Scaramella a scavare nelle fonti usate dal missionario partenopeo, a fare quindi un cammino a ritroso, al termine del quale scopre che Gisolfo per i suoi censori aveva avuto il torto di andare troppo in là nel fare le proprie affermazioni, basate sostanzialmente su alcuni autori gesuiti che però si erano limitati a esaltare la santità infantile (Daniello Bartoli e Filippo di Berlaymont) o avevano fatto dell'infanzia di Gesù

il punto di forza della propria spiritualità (Giovanni Blanlo).

Il discorso – dopo aver preso in considerazione anche il caso concernente il mondo laico dei bambini-prodigio e quello dei piccoli profeti ugonotti che dilagò in Francia tra il Sei e il Settecento – termina con un capitolo sull'Ottocento e il Novecento, secoli in cui certe tematiche della santità infantile tornano a galla, sia pure in un contesto alquanto diverso. Per il nostro secolo l'Autore fa tra l'altro i nomi di Maria Goretti, i tre pastorelli di Fatima e alcuni bambini più recenti, alcuni dei quali anche questa volta napoletani (Angela Jacobellis ecc.). A questi nomi, in un eventuale allargamento dell'indagine, potrà essere aggiunto — a mio parere — quello del non ancora quindicenne Aldo Blundo, morto nel 1934 e sepolto in S.Domenico Maggiore. Ne scrisse la biografia il suo confessore Carlo Ahleid.

Lungo quest'ampio tracciato Scaramella affronta e discute tutta una serie di problemi più vasti e nodali, quali il tipo di controllo esercitato volta per volta dall'autorità ecclesiastica, il ruolo avuto nelle vicende dalla devozione popolare e da un indirizzo spirituale sospetto come il quietismo, l'inserimento di diversi Ordini religiosi nella cosa, il risvolto apologetico di certi episodi, la loro ricaduta politica, la molteplice rappresentazione plastica di Cristo infante, ecc.

Non si può non plaudire allo sforzo dell'Autore che è riuscito a seguire un percorso non facile di natura storico-teologica, anche se alcune sue affermazioni o modi di esprimersi possono lasciare perplessi. In tutti i casi ritengo di dover esplicitare una sola osservazione di qualche peso, che però non intacca minimamente i risultati sostanziali raggiunti dal meritorio lavoro di Scaramella. Mi riferisco al dossier archivistico di partenza, ove l'Autore individua i domenicani che si impegnarono a far emergere la vera identità del piccolo Belli. Per Scaramella si tratta dei frati del convento di S. Pietro Martire, attualmente sede della Facoltà di Lettere. In realtà, come si può ricavare da una lettura attenta del testo trascritto e pubblicato in appendice al volume, si ha a che fare con quelli di S.Domenico Maggiore, il loro maggior convento della Capitale. Si parla tra l'altro della «cella di San Tommaso» (p.191), ancora visitabile in quella casa religiosa. La relativa comunità contava in quel momento fra le sue fila anche P. Tommaso Ruffo, membro del S. Ufficio napoletano e futuro arcivescovo di Bari (fu lui per caso il «padre magistro Russo» di cui parla ripetutamente il documento?).

MICHELE MIELE

ITALO SCIUTO, La felicità e il male, Franco Angeli, Milano 1995, 240 pp., L. 32.000.

Durante il periodo medioevale le categorie di *male* e di *bene* sono i punti cardine intorno ai quali gira l'immensa cosmovisione dell'uomo dell'epoca. L'intero *modus cogitandi* e *vivendi* dell'uono del tempo è come assorbito e giustificato entro un'ottica teologica, la cui valenza fondamentale costituiva il rapporto uomo-Dio. E questo sulla base di un innesto etico che dava significato ad ogni altra manifestazione umana. La stessa *philosophia* era considerata *ancilla theologiae*. La natura e le realtà storico-sociali apparivano all'uomo medioevale come manifestazioni insignificanti o relative di un mondo che non aveva altro titolare e ricapitolatore se non Dio.

Tra i molti ed importanti autori che hanno espresso la dottrina relativa a questo aspetto, senza alcun dubbio Agostino rappresenta colui che occupò per molti secoli una posizione emergente di primo piano, sia a motivo della radicalità della sua esposizione, sia per la qualità delle sue risposte, miranti a cristianizzare, secondo alcuni critici più accorti, la dottrina platonica.

Il testo che presentiamo fa riferimento, appunto, all'apporto investigativo, innovativo e genuino del pensiero di Agostino sul concetto di felicità e di male, in modo particolare sulla sua concezione del male come «privazione del bene». Il Medioevo si impossessò di questa visione fino al punto da sminuire tutto ciò che è materiale e terreno, per far posto, in modo preponderante, a ciò che è

spirituale e divino.

Lo studio di Italo Sciuto manifesta, per molti versi, specificità e peculiarità quasi naturali per una tematica, peraltro maturata da una più che decennale cura ed interesse culturale nei confronti del mondo medievale e le componenti essenziali che lo caratterizzano. Mi riferisco in concreto ai volumi, anticipatori delle suggestive conclusioni alle quali si perviene in questo studio, dal titolo Dire l'indicibile. Comprensione e situazione in s. Agostino (1984), e Teorie della felicità (1986).

PIERINO MONTINI

## Alberoni F., Ti amo, Rizzoli, Milano 1996, 351 pp., L. 30.000.

Non tanto inaspettata nel tempo, quanto nei contenuti, per lo più intravisti in modo sommario e non così puntuale, sia dal punto di vista della metologia generale che settoriale, risulta essere l'ultima opera dell'Alberoni, anch'essa dedicata alla problematica che circoscrive quanto di più fontale è alla radice dell'amore. In un momento epocale, in cui si rifugge oppure non si è in grado di definire alcune realtà, l'Alberoni circoscrive, descrive ciò che lo caratterizza e le modalità, le tonalità che competono all'amore. Perciò questo libro è all'orizzonte del reticolato itinerante della pur numerosa e ben più voluminosa consistenza di altre opere dello stesso Autore pubblicate a partire dal 1968. Chi non ha letto, meditato, parlato di Stati nascenti (1968), L'amicizia (1984), L'erotismo (1986)? Chi non si è interrogato o avrebbe voluto chiedere delucidazioni oppure controbattere tesi e concetti contenuti in Genesi (1989), Il volo nuziale (1992)?

Molti, soprattutto se al di sopra dei quarant'anni, devono tanto all'Alberoni, ma non ad un Alberoni gestito dai mass-media o che si fa divulgatore delle proprie idee mediante i mezzi di comunicazione di massa. Al contrario: si deve molto a lui soprattutto a motivo del suo tentativo di portare l'attenzione sullo stesso centro dell'«Amore». Ci troviamo all'origine primigenia della parola che si dà al di là di ogni velame ed ostacolo, voluto oppure istintuale. Alla soglia, cioè, di ogni altra parola, di ogni altra parola fatta di gesti, richiami, oggetti, volti che si incrociano e dialogano in nome di un avvenimento che trascende ogni evento.

In *Ti Amo* si nasconde tutto il mondo, quel tutto frammentario, relativo e settoriale presente negli interrogativi ai quali eravamo stati allenati precedentemente dallo studioso e scrittore. *Ti Amo* suscita, infatti, l'idea di quanto si

era verificato prima di ora. In esso c'è un qualcosa di nuovo, di differente, non in contrapposizione o in antitesi al prima-di-ora, ma come innervato, promanante dal fino-ad-ora. Ci troviamo, cioè al crocevia nel quale convengono gli itinerari percorsi e sui quali l'Alberoni ritorna, come d'incanto, per smussare talune affermazioni o posizioni troppo sicure in un campo così dinamico ed evolventesi di momento in momento. Non è un aprire porte già spalancate, ma un indicare o aiutare o scoprire spiragli insoliti nei riguardi dell'amore.

Dicevamo che *Ti Amo* è il cuore del problema: un'affermazione di fronte alla quale cadono distanze sociali, psicologiche, culturali, religiose ed etiche, e ci si pone a tu per tu con la persona amata. Così facendo si entra nell'orbita

dell'amore, della verità dell'amore.

Siamo in dubbio, a questo punto, anche se ci siamo interessati all'opera dell'Alberoni con la nostra prima recensione su *Innammoramento ed Amore* apparsa sulla *Rivista di Teologia Morale* fin dal 1979, se definire questo *Ti Amo* un punto di arrivo, che darà nuova linfa o momenti di riflessione al nostro, oppure un punto conclusivo, che non ammetterà altri approfondimenti se non a livello ripetitivo.

Forse, per alcuni la scoperta più interessante risulterà essere quella relativa all'acquisizione della coscienza di essere in sintonia con una trattazione che non è finalizzata all'amore per l'amore, ma con l'amore che si fa pedago-

gico, cioè interattivo e combattente con le stesse armi dell'amore.

Così, chi dice *Ti Amo* si pone sulla soglia di una fondazione che pare non esista più nei nostri tempi. Peraltro, dunque, un progetto che, oltre ad affrontare difficoltà proprie del tema trattato, si offre come ipotesi contestuale di rifiuto e di inattualità.

All'interrogativo «Che cosa dirà Alberoni ancora?» fa seguito l'altra domanda: «Come riceveranno i lettori un messaggio provocante come quello di

Ti Amo?».

Altri faranno letture più profonde, o da altri punti di vista, di questo volume. A noi sembra che l'ultimo libro del nostro Autore presenti due aspetti interessanti: un atto di onestà da parte di un uomo di cultura e un momento di provocazione estremamente interessante per i nostri giorni.

PIERINO MONTINI

EUGENE KELLY, Structure and diversity. Studies in the phenomenological philosophy of Max Scheler, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1997, 226 pp., \$ 65.

Si tratta di uno studio di rilievo sul pensiero fenomenologico di Max Scheler, come mostrano anche l'ampiezza e la completezza del libro. L'Autore ha tenuto conto anche dei manoscritti lasciati da Scheler alla sua morte. Egli è così forse il primo studioso ad aver preso in considerazione la totalità dei testi fenomenologici del filosofo tedesco. Si spiega quindi perché Kelly dedichi il suo libro a Manfred Frings, lo studioso che dopo molti anni di lavoro ha pubblicato le Opere Complete (Gesammelte Werke) dello Scheler.

Benché Kelly mostri una spiccata tendenza a non eliminare del tutto certi

aspetti controversi di Scheler (per es. a proposito della polemica con i linguisti), è per lo più prolifico nel fare osservazioni critiche. Del resto egli è colpito dall'originalità e a volte dalla profondità del pensiero scheleriano, anche se ammette che è difficile disincagliare talora il suo discorso e dare un quadro coerente al suo pensiero. Ciò nonostante, vede in Scheler un filosofo in forte crescita anche rispetto a Husserl, e questo fino alla sua ultima fase metafisica, quella in cui Scheler a volte sembra non riuscire a trovare il bandolo della matassa della propria filosofia.

Il libro prende l'avvìo da un'osservazione di Henry Adams (uno scrittore americano a cavallo tra Ottocento e Novecento che poteva vantarsi di essere discendente di due presidenti degli Stati Uniti) per il quale il concetto di unità nel mondo è ormai sotto tiro grazie a una visione della realtà che mette in risalto un'incomprensibile molteplicità di cose. Il rifiuto di Kelly di accettare questo stato di cose è una buona ragione per far decollare l'Autore. Conclude il suo discorso in maniera perentoria affermando con Scheler l'unità della persona (foriera forse dell'unità del mondo) in barba a Freud, Heidegger e Rorty.

Il libro è soprattutto un'analisi del pensiero fenomenologico di Scheler, col *leitmotiv* dell'unità della persona, presente ma non dominante. Un esempio di quest'analisi è la critica che Scheler muove al concetto di causalità di Hume, in cui causa ed effetto risultano separate, mentre per Scheler l'atto percettivo di un processo potrebbe di per sé non aver durata perché il fenomeno dell'effetto è immaginabile in un unico atto cognitivo (p.31). Kelly mette in evidenza in molti casi la sfida a tutto campo cui Scheler sottopone i mostri sacri del pensiero antico e moderno. Anzi il confronto tra il pensiero di Scheler e quello di tanti grandi filosofi, da Platone ad Aristotele, da Spinoza a Hume, da Kant a tanti altri ancor più vicini a noi, è uno degli aspetti più pregevoli del volume. Scheler critica anche il suo maestro Husserl quando scrive che l'uomo deve andare al di fuori di sé e non entrare in se stesso per scoprire il mondo, in contrasto con quel che Husserl scriveva nelle *Ideen* (pp. 50-51).

Il problema della persona è legato al concetto della sua unità, spesso discusso nel libro. Data la sua importanza per la filosofia, l'Autore vi torna spesso in contesti diversi. Ecco come tra l'altro si esprime: «Noi sentiamo più l'unicità della nostra persona, per es. quando disperiamo della nostra salvezza o nel vedere ingiustizia, che quando perdiamo il nostro lavoro o la nostra fortuna» (p. 85).

Il discorso sulla persona porta direttamente all'etica. L'etica, secondo Scheler, deve essere fondata sui valori, non sui doveri. Di qui la domanda: perché debbo fare quel che debbo fare?

Questo però pone diversi interrogativi. Poniamo il caso che si debba salvare la vita di un bambino o un quadro di Rembrandt. Se la bellezza in certi casi, secondo certi canoni, vale più della vita (di un criminale, di un malato di mente, di un decrepito), perché preferire la salvezza della vita di un bambino? Scheler risponde che, se è vero che la bellezza può essere un valore superiore alla stessa vita, la qualità della persona del bambino è il più grande valore (pp. 101-102).

Continuando su questa linea Kelly afferma che l'atteggiamento di Max Scheler verso la persona umana è «nuovo, originale e radicale» (pp.112-113). A maggior ragione Scheler può scrivere, in contrasto con moltissimi filosofi moderni, che la persona è temporale, ma, avendo una «traccia di essenza»,

partecipa dell'eternità in quanto ne diventiamo consapevoli contemplando l'essenza delle cose (pp.131-132).

Il libro discute pure con grande competenza un tema assai vicino al concetto di persona: l'amore. Il discorso diventa prorompente quando Spinoza viene portato come esempio (al pari di tanti altri filosofi) di quanti non hanno capito l'amore. In parole più semplici, noi amiamo persone o cose (una persona, la patria, Dio) per i valori che posseggono, non per la gioia che essi ci possono procurare, come molti credono, incluso Spinoza (pp. 133-34). Ma il tema persona è posto di nuovo al centro quando Scheler afferma che anche la filosofia morale è basata sul concetto di persona: «Nella sequenza della fondazione la conoscenza dell'altro fonda la conoscenza di se stesso» (p. 143).

Al termine del libro l'Autore prova a riallacciare il discorso fra identità della persona ed essenziale unità del mondo: «Il fatto dell'identità di se stessi ci porta a una filosofia basata su tracce di essenza: raccomando su questa base che noi non rinunciamo al concetto di essenza in filosofia. Può darsi che dall'unità della persona possiamo procedere all'essenziale unità del mondo» (p. 226).

Concludiamo dicendo che il libro è scritto bene e fornisce una ricchezza di testi letterari raramente ripresi in studi di filosofia. L'Autore comunque avrebbe fatto meglio forse a tradurre maggiormente nella sua lingua i testi tedeschi. Si è lasciato poi condizionare forse, nel definire le cose, dal principio omnis negatio est determinatio. Ma si tratta di piccolezze rispetto al valore e alla bellezza del libro nel suo insieme. Diciamo di più: il libro meriterebbe di essere conosciuto anche fuori del mondo di lingua inglese, soprattutto da chi voglia studiare la fenomenologia scheleriana, particolarmente nel mondo accademico.

AUGUST VIGLIONE

STANZANI G. (a cura di), I problemi cimiteriali nell'Europa postindustriale. Atti del Convegno 24-25 maggio 1997, Centro Congressi De Laugier, Portoferraio (Isola d'Elba), Bologna 1997, 288 pp., L.30.000.

Il volume approfondisce i problemi relativi alle questioni cimiteriali e alla cremazione tipici dell'Europa postindustriale e consta di una parte introduttiva e di una serie di relazioni, oltre che di un'appendice legislativa e degli indici. L'incontro di studio ripreso nel libro si era concentrato su tre temi fondamentali: i problemi cimiteriali e le loro implicazioni urbanistiche ed amministrative, la cremazione e la dispensione delle ceneri, le correlative questioni etiche sollecitate dai cambiamenti epocali in atto.

A tali argomenti sono dedicate ben sedici relazioni: 1) Lalla Golfarelli, I problemi cimiteriali in un Comune di grandi dimensioni anche nella prospettiva dell'area metropolitana; 2) Franca Farinatti, Servizi cimiteriali e regolamento del Comune di Bologna, 3) Alberto Corlaita, Problemi urbani nelle ultime dimore, 4) Carlo Bollini, La legislazione italiana sulla cremazione e sulla dispersione: riflessioni critiche, 5) Andrea Sassi, L'evoluzione dell'associazionismo cremazionista in Italia, 6) Roger N. Arber, Cremazione e dispersione in Gran Bretagna; 7) Fok A. de Wit, Sepoltura, cremazione e dispersione in Olanda, 8) M.Jean

Jacques Noth, Storia della cremazione in Francia, 9) Sergio Bedini, L'assicurazione delle esequie come strumento di mutualità, 10) Walter Bielli, Proposte di modifiche della legislazione italiana, 11) Corrado De Marzi, L'obiettivo della corretta gestione dei problemi cimiteriali, 12) Luciana Capaccioli, Firenze e problemi cimiteriali, 13) Marco Poli, Appunti per una storia della «città dei morti», 14) Zbigniew Suchecki, La cremazione dei corpi nelle disposizioni del «Codex Iuris Canonici» del 1917 e del 1983, 15) Giordano Frosini, L'impossibile oblìo della morte, 16) Marinus Schouten, Ma chi è in Italia il nemico della cremazione? Segue la Relazione conclusiva di Guido Stanzani.

Non è possibile esaminare qui le singole relazioni. Non possiamo però non soffermarci sulla dotta e lunga disamina di Z.Suchecki a proposito della legislazione canonica del 1917 e del 1983 (pp.131-211). L'A., docente nell'Università Lateranense e nella Facoltà di S.Bonaventura «Seraphicum», aveva già dedicato a tale argomento un suo pregevole volume dal titolo *La cremazione nel diritto canonico e civile* (Roma 1995), già da noi recensito su questa stessa Rivista («Sapienza», 50, 1997, pp.497-498). Nella relazione ora pubblicata, oltre a dare un quadro riassuntivo del problema nel suo insieme e a raccogliere la legislazione precedente, approfondisce i suoi studi sulla cremazione e raccoglie sia la normativa riguardante il campo civile, presentata in forma comparata, sia quella riguardante il campo ecclesiasistico contenuta nel CIC del 1983. Contribuisce così ad una esatta comprensione della legislazione attuale sull'incinerazione.

Il lavoro di Suchecki si compone di una Introduzione (pp.131-134) e di quattro paragrafi: I. La cremazione nell'antichità (pp.134-154); II. La cremazione nella legislazione storica della Chiesa (pp.155-176); III. La legislazione attuale della Chiesa sulla cremazione (pp.177-200); IV. Motivi comuni pro e contro la cremazione (pp.200-210). Segue la Conclusione (pp.210-211) che riassume molto bene il pensiero della Chiesa, sul quale così ci si esprime: «Con una grande sensibilità il CIC del 1983 tutela la consuetudine di seppellire i corpi dei fedeli defunti, senza vietare la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana (c.1176, § 3) ».

Il pregio più cospicuo del libro è la ricerca e la scelta del vasto materiale preso in esame, costituito non soltanto dai testi legislativi, ma anche dalle disposizioni minute di polizia mortuaria, dalle decisioni ministeriali e soprattutto dai decreti circa la sepoltura ecclesiastica e da quelli delle diverse istituzioni riguardanti la cremazione prima e dopo l'entrata in vigore del CIC del 1983, tutti ottimamente esaminati in particolare nella relazione di Z.Suchecki, di cui ci siamo permessi di sottolineare la ricchezza.

Concludendo possiamo affermare che la dovizia di particolari e l'acutezza dimostrate nello studio e nella cura del volume manifestano un notevole equilibrio e una non comune onestà scientifica, ciò che ne fa raccomandare la lettura, data l'attualità del problema.

REGINALDO M. PIZZORNI O.P.

MARIUSZ KOLACINKI, Dio fonte del diritto naturale. Linee di dibattito tra teologia naturale e filosofia del diritto, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997, 293 pp., L.30.000.

Siamo ben lieti di recensire questo lavoro, presentato a suo tempo dall'A. come tesi di dottorato in teologia.

Kolacinki, come si evince dall'Introduzione, parte dall'idea che, se vi è una cosa necessaria per gli uomini di oggi, è proprio quella di ritornare al riconoscimento di quei valori umani e di quei principi del diritto naturale che sono stati così spesso travisati o negletti dalla politica moderna. In altre parole, tutti i problemi sociali non sono mai solo problemi di pura economia, di pura giuridicità, di pura politica, ma comprendono sempre anche problemi morali, perché toccano la realizzazione di un ordine sociale umano che, appunto perché umano, deve essere fondato su basi etiche e sul rispetto dei diritti naturali o fondamentali dell'uomo, in modo da non comprometterne mai la dignità e da elevarne semmai l'applicazione a momento di affermazione e di sviluppo integrale della propria persona. Per fortuna dobbiamo riconoscere oggi un rinnovato interesse per la questione morale. Del resto il tema trattato dall'A. ha avuto origine soprattutto dalla constatazione che esiste un dialogo interdisciplinare tra teologia morale, filosofia del diritto e scienze giuridiche. Di qui la presa in esame della relazione tra ordine morale e giuridico individuale; di qui pure le questioni che si pongono per la teologia morale in quanto disciplina che tratta i problemi della fondazione della norma morale. La problematica verte sul significato del termine «natura normativa», che si esplica in termini e in veste di progetto antropologico.

Il volume riprende perciò il discorso sulla molto discussa rinascita del pensiero giusnaturalistico in Germania e nei paesi di lingua tedesca, mostrandone pregi e difetti. L'analisi di questa svolta giusnaturalistica pone il seguente interrogativo: in che modo si può parlare di trascendenza di Dio nei con-

fronti della decisione morale dell'uomo?

La prima parte, dal titolo I tentativi di fondazione del diritto naturale, comprende quattro capitoli: I. Il concetto di legge naturale in San Tommaso; II. Il sistema manualistico della teologia morale; III. Il concetto di diritto nella discussione postbellica; IV. Il concetto di diritto naturale nell'ambito della teologia protestante. La seconda parte ha per titolo Il diritto naturale norma dinamica del diritto. Un'indagione nel pensiero di Josef Funk, Albert Auer, Josef Fuchs, e comprende tre capitoli: V. Diritto - concetto e sua struttura ontologica nel pensiero di Josef Funk; VI. L'ordinamento della natura umana all'essere come elemento materiale del diritto nel pensiero di Albert Auer; VII. L'aspetto teologico del diritto naturale nel pensiero di Josef Fuchs. La terza parte si occupa di Diritto naturale e progetto di Dio con gli uomini e comprende solo due capitoli: VIII. L'insufficienza della metafisica nel teorema di Josef Funk, Albert Auer e Josef Fuchs; IX. Dio, diritto e uomo: questione aperta. Seguono la Conclusione, l'ampia Blibliografia, un utilissimo Indice degli Autori e l'Indice generale.

In conclusione, come afferma l'A., è Dio che dà la sua legge suscitando in noi l'attività che costituisce la sfera morale. La «ragion pratica», che procede da Dio, non può essere quindi puramente e semplicemente autonoma, perché la legge è promulgata in noi e si attua secondo le sue norme, che sono quelle della legge del supremo legislatore. Di conseguenza, se vogliamo liberarci da quell'ateismo contemporaneo che con la «morte di Dio» porta anche alla «morte dell'uomo», dobbiamo riaffermare la grande dignità della persona umana, la sua sacralità (res sacra homo), in quanto immagine di Dio presente in noi con

quella legge naturale che costituisce la nostra natura, natura che in senso pregnante è concetto che non esclude ma implica la cultura e la storia.

Quando allora si parla della fondazione del diritto naturale e delle nostre norme di comportamento, non è sufficiente un riferimento formale a Dio sommo legislatore, ma occorre far riferimento ad una precomprensione vissuta nell'interiorità della propria coscienza. L'analisi di se stesso come soggetto morale comporta sempre la dimensione di questa processualità. Quando dunque nella ricerca del fondamento ultimo del diritto naturale si effettua una svolta verso il soggetto, questo non vuol dire per nulla soggettivismo o relativismo o storicismo, ma sta a indicare una visione di soggettività che attraversa un permanente processo di crescente scoperta di Dio. La storia del singolo davanti a Dio possiede un luogo privilegiato nel sacrario della propria coscienza.

REGINALDO M. PIZZORNI O.P.

# SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

(e pubblicazioni pervenute alla Redazione)

a cura di M. MIELE

AA.VV., Gesù Cristo verità di Dio e ricerca dell'uomo, Roma, Herder / Edizioni Miscellanea Francescana, 1997, 477 pp., cm. 24,1 x 17, L.40.000 (= Collana di 'Cristologia', 4).

Gli undici autori del volume, tutti legati alla Facoltà teologica S.Bonaventura di Roma, intendono soprattutto soddisfare il desiderio di quanti vogliono approfondire la storia della cristologia. Tre le parti in cui il libro è stato articolato: 1) Cristologia platonicoagostiniana (O.Todisco, Il platonismo ostacolo o sostegno del cristianesimo?; L. De Carolis, Agostino e il platonismo spezzato; L.Grazioso, Dal Logos greco al Logos della croce); 2) Cristologia francescana (P.Chiocchetta, Cristo e Francesco d'Assisi nel 'Bilan de l'histoire' di R.Gruousset; M.Suley, La croce nella vita cristiana negli Opuscoli e Sermoni di S.Bonaventura; L.Iammarrone, Incarnazione del Verbo nel B.Giovanni Duns Scoto); 3) Cristologia moderna (G.Iammarrone, Gesù Cristo riconciliatore e redentore in M.Lutero; A.Pompei, Gesù terrestre, i criteri di fedeltà ecclesiale al Vangelo e il dibattito ecumenico; M.Maione, Rivelazione e linguaggio in J.G.Hamann; M.G.Lancellotti, Oxalà e Gesù Cristo; J.Imbach, Accostamenti letterari a Gesù; A.Amato, Gesù nel dialogo con le religioni e la cultura laica).

Andrisani G., Epulone e Lazzaro. La crisi dei cattolici casertani, Cooperativa Sociale «F.Ozanam», Caserta 1997, 398 pp., cm.25,2 x 17,9, L.40.000 (= Saggi storici casertani, 7).

Nell'ampio volume miscellaneo si afferma tra l'altro che il tramonto del comunismo a Caserta ha favorito il sopravvento del capitalismo e la cultura di mercato. Di conseguenza i parametri politici si sono livellati a quelli economici mentre i valori assoluti si sono ridotti a dimensioni antropologiche e sociologiche. L'A.difende però il primato della politica e sostiene che la vita pubblica in Italia non può non fondarsi che sul cattolicesimo democratico. Angrisani si ispira all'ottimismo cristiano ed è giustamente fiero della sua matrice casertana.

Annali di storia delle Università italiane I (1997), CLUEB, Bologna 1997, 284 pp., cm.30 x 21, carta pat. pes;, ill. in b/n e c., L.60.000.

Un prezioso contributo a quella storia delle Università, che è parte essenziale della nostra storia tout court. La serietà degli apporti è assicurata dal comitato di direzione e dalla redazione, oltre che dalla direttiva generale: «Gli Annali si propongono come punto d'incontro, di discussione e di informazione per quanti, pur nella diversità degli approcci storiografici e nella molteplicità dei settori disciplinari di appartenenza, si occupano di temi relativi alla storia delle Università italiane». Gli interessi sono molteplici. Si va dal

reclutamento accademico ai bidelli, dalle «dottrici» e lettrici dell'Università di Bologna alle discipline insegnate nell'Italia postunitaria, dagli archivi, biblioteche, musei universitari alle architetture degli atenei. Assoluto il decoro della presentazione grafica e tipografica. Completano il quaderno le rassegne, le recensioni, le schede (particolarmente ricche) e il notiziario. Non si può non pensare all'analisi del presente alla luce del passato per progettare il futuro, ma questa è un'altra «storia».

Armogathe J.R. - Belgioioso G. (edd.), *Descartes, Principia Philosophiae* (1644-1994). Atti del convegno per il 350° anniv. della pubbl. dell'opera, Parigi 5-6 maggio 1994, Lecce 10-12 nov. 1994, Vivarium, Napoli 1996, XXX-724 pp., cm.21 x 15, L.85.000 (= Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Biblioteca europea, 10).

La collana napoletana, che ha già al suo attivo diversi volumi di grande respiro, rende omaggio a un'opera capitale del filosofo francese che è all'origine del pensiero moderno, non solo in Francia. Le lingue dei testi pubblicati vanno dal francese all'italiano e all'inglese. I vari autori hanno inteso approfondire un libro col quale Cartesio volle offrire una introduzione ragionata, una «manuductio», al filosofare in base al suo notissimo *Discours de la Méthode*. Anche in quest'opera il filosofo francese riuscì (senza darne l'aria) a fare affermazioni innovatrici che scatenarono discussioni a non finire nella repubblica delle lettere. [S. Spera]

CAMPANELLA (T.), *La città del sole*. F. Patrizi, *La città felice*, Marietti, Genova 1996, introd. di S. Plastina, XXV-112 pp., cm. 17 x 12, L.12.000 (= I rombi).

Due autori dominati dal desiderio di renovatio, di fronte alla crisi e alla decadenza, descrivono con accenti diversi ma convergenti una città ideale che favorisca la realizzazione di una nuova umanità, un ordinamento civile e politico ottimale, una cultura dell'uomo favorita da istituzioni concepite razionalmente, quindi funzionali e funzionanti. I risultati sono presentati nei termini di un egualitarismo fondato sulla giustizia e la pace, l'egua distribuzione dei diritti e dei doveri, la repressione del vizio e la promozione della virtù. Il meno noto libretto del Patrizi (che scrisse anche sulla Historia e la Retorica), approntato nel 1551, fu pubblicato due anni dopo in quella Venezia che rappresentava ai suoi occhi la realizzazione della Repubblica platonica ma con accenti che richiamavano anche concetti aristotelici (armonia anima-corpo, salvaguardia della proprietà privata, fiducia nei vincoli familiari). La nota opera del domenicano calabrese nasce dalla confluenza tra idee rivoluzionarie e utopie millenaristiche (1602) che non gli fanno disdegnare una totale comunanza di persone e cose. L'ideale egualitario, che gli strappa violente frecciate contro la dominazione spagnola e il principio dinastico su cui era fondata la società del tempo, è armonizzato funzionalmente (razionalisticamente) in una struttura gerarchica con a capo un Metafisico coadiuvato da magistrati che hanno il nome Potenza, Sapienza e Amore. Campanella ha presente certamente Platone e l'Utopia di Tommaso Moro, ma vuole anche armonizzare la religione naturale con il cristianesimo e i suoi sacramenti.

[S. Spera]

CESTARO A. (a cura di), Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo nel V centenario della nascita. Atti del convegno di Salerno, 14-16 ott. 1994, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1997, 628 pp., cm. 25,3 x 17,8, ISBN 88.900138.9.3, L.95.000 (Thesaurus Ecclesiae Italiae recentioris aevi, XII, 8).

I contributi pubblicati nel volume consentono di ripensare alcune tematiche conosciute dagli studiosi in base ai noti lavori su Seripando di Jedin e Balducci, cui si sono aggiunti negli ultimi anni quelli di Marranzini, e nello stesso tempo di allargare gli orizzonti sulla sua figura e la Chiesa del suo tempo. Ne diamo l'elenco: G.De Rosa, Rileggendo le prediche salernitane di G. Seripando; A. Prosperi, Evangelismo in Seripando?; V. Grossi, G.Seripando e la scuola agostiniana del '500; S.Palese, La Chiesa del Mezzogiorno nel Cinquecento pretridentino; C.De Frede, La diffusione delle idee riformate nel Mezzogiorno d'Italia; M.Spedicato, Il giuspatronato nelle chiese meridionali del Cinquecento; F.Renda, L'Inquisizione in Sicilia nel Cinquecento; M.Cassese, G.Seripando, il concilio di Trento e la riforma della Chiesa; A.Marranzini, Il problema della giustificazione nell'evoluzione del pensiero di Seripando; R.M. Abbonanza, La predicazione secondo Seripando e la sua attività omiletica a Salerno; M.Miele, Presenza protestante a Salerno durante l'episcopato di Seipando?; M.Mariotti-F.Accetta, Per uno studio sulla riforma agostiniana in Calabria (secc.XV-XVIII); A.Cestaro, L'archidiocesi di Salerno prima e dopo Seripando; V.Robles, C.Musso e G.Seripando...; M.Morano, G.M.Saraceno e G.Seripando...; A.Lerra, La Chiesa ricettizia in Basilicata al tempo di Seripando; F.Volpe, la diocesi di Capaccio nel Cinquecento; G.M. Viscardi, La mentalità religiosa nelle diocesi campanolucane tra XV e XVI secolo; M.A.Rinaldi, Gli Ordini religiosi nell'area salernitano-lucana al tempo di Seripando; M.A.De Cristofaro, Vita religiosa nel Mezzogiorno pretridentino: vescovi e capitolo cattedrale a Montepeloso...; G.De Rosa, Conclusioni.

CESTARO A., Studi e ricerche di storia sociale e religiosa (dal XVI al XX secolo), Venosa, Edizioni Osanna, 1996, VIII-330 pp., cm. 21,7 x 15,8, ISBN 88.8167.174.3, L.35.000 (= Collana di studi e fonti per la storia del Mezzogiorno, 4).

L'A.raccoglie nel volume scritti pubblicati in anni e occasioni diverse che però risultano accomunati da problemi che punteggiano un unico percorso culturale. Il filo conduttore è dato dal titolo e dall'area meridionale in genere e in specie (Salerno, la Basilicata ecc.). Le tematiche ricorrenti: la ricerca, l'applicazione del concilio di Trento, le confraternite, i vescovi, i redentoristi, D.Lentini, la parrocchia, B.Longo, N.Monterisi, le campagne, gli archivi ecclesiastici...

COLOMBO G., *Del soprannaturale*, Milano, Edizioni Glossa, 1996, XI-370 pp., cm. 24 x 16,2, ISBN 88-7105-061-4, L.55.000 (= "Quaestio", 5).

Nel riprendere il discorso attualizzato da un celebre libro di De Lubac l'A. ha inteso mostrare la necessità e insieme il limite di un termine chiave della teologia cattolica del Novecento. I due terzi del libro sono costituiti da saggi già pubblicati in precedenza. Sono inediti i tre capitoli sulla teologia di Giansenio.

COLOMBO SACCO U., Giovanni Paolo II e la nuova proiezione internazionale della Santa Sede 1978-1996, Giuffré, Milano 1997, XIV-234 pp., L.28.000 (= Testi per corsi ed esercitazioni di diritto internazionale, 4).

Si tratta di «una guida introduttiva» che si avvale anche della ricca esperienza diplomatica dell'A., per il quale la Chiesa non può rimanere estranea ai problemi dell'umanità, anche se per es. quando si tratta di questioni umanitarie si deve spingere fino al punto da invocare l'uso della forza. Non per niente Giovanni Paolo II il 20 ottobre 1978, pochi giorni quindi dopo la sua elezione, faceva al corpo diplomatico presso il Vaticano un cenno velato sulla cosa appellandosi alla sua esperienza polacca. Papa Wojtyla, negli anni seguenti, ricollegandosi all'espressione di Paolo VI che aveva definito la Chiesa «esperta di umanità», intensificò i suoi sforzi per la promozione dei diritti dei popoli e circoscrivere così le pretese tendenzialmente totalitarie dei rispettivi governi. Il libro è provvisto di una «Documentazione» scelta.

CRISOSTOMO (GIOVANNI), *Lettere a Olimpiade*, introd., trad. e note di M. Forlin Patrucco, Ed.Paoline, Milano 1996, 280 pp., cm.20 x 13, ril. con sovrac., L.38.000 (= Letture cristiane del primo millennio, 23).

Cacciato ignominiosamente e ingiustamente in esilio, Giovanni Crisostomo, l'ascetico predicatore coinvolto nella caotica situazione ecclesiastico-politica della sua sede Costantinopoli, scrive mentre è sulla via del suo lungo e doloroso esilio. Sta pagando (e solo la morte lo libererà da queste afflizioni che lo angustiano nel corpo e nello spirito) il suo indomito coraggio nel denunciare i monaci corrotti e un clero secolare compromesso fino alle più alte gerarchie con il potere politico impersonato dall'imperatrice Eudossia la nuova Jezabele. La sua condanna per origenismo da parte del sinodo «della Quercia» è in realtà motivata solo da invidie e dal desiderio di liberarsi da un avversario tenace e non accomodante. Più che la simmetria di un discorso costruito su moduli retorici, è la sincerità dell'animo, la coerenza e la fiducia in Dio ad affiorare nelle Lettere, che riprendono espressioni bibliche, quelle paoline soprattutto, un autore carissimo all'A. Ma l'illustre e umanissimo esule sente pure il bisogno di confidare a Olimpiade, nobildonna dedita all'ascesi, tutta la sua desolazione per chiederle il conforto del ricordo e dell'amicizia, prima ancora che il pur indispensabile aiuto materiale. Le Lettere a Olimpiade rispecchiano, all'interno di un vasto e ricco epistolario, cultura, zelo, non meno che vicende drammatiche, fatte per superare il tempo e lo spazio e parlarci con lo stesso calore. [S. Spera]

DONATI P.P., Uomo e donna in famiglia. Quinto rapporto CISF sulla famiglia in Italia, Edizioni S.Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1997, 446 pp., cm.13 x 21, L.48.000 ( = La famiglia nel mondo contemporaneo).

Tutti i rapporti CISF, e il quinto in particolare, fanno capire che la famiglia ha costituito sempre, come sostenne a suo tempo Paolo VI, «il baluardo autentico della

civiltà». Oggi poi, con la caduta verticale dei valori, la famiglia è l'unica istituzione che resiste. Essa è «principium urbis et quasi seminarium rei publicae» (Cicerone), «l'arco fondamentale su cui poggia tutta la creazione» (Pio XII). Non va concepita quindi come un semplice accordo di convivenza, in equilibrio sempre precario, o un rapporto contrattuale viziato in radice dall'instabilità. Di qui l'invito a ricercare quei fenomeni che rivelano un nuovo modo di «far famiglia», che comunque rispetti le diversità e intenda realizzare la piena reciprocità. Devono quindi persistere le differenze tra i sessi, che sono al tempo stesso vincoli e risorse. Il libro contiene analisi sociologiche, demografiche, psicologiche e culturali. I rapporti CISF, con le loro tabelle e il contributo di esperti del settore, costituiscono fonti di prim'ordine per la corretta conoscenza della problematica familiare.

FILORAMO G. e MENOZZI D. (a c.), Storia del Cristianesimo. Il Medioevo [di] M.Gallina, G.G.Merlo, G.Tabacco, Roma - Bari, Editori Laterza, 1997, VIII-329 pp., cm. 21 x 14, ISBN 88-420-5231-0, L.35.000 (= Storia e società).

I curatori dell'impresa si propongono di presentare le varie confessioni cristiane senza storici peccati. Il volume sul Medioevo risponde a questa esigenza mettendo in evidenza in particolare gli strettissimi legami che in quell'epoca si instaurarono tra il cristianesimo e la società. La sintesi di Tabacco sul primo Medioevo concentra l'esposizione sui processi di cristianizzazione, gli sviluppi del culto e delle credenze, l'inquadramento culturale e istituzionale. Più ampio il quadro di Gallina sul Medievo orientale, scandito ugualmente in tre tappe: l'epoca di Giustiniano, la mutevole vitalità dell'ortodossìa, gli anni posteriori a Fozio. Merlo, infine, fa perno su tre trattazioni bifronti: consolidamenti istituzionali e sperimentazioni religiose, la potenza sacerdotale e i suoi limiti, tra universalismo e nazionalità.

FINNIS J.M., Legge naturale e diritti naturali, a c. di F.Viola, Torino, G.Giappichelli Editore, 1996, XXXI-472 pp., cm. 22,9 x 15, ISBN 88-348-4212-X, L.62.000 (= Recta ratio, seconda serie, 14).

Per capire con chi si ha a che fare è opportuno riprendere quanto l'A. — un australiano che insegna filosofia del diritto all'Università di Oxford ed è stato uno dei due membri laici della prima commissione teologica internazionale — ha scritto nella Prefazione (1979): «Piuttosto di frequente farò riferimento a Tommaso d'Aquino, poiché ad ogni modo egli occupa un posto strategico unico nella storia della riflessione sulla legge naturale. Parimenti, mi riferirò occasionalmente alle solenni dichiarazioni sulla legge naturale della Chiesa Cattolica Romana, poiché tale istituzione è forse l'unica nel mondo moderno ad affermare di essere un'interprete autoritativa della legge naturale» (p.XXVIII).

FOCHI F., E con il tuo spirito. Chiesa e lingua italiana a più di trent'anni dalla riforma liturgica, con un intervento di S.Dianich, Neri Pozza, Vicenza 1997, 102 pp., cm.21 x 14, L.20.000.

Il titolo dato al libro (infelice traduzione letterale di un'espressione latina, che a sua volta ripete un semitismo) indica tutta la difficoltà della liturgia a esprimersi con la nostra lingua. L'A., linguista di razza, come mostrano gli altri suoi libri, ha anche una formazione teologica. Si può essere per lo più d'accordo sui suoi rilievi, anche se talora egli può apparire un po' soffocante. Più che giustificato il suo appunto a quel linguaggio complicato e oscuro che è l'ecclesialese e alle mode linguistiche (da icona a culturale, assemblea, pneumatico ecc.). Sommessamente c'è da rilevare che non piace la sostituzione di Giovanni Paolo con Giampaolo, l'interscambialità tra catechesi e catechismo e quella tra ecclesiale e ecclesiastico (ma ha ragione Fochi nella denuncia di «ecclesiale»: tutto oggi lo è). Ma sono dettagli rispetto ai tanti suggerimenti (anche per i tempi dei verbi che saltellano, a volte, come agnellini), che Dianich raccoglie ed esalta con finezza e profondità.

FOTI C., Ai margini della città murata. Gli insediamenti monastici di San Domenico e Santa Maria la Nova a Matera, pres. di V.Franchetti Pardo, Matera, Amm. prov. Assessorato alla Cultura, Venosa, Osanna, 1996, 355 pp., cm.24 x 17, tv. e figg., con app. doc. e ampia bibl., L.30.000 (= Quaderni della Biblioteca Prov. di Matera, n.s. 20).

L'intento è quello di inserire la storia locale in una ricerca di ampio respiro, scopo che è stato ottimamente raggiunto, il che appare dall'accuratezza della ricerca, la documentazione addotta, le note, l'appendice e la bibliografia. I due monumenti studiati fanno pensare alle esigenze di una «forma urbis» più rispondente alle nuove esigenze, che contavano su un accresciuto volume di relazioni con l'esterno (il mondo delle crociate e dell'impero di Federico II) e avevano a che fare con un Ordine mendicante (S.Domenico) e delle monache agostiniane provenienti da S.Giovanni d'Acri (S.Maria la Nova). La formazione di nuovi borghi, d'altra parte, andava di pari passo con l'emergere della borghesia e i conflitti d'interesse tra clero regolare e secolare. [S. Spera]

FRIGGIERI J. - BUSUTTIL S. (a c.), Interfaces. Essays in philosophy and bordering areas in honour of Peter Serracino Inglott, Malta, University, 1997, 311 pp., cm. 21 x 14,7, ISBN 99909-2-017-6, s.i.p.

Il volume è articolato in quattro parti: 1) Logica e filosofia del linguaggio, 2) Filosofia della religione, 3) Etica e filosofia sociale, 4) Estetica. Segnaliamo qualche titolo: Comunicazione, interpretazione e sistema, di D.E.Cooper (pp.3-18); Infallibilità, autorità e fede, di J.Haldane (pp.91-115); I diritti delle future generazioni, di E.Agius (pp.165-187).

Garfagnini G.C. (a cura di), Savonarola e la politica. [Atti del secondo seminario di studi, Firenze, 19-20 ott. 1996], Firenze, Sismel Edizioni del Galluzzo, 1997, XVIII-270 pp., cm. 22 x 16, ISBN 88.87027.01.3, s.i.p. (=Savonarola e la Toscana, Atti e documenti, 2).

Gli Atti del seminario, aperti da N. Rubinstein, sono articolati in quattro sezioni:

1) Il pensiero politico, studiato da G.C.Garfagnini, P.Prodi e C. Leonardi, 2) L'assetto istituzionale: influenze e mutamenti, messo in luce da G.Cadoni, V.Arrighi, F.Klein e F.Martelli, 3) La (ri)organizzazione della società, affrontata dagli studi di L.Polizzotto, A.Benvenuti, S.Adorni-Braccesi e R.Manno Tolu, 4) Presentazione del codice autografo di Savonarola dei «Sermones in primam divi Ioannis epistolam», studiato da A.I.Fontana, P.Scapecchi e A.F.Verde.

GIUSTINIANO G., Transessualità, matrimonio e diritto canonico, Napoli, Laurenziana, 1998, 163 pp., cm. 24 x 17, s.i.p.

Il problema della transessualità oggi è visto con occhi più tolleranti dall'opinione pubblica e la stessa legislazione civile e canonica gli ha dedicato un'attenzione inconcepibile in passato. Il libro ha il merito di affrontare con la debita attenzione questo nuovo modo di vedere la questione, che l'A., giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale della Campania, ha approfondito con l'aiuto di un'ampia letteratura, come si evince dalla bibliografia addotta. Ovviamente egli non poteva non tener conto anche delle terapie medico-chirurgiche e dei risvolti psicologici che la transessualità comporta.

IAMMARRONE G., Gesù Cristo e la Chiesa in San Tommaso d'Aquino, Roma, Herder / Edizioni Miscellanea Francescana, 1997, 211 pp., cm. 23,9 x 17, L.30.000 ( = Collana di 'Cristologia', 5).

Si potrebbe credere, scrive l'A., che S.Tommaso si sia limitato in sostanza a mettere in piedi una 'cristologia dell'incarnazione'. Ma ciò non è vero, egli ribatte. L'Aquinate ha portato la sua riflessione anche sulla realtà storica di Gesù. Quanto alla sua ecclesiologia, va detto che l'Angelico insiste più sulla dimensione 'misterica' della Chiesa che su quella istituzionale.

MARINO E., O.P., Estetica, fede e critica d'arte. L'Arte poetica di Savonarola, l'Estetica di Ficino e la Primavera di Botticelli, Pistoia, Provincia Romana dei Frati Predicatori (Centro Riviste), 1997, 280 pp., cm. 24 x 16,7, L.30.000.

L'A., già noto ai lettori della Rivista per i contributi pubblicati sullo stesso tema in «Sapienza» negli anni scorsi, riprende in quest'ampio saggio comparativo il discorso a lui caro della lettura teologica delle raffigurazioni artistiche o iconoteologia. Il volume è articolato in sei capitoli: 1) Intuizione ed espressione, 2) Estetica e fede secondo il concilio di Nicea del 787, 3) L'estetica della fede e l'estetica dell'arte, 4) Savonarola promotore della 'catarsia' dell'arte-poetica e dell'arte-visiva in Firenze, 5), L'estetica di Marsilio Ficino e l'allegoria della Primavera di Sandro Botticelli, 6) Omologia dell'espressione-verbale della Sacra Scrittura con l'espressione-figurativa dell'arte.

MATTIOLI V., Gli Ebrei e la Chiesa (1933-1945), Mursia, Milano 1997, 175 pp., cm. 21 x 14, L.24.000 (= Testimonianze fra cronaca e storia. Fascismo, nazismo e antifascismo).

Il volume, puntualmente documentato, procede per tesi: lo sterminio degli ebrei fu dettato da motivi non religiosi ma politico-economici; non l'ideologia cristiana ma il suo abbandono e disprezzo determinò il comportamento dei nazisti e dei fascisti, la cui ideologia si contrapponeva frontalmente al cristianesimo; Pio XII ha fatto tutto quello che gli è sembrato di poter fare nell'interesse delle vittime; lo sterminio non è rivolto solo contro gli ebrei (anche se questi sono stati i più colpiti; non si possono comunque non vagliare criticamente le cifre) ma anche contro i cristiani, gli zingari e i «diversi» in genere. Le tesi possono «prendere la mano», ma la storia va discussa e la Chiesa dà prova di coraggiosi mea culpa. Occorre che altri facciano altrettanto. Altrimenti si continuerà nella scia del Vicario di Hochhuth e non basteranno altri volumi sul tipo degli Actes et Documents du S.Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale.

[S. Spera]

MONDIN B., La cristologia di San Tommaso d'Aquino. Origine, dottrine principali, attualità, Urbaniana University Press, Roma 1997, 245 pp., L.24.000.

La monografia si apre con l'analisi delle fonti patristiche, magisteriali e scolastiche. Segue, in sette capitoli, l'esposizione sistematica del pensiero cristologico dell'Aquinate (Trinità, Incarnazione, vita pubblica, passione e morte, Resurrezione, ritorno al Padre). Nell'ultimo capitolo si sottolineano gli influssi di S.Tommaso sulla cristologia contemporanea e la sua attualità in materia. Per l'A. il Dottore Angelico è forse il maggior cristologo di tutti i tempi. L'affermazione non è di poco conto, data la competenza di Mondin in campo tomistico, riconosciuta in tutto il mondo. [R. M. Pizzorni O.P.]

MURA G. - DI IANNI M., Metodologia, con una guida bibliografica per lo studio della filosofia e della teologia, Urbaniana University Press, Roma 1995, 235 pp., L.22.000.

Un libro utilissimo per chi deve preparare la tesi di licenza o di dottorato. L'A. suggerisce in forma agile ed essenziale come scegliere gli argomenti e come portarli avanti. La trattazione è divisa in due parti: I. Metodologia generale (G. Mura), II. Metodologia del lavoro scientifico (M. Di Ianni). Segue un'Appendice dal titolo: Uso dei computers e dei programmi di elaborazione testi (G. Mura). [R. M. Pizzorni O.P.]

NARCISO E. (a cura di), Religiosità e territorio nell'Appennino dei Tratturi, Santa Croce del Sannio (BN), Istituto Storico «Giuseppe Maria Galanti», 1997, 372 pp., cm. 21, 9 x 15,2, s.i.p.

Il volume raccoglie gli Atti del VI convegno di studi promosso dall'Istituto Galanti di S.Croce del Sannio, già da anni all'avanguardia nel Sud nello studio della storia delle zone interne, quella degli Appennini e dei Tratturi, che ha una sua peculiarità inconfondibile e che spesso viene trascurata o confusa con la storia di altre zone più aperte alla circolazione di persone o cose. Con lo studio della religiosità popolare si è voluto affrontare uno dei temi caldi da alcuni anni a questa parte in campo storiografico. I vari contributi mostrano tutta la varietà di espressioni che la realtà religiosa tradotta in forme documentabili aveva per l'Appennino dei Tratturi. Le devozioni a questo o a quel Santo divenivano il più delle volte le uniche difese contro le calamità o le malattie del tempo. Non per niente spesso se ne facevano promotrici le migliori famiglie. Gli Ordini religiosi, le confraternite, le chiese, i pellegrinaggi, le fondazioni pie, le feste patronali ne garantivano la consistenza e la continuità. Il volume studia in diciassette saggi variamente documentati i culti, i santuari, le famiglie religiose, le forme di devozione, le strutture socio-economiche collaterali, le espressioni artistiche, le dislocazioni storiche espresse dalla religiosità popolare tra Molise e Campania dall'antichità ad oggi. Ed ecco i nomi degli autori dei singoli studi: L.Maio, C.Lepore, M.Iadanza, L.Barionovi, D.F.Panella, P.Mastracchio, S.Moffa, D.B.Dell'Oglio, M.Miele, L.Palladino, G.Casilli, G.Cioffari, L.Casilli, M.Del Donno, F.Bove.

PAGAZZI G.C., La singolarità di Gesù come criterio di unità e differenza nella Chiesa, pref. di A.Antón e P.Gilbert, Roma, Pontificio Seminario Lombardo / Milano, Glossa Libreria Editrice, 1997, X-222 pp., cm.24 x 16, ISBN 88-7105-065-7, L.32.000 (= Dissertatio, series romana, 16).

È possibile salvare allo stesso tempo l'unità e la diversità nella Chiesa, un problema sul quale in passato — un passato neanche troppo lontano, quando si credeva di risolvere tutto con l'uniformità — non si era troppo sensibili? Per l'A. la risposta è senz'altro positiva, ma a patto che il criterio per la salvaguardia della "differenza" sia riposto nello stesso Cristo e nel Suo Spirito, la sua particolarissima "singolarità". Il principio ha larghissime applicazioni all'interno della Chiesa Cattolica (per es. nei rapporti tra Chiesa universale e chiese locali) e in campo ecumenico.

PARAVICINI BAGLIANI A., La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento, Laterza, Roma-Bari 1996, VIII-332 pp., cm. 21 x 14, ril in tela con sovrac., L.45.000 (= Storia e società).

Il Duecento, che inizia con Innocenzo III (1198-1216) e finisce con Bonifacio VIII (1294-1303), può essere ritenuto un «secolo a parte». E ciò per i papi che lo caratterizzarono con il potere teocratico e lo splendore della loro corte, l'appoggio da essi dato ai grandi Ordini mendicanti di S.Francesco e S.Domenico, la promozione del giubileo, il contatto diplomatico e conflittuale con sovrani come Federico II e Filippo il Bello, la lotta con gli albigesi e i mussulmani, il mecenatismo verso un Giotto e un Arnolfo di Cambio. Dall'elezione alla morte intorno ad essi si muovono centinaia di «familiari» e curiali, che li accompagnano, li aiutano, fanno carriera, ricevono benefici, stipendi e doni

ecc., tutta gente che è tenuta a rispettare gerarchie precise ma che ha anche la tendenza ad approfittare e a strafare. La «camera» e la «cancelleria» del papa regolano certi passaggi. C'è poi da tener conto dei viaggi (all'interno dello Stato Pontificio, ma anche in Francia), le residenze romane (Laterano e Vaticano), i rapporti con le corti, l'amministrazione degli affari ordinari e straordinari, gli intrecci tra problemi ecclesiastici e politici, fra tradizione e innovazione. Tutto è messo insieme come in un avvincente romanzo da uno studioso che non disdegna il mestiere del narratore di gusto.

[S. Spera]

PIZZUTI G.M., L'eredità teo-logica del pensiero occidentale: Auschwitz, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, 1997, 238 pp., cm. 21 x 14,7, ISBN 88-7284-519-X, L.24.000 (= Scaffale universitario, 47).

POUPARD P. card. (dir.), *Grande dizionario delle religioni*, comitato di redazione J.Vidal, J.Ries, É.Cothenet, Y.Marchasson, M.Delahoutre, 2 ed., Assisi, Cittadella Editrice / Casale Monferrato (AL), Edizioni Piemme, 1990, XVIII-2444 pp., cm. 25,2 x 16, ISBN 88.384.1528.5 (Cittadella Ed.), ISBN 88.308.0458.4, s.i.p.

È la traduzione italiana di un monumentale Dizionario delle tantissime ramificazioni dei fenomeni religiosi di cui è ricca anche oggi l'umanità. Il volume, uscito dapprima in due successive edizioni francesi (a partire dal 1985 a Parigi presso le Presses Universitaires de France) e poi anche in spagnolo, è caratterizzato dal fatto che, come scrive il card. Poupard nella Prefazione all'edizione italiana, si è ritenuto opportuno «mettere insieme grandi articoli dedicati al fenomeno religioso e monografie più modeste per descrivere particolari personaggi e manifestazioni delle singole religioni» (p.VI), il tutto in ordine strettamente alfabetico e con due ricchi indici analitici finali (settoriale e tematico). I vari testi riuniscono competenze diverse coordinate dal comitato di redazione e dal direttore del Dizionario. I contributi presentano un panorama completo dei cinque seguenti settori, ognuno dei quali affidato alla responsabilità di uno dei cinque specialisti che compaiono nel comitato di redazione: scienza delle religioni, religioni antiche, bibbia e giudaismo, cristianesimo nel suo sviluppo storico, religioni attuali dei vari continenti. L'adattamento italiano ha comportato alcune aggiunte e sostituzioni. Particolarmente curato è stato l'aggiornamento della bibliografia. Non è facile dare un'idea dei tipi di voci incluse nel Dizionario e dei vari specialisti che le firmano. Fra le prime non mancano quelle sui filosofi, per es. Cartesio, Kant ecc., e il loro pensiero religioso. Fra gli autori più noti vanno menzionati i nomi di H.Urs von Balthasar, J.Guitton, J.Ladrière, X.Tilliette, J.Willebrands, P.Grelot, Y.Congar, R.Laurentin, R.Marlé, A.Vachez ecc. Tra gli italiani abbiamo notato quelli di E.Ancilli, V.Peri, P.Ricca, G.Toscano. Il libro si raccomanda per la ricchezza, la completezza e la chiarezza dei singoli contributi.

Prini P. (a c.). Le Stresiane. Dialoghi tra Antonio Rosmini e Alessandro Manzoni raccolti a Stresa da Ruggero Bonghi. Cura e introd. di P.Prini, Casale Monferrato, Edizioni Piemme, 1997, 253 pp., cm. 21 x 13, ISBN 88-384-2852-2, L.35.000.

I quattro dialoghi filosofici composti da Bonghi a metà Ottocento sulla base di discussioni avute con Rosmini, Manzoni ed altri, vennero pubblicati integralmente solo nel 1897, primo centenario della morte del Rosmini. Il volume ora dato alla luce per il secondo centenario ripresenta con alcuni miglioramenti un lavoro che Prini aveva pubblicato nel 1985. Indispensabile l'ampia Introduzione premessa dal curatore ai Dialoghi: La nascita delle Stresiane e il senso dei loro problemi (pp.9-64).

RANCAN F., «... Mi invocherete, e io vi esaudirò». La preghiera e la messa nella vita del cristiano, Udine, Edizioni Segno, 1997, 176 pp., cm.16 x 11, ISBN 88.7282.256.4, L.12.000.

RENDA F., L'Inquisizione in Sicilia. I fatti, le persone, Palermo, Sellerio, 1997, 474 pp., cm.24 x 16, L.50.000 («L'isola»).

Un'altra valida testimonianza per la sua Isola da parte dell'A. dei Fasci siciliani, Storia della sicilia dal 1860 al 1960, L'espulsione dei Gesuiti dalle Due Sicilie, La fine del giudaismo siciliano ecc. Si tratta sempre di argomenti delicati, controversi, facilmente preda di scontri ideologici e passioni regionali, perché la storia che vi sta sotto brucia ancora sulla propria pelle. Renda non nasconde amore e passione, ma sa puntualmente documentare quello che dice. Intrisa di intolleranza e di violenza, su cui oggi gli storici non hanno difficoltà a pronunciarsi denunciandone i limiti, gli errori e i soprusi, l'inquisizione siciliana ha una sua documentazione precisa per quanto riguarda l'entità del fenomeno, le motivazioni, la tortura (ritenuta normale strumento inquisitorio in tutte le legislazioni, di cui però non si faceva di norma un uso indiscriminato), il sistema delatorio, il personale addetto, le condanne e i roghi «in persona». Dalla sua istituzione (1487) alla sua soppressione (1782) l'inquisizione siciliana, che faceva parte di quella spagnola (in Italia c'era anche la papale o «romana») conosce un'evoluzione continua, in stretto rapporto con la storia siciliana, italiana ed europea. Il libro fa sì che siano i [S Spera] fatti, le cifre, le statistiche, le percentuali a parlare.

RICCARDI A., Le politiche della Chiesa, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1997, cm.21 x 14, ril. con sovr., L.28.000 (=Attualità e storia, 20).

Il libro di Riccardi., che con le sue pubblicazioni intende in genere riscoprire il passato per far capire il presente, risponde perfettamente alle esigenze della collana. Si può avvertire forse qualche sensazione di fastidio per le autocitazioni, ma è innegabile che le ricerche precedenti, condotte in proprio o con altri (Roma 'città sacra'?, Milano 1979; Il potere del papa, Roma-Bari 1993, Pio XII, Roma-Bari 19852, ecc.), insieme a contributi di altra natura e a una selezionatissima bibliografia posta in nota, sono la base di un discorso preciso e convincente, che lo stesso A. riassume ottimamente a p.139. Il testo, pur documentatissimo, risulta avvincente e non apologetico. [S. Spera]

RIZZARDI G., L. Massignon (1883-1962). Un profilo dell'orientalista cattolico, Milano, Edizioni Glossa, 1996, 178 pp., cm. 24 x 16,2, ISBN 88-7105-060-6, L.30.000 ("Quodlibet", 6).

L'orientalista francese segnò una svolta nello studio dell'Islam sia per i laici, che misconoscevano la sua componente religiosa e spirituale, che per i cattolici, poco abituati allo studio storico-critico della realtà islamica. Egli si affermerà soprattutto nell'approfondimento del sufismo o mistica islamica.

ROSMINI A., *Personalismo liberale*, a cura di D.Antiseri e M.Baldini, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 1997, 172 pp., cm. 21 x 13, con sovrac., L.15.000 (=I grandi liberali).

Inevitabilmente riassuntivo e un po' di parte il titolo, che non è chiaramente di Rosmini ma risponde sostanzialmente al pensiero del Roveretano. La piccola raccolta, quasi aforistica, è ben introdotta da un inquadramento di importanti aspetti socio-politici coordinati in un progetto organico e complesso di restaurazione della filosofia cristiana intesa ad abbracciare ogni aspetto della realtà, della persona, della società e della cultura. A fondamento di tutto è posta la persona umana, viene supposta la realtà del peccato originale, si chiede di combattere la statolatria e l'utopismo. Si evince facilmente che l'A. è, tra l'altro, per un'armonica composizione tra fede e ragione, filosofia e teologia.

SANGUINETI J. J., *Introduzione alla filosofia*, Urbaniana University Press, Roma 1992, 247 pp., L.35.000.

Introdursi alla filosofia, scrive l'A. nel *Prologo*, vuol dire entrare nelle sue dimensioni come disciplina scientifica. Si tratta di sapere che cosa è la filosofia, di comprenderla dall'interno, di partecipare alla sua dinamica. Introdursi nella filosofia vuol dire entrare in connessione vitale con questi due poli, quello oggettivo e quello soggettivo, capire cioè i problemi e le teorie filosofiche, ma anche imparare a «fare» filosofia per proprio conto, almeno a un certo livello, e perfino provarne il gusto, scopo ottimamente raggiunto dall'A. Il primo capitolo, dedicato ad una visione storica complessiva, è seguito da altri sei capitoli in cui la filosofia viene vista in modo sistematico, come istanza scientifica, con un oggetto e un metodo determinato, ma anche in relazione ad altre sfere del sapere, e ovviamente in rapporto alla sfera cristiana e al pensiero teologico.

[R. M. Pizzorni O.P.]

Santoro B., *Persona e psiche in Luigi Stefanini*, Bari, Levante Editori, 1997, 292 pp., cm. 21,2 x 15,1, ISBN 88-7949-132-6, L.32.000 (= Ethos, 12).

La trattazione si snoda in quattro capitoli di diversa ampiezza: 1) Teoria della persona, 2) Psicologia, 3) Dialettica dell'azione razionale: la comprensione dell'atto umano, 4) Morale. La «tesi di fondo» del volume «è che senza unità psicologica dell'io non vi è persona». L'A. si colloca così in una precisa posizione rispetto a tutto un ampio settore della filosofia moderna, con la quale mostra il suo disaccordo soprattutto nella Conclusione.

SAVONAROLA G., Verità della profezia. De veritate prophetica dyalogus, a cura di C.Leonardi, trad. di O.Bucci, Firenze, Sismel Edizioni del Galluzzo, 1997, LXIV-232 pp., cm. 24,2 x 17, ISBN 88.87027.06.4, L.75.000 (= Per Verba, Testi mediolatini con traduzione, Fondazione E.Franceschini, 6).

Composto tra l'estate e l'autunno del 1497 il Dialogo venne pubblicato nei primi mesi dell'anno seguente, prima però che il convento di S.Marco venisse preso d'assalto e Savonarola andasse poi incontro al suo destino in Piazza della Signoria. L'opera, presentata nell'originale latino, in traduzione e un ampio apparato critico, è un po' anche un'autodifesa del frate di S.Marco, che ritiene di possedere il carisma profetico e di essere quindi investito da una Volontà esterna alla sua. Per Savonarola, come per Tommaso d'Aquino, la profezia è una componente necessaria della Chiesa.

Spera S. (a c.), *Profezia*, Barletta, Biblioteca Diocesana Pio IX, 1997, 121 pp., cm. 24 x 17, L.30.000 (=Cristianesimo Storia e Società, 11).

Il volume raccoglie per lo più le conferenze tenute a Barletta su iniziativa del curatore. Tra i collaboratori notiamo il nome di Carlo Molari. In appendice un testo di Kierkegaard: *Il giudizio di Cristo sul cristianesimo ufficiale*.

STASSANO A., Memorie storiche del Regno (1799-1821), intr., note e cura di A.Cestaro, Venosa, Edizioni Osanna, 1994, LXXVI-452 pp., cm.21 x 15,5, con sovrac., L.30.000 (= Collana di studi e fonti per la storia del Mezzogiorno, 2).

Quando il vecchio conte (nato a Campagna nel 1771) pose mano nel 1840 a questa specie di «Libro di famiglia» i tempi erano molto cambiati rispetto alla «triste e memorabile epoca dell'anno 1799» in cui era cominciata a tramontare la serie dei soprusi perpetrati fin allora. Stassano — moderato, colto e religioso esponente della borghesia agraria — guarda con favore, sia pure critico, i mutamenti venuti dalla Francia. I cambiamenti, d'altra parte, gli hanno consentito di trarre vantaggi personali dalla nuova situazione politica (giudice di pace e comandante della guardia civica in epoca giacobina, pubblico ufficiale per l'ordine pubblico e incaricato speciale contro il brigantaggio durante il Decennio, di nuovo in auge al ritorno dei Borboni e durante la rivoluzione del 1820/21). Gli sarà però difficile, nonostante le ripetute e petulanti richieste, farsi riconoscere i servigi prestati e ottenere una decorosa pensione. Le «memorie» risultano così inevitabilmente un plaidoyer per sottolineare i propri meriti e qualità. In un appunto anonimo del 5 dicembre 1843 preparato per la sua pratica presso il governo borbonico del tempo si legge: «Quest'uomo... nel Decennio stié bene in carica di Maggiore de' Militi e servì a quell'ordine politico; e nel Quinquennio mutò coi tempi; e quando [S. Spera] fu il [18]20 fu uomo del[18]20» (p.XXXVII).

Suhard E., Il senso di Dio. Lettera pastorale della Quaresima 1948, Massimo, Milano 1997, trad. it. di D.Gati, cm. 18 x 12, 72 pp., L.8.000 (= Cultura religiosa e spiritualità, 1). Il card. Suhard appartiene a quel tipo di anime ardenti che si sono chieste, tra un coro di proteste, se il cristianesimo è in agonia (Unamuno), se siamo ancora cristiani (N.Monterisi), se la Francia non è un paese di missione (Don Godin), se l'Italia possa ancora dirsi cristiana (Don Milani). Sono passati cinquant'anni dalla pubblicazione di scritti famosi (Mission de France, Mission de Paris) e dalle pastorali del cardinale Suhard (Sviluppo o declino della Chiesa?, Il prete e la società). Qualcosa comincia ad affiorare. Ben venga dunque, ancora una volta, questa lettera coraggiosa e provocatoria, ancora attualissima nella denuncia di un mondo lontano da Dio, avvelenato da un umanesimo ateo, spesso non confortato da una testimonianza cristiana autentica. Qualche piccola correzione o riserva poteva però essere fatta su certe affermazioni del porporato francese (l'insistenza sull'inaccessibilità di Dio, l'abusata formula sull'assolutamente altro, la fiducia in certe espressioni nel pregare). Lo stesso si dica di qualche citazione del CIC, che andava aggiornata.

TOPPI F.S., Maria Lorenza Longo. Donna della Napoli del '500, Pompei, Santuario Pontificio, 1997, 270 pp., cm. 23,5 x 16,6, ISBN 88.85291.33.3, L. 30.000 (= Associazione Bartolo Longo per gli studi della vita religiosa e della pietà nel Mezzogiorno, Pompei, 10).

Maria Lorenza Longo, di origine catalana, operò a Napoli nella prima metà del Cinquecento ed è legata a due grosse iniziative: la fondazione del più importante ospedale della capitale in età moderna, quello degli Incurabili; l'erezione del monastero delle Trentatré, il primo monastero di Capuccine sorto nella città partenopea. Con questo volume l'attuale Prelato di Pompei ripubblica la sua tesi di laurea in Storia della Chiesa già data in stampa in estratto nel 1953. Precede una Premessa di Ugo Dovere. Il problema affrontato dall'A., quello del Divino Amore napoletano, resta centrale per il Cinquecento napoletano. Toppi ha fatto bene quindi a ripresentarlo a oltre un quarantennio di distanza, anche se, con gli studi comparsi nel frattempo, oggi la sensibilità verso una tematica del genere risulta alquanto diversa e gli orizzonti appaiono forse molto più vasti.

ZAGAL H. - AGUILAR-ÁLVAREZ S., Límites de la argumentación ética en Aristóteles. Lógos, physis y éthos, México D.F., Ediciones Cruz O., 1996, 247 pp., cm. 21,6 x 15,4, ISBN 968-20-0226-5, s.i.p.

Il libro, dichiarano gli Autori, ha un intento non teorico, ma storico. Esso di per sé si limita a interpretare alcuni testi di Aristotele. Ma la ricaduta in campo teoricosistematico è inevitabile.

Con Approvazione Ecclesiastica dell'Ordine - Napoli, 8 settembre 1998 Direttore responsabile Dott. GIUSEPPE ENRICO DE CILLIS O.P. Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 2220 del 16 aprile 1971

> Finito di stampare nel mese di settembre 1998 Tipolitografia Laurenziana - Società Cooperativa a r. l. Vico dei Maiorani, 45 - Napoli - Tel. (081) 553.88.73

## IL MALE IN ARISTOTELE E IN PLATONE

#### 1. Premessa

Tra i filosofi antichi, il problema del male, pur essendo molto sentito, non ha mai costituito il tema centrale d'alcuna delle loro opere. Bisogna giungere a Proclo per avere una produzione del genere, che preannuncia il tema già nel titolo, il De malorum subsistentia. L'opera originale andò, tra l'altro, perduta ci è pervenuta attraverso la traduzione latina, di non facile lettura, che ne fece Guglielmo di Moerbecke<sup>1</sup>; il testo greco, invece, fu ricostituito a Bisanzio nel sec. XII da Isacco di Commenio, il quale si avvalse in modo particolare di quella parte del cap. IV (nn. 18-35) del del De divinis nominibus dello pseudo Dionigi, che, com'è stato dimostrato<sup>2</sup>, attinse a piene mani all'opera procliana. Tommaso, che commentò il De divinis nominibus. si ispirerà a Dionigi per scrivere la Ouaestio disputata de Malo.

Anche Proclo non propose tesi del tutto nuove. Egli, tramite le Enneadi di Plotino, fu in larga parte debitore di Platone, la cui concezione pessimista sulla materia, però, contemperò con quella ottimista di Aristotele, cosa che Plotino, più fedele al suo maestro Platone, non fece. I due grandi filosofi dell'antichità, dunque, anche per la soluzione del problema del male hanno fornito alla ragione le coordinate fondamentali, che, tramite Dionigi, giungeranno poi fino a Tommaso, il quale, come afferma il Sertillanges, strutturerà razionalmente tutte queste tesi in una sintesi unitaria con «estrema coerenza»<sup>3</sup>.

### 2. Platone

Nella filosofia di Platone il problema del male, che secondo il filosofo esiste «solo per l'anima, sia essa unita al corpo o separata da

<sup>1</sup> Ora in appendice a S. THOMAE AQUINATIS, In librum beati Dionysii De divinis nominibus, a cura di Ceslao Pera, Marietti, Torino-Roma, 1950.

<sup>2</sup> J. STIGLMAYR, Der neuplatoniker Proklus als Vorlage des sogenannten Dionysius Areopagita in der Lehere vom Üebel, «Hist. Jahr.», 16 (1895).

<sup>3</sup> SERTILLANGES, Le problème du mal, vol. 2, Paris, Aubier, 1948, vol. I, p. 196.

esso»4, e, ancor più, il problema del suo superamento, pur essendo uno dei più grossi problemi e forse, se si pensa alla terribile esperienza che il filosofo fece della morte del suo maestro Socrate, quello che gli ha ispirato la maggior parte della sua produzione, tuttavia esso appare quasi sempre sullo sfondo e solo raramente emerge in primo piano. Eppure Platone stesso confessa al tiranno Dionigi: «Gran parte della mia attività era [stata] rivolta a chiarire questo problema»<sup>5</sup>.

Nell'individuazione dell'origine del male in Platone c'è un'analogia tra origine del male morale e origine del male fisico: come il male morale nell'uomo ha la sua causa in una vita anteriore dell'individuo, così il male fisico ha la sua causa in uno stato anteriore del mondo, «uno stato, chiarisce Proclo, che, non potendo essere dominato dalle forme, si mostra privo di ordine e di bellezza»6.

Del male fisico la divinità, che «abbandonò la barra dei timoni» del mondo<sup>7</sup>, è responsabile solo indirettamente. Responsabili diretti sono equamente «il destino (είμαρμένη) e un'innata tendenza (σύμφν τος ἐπιθυμία)» (ib.) del mondo stesso. Non appena la divinità lascia il governo del mondo, questi inizia un corso a ritroso, che lo porta verso la propria distruzione, finché la divinità, «vedendolo in difficoltà estreme» e ancor prima che «si corrompa  $(\delta\iota\alpha\lambda\nu\theta\epsilon\iota\varsigma)^9$  e si inabissi nel mare infinito della dissomiglianza (τῆς ἀνομοιότητος)»<sup>10</sup>, che, dice Plotino, è «un pantano tenebroso»11, non torna a riprenderne in mano il timone per invertirne la rotta. C'è, secondo Platone, un'omissione di soccorso della divinità all'origine del male nel mondo. Ciò va contro il concetto stesso che Platone aveva degli dei, presso i quali «il male... non può aver sede» 12. Nella Repubblica Socrate dice ad

Adimanto: «Ma Dio non è forse essenzialmente buono?... Ma niente

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> PLATONE, Lettera VII, 334 e 6, tr. it. in Id., Tutte le opere, a cura di G. Pugliese Carratelli, Firenze, Sansoni, 1974, p. 1418a.

<sup>5</sup> Id., Lettera II, 313 b; tr. it. cit., p. 1405b.

<sup>6</sup> PROCLO, De malorum subsistentia, I, 34; cfr. tr. franc. a cura di Daniel Isaac,

PROCLO, De matorum subsistentia, 1, 34; cir. it. Italic. a cura di Dallici Isaac, Paris, Les Belles Lettres, 1982, pp. 73 s.

7 PLATONE, Politico, 272 e, tr. it., a cura di A. Zadro, Bari, Laterza, 1971, p. 287.

8 ID., Politico, 273 d; tr. it. cit., p. 288.

9 L'attitudine del male a «corrompere» le cose su cui ha presa è indicata anche nella Repubblica, X, 9, 608 e: «Tutto ciò che distrugge (τὸ ἀπολλύον) e corrompe (τὸ corrompere) à il pene. Nel Politico l'azione del  $\delta i\alpha\phi\theta\epsilon\hat{i}\rho\sigma\nu$ ) è il male, tutto ciò che salva e giova è il bene». Nel *Politico* l'azione del corrompere è espressa col verbo διαλύω, che indica l'azione del dissolversi.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> PLATONE, 273 d, tr. it. cit., p. 288. 11 PLOTINO, Enneadi, I, 8, 13; tr. it., a cura di Giuseppe Fattin, Milano, Rusconi, 1993, p. 167.

PLATONE, Teeteto, 176 a; tr. it., a cura di M. Valgimigli, Bari, Laterza, 1971, p. 134.

di ciò che è buono è nocivo<sup>13</sup>... E ciò che non è nocivo può nuocere?... E ciò che non nuoce può fare del male?... E ciò che non fa del male non può nemmeno essere causa d'alcun male... Ciò che è buono non è dunque la causa di ogni cosa, ma è causa dei beni, non dei mali... Perciò... Dio, poiché è buono<sup>14</sup>, non sarà causa di tutto, come dicono molti, ma per gli uomini è causa di poche cose, di molte non è causa: infatti per noi i beni sono molto meno numerosi dei mali; e dei beni nessun altro è causa all'infuori di Dio, ma la causa dei mali va cercata in altre cose consimili ( $\dot{\alpha}\lambda\lambda$  ' $\dot{\alpha}\tau\tau\alpha$ ), non in Dio»<sup>15</sup>.

Nel Politico Platone spiega quali sono queste altre cose consimili. Ammesso che la divinità sia, per così dire, la causa deficiente, la causa efficiente dei mali del mondo è posta da Platone in un'innata tendenza di esso, esistente nella «parte corporea della sua mescolanza - τὸ σωματοειδές της συγκράσεως» 16, la quale è «una proprietà congenita della sua antica natura d'un tempo»<sup>17</sup>; questa natura antica, come spiega Plotino, è «la materia non ancora ordinata» 18, vale a dire il caos primitivo del mondo, il «gran disordine (ἀταξία)»19, precedente all'azione con cui la divinità «condusse all'ordine»<sup>20</sup> il mondo. Da qui ebbe origine la concezione della materia come ricettacolo del male<sup>21</sup>.

Tuttavia per Platone la materia da sola, non essendo capace d'alcun movimento, se non è mossa da un'anima, non può essere in assoluto vera e propria causa del male. Essendo il male mancanza d'ordine e di misura ed essendo solo l'anima capace di agire e di non agire con ordine e con misura, solo l'anima è causa del male. Scrive nelle Leggi che le più antiche realtà dell'universo sono due tipi d'anima, «l'anima

<sup>13</sup> Secondo Platone è male ciò che nuoce ed è bene ciò che giova, cfr. Repubblica, 608 e, questa concezione del male giungerà a S. Tommaso (cfr. *De malo*, q. 1, a. 2, ag. 16) attraverso Sant'Agostino (cfr. *De natura boni*, 6).

virtù affine»; tr. it., a cura di P. Pucci, Bari, Laterza, 1971, p. 246.

15 ID., Repubblica, II, 18, 379 c; tr. it. di F. Sartori, Bari, Laterza, 1970, p. 89.

<sup>17</sup> ID., 273 b.

 <sup>18</sup> PLOTINO, Enneadi, I, 8, 7; tr. it. cit., p. 159.
 19 PLATONE, Politico, 273 b; tr. it. cit., p. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> ID., Timeo, 30 a. 21 Il GILSON sostiene che Platone non avrebbe affermato che «la materia sarebbe il principio del male» (Lo spirito della filosofia medioevale, a cura di P. Sartori Treves, Brescia, Morcelliana, 1993, p. 160). Nel Timeo (28 b) Platone parla esplicitamente del corpo del mondo in analogia alla costituzione dell'uomo. Il Gilson ammette che nel Politico, se pure il termine materia non è usato, tuttavia il σωματοειδèς ne suggerisce. l'idea. In realtà Platone, per designare la parte materiale del mondo, quella che Aristotele chiama ΰλη, usa il termine σῶμα.

che opera il bene e l'anima che può operare il male»<sup>22</sup>. E nell'*Epinomide* è ancora più esplicito: «Poiché riteniamo che l'anima sia causa del tutto, e poiché ciò che è buono è buono e l'ignobile è ignobile e altro dal bene, non c'è da meravigliarsi che l'anima sia causa di ogni traslazione e movimento, come non c'è da meravigliarsi che traslazioni e movimenti volti al bene siano dovuti all'*anima ottima*, mentre dipenda dal principio opposto il movimento volto al contrario»<sup>23</sup>.

A conclusione di queste considerazioni e scostandoci da quanto afferma riduttivamente Aristotele nella *Metafisica*<sup>24</sup>, sembra che Platone ponga tre principi all'origine dell'universo: un'anima buona, una cattiva e la materia. L'anima buona, conoscendo l'ordine e la misura, muove verso il bene la materia, di cui riesce a vincere la tendenza al disordine; la seconda, quella che Plotino e poi Proclo chiameranno «immagine dell'anima»<sup>25</sup>, per oblio dell'ordine e della misura e per la discordia in essa esistente, asseconda la tendenza naturale della materia, lasciando che si porti al disordine e alla dissoluzione. Il male per Platone è qualcosa di positivo, è questa tendenza reale esistente nella materia, che ha bisogno soltanto dell'impulso dell'anima «folle», per manifestare tutta la sua potenzialità annientatrice dell'essere.

Del male morale che compie, l'uomo non è il diretto responsabile. Platone svolge questa tesi nel mito di Er, dove afferma che alla radice della vita d'ogni uomo c'è una scelta iniziale, di cui non è responsabile la divinità, ma soltanto l'uomo. «La responsabilità è di chi fa la scelta, proclama l'araldo; la divinità è innocente –  $al\tau la \dot{\epsilon} \lambda o\mu \dot{\epsilon} \nu o\nu \cdot \theta \dot{\epsilon} \partial s \dot{\epsilon} \nu al\tau los ^26$ . Il male compiuto dall'uomo durante la propria esistenza terrena è involontario, perché consegue necessariamente alla scelta, che precede la reincarnazione.

Per Platone, che continua l'insegnamento di Socrate, «ogni intemperante è di necessità tale senza volerlo; infatti è per ignoranza o per debolezza o per ambedue questi mali che vive senza dignitoso equilibrio tutta la turba degli uomini»<sup>27</sup>; cosicché «tutti i malvagi sono malvagi involontariamente»<sup>28</sup> e «l'ingiusto commette ingiustizia involon-

PLATONE, Leggi, 896 d-e; tr. it. a cura di A. Zadro, Bari, Laterza, 1971, p. 342.
 ID., Epinomide, 988 d s.; tr. it. a cura di F. Adorno, Bari, Laterza, 1971, p. 455.

ARISTOTELE, Metafisica, I 6, 988 a 14 ss.
 Di PLOTINO cfr. Enneadi, I, 8, 4. Di PROCLO cfr. De malorum subsistentia, I, 25 e gli Elementi di teologia, prop. 64; tr. it. a cura di C. Sarazzana di Faggiana, p. 130.
 PLATONE, Repubblica, 617 e.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> In., *Leggi*, 734 b; tr. it. cit., p. 160. <sup>28</sup> In., 860 d; tr. it. cit., p. 299.

tariamente»<sup>29</sup>, perché «nessuno vuole il male»<sup>30</sup>. Quando uno sceglie il male, in realtà compie un errore di valutazione, perché giudica come bene quel male, che sceglie; perciò «chi ignora i mali e li ritiene dei beni, evidentemente desidera i beni»<sup>31</sup>. E chi si macchia d'un delitto non ne è responsabile, in quanto la causa non risiede nella sua volontà, ma è un «assillo - οἶστρος», è qualcosa di conficcato nelle sue carni, come il pungiglione d'un insetto. Esso non è «né un male umano né un male divino»<sup>32</sup> e sorge da «antichi delitti inespiati degli uomini»<sup>33</sup>. Gli antichi delitti sono i mali commessi nelle esistenze precedenti.

Ma così Platone deresponsabilizza l'uomo nella sua concreta e attuale soggettività: nel dimostrare che il male è un patire piuttosto che un agire (οἶστρος significa anche passione), riduce il male al solo male della pena, relegando il male della colpa ad esistenze precedenti, come aveva per primo sostenuto Empedocle<sup>34</sup> e come più tardi sosterrà Origene.

Tuttavia, quando dice che il male è un errore della conoscenza e non della volontà, quando aggiunge che il grande nemico di questa conoscenza è «lo smodato amor di se stessi»<sup>35</sup>, perché «chi ama è cieco verso l'oggetto del suo amore e così, giudicando male del giusto, del buono e del bello, sempre crede di dover preferire a ciò che è vero ciò che lo interessa individualmente»<sup>36</sup>, e quando spiega che questo smodato amor di se stessi è la causa d'un gravissimo errore «in cui tutti cadono, credere cioè sapienza la propria ignoranza»<sup>37</sup>, Platone in sostanza torna a riporre nelle mani dell'uomo la possibilità di liberarsi dal male, caratterizzato dall' «abisso» della dissomiglianza, attraverso lo studio della filosofia, che aiuta l'uomo a conoscere il bene che, per natura, è «sempre identico a se stesso»<sup>38</sup>.

Oltre all'assillo, conficcato nelle carni, che è qualcosa di estraneo alla struttura ontologica dell'uomo, esistono nell'uomo altre due specie di malvagità, che invece sono parti integranti di questa struttura. Una è la discordia  $(\sigma \tau \acute{a}\sigma \iota s)^{39}$  dell'anima irascibile con l'anima concu-

 <sup>&</sup>lt;sup>29</sup> ID., 860 d; tr. it. cit., pp. 299 s.
 <sup>30</sup> ID., *Menone*, 78 b; tr. it. a cura di F. Adorno, Bari, Laterza, 1971, p. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> ID., 77 e; tr. it. cit., p. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> ID., Leggi, 854 b; tr. it. cit., p. 292.

PLATONE, Leggi, 854 b; tr. it. cit., p. 292.
 Cfr. EMPEDOCLE, fram. B 115 e PLOTINO, Enneadi, IV, 8, 1.

<sup>35</sup> PLATONE, Leggi, 731 e; tr. it. cit., p. 157.

<sup>36</sup> ID., 731 e; tr. it. cit., p. 157. 37 ID., 732 a; tr. it. cit., p. 157.

<sup>38</sup> ID., Filebo, 58 a; tr. it. a cura di A. Zadro, Bari, Laterza, 1971, p. 134. 39 ID., Sofista, 228 b.

piscibile, della «fortezza d'animo ( $\theta \nu \mu \delta \nu$ ) con i piaceri»; l'altra è l'ignoranza, che consiste in una mancanza di misura ( $\dot{a}\mu \epsilon \tau \rho (a)$  nell'anima razionale.

La prima è analoga alla malattia del corpo e la seconda alla sua deformità. E come si vince la malattia con la medicina e la deformità con la ginnastica, così si vince la discordia esistente nell'anima mediante le pene (κολαστική, giustizia punitiva) e l'ignoranza con l'arte dell'insegnamento (τεχνή διδασκαλική).

La στάσις platonica è la condizione naturale dell'uomo analoga a quella della concezione cristiana della natura umana decaduta o al male radicale kantiano. Per Platone questa condizione naturale è un malum, che va combattuto infliggendo all'irascibile, al concupiscibile e al corpo dei castighi. Tutto ciò che nell'uomo non è ragione, va represso, soppresso, bastonato. Per combattere l'ignoranza Platone suggerisce un'altra strategia: combattere il contrario con il contrario, cioè con la scienza.

Di nessuno di questi mali l'uomo è attualmente responsabile. Non è responsabile dell'ignoranza, perché chi non sa, non sa di non sapere; non è responsabile della discordia interiore, perché la vita dell'uomo affonda le sue radici in una scelta anteriore, fatta dall'anima prima di congiungersi al corpo. In ultima analisi, in Platone il *malum* non è un fatto di responsabilità soggettiva né il suo superamento è affidato al solo impegno del soggetto: l'ignorante non può insegnare a sé la sapienza che non possiede. Egli chiama in causa la società stessa, la quale, mediante la giustizia punitiva e l'insegnamento, può riuscire a combattere efficacemente il male, senza tuttavia poterlo sconfiggere, perché «il male non può perire, dal momento che è necessario che ci sia sempre qualcosa di opposto e contrario al bene»<sup>40</sup>.

Ma se il male è necessario, tutto ciò che Platone nel *Timeo* attribuisce all'azione plasmatrice del Demiurgo e nel *Politico* al governo divino del mondo diventa incomprensibile e non si riesce, come scrisse Plotino, a «conoscere facilmente [quali fossero] le sue intenzioni»<sup>41</sup>. In effetti, fa intervenire la divinità per eliminare il caos primitivo, che è il male, e nonostante ciò il male persiste; mette la divinità al governo del mondo, e nonostante ciò il male continua a persistere. Esso è di una necessità tale, che neppure la divinità è in grado di eliminarlo. E ne fornisce la ragione nel *Teeteto*, che sarà fatta propria da

<sup>40</sup> PLATONE, Teeteto, 176 a.

<sup>41</sup> PLOTINO, Enneadi, IV, 8, 1; tr. it. cit., p. 759.

Plotino<sup>42</sup> e da Proclo<sup>43</sup>: se esiste il bene, deve necessariamente esistere anche il male. Un simile dualismo44 è d'una radicalità irriducibile: in questo mondo non esiste nulla o, se esiste il bene, esiste pure il male, ond'è che, per «assomigliarsi a Dio»45, conclude Platone l'analisi del male, «ci conviene adoperarci di fuggire di qui al più presto per andare lassù»46. Tale conclusione costituirà il nerbo della speculazione plotiniana, incentrata nel diventar simili al Bene o nel tendervi<sup>47</sup>, ma nello stesso tempo fornisce a S. Agostino i concetti di aversio e di conversio, che sono gli elementi con cui si definiscono la virtù e il vizio.

## 3. Aristotele

Anche Aristotele distingue tra male fisico e male morale. Quanto al primo tipo di male, la sua concezione per alcuni versi è vicina a quella platonica, per altri se ne distacca e in questo distaccarsi fornisce a Tommaso elementi sufficienti per avviare a soluzione il problema del male. Anche per lo Stagirita il male fisico risiede nella materia. Però questo male non consiste in una tendenza «verso la propria distruzione – της αύτου φθοράς»48, bensì nella privazione (στέρεσις) della forma, mediante cui la materia, che è potenzialmente tutte le forme, diventa in atto qualcosa di determinato nell'essere. Quanto all'origine del male, i principi, allora, non sono due, come avevano sostenuto Empedocle, Pitagora e Platone<sup>49</sup>, l'uno del bene e l'altro del male,

<sup>42</sup> Cfr. Plotino, Enneadi, I, 8, 6-7; tr. it., pp. 157 ss. e I, 8, 3; tr. it. p. 153. 43 Cfr. Proclo, De malorum subsistentia, I, 6; tr. fr. cit., p. 36.

<sup>44</sup> Il dualismo platonico, benché non sia quello ben definito del manicheismo, perché per Platone il non-essere del male non è il non-essere assoluto, ma il «diverso» dall'essere o, come scrive Plotino, ciò che è altro dall'essere (Enneadi, I, 8, 3), è pur sempre dualismo, perché nella materia, che non è riconducibile all'unità del principio buono, c'è realmente una tendenza verso il nulla. Avendo collocato il Bene al di là dell'essere, è costretto a collocare al di là dell'essere e dalla parte opposta anche il male. L'essere, così, ha in sé due tendenze contrapposte che s'elidono a vicenda, una verso il Bene, una verso il male. Ciò che dà impulso al movimento dell'essere è l'anima, ma essendoci questi due movimenti contrapposti, Platone ammette l'esistenza delle "due" anime, che danno impulso ai due movimenti. Muovendo verso il Bene, l'anima asseconda la tendenza che è in tutto ciò che non è materia; muovendo verso il male, l'anima asseconda una tendenza congenita della materia. Non ci sembra, perciò, che si possa parlare di «monismo intransigente», come sostiene Daniel Isaac nella "Notice", che premette a PROCLO, Trois études sur la providence. III. De l'existence du mal, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 9.

<sup>45</sup> PLATONE, Teeteto, 176 b; tr. it. cit., p. 134.

<sup>46</sup> ID., 176 b; tr. it. cit., p. 134 47 PLOTINO, Enneadi, I, 7, 1.

<sup>48</sup> Aristotele, Fisica, I, 9, 192 a 20; cfr. di Platone, Politico, 273 d. 49 Cfr. ID., Metafisica, I, 4-5 e TOMMASO, Summa contra gentiles, II, 41.

bensì tre<sup>50</sup>: materia, forma e privazione.

Aristotele per un verso continua Platone, anzi Empedocle. Scrive che «se si affermasse che, in certo modo, Empedocle ha detto - anzi, che per primo ha detto - che il bene e il male sono principi, si affermerebbe, probabilmente, cosa giusta, dal momento che la causa di tutti i beni è il bene stesso e la causa di tutti i mali è il male stesso»51. Per un altro verso se ne distacca, perché non colloca il principio del male al di fuori della materia, non lo considera come una realtà a sé stante, cioè una sostanza com'è la Discordia (il Neîros) di Empedocle. E si distacca anche da Platone, poiché non ritiene la materia come qualcosa che tenda per sua natura verso la propria dissoluzione.

Ciò che realmente esiste è la sostanza ( $o\dot{v}\sigma(\alpha)$ , che è «causa prima dell'essere» di ciascuna cosa particolare<sup>52</sup>. Solo essa è un  $\delta \nu$ χωριστόν, cioè un ente che esiste per sé e separatamente da ogni altra realtà. Solo essa è ἐνέργεια, vale a dire atto o in atto, perfezione realizzata, potenzialità pienamente esplicata. La materia è, sì, una sostanza, ma solo «in un certo senso –  $\pi \hat{\omega}_S$ »53; essa è un non-essere, sebbene «per accidente – κατὰ συμβεβηκός»<sup>54</sup>, mentre il non-essere per sé è la privazione, nel senso che la privazione, in quanto tale, non esiste assolutamente.

Aristotele ammette anche l'esistenza del male. «Nella natura vi sono anche cose contrarie a quelle buone e... ci sono non solo ordine e bellezza ma anche disordine e bruttezza e... ci sono più mali che beni e più cose brutte che belle»55. Il male e il bene non sono però delle sostanze; essi sono degli accidenti e appartengono alla categoria della qualità<sup>56</sup>. Essendo degli accidenti, non hanno un essere per sé, non esistono separatamente dalla sostanza, anzi ineriscono ad essa. Cosicché «il male non esiste fuori dalle cose»57, ipostatizzato alla maniera empedoclea.

Poiché male e bene sono contrari, non possono «essere presenti contemporaneamente nello stesso soggetto»<sup>58</sup>. Quest'ultimo è in potenza ad entrambi i contrari e, in quanto potenza, è «ambedue i

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cfr. ID., Fisica, I, 7, 120 b 29 s.

<sup>51</sup> ID., Metafisica, I, 4, 985a b 7 ss.; tr. it. a cura di G. Reale, Milano, Rusconi, 1993, p. 23.
52 ID., VII, 17, 1041 b 28; tr. it. cit., p. 365.

<sup>53</sup> ID., Fisica, I, 9, 192 a 7; tr. it. a cura di L. Roggiu, Milano, Rusconi, 1995, p. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> ID., I, 9, 192 a 4; tr. it. cit., p. 53.
<sup>55</sup> ID., *Metafisica*, I, 4, 984 b 32 ss.; tr. it. cit., p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cfr. *id.*, V, 14, 1020 b 12 s. <sup>57</sup> *Id.*, IX, 9, 1051 a 17 s.; tr. it. cit., p. 427.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> ID., Fisica, VIII, 7, 261 b 9 s.; tr. it. cit., p. 447.

contrari»<sup>59</sup>. Al principio il male non è una presenza positiva nell'essere. Al principio esiste solo il bene e il male esiste solo come «bene in potenza» 60. Ogni cosa è in potenza ad essere bene e male, ma non può essere bene e male nello stesso tempo e secondo lo stesso rapporto né può esserlo originariamente, perché la materia non è nessuno dei due contrari. All'origine delle cose non esistono i contrari in atto, come lo sono l'Amicizia e la Discordia empedoclee, o la diade dei pitagoricoplatonici, «perché per natura sua il male è posteriore alla potenza»61 e questa è posteriore all'atto62. L'origine delle cose va spiegata, oltre che con la forma e con la privazione, che sono i due principi contrari, anche con un terzo principio, la materia, che è una sostanza in potenza ad entrambi. Poiché la materia «non è contraria a nulla»63, in essa non c'è nessun male, come invece sosteneva Platone.

Qui si può notare la distanza tra Platone e Aristotele. Poiché per Platone il male è nella materia, ne consegue che in tutte le cose, nelle quali è presente la materia, c'è il male. Per Aristotele, invece, il male non è nei principi delle cose e non è neppure necessario che esista nelle cose, se le cose hanno raggiunto la forma che loro spetta per natura. Anzi, per Aristotele, al principio c'è il bene. «In tutte le cose, scrive, il bene è per eccellenza principio – τὸ ἀγατὸν ἀρχή»<sup>64</sup>.

Il Reale, tenendo presente che per Aristotele «il bene è causa assoluta»65 di tutte le cose, commenta questo passo, dicendo giustamente che qui Aristotele «identifica il bene con la causa finale»66, la quale è la prima di tutte le cause e nello stesso tempo il termine ultimo d'ogni movimento. Il bene, dunque, come il fine, si trova al principio e alla fine di ogni movimento che procede da uno stato di privazione ad uno stato di acquisizione della forma. Il male, all'origine, non è qualcosa, perché esso consiste nella privazione e la privazione non è una presenza positiva; esso s'introduce nel mezzo di questo movimento e si stabilisce in quelle realtà, che non raggiungono il termine ultimo del proprio sviluppo naturale, in cui risiede il loro bene. E poiché «tutte le cose sono in certo modo ordinate insieme»67, il mancato raggiungi-

<sup>59</sup> ID., Metafisica, IX, 9, 1051 a 6; tr. it. cit., p. 425.

<sup>60</sup> Id., XIV, 4, 1092 a 5; tr. it. cit., p. 685. 61 Id., XIV, 9, 1051 a 18 s.; tr. it. cit., p. 427. 62 Cfr. id., IX, 8, 1049 b 5.

<sup>63</sup> Id., XII, 10, 1075 a 34; tr. it. cit., p. 581.

<sup>64</sup> Id., 1993, XII, 10, 1075 a 36 ss.; tr. it. cit., p. 581.

<sup>65</sup> Id., I, 7, 988 b 15; tr. it. cit., p. 41. 66 Id., a cura di G. Reale, Napoli, Loffredo, voll. 2, vol. II, p. 305, n. 14. 67 Id., XII, 10, 1075 a 16; tr. it. cit., p. 579.

mento del fine, da parte di alcune cose, è principio di disordine nell'universo, analogo al disordine esistente in un esercito, quando alcuni soldati non eseguono perfettamente l'ordine ricevuto dal proprio comandante.

Ecco in nuce gli elementi della definizione del male come privazione d'un bene, che si dovrebbe avere per natura. Aristotele definisce i principi, ma non ne deduce le conclusioni, cui giungerà Tommaso. Ogni cosa, all'origine, è dotata d'un elemento materiale, che tende per sua natura ad acquistare una determinata forma nell'essere. Tale forma, nel momento stesso in cui è il fine del suo movimento, ne è anche il bene. Se il processo d'acquisizione della forma difetta, nella cosa si manifesta una privazione, «che si ha quando una cosa non ha ciò che dovrebbe avere per sua natura»68. Il male, allora, non è il fine d'una tendenza naturale, come lo è per Platone; è il fallimento di questa tendenza.

Nelle cose non c'è una tendenza verso la loro dissoluzione o verso il male, come dice Platone; in esse, al contrario, c'è una tendenza verso la loro perfezione o verso il bene. «Noi sosteniamo, scrive Aristotele, che in tutte le cose la natura tende sempre verso il meglio ( $d\epsilon l$   $\tau o \hat{v}$ βελτίονος δρέγεσθαι)»69. E la perfezione e il bene di tutte le cose sono, nel loro insieme, la perfezione e il bene o l'ordine di tutto l'universo. Nel mondo di Platone il male è in agguato; in quello di Aristotele è, per così dire, il bene ad essere in agguato.

È sufficiente che i principi della metafisica di Aristotele siano fusi con il primo capitolo del Genesi e si arriverà alla tesi che ogni cosa, in quanto è la pienezza della propria realtà, è un bene. Platone aveva sostenuto che l'essere è il bene, ma l'essere di cui parlava Platone non è l'essere del mondo. Si può dire che Platone abbia impostato bene il discorso sul problema del male, ma il suo indefinito dualismo lo ha messo fuori strada. Alcuni hanno sostenuto che anche Aristotele è stato dualista. Primo fra tutti il neoplatonico e sacerdote delfico Plutarco, il quale, per dar forza alla propria mitica convinzione dualista, scrive che, oltre a Zoroastro, alle religioni persiane e caldee, anche «i più nobili sapienti»<sup>70</sup> e i filosofi «consentono a questi miti»<sup>71</sup>, cioè alla «legge di natura, che nulla entri nell'esistenza senza una causa, e,

 <sup>68</sup> Id., V, 22, 1022 b 27 s.; tr. it. cit., p. 249.
 69 ID., Della generazione e della corruzione, II, 10, 336 b 26; tr. it. a cura di A. Russo, Bari, Laterza, 1973, p.89.

70 PLUTARCO, De Iside et Osiride, c. 46.

<sup>71</sup> Id., c. 48.

se il bene non può fornire una causa per il male, allora segue che la natura debba avere in se stessa la fonte e l'origine particolare, distinta, del male, proprio come ne ha una, tutta sua, del bene»72. Tra questi filosofi elenca anche Aristotele, il quale avrebbe chiamato il principio del bene forma e quello del male privazione73.

Abbiamo visto che per Aristotele la privazione non è un principio ontologico e non solo perché non esiste al principio, essendo l'atto (e quindi la forma) al principio di tutto, ma anche perché non è un qualcosa di determinato, che esiste per sé. In realtà, ontologicamente, i due primi principi sono la forma e la materia. Questi due principi, lungi dal combattersi tra loro per contendersi il dominio del mondo, come faranno i due principi empedoclei, sono al contrario l'uno per l'altro. La materia ha dentro di sé una tendenza naturale, un appetito della forma e, anche quando ne possiede una, conserva nello stesso tempo questo desiderio per qualsiasi altra, come una donna che, pur essendo sposata, conserva il desiderio di essere posseduta da qualsiasi altro uomo. È Aristotele che paragona la materia alla donna e la forma all'uomo ed è sempre Aristotele che paragona la tendenza delle cose verso il bene alla tendenza con cui l'amante si porta verso l'amato<sup>74</sup>.

Aristotele non è un dualista: materia e forma non si combattono. Egli critica il dualismo empedocleo e quello platonico e afferma che il male non può spiegarsi senza ricorrere ad un terzo elemento, che è la materia. «I contrari e la loro azione, annota il Reale, non si spiegano se non ammettendo un terzo termine, ossia il sostrato cui ineriscono: non è, per esempio, il bianco che diventa nero, ma è un dato sostrato che da bianco... diventa nero»75.

C'è un punto su cui si può notare tra Platone e Aristotele una qualche analogia: si tratta della causa della corruzione delle cose, che da Platone è spiegata in forma mitica e da Aristotele in forma naturale. Si è già visto che Platone nel Politico attribuisce il principio della dissoluzione delle cose al fatto che la divinità abbandona la barra dei timoni del mondo<sup>76</sup>; Aristotele l'attribuisce all'allontanarsi del sole dalla terra. «Noi vediamo, scrive, che quando il sole si accosta, c'è generazione e quando si allontana c'è distruzione»77. In quest'apparente convergenza tra i due filosofi ci sono profonde divergenze.

<sup>72</sup> Id., c. 45.

<sup>73</sup> Cfr. id., c. 48.

<sup>74</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Metafisica*, XII, 7, 1072 b 3.
75 *Id.*, a cura di G. Reale, Napoli, Loffredo, voll. 2, vol. II, n. 7, p. 305.
76 Cfr. PLATONE, *Politico*, 272 e.

<sup>77</sup> ARISTOTELE, Della generaz. e della riproduzione, II, 10, 336 b 17 s.; tr. cit., p. 88.

Platone considera l'allontanarsi della divinità come condizione della dissoluzione della materia, ma ne ripone la causa nella tendenza stessa che ha la materia di tendere verso la propria dissoluzione. Aristotele, invece, ripone la causa della dissoluzione della materia nell'allontanarsi del sole dalla terra: non potendo la materia da sola portare all'atto la sua tendenza naturale verso la forma, di cui è priva, ha bisogno d'un impulso esterno, che le provenga dal sole. Ma se il sole si allontana dalla terra, quest'influsso è talmente debole che risulta quasi nullo, cosicché la materia non è in grado né di protendersi verso l'ultima perfezione della sua forma né di conservare in atto il grado di perfezione della forma che possiede. Per questa sua visione naturalistica, che spiega la natura iuxta propria principia (cioè, la generazione attraverso il caldo e la corruzione attraverso il freddo) Comte scrive, nella "Préface" del suo Catéchisme positiviste, che Aristotele è «il principe eterno dei veri pensatori»<sup>78</sup>.

Possiamo ora comprendere la definizione metafisica che Aristotele dà del male: «Ciò che ha potenza di essere mosso o di agire in un determinato modo è buono; e ciò che ha potenza di essere mosso o di agire in un altro modo contrario al primo è cattivo»79. A prima vista questa definizione ha tutta l'apparenza di essere una definizione metafisica, che comprende sia il male fisico sia quello morale, cioè sia la corruzione naturale delle cose sia il male della pena e della colpa. Ma è molto probabile che, con l'espressione «potenza ad essere mosso», Aristotele voglia designare il male della pena, che è una passione, e con l'altra espressione «potenza di agire» voglia designare il male della colpa, che è un'azione. Questa interpretazine è confermata dalla esplicitazione che segue, la quale fa prendere al problema del male una piega decisamente morale. «In particolare, aggiunge Aristotele, il bene e il male indicano la qualità propria degli esseri viventi e, nell'ambito di questi, soprattutto la qualità propria di quegli esseri che sono dotati della facoltà di scegliere»80. Poiché il bene si definisce in ragione della volontà, essendo esso «ciò che tutti desiderano» — πάντ' εφίεται, lat. quod omnia appetunt<sup>81</sup> —, anche il male, che, essendo una privazione, non può essere conosciuto se non

<sup>78</sup> A. COMTE, Catechismo positivista.

<sup>79</sup> ARISTOTELE, Metafisica, V, 14, 1020 b 21 ss.; tr. it. cit., p. 235.

<sup>80</sup> Id., V, 14, 1020 b 23 ss.; tr. it. cit., p. 235.
81 ID., Etica nicomachea, I, 1, 1094 a 3. In italiano non abbiamo un termine per designare il movimento naturale delle cose verso il loro bene, movimento visto teleologicamente, cioè come una tendenza che presuppone una mens, la quale causa il movimento in vista d'un fine. In Aristotele tutte le cose hanno di mira un fine, in cui consiste il

mediante il suo contrario82, si definisce in ragione della volontà come qualcosa che tutti fuggono. Ecco perché bene e male riguardano in modo particolare gli esseri che sono dotati della facoltà di scegliere. Propriamente, bene e male sono oggetti della volontà. In questo modo il problema del male diventa principalmente un problema morale.

Il problema del male morale è affrontato da Aristotele nell'Etica nicomachea e ne pone la causa nella volontà dell'uomo, in quanto il male morale consiste in un atto ingiusto. Parla anche di mali fisici83,

ma in quest'opera non si pone il problema della loro origine.

«[Chiamo] abiti, scrive, quelli in base ai quali agiamo bene o male per le passioni»84. Il male di cui Aristotele parla nell'Etica nicomachea è sempre in correlazione con il bene: κακὸν καὶ ἀγαθόν<sup>85</sup>. Anche nel senso di perfezione: «Οἱ άγαθοὶ καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί si diventa buoni e cattivi citaristi»86. Vedi anche il passo dell'Etica nicomachea<sup>87</sup>, dove per κακία si intendono i vizi, in contrapposizione all'ἀρετή. E in genere il κακός 88 è il cattivo.

loro bene e che è il termine verso cui si porta il loro movimento naturale. L'aver di mira presuppone una mente, che dirige le cose verso il loro bene, in modo che ne risulti l'ordine dell'universo. Aristotele non spiega come mai, pur essendoci questa mente divina che tutto governa, accade che le cose non sempre raggiungono il loro fine né ha il sentore d'una difficoltà, che solleva Epicuro e che S. Tommaso pone come prima obiezione nell'articolo dove si chiede se Dio esiste. Come conciliare il fatto che Dio governa il mondo e l'esistenza del male? Se nelle cose c'è una tendenza naturale verso ciò che è ottimo, come si spiega che talvolta questa tendenza si volge verso ciò che è pessimo? Perché il fuoco brucia la casa del povero? Sembra che Aristotele aggiri questa difficoltà col dire che in realtà si parla propriamente del male e del bene in rapporto a coloro che sono dotati della facoltà di scelta e che, a rigor di termini, il fatto che il fuoco bruci la casa del povero non è né un bene né un male: rientra nella natura del fuoco il fatto del bruciare. Che esso bruci la casa è accidentale al fine della sua natura. Questa spiegazione bastava ad Aristotele, il cui Dio non conosceva e non provvedeva alle cose particolari di quaggiù. Non poteva bastare a S. Tommaso, il cui Dio aveva cura di ogni singola cosa e quindi il bruciare della casa del povero costituiva un'obiezione alla provvidenza divina. Ecco perché il fatto che  $\pi a \nu \tau'$   $\epsilon \phi l \epsilon \tau a \iota$   $\tau o \hat{\nu}$   $\dot{\alpha} \gamma a \theta o \hat{\nu}$ , cioè il fatto che ogni cosa «si muove in vista del proprio bene» è visto piuttosto da lui in chiave di causa efficiente e finale insieme, nel senso che Dio muove tutte le cose in vista dell'ordine dell'universo, ma questa sua mozione può incontrare ut in paucioribus una deficienza nelle cose, che possono mancare il fine, come accade nell'andatura dello zoppo, nel quale la facoltà motrice è perfetta, ma la gamba si muove irregolarmente, per una propria deficienza, dovuta alla curvatura della tibia o a qualche altro difetto. Con ciò si esclude non solo una causa per sé del male (la facoltà motrice mira di per sé al movimento perfetto), ma si esclude anche che il male sia attribuito alla causalità divina, come l'andatura dello zoppo non è da attribuire alla facoltà motrice, bensì alla deficienza della tibia.

<sup>82</sup> Cfr. id., III, 6, 430 b 21 ss.. 83 Cfr. id., III, 6, 1115 a 10 s.

<sup>84</sup> *Id.*, II, 5, 1105 b 25 s. 85 *Id.*, I, 10, 1100a 19. 86 *Id.*, II, 1, 1103 b 9.

<sup>87</sup> Id., II, 3, 1104 b 26 s.

<sup>88</sup> Id., II, 3, 1104 b 33.

Nell'Etica nicomachea89 Aristotele fa un elenco dei mali (7d) κακά), dove sono inclusi sia i mali-pena (la malattia, la morte) sia i mali-colpa (il disonore). La differenza consiste nel fatto che il primo genere di mali «non è causato da chi agisce» 90 e il coraggioso deve temere i secondi, perché questi dipendono da lui.

La qualità morale dell'uomo si definisce in ragione delle sue scelte, non in ragione delle sue opinioni<sup>91</sup> e solo l'uomo virtuoso esprime giudizi retti su ogni cosa, essendone la misura<sup>92</sup>. Una scelta può portarsi anche su un male minore, nel caso in cui la scelta è tra due mali. «Infatti, il male minore è preferibile al maggiore, ma ciò che è preferibile è un bene»93. Subire un'ingiustizia è un male minore del male che si compie nel commetterla e quindi è preferibile il primo<sup>94</sup>. Chi sceglie il bene in ogni circostanza è un uomo virtuoso, che si comporta saggiamente, essendo il saggio colui che calcola «esattamente i mezzi per ottenere un fine buono in cose che non sono oggetto di un'arte»95 né di scienza.

Aristotele ha criticato l'intellettualismo etico di Socrate, in cui si sostiene che la virtù è sapere. Questa tesi porta ad una seconda, quella dell'involontarietà del male, tesi che, come abbiamo visto, è presente anche in Platone. La seconda, non meno della prima, pone notevoli difficoltà teoretiche e pratiche e Aristotele vi vede delle contraddizioni. «A coloro che affermano che l'oggetto della volontà è il bene, scrive, succede di dover affermare che non è oggetto di volontà ciò che vuole colui che non sceglie rettamente (se infatti fosse oggetto di volontà sarebbe anche un bene; ma nel caso ipotizzato era un male)»96.

È evidente che, se oggetto della volontà è il bene, o sarà bene anche il male scelto dal malvagio – e in ciò c'è contraddizione, perché si dice che i contrari sono la stessa cosa; oppure il malvagio non vuole il male, che commette - e in tal caso esso non ne è responsabile. Questa conseguenza cozza contro la tesi platonica in cui si dice che il male si combatte mediante la giustizia punitiva: in realtà, se il malvagio non è responsabile, condannarlo al carcere o alla pena capitale è

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Id., III, 6, 1115 a 10 s.

<sup>90</sup> Id., 115a 18; tr. it. a cura di Claudio Mazzarelli, Milano, Rusconi, 19963, p. 131.

<sup>91</sup> Id., III, 2, 1112 a, 1 ss. 92 Cfr. id., 1113a, 30 s.

<sup>93</sup> *Id.*, V, 4, 1131 b, 21 ss.; tr. it. cit., p. 197. 94 Cfr. *id.*, V, 11, 1138a. 95 *Id.*, VI, 5, 1140 a 30; tr. it. cit., p. 235.

<sup>96</sup> Id., III, 4, 1113 a 16 ss.; tr. it. cit., p. 123.

un atto d'ingiustizia, perché si colpirebbe un innocente. Per converso, la ragione per cui non è responsabile l'atto con cui si vuole un bene che non lo è, è la stessa ragione per cui si vuole un bene che lo è. In altri termini, se l'uomo vizioso non è responsabile dei suoi atti, non dovrebbe esserlo neppure il virtuoso. Ma se gli atti del vizio e della virtù non sono volontari, in realtà non c'è vita etica. Aristotele ribadisce che «la virtù dipende da noi, e così pure il vizio. Infatti, nei casi in cui dipende da noi l'agire, dipende da noi anche il non agire, e in quelli in cui dipende da noi il non agire, dipende da noi anche l'agire. Cosicché, se l'agire quando l'azione è bella, dipende da noi, anche il non agire dipenderà da noi, quando l'azione è brutta»<sup>97</sup>.

Della tesi socratica Aristotele sottolinea un'altra incongruenza, che mette in discussione il suo teleologismo, avente un ruolo determinante nella soluzione del problema del male. Se si cerca di superare le aporie dell'intellettualismo etico col dire che «oggetto di volontà è ciò che appare bene, accade di dover affermare che non c'è un oggetto di volontà per natura»98. Aristotele distingue tra oggetto della volontà in assoluto (άπλως) e oggetto della volontà d'un determinato uomo e scioglie l'aporia dicendo che «in senso assoluto e secondo verità oggetto di volontà è il bene, ma per ciascuno in particolare è ciò che appare tale»99. Per esempio, insidiare la moglie d'un altro è un male e quindi qualcosa da fuggire, ma a Paride insidiare Elena, moglie di Menelao, sembra un bene e quindi qualcosa da perseguire. E così, la volontà, in assoluto (άπλως, lat. simpliciter, in sé, vale a dire: indipendentemente dalle particolari circostanze, di cui l'atto concretamente viene a rivestirsi), ha per natura ( $\phi \dot{\nu} \sigma \epsilon \iota$ ) un suo determinato oggetto, verso il quale si porta per un suo impulso e questo oggetto è il vero bene; ma l'oggetto della volontà di quest'uomo particolare dipende dal giudizio dell'intelletto pratico di quest'uomo particolare, il quale, in casi particolari, potrebbe ingannarsi per ignoranza o per influsso delle passioni e ritenere che sia bene ciò che in sé, in assoluto, è un male. È poiché informarsi o non informarsi sulle cose è un atto di volontà, come è un atto di volontà assecondare o resistere alle passioni, il malvagio è responsabile dell'atto di volontà con cui si porta verso un falso bene, da cui poi possono derivare «mali veri» 100.

<sup>97</sup> Id., III, 5, 1113 b 7 ss.; tr. it. cit., p. 125.

<sup>98</sup> Id., III, 4, 1113 a 20 s.; tr. it. cit., p. 123. 99 Id., III 4, 1113 a 23 ss.; tr. it. cit., p. 123. 100 Id., Politica, IV 12, 1297 a 12; tr. it. a cura di R. Laurenti, Bari, Laterza, 1973, p. 140.

Qui entra in gioco il concetto di misura, con cui la ragione deve determinare ciò che è realmente bene e ciò che è realmente male. Un tale concetto è strettamente connesso a quello di giusto mezzo e, per conseguenza, in ogni atto umano tutto ciò che è al di là per eccesso e tutto ciò che al di qua per difetto, non è bene. E mentre Protagora sosteneva genericamente che l'uomo è misura, frantumando così la vita etica, Aristotele afferma che è misura solo l'uomo che eccelle per virtù ( $\delta$   $\sigma mov \delta a los)$ . «L'uomo di virtù giudica rettamente di ogni cosa, e in ognuna gli appare il vero. Per ciascuna disposizione, infatti, ci sono cose belle e piacevoli ad essa proprie, e forse l'uomo di virtù si distingue soprattutto per il fatto che vede il vero in ogni cosa, in quanto ne è regola e misura» los los los los la virtù di sapere coincide con la virtù.

Con Aristotele il problema del male assume una valenza fortemente etica, ma non esclusivamente, come lo sarà per gli stoici. E quando lo Stagirita, nella critica socratica, sottolinea la responsabilità soggettiva e oggettiva dell'uomo in ordine al bene e al male, dà in effetti alcune coordinate a S. Tommaso per portare a soluzione il problema. Il male, quello reale e non quello che dipende da un errore di prospettiva del giudizio, affonda le sue radici nella volontà e nell'intelletto dell'uomo, in ogni uomo e in tutto l'uomo (vale a dire nella sua volontà come nel suo intelletto) e in tutti gli uomini. La vittoria su di esso dipende solo dall'uomo, come dall'uomo dipende la sua storia.

Ma Tommaso non prende solo da Aristotele, il quale ha studiato e risolto a suo modo il problema morale solo secondo una visione orizzontale e puramente naturale. Circa il problema del male Tommaso è in debito nei confronti di Aristotele tanto quanto lo è nei confronti di Platone.

L'uomo ideale, l'uomo uscito immediatamente dalle mani creatrici di Dio e tratteggiato dall'Angelico nell'art. 1 della q. 4 è l'uomo armonioso di Platone, quello che, al seguito della divinità, sottomette la ragione al mondo divino dell'intelligibile, di modo che il divino che è in lui, la ragione, mentre si sottomette al divino dell'iperuranio, sottomette a sé il mondo inferiore della corporeità e della sensibilità. E così l'atto malvagio non comporta soltanto un sottrarsi della sensibilità al dominio e alla regola della ragione, come sarà per Aristotele, ma anche

 $<sup>^{101}</sup>$  ID., Etica nicomachea, III, 4, 1113 a 29 ss.; tr. it. cit., p. 125. Abbiamo preferito tradurre  $\delta$  σπουδαίος con uomo di virtù, anziché con uomo di valore, perché in Aristotele l'eticità include la moralità, che la traduzione uomo di valore tenderebbe ad escludere anziché includere.

un sottrarsi della ragione al dominio e alla regola del divino, come sarà per Tommaso.

Pur essendoci in Aristotele questa chiusura dell'ordine morale alla trascendenza, benché non si possa dire la stessa cosa circa l'ordine metafisico, tuttavia non si può condividere l'accusa di dualismo, che il Gilson rivolge allo Stagirita e che un lustro prima di lui era stata rivolta anche dal Masson<sup>102</sup>. Secondo il medievalista francese la materia di Aristotele tenderebbe, come quella di Platone, alla propria distruzione. Ripetendo la stessa tesi del Masson, scrive infatti che «l'universo eterno e non creato di Aristotele, con la sua materia che oppone un'eterna resistenza alla perfezione della forma (sic!), differisce profondamente dall'universo creato dei filosofi cristiani, in cui la materia partecipa direttamente della perfezione dell'essere divino» 103. Eppure nello stesso brano, che il Gilson adduce a sostegno di quanto dice<sup>104</sup>, Aristotele stesso lo smentisce. Aristotele non solo nega la tesi platonica, erroneamente attribuita dal Gilson anche ad Aristotele, e secondo la quale la materia tenderebbe alla propria distruzione, ma per di più aggiunge che nella forma c'è qualcosa di divino e nella materia c'è una tendenza e un'aspirazione verso questo divino posseduto dalla forma. «L'elemento che desidera, scrive, è la materia, come la femmina il maschio e come il brutto il bello» 105. La tesi gilsoniana era stata già sostenuta da Plutarco nel De Iside et Osiride, che aveva fatto dire ad Aristotele ciò che aveva detto Platone. Del nostro stesso parere è anche Sertillanges 106.

Lecce. Università

FERNANDO FIORENTINO

<sup>102</sup> Cfr., del MASSON, la v. "Mal", nel Dictionnarie de théologie catholique, Paris, Letouzey, 1927, t. IX, p. 1685a.

<sup>103</sup> E. GILSON, Lo spirito della filosofia medioevale, tr. it. a cura di Pia Sartori Treves, Brescia, Morcelliana, 19693, p. 161.

<sup>104</sup> Cfr. Aristotele, Fisica, I, 9, 192 a 10-25.

<sup>105</sup> Id., I, 9, 192 a 23 s.; tr. it. cit., p. 53. 106 A.-D. SERTILLANGES, Le problème du mal, vol. 2, Paris, Aubier, 1948, vol. I, p.

## RIVISTE DOMENICANE D'ITALIA

ANGELICUM - Rivista Internazionale di studi di carattere teologico, filosofico, canonico, della Pont. Università S. Tommaso d'Aquino, Roma, 4 numeri annui.

Abbonamento annuo L. 60.000; estero \$ 50; Ccp 11019049 intestato a: Università S. Tommaso, Largo Angelicum 1 - 00184 Roma.

**DIVUS THOMAS** - Rivista quadrimestrale dello Studio filosofico domenicano di Bologna.

Abbonamento: ordinario L. 50.000; estero (via aerea) L. 110.000. Ccp 22610406 intestato a: "Divus Thomas", via dell'Osservanza, 72 - 40136 Bologna - Tel. 051/58.20.34 - Fax 051/33.15.83.

MEMORIE DOMENICANE - Nuova Serie con carattere storico ed interesse all'elaborazione critica della fede in relazione a culture e società.

Abbonamento: prezzo stabilito per i singoli volumi.

**Versamenti**: Ccp 10202513 Intestato a «Memorie Domenicane» Piazza S. Domenico, 1 - 51100 Plstoia.

NICOLAUS - Rivista semestrale di teologia ecumenico-patristica, redatta dal docenti dell'istituto di teologia ecumenico-patristica «S. Nicola» a Bari. Esce in fascicoli di oltre 200 pp.

Il prezzo varia a seconda della mole del fascicolo.

Rivista Nicolaus - Via Bisanzio e Rainaldo, 15 - 70122 Barl.

RASSEGNA DI LETTERATURA TOMISTICA - Segnala criticamente quanto anno per anno si scrive intorno a San Tommaso e al tomismo in tutto il mondo.

Abbonamento: il prezzo dei volumi varia a seconda della mole. Via L. Palmieri, 19 - 80133 Napoll.

RIVISTA DI ASCETICA E MISTICA - È la più antica rivista italiana dedicata ai problemi e alla storia della spiritualità. Esce in fasc. trimestrali di oltre 100 pp.

Abbonamento ordinario L. 40.000; estero L. 50.000; sostenitore L. 50.000

Ccp 18360503 intestato a: D'Urso A. C. Giacinto

Convento S. Marco, Via Cavour, 56 - 50129 Firenze.

SACRA DOTTRINA - Rivista bimestrale di scienze religiose pubblicata a cura della Facoltà teologica di S. Domenico a Bologna. Esce in fasci-

coli di oltre 150 pp. **Abbonamento** annuo L. 55.000; estero via aerea L. 100.000; benemerito L. 50.000. Ccp 25560100 Intestato a: Sacra Dottrina, Piazza

S. Domenico, 13 - 50124 Bologna.

SAPIENZA - Rivista internazionale di filosofia e di teologia dei Domenicani d'Italia. Periodicità trimestrale; pagine complessive 500 circa.
 Abbonamento annuo: L. 50.000 (estero L. 60.000). Ccp 19653807 intestato a: Rivista Sapienza, Editrice Domenicana Italiana, Via L. Palmieri, 19 - 80133 Napoll.

TEMI DI PREDICAZIONE - OMELIE - Sussidi per la predicazione: 12 grossi numeri annui, alcuni monografici, altri omiletici.

Abbonamento (dall'Avvento): ordin. L. 55.000; Europa e Bacino Med. L. 65.000; altri Paesi L. 100.000. Ccp 24794802, intestato a:

Editrice Domenicana Italiana - Via L. Palmieri, 19 - 80133 Napoli.

## LAVORARE E DIVERTIRSI PER SCACCIARE LA PAURA DELLA MORTE ?

#### I. La paura umana della morte e il bisogno di liberarsene

### 1. L'esistenza mortale e la paura di morire

Nel suo famoso «Sermone di Benares» Buddha dice: «Tutto ciò che comincia anche finisce» 1. Secondo l'astrologia orientale, che si diffuse nel mondo ellenistico, «la morte è inscritta nella posizione degli astri alla nascita, al modo in cui, del resto, tutti i fenomeni sono sottomessi a una fatalità, cioè a una legge inflessibile che regge gli astri: "Il destino ci guida, e la durata di tempo che resta a ciascuno è stabilita dalla prima ora di vita" 2; "moriamo nel momento in cui nasciamo e la fine dipende dall'origine" 3. Questo fa ritenere che la morte sia inscritta nella vita in modo tale che si può considerare ogni nostro giorno come l'ultimo: "Io non ho adattato la mia persona a quel giorno che un'avida speranza mi aveva promesso come ultimo, bensì non c'è giorno ch'io non abbia considerato come ultimo"» 4. Un'idea simile faceva scrivere a sant'Agostino: «Sono di terra e cenere [...], non so donde sia venuto qui, in questa vita mortale o morte vitale» <sup>5</sup>. Vita e morte si mescolano continuamente, perché «quando un'età comincia, un'altra muore. Quando inizia la fanciullezza, l'infanzia muore; quando viene l'adolescenza, muore la fanciullezza; quando giunge la giovinezza, muore l'adolescenza; quando si arriva alla vecchiaia, muore la giovinezza; quando viene la morte, muore ogni età. Quante età suc-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Citato da BURTT, p. 31. La traduzione dall'inglese è nostra. Per le sigle e i cognomi in tutte lettere maiuscole vedi le abbreviazioni e la bibliografia in fondo all'articolo.

mi in tutte lettere maiuscole vedi le abbreviazioni e la bibliografia in fondo all'articolo.

<sup>2</sup> Seneca, Sulla provvidenza 5,7: Fata nos ducunt, et quantum cuique temporis restat, prima hora disponit; Id., Consolazione per Marcia 10,5; 21,4.

<sup>3</sup> Manilio, Astronomica 4,16: Nascentes morimur, finisque ab origine pendet. Le due ultime citazioni sono tratte da Pizzolato, p. 36. Vedi anche Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, p. 97: «È funesto a chi nasce il di natale».

<sup>4</sup> Seneca, Lettere 93,6. Pizzolato, p. 34.

<sup>5</sup> Confessioni, lib.I, VI, 7, p. 31: In istam dico vitam mortalem an mortem vitalem.

cessive desideri, tante allo stesso tempo anche morti desideri» 6. Anche san Gregorio Nazianzeno vede la sua vita morire continuamente, travolta com'è ad ogni istante dall'inarrestabile trascorrere del tempo: «Ma, dimmi, che sono? non già come flutto trascorse / Ciò che già fui? E un altro, se pur sarò, sarò. / Nulla permane: ed io pure sono torbido flutto del fiume, / Che sempre scorre; e nulla di me ha posa mai / [...] Di mia madre il grembo ebbi per mio sepolcro. / Fra due tombe, così, per ancora morire viviamo; e solo è spreco d'anni la vita ch'io vivo. / Che sopra me diffuse la triste vecchiezza crucciosa» 7.

Montaigne prosegue 8 con queste considerazioni: «Il primo giorno della vostra nascita v'incammina a morire come a vivere. [...] Tutto quello che vivete, voi lo rubate alla vita: è a sue spese. L'opera continua della vostra vita è imbastire la morte. Perché siete nella morte mentre voi siete in vita [...], durante la vita siete morenti, e la morte tocca più duramente il moribondo che il morto, più vivamente ed ·essenzialmente» 9. Uno scrittore spagnolo di pochi decenni posteriore a Montaigne rimproverava i suoi contemporanei di non conoscere cos'è la morte, benché essa si mescolasse sempre con la loro vita, e di parlare della vita e della morte, che vanno sempre insieme, come se fossero due realtà separate: «La morte voi non la conoscete e siete voi stessi la vostra morte. Ha la faccia di ciascuno di voi e tutti siete la causa della vostra morte. Ciò che chiamate morire è finir di morire, e quello che chiamate nascere è incominciare a morire, e quello che chiamate vivere è morire vivendo» 10.

Nel nostro secolo Heidegger ha fondato la sua «filosofia esistenziale» sul principio che "la morte è un modo di essere che la realtà umana assume dal momento in cui è: "un essere umano è fin dalla nascita abbastanza vecchio per morire"» 11. Un fenomenologo gli dà ragione: «Io non solamente ho l'evidenza che una volta bisogna morire, quando cioè sarà raggiunto il punto limite della morte naturale, ma

<sup>6</sup> Enarrationes in psalmos, CXXVII, 15; PL 36/37, 1686: Quot optas gradus aeta-

8 Inizia infatti la sua riflessione citando il verso del poeta latino Manilio riportato

tis, tot simul optas et mortes aetatis. La traduzione in italiano è nostra.

7 Carmina, I, 14; PG 37, 758b. Da quel santo cristiano che è, Gregorio però conclude: «Ma se l'eternità senza più morte attende,/ Morte non è per noi mortali la vita?/ Quella che chiami morte, non è dunque la vita?». Questa bella traduzione dall'originale greco in italiano è di BIGNONE (SBL, p. 413).

8 Inizia infetti la sua riflacciona citando il verso del poete latino Manilio riportato.

MONTAIGNE 1962, p. 91. La traduzione in italiano di questo brano, e di quelli che citeremo in seguito dello stesso autore, è nostra.

QUEVEDO, p. 375.
 Citato da FOULQUIÉ, p. 457b. La traduzione è nostra.

anche che sono inmmediatamente dinanzi alla possibilità reale della morte in ogni istante della mia vita, oggi e sempre: La morte mi è vicina» 12. Il poeta americano della Beat Generation. Allen Ginsburg. si è espresso nello stesso modo: «Morire è come un salto nel quadrato vicino, come il gioco dei piccoli. Morire è qui, adesso [...]. Non importa capire. Importa esserci. Tu ci sei sempre. Non sapevi che sono sempre stato morente, sempre sul punto? Il punto, esattamente quel punto. Non è li che precipitano tutti i nostri pensieri, consci e inconsci?» 13. La siciliana Jolanda Insana così parla di sé: «Pupara sono / e faccio teatrino con due soli pupi / lei e lei / lei si chiamava vita / e lei si chiamava morte» 14. Giorgio Caproni non molto prima della sua morte poetò di morti vivi nella morte e di vivi morti nella vita. «Oh cari. / Apparivano tutti in trasparenza / Tutti / in anima. / Tutti / nell'imprendibile essenza dell'ombra. / Ma vivi. / Vivi dentro la morte / come i morti son vivi / nella vita» 15.

Uno scrittore italiano vivente indugia a lungo sugli stessi pensieri. «La vita e la morte ci sono sempre tutte e due e l'uomo non sa, per natura, a quale delle due dare più rilievo. Nel colmo della vita può concedersi di "contemplare" la morte. [...] La morte sembra ma non è un fatto immaginario. È un fatto doveroso e matematico. Non c'è nessun che non sia morto. [...] "L'uomo è la coscienza della sua morte: l'esistenza veramente umana è una coscienza esistente della morte o una morte cosciente di sé" 16. [...] Il capire e il morire sono l'unico vero e disperato fondamento dell'uomo. Dal momento che muore di sicuro e sul serio, non c'è nulla che faccia accantonare l'idea della morte, non c'è nessuna anestesia che duri più di un'ora e da ogni anestesia c'è il risveglio e nel segreto la propria morte e il culto dei morti. [...] "L'idea della vita chiama necessariamente in causa l'idea della morte, quella coscienza della finitezza che si cela in ogni frag-

morte in Hegel.

<sup>12</sup> LANDSBERG, p. 15. I corsivi sono dell'autore, la traduzione dal francese è nostra. <sup>13</sup> Questi versi sono tratti dal poema *Kiddish*, pubblicato dal Ginzberg nel 1961 e citato da Furio Colombo nel suo articolo: «Allen Ginzberg, crepuscolo di un poeta» (La Repubblica, 5 aprile 1997, pp. 32-33). Ad essi fanno eco le parole dette in un'intervista dal famoso critico letterario statunitense Harold Bloom – del cui libro: Canone Occidentale, Bompiani, Milano, 1997, ultimamente si è discusso molto nelle pagine culturali dei

tale, Bompiani, Milano, 1997, ultimamente si e discusso molto nelle pagine culturali del giornali -: «A mano a mano che invecchi, che tu ne sia o no cosciente, ti trovi a confrontarti con il fatto d'essere mortale» (La Repubblica, 16 aprile 1997, p. 31).

14 Corriere della Sera, 16 giugno, 1997, p. 29.

15 CAPRONI, p. 59. Gina Lagorio commenta: «La comunione spirituale dei vivi e dei morti, la sola possibile alterità religiosa della vita, innegabile malgrado quasiasi dei morti, la sola possibile alterità l'engiosa della vita, l'integabile margiado quastasi determinata chiusura delle porte e dei cuori, è affermata qui in poesia» (*Corriere della Sera*, 20 giugno 1997, p. 33).

16 L'autore dice di aver tratto questa frase da A. Kojève, *La dialettica e l'idea della tratta della companyament*.

mento di vita, vegetale, animale, umano, e l'uomo è originariamente una *meditatio futurae vitae*, disperazione e speranza, invocazione e preghiera" <sup>17</sup>. [...] La morte è il nostro più vero specchio, l'interiorità e l'autocoscienza assolute. [...] La morte è maestra di vita. Insegna che la vita non è un programma. Si procede quasi non vedenti. Si vede, non si vede, si prevede, l'imprevedibile accade» <sup>18</sup>.

Or non è molto era scritto su un quotidiano di grande tiratura: «Oggi, come in ogni altro giorno dell'anno, di "vero" c'è che un po' viviamo (speriamo bene) e un po' moriamo. Visto che "cotidie morimur", come insegna Seneca. Visto che: "debemur morti", siamo destinati alla morte, come insegna Orazio. Forse è l'unica "verità" indiscutibile ( ed imbarazzante ) di cui disponiamo» <sup>19</sup>. La saggezza popolare ha espresso in un proverbio lapidario quest'intrecciarsi inestricabile della vita con la morte: «Chi più vive, più muore» <sup>20</sup>.

Di questo fatto indubitabile la scienza odierna ha trovato la seguente spiegazione. «Non vi può essere una vita così evoluta e complessa [come la nostra basata sul carbonio ] senza la morte [...]. Non è possibile giungere alla vita se non mediante la via della morte [...]. [Nel nostro universo] non è possibile ottenere nuova energia da nessun'altra parte: ed è altrettanto vero che non è possibile perdere energia. Quel che accade è che l'energia disponibile viene costantemente impiegata e riorganizzata per costruire tutto ciò che esiste: pianeti o piante, soli o figli. Ma dato che l'energia è impiegata, diventa sempre meno disponibile per altri impieghi. Tutto ciò ci conduce nell'ambito familiare dell'entropia, che offre una delle più efficaci immagini contemporanee del disordine e della morte [...], [ All'entropia si oppone I la neghentropia (entropia negativa), che è la negazione del disordine, l'uso dell'energia disponibile per creare allo stesso tempo ordine e organizzazione [...]. Entropia e neghentropia sono, di fatto, intimamente connesse; ed è la morte, quale condizione necessaria per l'universo e per la vita, che stabilisce la connesione. Per converso, è proprio perché l'universo è così precisamente regolato per produrre la vita, ma solo attraverso il processo della morte, che la morte riceve dalla vita il massimo tributo e valore possibile [...]. [Tutti questi dati sperimentali] evidenziano l'estrema precisione necessaria per

<sup>17</sup> La frase è tratta da H. Jonas, Dio è un matematico?

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ottieri, pp. 14, 15, 16, 23, 26, 72, 73.

<sup>19</sup> Beniamino Placido, *La verità? Non la voglio conoscere?*, in *La Repubblica*, 12 ottobre 1997, p. 32.

<sup>20</sup> Grisi, p. 154.

produrre la vita, ed anche l'assoluta necessità della morte se ci deve essere la vita [...]: non si può avere vita ad altre condizioni che quelle della morte; ma dove c'è morte, lì immediatamente c'è possibilità di vita [...]. La morte non è, in questa prospettiva, un caso di vita che si arrende alla vita: è anche un caso di vita che si arrende per la vita, di vita che cede il passo perché un'altra vita, più complessa, possa venire in essere» 21. Di conseguenza la medicina odierna asserisce che «il morire, così come il nascere, è un evento assolutamente naturale e fisiologico»: e che perciò «l'intervento del medico non serve a "curare" la morte, così come non serve a "guarire" la nascita, ma ha l'unico scopo di permettere ad entrambe di compiersi senza complicazioni né ritardi, operando una vera e propria prevenzione — questo sì — delle "patologie" dell'una e dell'altra» 22.

Possono, tali spiegazioni, chiarire agli esseri umani l'enigma della loro morte e placare la paura viscerale che ne hanno? Risponde un fenomenologo: «L'esperienza che l'uomo ha della necessità della sua morte non ha nulla in comune con l'ipotesi di una morte naturale dell'organismo» 23. E uno psicologo cristiano aggiunge: «Devo dire che ho grande difficoltà ad immaginarmi che si possa trovare una risposta restando in un mondo letteralmente ateo, senza Dio, in un mondo in cui alla domanda sul perché viviamo e moriamo, non possa essere data altra risposta che quella dell'economia naturale della materia composta di molecole complesse di idrocarburi» 24. La morte per gli esseri umani è un'enigma angosciante, perché essi avvertono in essa l'assurdità e lo scandalo che una persona dotata d'intelletto e di volontà, e, quindi, essenzialmente superiore ai meccanismi biologici e fisiologici del proprio corpo, debba dipendere da quei meccanismi in modo tale che il loro definitivo cedimento provochi l'apparente annientamento della persona stessa 25. Nella morte degli esseri umani infatti «quello che sembra prevalere è il cosmos sopra il logos; quello che trionfa è la materia che riassorbe l'uomo, la sua manifestazione episodica, in virtù di una legge biologica, e non l'uomo che domina la materia con la sua razionalità dialettica. [...] Ma se l'uomo passa come tutto il resto, non c'è ragione di trattarlo con tanto rispetto: la realtà della persona è una finzione speculativa e deve essere riassorbita da

<sup>21</sup> BOWKER, pp. 270-277, passim. I corsivi sono dell'autore. 22 TOSCANI p. 12; cf. p. 8. Il corsivo è nostro. 23 LANDSBERG, p. 15. La traduzione dal francese è nostra.

<sup>24</sup> Drewermann-Jeziorowsky, p. 50. 25 Cf. BORNE, cl. 1762.

quella realtà onnipresente che chiamiamo *natura*. [...] Insomma la morte umana crea un problema, perché l'uomo è concepito come un valore

che trascende quello dei fatti bruti» 26.

La dottrina cattolica spiega la scandalosa assurdità della morte umana, insegnando che «la morte in sé è naturale all'uomo, ma lo sfacelo del corpo umano nello stato di giustizia originale era stato soppresso dal dono [ divino preternaturale ] dell'immortalità. Tale dono fu perduto dal peccato e la mortalità umana riacquistò i suoi diritti e i suoi effetti 27. Pertanto la Scrittura non è in contraddizione con se stessa quando addita la causa della morte tanto nella natura stessa dell'uomo quanto nel peccato: entrambi i motivi sono veri» 28. Ecco perché la morte, che la scienza considera un evento del tutto naturale, perché determinato dalle leggi che regolano la materia organica, all'uomo che deve subirla si prospetta come «il segno di un mistero spaventoso, quello del peccato e della separazione da Dio» <sup>29</sup>. È «l'uomo dell'umanità peccatrice che è assoggettato, secondo la Scrittura, a una morte che, nell'ordine della sua realizzione concreta, è pena del peccato, dinanzi alla quale non è libero bensì schiavo, e che gli appare come qualcosa d'incomprensibile, contro cui non può non ribellarsi. [...] Difatti l'incredulo patisce la morte in ciò che essa ha di castigo e di manifestazione della colpa, la vive come una pena durante la sua esistenza peccatrice (dato che non la comprende né l'accetta) e la muore nella disperata schiavitù del suo potere annichilante» 30.

Gli uomini d'oggi però non pare che si angustino del fatto di dover morire, perché il forte aumento della vita media, verificatosi nelle società sviluppate durante l'ultimo secolo <sup>31</sup>, ha fatto sì che nella società odierna «La morte non è un'evidenza qual'era all'epoca delle grandi epidemie e comunque nei secoli alle nostre spalle <sup>32</sup>, e quindi può essere semplicemente negata, cancellata perché è meno presen-

GUILLUY, cl. 759.
 RUIZ, p. 266 e 268. La traduzione dallo spagnolo è nostra.

<sup>31</sup> Cf. «A child born in the U.S. in 1900 could expect to live 47 years. Average life expectancy for a child born in the U.S. today is about 76» («Can we stay young?», in *Time-Magazine*, December 9, 1996, pp. 57-63). «In poco più di un secolo la vita è quasi raddoppiata, dai quarant'anni del 1840 ai quasi ottanta delle donne d'oggi» (TOSCANI, p. 12-13).

Ruiz, pp. 262-264. La traduzione è nostra.
 Concilio Tridentino, Sessione 5, can. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Bartmann, p. 1381. Cf. Gen 3, 19; 12, 17; Ps 102 e 103; Rm 5,12 ecc.

<sup>32</sup> Ecco un esempio di come all'inizio del Cinquecento si pensava alla vita ed alla morte: «Pensa a com'è penosa, fugace la vita presente, come da ogni parte la morte ci sovrasti insidiosamente, quanto esso colpisca ovunque all'improvviso. [...] Considera quanto questa vita sia più fugace del fumo, più vana dell'ombra, quante insidie ci tenda la morte che sta in agguato in ogni luogo e in ogni momento» (Erasmo, pp. 289. 292).

te» 33. Infatti «nei paesi ricchi l'esperienza della morte sta scomparendo nella vita dell'individuo. Ciò che i più conoscono della morte è dovuto quasi esclusivamente ai mezzi di comunicazione, e specialmente al cinema 34. La morte, sullo schermo, è in genere rappresentata come evento violento, sanguinoso, del quale si può attribuire responsabilità e colpa a qualche causa ben individuabile. Spesso queste morti sono innaturali, per lo più omicidi. La sovrabbondanza di messaggi, e la loro monotonia, agisce come un anestetico, e la morte è così esorcizzata, allontanata di fatto dall'esperienza del singolo individuo e dall'immaginario collettivo. Il risultato è che essa finisce per essere neutralizzata attraverso un meccanismo d'inflazione [...]. [La morte vera oggi è I celata dietro gli interventi sanitari, medicalizzata, tenuta nascosta allo stesso morente. La morte è ritenuta ripugnante e vergognosa [...]. Si parla di "pornografia della morte": si può costatare come, sotto certi aspetti essa abbia occupato il posto che aveva il sesso nella società vittoriana [...]. Oggi l'educazione sessuale è entrata nelle scuole elementari, ma si racconta che il nonno è partito per un lungo viaggio [...]. Per lo più si muore segregati, in ospedale e in istituzioni per anziani, lontano, in pratica, dalla vita di tutti i giorni. Si capisce allora come l'esperienza della morte sia di fatto sconosciuta a gran parte della popolazione, specialmente a quella più giovane» 35.

C'è tuttavia qualcuno che si rammarica di questa situazione: «Oggi la morte viene delegata a quell'apparato tecnico che è l'ospedale dove si ricovera, oltre al malato, anche l'angoscia di dover morire [...], privati [come siamo] dell'esperienza della morte noi disponiamo sempre meno di un sentimento e di una parola adeguata per trattare la morte, quella degli altri e la nostra. Questo è un impoverimento significativo dell'animo umano. [...] Quando la realtà è assorbita per intero da quel modello di simulazione che è il discorso scientifico, la nostra vita, e non solo la nostra morte, non sarà più regolata dalla nostra esperienza, ma dai modelli che la generano. [...] Malissimo faremmo noi uomini ad abbassare il nostro sguardo sulla vita e sulla morte a livello dello

<sup>33</sup> Acquaviva 1990, p. 56.
34 «I più» di cui qui si parla sono naturalmente le masse indaffarate e distratte che popolano i paesi economicamente sviluppati. Un teologo però osserva: «Qualcuno ha scritto che il nostro secolo potrebbe esser chiamato "un secolo di morte". Non solo perché in esso proliferano, con sinistra periodicità, le morti inflitte violentemente. Ma ancor più perché si è riflettuto molto e bene sulla morte. Sicuramente ambedue i fattori sono correlativi: la proliferazione delle morti nell'ambito della prassi induce alla considerazione della morte nell'ambito della teoria» (Ruiz, p. 260-261. La traduzione dallo spagnolo è nostra).

35 Toscani, pp. 15-18, passim.

sguardo scientifico. Perderemmo [...] la nozione di vita e di morte e più in generale di *esistenza*» <sup>36</sup>. Dalla situazione odierna, secondo uno psicologo, deriva il paradosso che «noi, che proprio grazie ai mezzi di informazione di massa abbiamo forse visto più cadaveri di qualsiasi altra generazione, di fronte alla morte vera, vicina, sembriamo, spesso,

molto impreparati e come sorpresi» 37.

Qualche diecina d'anni fa anche i bambini venivano fatti partecipare ai riti funebri, nei quali la morte poteva rivelarsi loro in tutta la sua tragica realtà. «Ricordo, come se fosse oggi, quando morì il padre di un mio compagno di scuola elementare : ci portarono al rito funebre, al quale non avevo mai assistito prima d'allora, con l'aspersione e l'incensazione della bara, e poi quel carro funebre che saliva verso il cimitero. Il pensiero della morte mi afferrò alla gola: sì. Pensavo, un giorno mio padre e mia madre saliranno anche loro su questa strada, anch'io li seguirò in questo destino» 38. Una così drammatica esperienza infantile della morte sembra essere molto rara oggi. Eppure, la psicologa Maria Rita Parsi ha recentemente dichiarato che «l'angoscia della morte è alla radice dell'esperienza emotiva infantile, si tratti della morte di un piccolo animale come della morte del vicino di casa o del nonno» <sup>39</sup>. E il regista cinematografico Bernardo Bertolucci conferma: «I bambini di oggi sono così assediati dall'idea della morte! Ouando ero bambino io, la morte non era presente come un incubo. Sì, qualche vecchio zio...questi bambini [ degli Stati Uniti d'America, che avevano assistito ad una proiezione ad essi riservata del film dello stesso regista: Piccolo Buddha I invece sono perseguitati dalla parola morte e dalle morti che vedono continuamente in tv. Ed era bello notare che quello che i buddhisti chiamano la condanna dal samsara. la catena del morire e del rinascere, era vista dai bambini come un privilegio assoluto» 40. E neppure i giovani adulti d'oggi rimuovono del tutto il pensiero della morte, se Il popolare cantautore rock Lucia-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Umberto Galimberti, «Le frontiere della vita oltre la vita», in *La Repubblica* 17 maggio 1997, p. 32. I corsivi sono dell'autore.

<sup>37</sup> CINISELLI, p. 213.
38 QUINZIO-LESTINGI, p. 6. Il corsivo è nostro. Diventato adulto, Quinzio «se ne stava a volte davanti ai cancelli del cimitero del Verano in Roma osservando i carri funebri. Erano dieci o venti ogni mattina, con altrettanti defunti. Meditavo sulla vita umana e tutti quei cadaveri mi sconvolgevano; era come se la città dei viventi venisse continuamente risucchiata da quella dei morti. E sono sempre vissuto con questo senso dell'orrore, di qualcosa che contraddice continuamente le aspettative di felicità degli uomini» (*Ib.*, p. 9).

Ja Repubblica, 16 aprile, p. 21. Il corsivo è nostro.
 La Repubblica, 1 giugno 1997, p. 29. Il corsivo è nostro.

no Ligabue, intervistato da Fernanda Pivano, ha potuto affermare che tra i temi che predilige nelle sue canzoni c'è anche «il pensiero della morte» 41.

Dobbiamo quindi riconoscere che oggi, non meno che in passato, gli esseri umani «si trovano costretti a verificare che, per quanto possano ingegnarsi a fuggire di fronte ai pericoli nel campo dell'angoscia, alla fine la situazione di pericolo non sarà più in alcun modo evitabile. Ouesti esseri che diventano coscienti della loro situazione biologica in questo mondo, renderanno infinita la paura a motivo del raziocinio che hanno acquisito e della loro consapevolezza. Saranno coscienti che per quanto possano prendere in giro la morte, ad un bel momento essa li ghermirà» 42. E nemmeno «possiamo negare che il pensiero della morte possa renderci infelici, soprattutto quando siamo nel pieno delle nostre forze, della bellezza e conduciamo una vita coronata da successi. Essere consci che tutto dovrà finire miseramente, che quanto abbiamo fatto lo lasceremo qui, è senza dubbio un'idea che comunica infelicità» 43.

Di qui il grande bisogno che anche noi abbiamo di liberarci dal pensiero della morte e dalla paura e dall'infelicità ch'esso provoca in noi. Anzi, a sentire l'Ottieri, oggi «il terrore della morte è diffuso. È lo spavento puro. Anche gli spiriti religiosi, che sanno dove si va, socchiudono gli occhi, incessantemente meditano, cercano di ricordarsi la certezza imprendibile tutta intera che pure sanno a memoria. In me l'idea della morte, quando è acuta e lontana — pare — dal fatto, si manifesta con pungiglioni, trasalimenti brevi nella mente e nel petto. Sono piccole manifestazioni, ma la loro intensità elettrica dà un'idea di cosa sarà il bradisismo. La persona poi riprende il suo tradizionale cammino. Ma io non posso dirmi: ho delirato, l'oggetto panico non esiste, si scioglierà» 44.

<sup>41</sup> Corriere della Sera, 1 ottobre 1997, p. 31.

<sup>42</sup> DREWERMANN – JEZIOROWSKI, p. 21.
43 TORNO, p. 141. L'antico saggio ebraico aveva scritto tanti secoli fa: «O morte, quanto è amaro il tuo ricordo per chi ha riposto la pace nelle sue sostanze, per l'uomo contento e fortunato in tutto, per chi ha ancora la forza di sfruttare il piacere!» (Sir 41, 1).
44 OTTIERI, p. 15. Cf.: «Il senso della morte e dell'altrove e di altro covano sotto la cenere. È bene che restino lì senza riscaldare gli animi» (p. 30).

## 2. Il bisogno umano di liberarsi dalla paura della morte

L'antica saggezza stoica insegnava: «Non devi cercare che gli avvenimenti vadano come vuoi, ma volere gli avvenimenti come avvengono: e vivrai sereno» 45. La morte è più di tutti gli altri l'avvenimento che non va come vorremmo. Perciò, prosegue l'antico maestro di stoicismo, «la morte e l'esilio ed ogni cosa che appare terribile ti siano ogni giorno davanti agli occhi e, prima di ogni altra la morte; e non avrai più pensieri bassi, né desidererai più alcunché oltre misura» 46. Si riteneva che, se si fosse riusciti a pensare alla morte e ad accettarla per quel che è, essa non avrebbe più tanto spaventato. Ci si sarebbe piuttosto familiarizzati con essa e preparati ad accoglierla serenamente. «Perché temi il tuo ultimo giorno? Esso non conferisce niente di più alla tua morte che ciascuno degli altri. L'ultimo passo non causa la stanchezza, la manifesta. Tutti i giorni vanno verso la morte, l'ultimo ci arriva» 47. «Se intendeste che quello che chiamate vivere è morire vivendo, ciascuno di voi rimarrebbe a guardare in sé la propria morte ogni giorno, e quella altrui in tutti gli altri, e vedreste che le vostre case ne sono piene e che nel mondo ci sono tante morti quante persone e non stareste lì ad aspettarla, ma a farle compagnia e a prepararla» 48. Un libro di recente pubblicazione pullula di pensieri come questi: «Il senso della morte è il più indispensabile al senso della vita. [...] Ora non voglio pensare che alla morte in sé. Tutto ciò che mi distrae, lo caccio via, non voglio divagazioni. [...] L'idea della morte è sempre giusta, perché ha ragione. [...] Mi avvertono che bisogna pensarci solo un'ora al giorno, altrimenti non è che un sintomo. Ma questo sintomo è doveroso, ci rappresenta insieme a quello della vita. Il mio pregio e vanto consiste nel dire: io ci penso più che un'ora al giorno, molto di più. [...] Sembra che l'intera vita sia una macchina congegnata per scoprire l'enigma della morte. [...] Chi mi ha dato l'esatta definizione del mio attuale rapporto con la morte è Patrizia Valduga, la migliore poetessa contemporanea, quando scrive: "È stata, la mia, vocazione d'intimità con la morte...Io che ho paura della morte, che non sono che paura della morte, e che non voglio più fare

<sup>45</sup> EPITTETO, Manuale, 8, p. 531.

<sup>46</sup> Ib., 21, p. 536. Cf. «Ha senso...curarsi d'imparare cosa è la morte...per poter dire: "Mio caro Critone se così piace agli Dei, così sia" e non: "Me infelice! povero vecchio, ecco che cosa era in serbo per i miei capelli bianchi!"» (ib., Diatribe I, 4, 24/25, p. 9)

<sup>25,</sup> p. 9).

47 Montaigne 1962, p. 94. Una nota a p. 1453 di questa edizione avverte che le ultime due frasi del testo citato traducono un brano delle *Lettere a Lucilio* di Seneca .

distinzioni fra vita e morte...". Io sono, appunto, intimo con la morte. Non me ne vanto, familiarizzo con essa, sono suo cugino» 49.

Ma i più tra noi pare che si comportino diversamente. «La maggioranza degli uomini schiva istintivamente la preparazione alla morte e preferisce giungere al momento supremo senza affrontarlo positivamente [...]. La morte dell'uomo non è soltanto l'ultimo atto di un processo biologico, come nell'animale; nell'uomo è prevista e pre-vissuta: perciò è presente lungo tutto il corso della vita lievitandola e condizionandola: magari latentemente ma senza tregua. Fonte di un ineusaribile sentimento d'angustia. Causa, a volte, di ribellione, di indifferenza, di abbattimento e di disperazione» 50. Gli esseri umani rifuggono dal pensare alla morte e dal parlarne, perché, se lo facessero, non potrebbero più nascondersi, come si sforzano di fare, perché la morte è annidata in essi come un parassita che ne succhia la vita fino ad esaurirla. Perciò «il rimedio del volgo è di non pensare alla morte. Si fa paura alla nostra gente soltanto a nominare la morte, e la maggior parte di loro si segna, come ad udire il nome del diavolo» 51, scriveva Montaigne nel Cinquecento. Poi ricorda che già gli antichi Romani «avevano imparato ad addolcire e ad usare delle parafrasi: invece di dire: "è morto, ha cessato di vivere", dicevano: "ha vissuto". Noi ne abbiamo mutuato il nostro fu Mastro Gianni» 52. Nel secolo successivo a quello di Montaigne Pascal insisteva: «gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno preso partito, per rendersi felici, di non pensarci. Nonostante queste miserie, egli (l'uomo) vuol essere felice, e non può non voler esserlo; ma come vi riuscirà? Bisognerebbe, per riuscirvi, ch'egli si facesse immortale; ma, non essendogli possibile questo, ha preso partito di impedirsi di pensare alla morte» 53. Il rifiuto di pensare alla morte è lodato da Spinoza, per il quale la virtù è tutt'uno con la razionalità, che consiste nella illuminata ricerca del proprio utile terreno: «L'uomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte, e la sua sapienza è una meditazione non della morte, ma della vita» 54. Similmente

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> QUEVEDO, p. 375.

<sup>49</sup> OTTIERI, pp. 11. 12. 14. 25.
50 ALVAREZ, p. 1678a-1679b, passim.
51 MONTAIGNE 1962, p. 82. Questo brano e tutti quelli che citeremo in seguito dalle opere di Montaigne sono nostre traduzioni dell'originale francese.

talie opere di Montaigne sono nostre traduzioni dell'originale francese.

52 Montaigne 1962, p. 82. Una nota dell'editore spiega: «C'est-à-dire "feu un tel". La remarque porte sur *feu*: qui a accompli son destin, latin *fatutum*».

53 Pascal, nn. 168-169, p. 77.

54 Ethica, IV, prop. LXVII, p. 535. Spinoza dimostra la sua *proposizione* in questo modo: «L'uomo libero, cioè l'uomo che vive secondo il solo detto della ragione, non è

Voltaire raccomandava ad un'amica: «Non bisogna mai pensare alla morte. Questo pensiero non giova che ad avvelenare la vita» <sup>55</sup>.

Il nostro Manzoni spiega bene il meccanismo psicologico che serve a scacciar via dalla mente il pensiero della morte: «Ognuno può riconoscere in sé la disposizione [ ad allontanarsi da quei pensieri che lo condurrebbero a scoperte indesiderabili ], riflettendo all'estrema attività della mente nell'andare in cerca d'oggetti diversi, per occupare l'attenzione, quando un'idea tormentosa se ne sia impadronita. La volontà di mettere l'animo in uno stato piacevole influisce su queste operazioni in una maniera manifesta, che quando ci si presenta un'idea che riconosciamo importante, ma sulla quale non ci piace di fermarci, ci accade spesso di dire a noi stessi: non ci voglio pensare; e lo diciamo quantunque convinti che questo non pensarci ci potrà cagionar de' guai nell'avvenire; tanto è allora in noi il desiderio di schivare un sentimento penoso al momento presente» <sup>56</sup>.

Alcune ricerche sociologiche hanno dimostrato che anche gli uomini d'oggi non vogliono pensare alla morte e si sforzano di ignorarla il più possibile, cancellandola come possibilità concreta dalla loro vita quotidiana <sup>57</sup>. Nella nostra società secolarizzata, quando non si può proprio fare a meno di parlar di morte, non ci si segna più come in passato, ma si fanno gli scongiuri. E abbiamo anche noi un vasto campionario di metafore, eufemismi e perifrasi, che ci permettono di alludere alla morte senza chiamarla col suo vero nome. D'altra parte, il pensiero della morte può insinuarsi nella mente soltanto quando si è liberi dalle occupazioni che assorbono tutta l'attenzione. Ma neppure i periodi di tempo libero sono utilizzati, da chi ne può disporre, per soffermarsi a riflettere sull'enigma della morte. E tra quelli che cercano delle risposte alle cruciali domande suscitate dall'enigma della morte. dato che la ragione non ne trova facilmente di soddisfacenti, molti s'affrettano a rifugiarsi in attività meno frustranti di questa. In un recente libro sulla morte si legge dell'autrice, che durante le sue visite

guidato dalla paura della morte, ma desidera direttamente il bene, cioè desidera di agire, di vivere, di conservare il suo essere secondo il principio del proprio utile; e perciò a nulla pensa meno che alla morte, ma la sua sapienza è meditazione della vita» (ib.). Il curatore dell'edizione dell'Ethica che stiamo usando annota: «Che la vita sia pel filosofo una preparazione alla morte è la celebre sentenza di Platone (Fedro, 67D). e ripetuta da molti platonici: cf. Cicerone (Tusculanae, I, 30, 74)» (ib., p. 812, nota 99).

55 Citato da BORNE, cl. 1759.

<sup>56</sup> Manzoni, p. 62. «Zavattini racconta che fu licenziato perché aveva parlato della morte nelle ore d'ufficio. Aggiungo che lo stesso accade nei salotti, non si viene più invitati. E così nelle alcove, negli aereoplani» (Ottieri, pp. 36-37).

57 Cf. Becker 1973 e Acquaviva 1983.

alle tombe di famiglia, che la inducevano «in modo molto naturale a meditare sulla vita e sulla morte»; «pensavo e mi ponevo mille domande: dov'era quel giovane zio che non avevo conosciuto, e quel bambino, morto a quattro anni, sulla cui tomba mi sedevo per guardare in lontananza? Cosa c'era dopo la morte? Dopo un po', non trovando le risposte, mi alzavo e mi davo da fare» 58. In un'altro libro degli ultimi anni, che cerca di elaborare una filosofia attuale della vita, c'è scritto con una punta di cinismo: «Voi temete la morte, chi non la teme? Cercate di scordarvene, non vi riguarda non è vero? Cadono accanto a voi le vite degli altri, che importa? L'umana pietà vi commuove appena un istante, se avete un tempo vuoto per soffermarvi» 59.

Non per altro il Dottor Faust, figura emblematica dell'uomo moderno, si risolve ad evitare l'otium pensoso nel quale affiorano i problemi esistenziali: «Studiato ho, aihmé, filosofia, studiato ho legge e medicina e purtroppo anche teologia intensamente, con aspra fatica! Eccomi or qui, povero stolto, senza aver nulla risolto, e vedo che nulla mai ne sapremo! [...] Perciò mi son dato alla magia, se degli spiriti il verbo e l'opra qualche segreto forse mi scopra, per non più dire, acre sudando, ciò che a me stesso si va celando, perché conosca ciò che il mondo tiene congiunto nel profondo, veda ogni seme e forza oprare e smetta alfine di cavillare» 60. La magia, alla quale Faust dice di volersi dedicare, è strettamente imparentata con la scienza. «C'è qualcosa che unisce la magia e la scienza applicata mentre le separa ambedue dalla "saggezza" delle età anteriori ad esse. Per i saggi dell'antichità il problema precipuo era stato come conformare l'anima umana alla realtà, e la loro soluzione era stata la conoscenza, l'autodisciplina e la virtù 61. Per la magia, come per la scienza applicata, il problema è come sottomettere la natura ai desideri degli uomini: la soluzione è la tecnica» 62. Insoddisfatti dagli scarsi risultati nel dominare la natura ottenuti dagli antichi, durante gli ultimi secoli della loro storia, gli intellettuali europei si sono infatti messi a coltivare intensamente le scienze e la tecnica. Francesco Bacone è giustamente considerato il padre della scienza e della tenica moderne. Nella sua Grande Instaurazione

<sup>58</sup> DE HENNEZEL, p. 41. Il corsivo è nostro.
59 SCALFARI, p. 28. Il corsivo è nostro.
60 GOETHE 1949, pp. 22-23. I corsivi sono nostri.
61 Per Platone infatti è saggio chi conosce se stesso e pratica la virtù: «Se saggezza significa conoscere se stessi, nessuno è saggio in virtù della sola sua competenza, della sua arte e della sua tecnica» (*Alcibiade maggiore*, 131b). «Come può essere chiamata virtù quella saggezza che rimane sterile e soltanto alloggiata nella mente, senza divenire governo della vita?» (*Leggi*, 689e). Cf. il recente libro di BIRAL.

62 LEWIS, p. 87-88. La traduzione dall'inglese è nostra. Cf. BERDIAEV, p. 400.

412

dichiarò infatti che gli interessava «non di vincere gli avversari mediante le dispute, ma la natura mediante le opere» compiute con la potenza procurata dalla scienza <sup>63</sup>.

Il progetto baconiano di dominare la natura è all'origine dell'industrializzazione odierna sviluppatasi in simbiosi col consumismo, i quali insieme hanno imposto alle masse forme invadenti di lavoro e di divertimento, sottraendo loro l'otium necessario per pensare al significato ultimo della vita umana destinata a morire. Ed a questa situazione noi ci siamo così bene abituati 64 che un sociologo ha potuto descriverci in questo modo: «Pensiamo alla morte. È l'angoscia esistenziale. Emotivamente siamo fuscelli sbattuti dalla tempesta. Noi cerchiamo di dominare questa angoscia con l'autocontrollo, buttandoci nel lavoro, facendoci assorbire da un'attività qualsiasi, come viaggiare, guardare la televisione, fare dello sport» 65.

Gli uomini d'oggi si immergono continuamente in lavori e divertimenti che assorbono tutta la loro attenzione e consumano tutte le loro energie psichiche. «Il momento della modernità più pregiato è: Sono occupatissimo. L'aver mille cose da fare è il maggior valore in . sé. La qualità o, come si dice, la creatività sono già secondarie. Ogni non-occupazione è uno spreco, che dà poi l'horror vacui. [...] Come panorami sfilano gli impegni in alta velocità. Siamo nella full immersion della programmazione. Ecco perché la programmazione del dopomorte non è tanto amata: perché per definizione non esiste e non è pensabile. Nessuna escatologia ci fa sapere, il prima possibile, il programma delle settimane dell'eternità. [...] Non c'è dubbio che l'obbiettivo, il target, donano senso. Danno senso l'orario, l'attesa, il calendario. Fare progetti è il gusto dell'oggi felice. Ormai l'uomo non può più vivere alla giornata, siamo tutti ossessivi»: Il poco tempo che resta libero dal lavoro è consumato nello svago. Ed anche «ogni svago anestetico, calmante, eccitante, verrà usato perché non si urli sul traguardo: Aiuto! Aiuto! Non voglio morire!» 66. Così «l'attivismo di chi

<sup>63</sup> BACONE, p. 548 *e* 552. Bacone «mette in rilievo, sopra le altre due parti tradizionali della filosofia [ la metafisica e l'etica ] la fisica, cioè lo studio della natura» per giungere «al padroneggiamento delle forze naturali mediante l'intelligenza e la volontà» (GENTILE, cl. 698).

<sup>64</sup> Anche se lo scrittore ceco Hrabal Bohumil, morto in febbraio del 1997, ha «messo costantemente in scena, in tutti i suoi libri, il dramma dell'uomo che vive affannosamente per sfuggire al confronto con la morte» (Corriere della Sera, 4 febbraio 1997, p. 29. Il corsivo è nostro).

<sup>65</sup> Francesco Alberoni, Corriere della Sera, 26 febbraio 1996, p. 1. I corsivi sono nostri.

<sup>66</sup> Gli ultimi due brani tra virgolette sono di Ottieri, pp. 27. 28. 32. I corsivi sono nostri.

non dà tregua alle sue consuete occupazioni e attività è spesso una fuga psicologica da uno "spazio" di tempo libero in cui la realtà esistenziale appare in tutta la sua crudezza» 67.

Indubbiamente, sbarazzarsi del pensiero e della paura della morte non è l'unico scopo dell'attività umana. Ma oggi come in passato, anzi oggi con lena più affannata che in passato, tanta gente che lavora e si diverte par proprio che lo faccia per non pensare che dovrà morire. Perciò chi ritiene che pensare alla morte sia necessario proclama: «Non amo le colazioni di lavoro, le convention, le riunioni di business o di divertimento o di tutt'e due, perché devo parlare con la morte noi due soli. La scelta cognitiva ed affettiva di un'idea della morte è una scelta di vita. La morte è l'esperienza della solitudine assoluta. Per questo è tanto temuta da una società che si distrae, si distrae solo con gli altri» 68.

#### II. IL LAVORO E I DIVERTIMENTI COME ESPEDIENTI PER SBARAZZARSI DALLA PAURA DELLA MORTE

C'è chi ritiene che lavorare e divertirsi nel presente, senza pensare al nostro futuro e alla morte, che certamente lo terminerà, sia il modo migliore di vivere possibile ai mortali. Arthur Gobineau «capiva che la concentrazione degli orientali sul presente era l'inizio della saggezza e l'unico modo d'essere felici», e sosteneva che «l'amore è la cosa migliore. Poi c'è il lavoro e poi non c'è altro», era uno di loro 69. Ma è la sua vera saggezza? Rende, essa, felici per davvero? Possono il lavoro e i «divertimenti» d'amore toglierci l'angoscia di dover morire?

ancora tragicissima e memorabile» (pp. 101-102).

69 Corriere della Sera, 22 settembre 1997, p. 27. Gobineau è un autore dell'Ottocento, il cui Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane, che pare abbia esercitato una grande influenza sul razzismo del nostro secolo, è stato ripubblicato recentemente a Milano da Rizzoli.

<sup>67</sup> MERCATALI, p. 2461b. 68 OTTIERI, p. 71. Altrove aggiunge: «La "tribù occidentale" non dà e annichila il senso della morte, anche se esso spunta come una fogliolina verde da sotto il gelo della convenienza insipida e ormai molti dicono e fanno il taciuto. La nostra morte ci sembra

## 1. Tener lontana la paura della morte col lavoro?

Nel Prometeo legato il protagonista, dopo aver donato agli esseri umani il fuoco da lui trafugato agli dèi, si vanta di aver tolto ad essi il pensiero della morte e l'angoscia che esso suscita in loro, permettendogli uno sviluppo tecnico che migliorerà notevolemente la qualità della loro vita: «[ Io ] resi i mortali ignari di lor sorte. Cieche speranze nel cuor d'essi ho posto. Feci di più: donai loro anche il fuoco. E molte arti da quello apprenderanno» 70. Il lavoro, grandemente facilitato dallo sviluppo della tecnica, è infatti l'«ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita», e mediante il quale «si producono e si scambiano beni e si prestano servizi economici. Col lavoro l'uomo provvede abitualmente al sostentamento proprio e dei suoi familiari, si associa agli altri e rende servizio agli uomini suoi fratelli» 71, e così mantiene se stesso ed i suoi simili in vita contro l'incombere minaccioso della morte. Inoltre «l'uomo, quando lavora, non soltanto modifica le cose e la società, ma perfeziona se stesso. Apprende molte cose, sviluppa le sue facoltà, è portato ad uscire da sé e a superarsi. Tale sviluppo, se ben compreso, vale più delle ricchezze che si possono accumulare». E col suo lavoro il cristiano «può anche praticare una vera carità e collaborare attivamente al completamento della divina creazione. Ancor più sappiamo per fede che l'uomo, offrendo a Dio il proprio lavoro, si associa all'opera stessa redentiva di Cristo, il quale ha conferito al lavoro una elevatissima dignità, lavorando con le proprie mani a Nazareth» 72.

È tuttavia innegabile che, «quando le condizione concrete del lavoro distruggono talmente le forze degli esseri umani, da toglier loro quasi totalmente il senso di quella latente potenza interiore, con cui sola, risvegliata, essi potrebbero perfezionare se stessi e gli altri» <sup>73</sup>, il lavoro sottrae ad essi la possibilità di riflettere e porsi domande sul senso e il valore ultimo della loro vita, che si concluderà inesorabilmente con la morte. L'autore dell'antichissimo *Libro del Tao* osserva:

<sup>70</sup> Eschilo, vv. 248-254, p. 205.

<sup>71</sup> GS, nn. 34 e 67. L'antica saggezza ebraica diceva: «È l'appetito che fa lavorare l'operaio, è la sua bocca che lo spinge al lavoro... Chi coltiva il suo campo ha pane in abbondanza... L'uomo laborioso abbonderà di tesori» (Pr 12, 21.27; 16, 26).
72 GS, nn. 35 e 67.

<sup>73</sup> TRUHLAR, p. 319. Anche BULTMANN, p. 21, ricordava ai teologi luterani liberali, i quali esaltavano il lavoro professionale mondano come «atto di culto», che esso «in quanto tale come mi avvicina così può allontanarmi da Dio e diventare idolatria».

«Il popolo prende alla leggera la morte perché la sua ansia di vivere è eccessiva. Ecco perché prende alla leggera la morte» 74. Montaigne si rese conto che gli uomini del suo tempo si comportavano allo stesso modo: «Vanno, vengono, scorazzano, si danno da fare, e della morte non se ne sa niente. È proprio bello. Ma poi quando la morte arriva a loro o alle loro mogli, figlioli e amici, sorprendendoli sprovveduti e allo scoperto, quali tormenti, quale grida, quale rabbia, quale disperazione li opprime? Avete voi visto mai niente di così decaduto, alterato, confuso? Bisogna provvedere in tempi migliori: questa rozza noncuranza, anche se può trovarsi nella testa di un'uomo dotato di comprendonio, cosa che a me pare del tutto impossibile, ci vende le sue derrate ad un prezzo troppo alto» 75. Voltaire, faceva trarre a Candido (il protagonista del celebre romanzo omonimo) la seguente semplice conclusione dalle sue innumerevoli e mirabolanti peripezie: «Bisogna coltivare il proprio giardino!». Dichiarazione così commentata dai due «filosofi», che sono insieme a Candido: «Avete ragione, disse Pangloss [ l'"ottimista" ]; poiché quando l'uomo fu messo nel giardino dell'Eden vi fu messo ut operaretur eum (cf. Gen 2, 15), perché lavorasse: e questo prova che l'uomo non è nato per il riposo. — Lavoriamo senza discutere, disse Martino [ il "pessimista" ], è il solo mezzo per rendere la vita sopportabile» 76.

Il lavoro include include certamente anche l'attività intellettuale. Ne aveva esperienza Niccolò Macchiavelli che diceva di se stesso: «Venuta la sera, mi ritorno a casa, ed entro nel mio scrittoio [ a pensare e scrivere le storie degli antichi uomini di corte ]. [... ] Non sento per quattr'ore di tempo alcuna noja, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi trasferisco in loro» 77. Il romanziere statunitense Saul Bellow, premio Nobel per la letteratura nel 1979, arrivato alla bella età di ottantadue anni, a chi gli domandava se, durante una gravissima malattia nella quale aveva rischiato di morire, aveva mai pensato alla morte, rispondeva: «Questo non mi è capitato, anche se ci sono andato molto vicino. Ho avuto visioni e

<sup>74</sup> LAO-TZU, n. 75, p. 60.
75 MONTAIGNE 1962, p. 84.
76 VOLTAIRE, p. 97. Il corsivo è nostro. Pare che Voltaire si sia ispirato a Montaigne, che aveva scritto: «Nous sommes nés pour agir... Je veux que la mort me trouve plantant mes chous, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait» (MONTAIGNE 1962, p. 86). Lavorare dovrebbe insomma coltivare in sé stessi la «noncuranza» (una sorta di apatia stoica) dinanzi alla morte. Cf. i versi di Vincenzo Caldarelli: «La speranza è nell'opera./ Io sono un cinico a cui rimane/ per la sua fede questo al di là./ Io sono un cinico che crede in quel che fa» (CM, p. 33).
77 Lettera indirizzata a Francesco Vettori nel 1512. Il corsivo è nostro.

allucinazioni di ogni genere. La mia vita mentale è stata sempre molto intensa e mi assorbe totalmente, quindi non ho consapevolezza della minaccia della morte. Non è mia abitudine pensarmi come una persona che si difende dalla morte» <sup>78</sup>.

Goethe — che nel Faust traduce l'"incipit" del Vangelo di Giovanni con le parole: «In principio era l'azione!» <sup>79</sup> — si dichiara però convinto che «l'intelletto non ha la capacità di guarire le sofferenze che procurano all'anima le disgrazie o i nostri errori, la ragione ne ha poca, il tempo molta, l'attività risoluta ha invece il potere di eliminarle del tutto» 80. Anche La Rochefoucauld riteneva che «il lavoro fisico libera lo spirito dalle sue pene; per questa ragione i poveri sono felici» 81. Kierkegaard spiega: «La maggior parte degli uomini vive dalla culla alla tomba, trascinati dal vortice della vita, senza tregua, nel medium dell'inarrestabile ( la temporalità, il puro quantitare, ecc. ). [...] L'uomo naturale, fin quando è in vita, teme l'arresto più della morte. Ora la morte e l'arresto si somigliano molto. L'arresto è come quando il pesce è tolto dall'acqua e deve respirare nell'aria libera. L'uomo naturale trema d'orrore per quest'altro elemento, per la potenza enorme che c'è nell'"arresto" e del quale egli certamente capisce che appena riesce ad avere il minimo potere su qualcuno, non si riesce a sapere in quale misura lo terrà in suo potere. Quell'illimitato, l'uomo naturale lo teme quanto la morte. L'illimitato, l'infinito, l'immobilità dell'eterno nell'arresto, è come un perire per chi ha per suo elemento il "fino ad un certo punto"» 82.

All'inizio del secolo ventesimo M. Scheler, secondo il quale la certezza della mortalità è essenzialmente costitutiva della coscienza umana, osservava: «L'uomo moderno, con il suo modo di vivere e il tipo delle sue occupazioni, rimuove dalle zone chiare della coscienza il fatto intuitivo, presente costantemente in noi, che per noi la morte è certa, finché non arretra il giudizio semplice e pieno di buon senso che egli dovrà morire». Tale rimozione è operata oggi attualizzando l'«istinto del lavoro», che fa «cadere nel vortice degli affari fine a se

79 GOETHE 1949, p. 49: die Tat, azione, atto, fatto, impresa.

80 GOETHE 1994, p. 26. Il corsivo è nostro.
81 LA ROCHEFOUCAULD, p. 149. Cf. i versi del Leopardi: «Meglio ignorar, oprando, / quest'immenso mistèr dell'universo».

<sup>78</sup> Corriere della Sera, 13 ottobre 1997, p. 23. Il corsivo è nostro.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> KIERKEGAARD, II, p. 383. Subito dopo lo stesso autore osserva mestamente che anche i cristiani, come la maggior parte degli uomini «naturali», sono travolti dal «vortice della vita». Solo «quando viene la morte e li ferma, fanno attenzione al Cristianesimo e rimpiangono di non esserselo appropriato prima; ottengono per via di questo rimpianto un rapporto al Cristianesimo, e poi muoiono».

stessi» 83. Uno scrittore contemporaneo dello Scheler, descriveva questo fenomeno così: «Il nemico che [ l'uomo ] teme di più è la morte, il pensiero della caducità della vita e del proprio operato. Evita di pensarci e, quando non può sottrarsi al pensiero della morte, si rifugia nell'attivismo, opponendo alla morte un raddoppiato sforzo di conquista di ricchezze, di conoscenze, di norme; un raddoppiato sforzo di dominare razionalmente il mondo. La sua fede nell'immortalità è la fede nel progresso: come membro attivo dell'eterna catena del progresso, crede di potersi sottrarre al suo dissolvimento» 84. L'odierna società industrializzata, che ha reso il lavoro più intenso e convulso che in passato, ha accresciuto di molto la capacità ch'esso ha di scacciare dalla mente i pensieri profondi ed anche quello della morte. «Molti oggi si lamentano di non avere il tempo d'essere se stessi, di non essere padroni della loro vita e della loro libertà, di non poter far risuonare dentro sé abbastanza a lungo le poche parole significative e nutrienti che, talvolta, filtrano attraverso le chiacchere e i discorsi superficiali. [...] È anche difficile in questa situazione fare l'esperienza di certi valori o di certe affermazioni che, per essere percepite e gustate, suppongono la possibilità e la pazienza dei tempi lunghi» 85.

Gli esseri umani lavorano oggi specialmente per procurarsi denaro, successo, potere e piaceri. E chi si mette a perseguire affannosamente questi beni è spesso preso da una smaniosa agitazione che gli impedisce di fermarsi <sup>86</sup>. È vero che di questa agitazione molti oggi si lamentano, ma poi non fanno nulla per uscirne: segno evidente che, in fin dei conti, ad essi non dispiace troppo di lasciarsene travolgere. Federico Fellini lo ammetteva quando, poco tempo prima di morire, dichiarò d'essere «schiavo di un condizionamento psicologico al quale non so proprio sottrarmi, un bisogno costituzionale di far comunque

84 HESSE, p. 129. Hermann Hesse (1877-1962), scrittore tedesco e premio Nobel nel 1946. Il suo romanzo *Siddharta* del 1922 è ancora oggi nella liste dei *bestseller* 

pubblicate dai giornali.

85 BOURGEOIS – GIBERT – JOURJON, pp. 175-176.
86 «Per la maggior parte degli uomini, la quiete reca torpore e l'attività agitazione» (EPICURO, p. 47). Riferendosi ad Alessandro Magno, che non era riuscito a limitare le proprie conquiste, Seneca scriveva a Lucilio: «Non è che egli voglia andare, è che non può fermarsi, come i pesi gettati in un precipizio, che si fermano solo quando giacciono sul fondo» (SENECA, Lettere a Lucilio 94, n. 63 p. 1222).

<sup>83</sup> SCHELER, p. 100. Citato da SCHERER, pp. 34-37, il quale, dopo aver ricordato che M. Horkheimer e Th. W. Adorno confermano e accentuano le osservazioni di Scheler (*ibid.*, pp. 37-41), conclude: «Quando l'uomo fa tacere la morte e la paura della morte semplicemente nell'instancabile ciclo della sua attività, si può parlare più che mai di rimozione nella forma per così dire idealtipica. Essa è oggi indiscutibilmente un fenomeno largamente diffuso» (p. 41).

qualcosa: prender impegni, stabilire date, obbligarmi a consegnare una storia, una sceneggiatura, un film. Insomma, non riesco a stare senza far niente, anche se poi in tutta sincerità devo confessare che, anche nella battaglia più travolgente della realizzazione di un film, non mi sembra di fare granché» 87. Con queste sue parole il grande regista cinematografico confessava d'essere un vero maniaco del lavoro, cioè un workaholic 88.

## 2. Scacciare la paura della morte coi divertimenti

Il lavoro stanca e, se è intenso o si protrae oltre certi limiti, causa non solo stanchezza, ma spossatezza, malattie psichiche 89 e depressione 90. Non è bene quindi lavorare a lungo senza mai avere dei periodi di riposo. Per evitare che il troppo lavoro porti ad un morboso esaurimento delle forze, bisogna intercalare col tempo libero il tempo del lavoro. Il Concilio Vaticano II l'ha solennemente ricordato: «Pur applicando all'attività lavorativa, con doverosa responsabilità, tempo ed energie, tutti i lavoratori debbono godere di sufficiente riposo e tempo libero, che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa. Anzi debbono avere la possibilità di dedicarsi ad attività libere che sviluppino quelle energie e capacità, che non hanno forse modo di coltivare nel lavoro professionale» 91.

Il tempo libero in quanto tale ha però una sostanziale ambiguità: può essere impiegato sia in maniera costruttiva che distruttiva. Dovrebbe servire da «coefficiente della piena realizzazione personale dell'uomo, che porta necessariamente, allo stesso tempo, a una crescente scoperta del proprio consapevole fondo personale col suo contenuto esperienziale». Se invece lo si «considera come uno "spazio

89 Il bisogno psicho-fisico di dosi sempre crescenti della stessa attività, prodotto dalla mania di lavorare, può causare la sindrome dell'ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)

 <sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Corriere della Sera, 17 maggio 1987, p. 1.
 <sup>88</sup> Questo efficace neologismo dello slang americano è ricalcato su alcoholic, ammicca quindi alla rassomiglianza che c'è tra il rapporto del workaholic col lavoro e la dipendenza degli alcolizzati dall'alcol.

<sup>90 «</sup>Quale valore ha tutta la fatica che affatica l'uomo sotto il sole?... E giunsi fino al punto di disperare di ogni mia fatica cui avevo atteso sotto il sole!» (Qo 1,3; 2, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> GS, n. 67. E «il sollievo spirituale e corporale [ dei cristiani ], se sono compiuti nello Spirito...diventano sacrifici spirituali graditi a Dio in Gesù Cristo (cf. 1 Pt 2, 5), i quali nella celebrazione eucaristica sono piissimamente offerti al Padre insieme all'oblazione del Corpo del Signore» (LG, n. 34).

vuoto", che non si sa come colmare, ed è vissuto come frazione di tempo colmato di noia, di pesantezza morale, di isolamento sociale, diventa sinonimo di avvilimento» <sup>92</sup>. Per rimediare a questo «vuoto» «si trovano allora dei surrogati che portano ad una fuga dal proprio centro personale e dall'Assoluto ( in cui quel centro si trascende ) con una conseguente spersonalizzazione» <sup>93</sup>. In verità, per molti di coloro ai quali vien concesso di riposarsi dalle fatiche del lavoro, il tempo libero messo a loro disposizione si presenta come un tempo vuoto, che essi si affrettano a riempire con svaghi e divertimenti, per evitare che pensieri troppo seri, fra i quali potrebbe far capolino anche il pensiero della morte, vengano ad angustiarli <sup>94</sup>.

Questo impiego del tempo libero non era sfuggito a Pascal, che ne scrive in un brano famoso sul «divertimento»: «Quando ho considerato più a fondo e, dopo aver trovato la causa di tutte le nostre infelicità, ho voluto scoprirne la ragione ultima, allora ho trovato che ve n'è una ben effettiva, che consiste nella naturale infelicità della nostra condizione debole e mortale, condizione così miseranda, che nulla ce ne può consolare, quando la consideriamo a fondo. Qualunque condizione ci si immagini, se si riuniscono insieme tutti i beni che possono appartenerci, quello di re è il più bel posto del mondo; e tuttavia si immagini un re, circondato da tutte le soddisfazioni che possano appagarlo, se è senza divertimento ed è lasciato a considerare e riflettere su quello ch'egli è, quella sua malinconica felicità non lo sosterrà affatto: egli si troverà immerso fatalmente nelle visioni di ciò che lo minaccia, delle rivolte che possono accadere, e finalmente della morte e delle malattie che sono inevitabili; di modo che, se è privo di ciò che si denomina divertimento, eccolo infelice, e più infelice del più umile dei suoi sudditi, che però giochi e si diverta [...]. Da ciò proviene che gli uomini amano tanto il rumore e il tramestìo ; da ciò proviene che la prigione è un supplizio così orribile; da ciò proviene che il piacere della solitudine è una cosa incomprensibile. Ed è infine il più grande elemento di felicità nella condizione dei re il fatto che si cerca incessantemente di divertirli e procurar loro ogni sorta di piaceri [...], per impedire al re di pensare a se stesso. Perché egli è infelice, con

<sup>92</sup> MERCATALI, p. 2461b; cf. MARTINI G., cl. 385.

<sup>93</sup> TRUHLAR, p. 647.
94 Luigi Pirandello scriveva in una lettera a Marta Abba: «Ho una gran paura di restar solo con me stesso. Tutte le bestie del mio serraglio si risvegliano per dilaniarmi. E non so come placarle. Che angoscia guardar la vita con questo sentimento che ho, di perderla!»

tutto che sia re, se ci pensa» 95. Insomma le attività ricreative — ricercate e praticate intensamente soprattutto dal tipo umano ludico, nella vita del quale riempiono tutto il tempo non impegnato nel lavoro servono a molti non meno di quelle lavorative a distoglierli dal pensiero e dalla paura della morte. Purtroppo «la sola cosa che ci consola delle nostre miserie è il divertimento, e tuttavia è la più grande delle nostre miserie. Perché è proprio quello che ci impedisce principalmente di pensare a noi e ci porta inavvertitamente alla perdizione. Senza di esso noi saremmo immersi nella noia, e questa noia ci spingerebbe a cercare un mezzo più sicuro per uscirne. Ma il divertimento ci diletta e così ci fa arrivare inavvertitamente alla morte» 96.

Nell'odierna società delle ferie, del turismo di massa e dell'industria del divertimento un grandissimo numero di persone può fruire di svaghi che in passato soltanto i re e pochi nobili e ricchi potevano permettersi. Oggi invece sono numerosissimi i vacanzieri e i gitanti che «per sfuggire alla morte danzano, mangiano, flirtano, come i passeggeri del transatlantico *Titanic*, che un istante dopo urterà in una montagna di ghiaccio e trascinerà tutti con sé nell'abisso» 97. È una grande «massa, composta di uomini superficiali, affogata nei miti, inebriati di illusioni, pervasi da un'allegria che prelude alla morte» 98. «Che cosa c'è soprattutto nel cuore della gente che lei incontra?», domandava qualche anno fa un giornalista al cardinale Arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, durante un'intervista. Senza esitare un istante il cardinale rispose: «La sensazione molto diffusa è lo smarrimento, direi anzi l'angoscia, l'amara solitudine, il timore di stare soli, il bisogno sfrenato di divertimento, la musica che riempia gli orecchi di suoni così da non ritrovare mai se stessi» 99.

Non pochi giovani vivono oggi volentieri da spericolati, pensando di poter in questo modo sfidare la morte 100. Ma, benché si nascondano dietro ad una maschera d'indifferenza, «hanno tanta paura di morire che fanno finta che la morte non arrivi mai <sup>101</sup>. Il loro commercio con

PASCAL, n. 139, pp. 65-66. I corsivi son nostri.
PASCAL, n. 171, p. 77. Il corsivo è nostro.
H. THIELICKE, Tod und Leben, 1946, p. 191. Citato da SCHMAUS, p. 342. 98 RAVASI 1995, p. 90. 99 MARTINI - ELKANN, p. 88. Il corsivo è nostro.

101 Naturalmente, ai giovani è più facile che agli altri sostenere questa finzione, se è vero, come Jung sostiene d'aver imparato dalla sua esperienza clinica, che «la morte

<sup>100</sup> Secondo i risultati di un'indagine promossa dalla Gioventù Operaia Cristiana e dalla Fondazione Corazzin di Venezia, sia quando lavorano che quando si divertono la metà dei giovani intervistati hanno ammesso di «sfidare la sorte con prove pericolose per sé e per gli altri» e così «fare qualcosa che li faccia sentire importanti di fronte agli altri» (Cf. LAGGIA).

la velocità e con la droga appartiene a questa insistita finzione. Intorno alla certezza biologica della morte di ogni essere vivente vien posto un paravento. Si recita una provvisoria eternità 102. Ma dalle quinte arrivano scricchiolii... Dietro l'indifferenza l'occhio di un adulto può intravedere l'ineliminabile senso della precarietà che si tende come un'ombra sull'incoscienza giovanile. Sotto l'indifferenza resta intatta la radicalità metafisica del vivere e del morire» 103. Riferendosi poi ai numerosi «giochi di morte» praticati dai giovani, lo scrittore a cui appartiene l'ultimo brano citato, soggiunge amaramente: «Muoiono senza piangere e senza ridere, i giocatori adolescenti della morte. Non c'è neppure un'ombra di eroismo seppur nichilistico. C'è una caduta tragica, ma anche un po' ebete, di responsabilità» 104. Chi fa questa critica severa non crediamo però che vorrebbe infliggere all'età giovanile i pensieri e gli atteggiamenti che meglio si addicono all'età adulta e alla vecchiaia 105. Kierkegaard rimpiange con ragione di non essersi potuto divertire nella sua fanciullezza e adolescenza come i suoi coetanei. «Io non sono stato mai uomo: questa sin dalla mia nascita la mia sventura; la quale divenne completa a causa della mia educazione. Ouando si è fanciulli, e gli altri fanciulli giocano, scherzano, fanno quant'altro usano fare; e, ahimé, quando si è adolescenti, e gli altri adolescenti amano, ballano, fanno quant'altro usano fare: allora, essere spirito pur essendo fanciullo e adolescente, che tremenda tortura! [...] Simile sventura peraltro sulla quarantina è già minore; nell'eternità non esiste più affatto. A me non è stata donata l'immediatezza, e perciò, in un senso tutto umano, non ho vissuto; ho cominciato diret-

102 «È interessante notare come la morte non compaia neppure come argomento subordinato nel cosmo sacro di una civiltà industriale moderna, e come né l'invecchiare né la vecchiaia siano rivestiti di significanza "sacra". L'individuo "autonomo" è giovane e non muore mai» (LUCKMANN p. 159. Il corsivo è nostro. Cf. BARBIELLINI-AMIDEI, p. 108).

105 Su come aiutare i giovani ad affrontare l'idea della morte il Berbiellini-Amidei si dice ottimista: «non è difficile restituire a un giovane il senso pacato della morte. È sgradevole ma non difficile» (*ib.* p. 6). Ma ritiene anche che: «ricondurre un giovane al discorso sull'inizio della sua vita e proiettarlo verso quello sulla fine futura (ed inevitabile) della sua vita è strategia impraticabile» (*ib.* p. 31).

è un evento di cui – in modo assolutamente spontaneo, con pensieri, immagini, emozioni – la psiche s'interessa soprattutto al volgere della seconda parte della vita» (MARIANI, p. 228, che rinvia a Jung C.G. (1976), *La dinamica dell'inconscio*, in *Opere Complete*, vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino).

102 «È interessante notare come la morte non compaia neppure come argomento

non muore mat» (LUCKMANN p. 139. Il corsivo e nostro. Cl. Darbiellini-Amidei, p. 108).

103 Barbiellini-Amidei, pp. 6-7; cf. p. 13.

104 Ibid. p. 145. anche Laggia, dopo aver osservato che «l'identikit del giovane che pratica attività rischiose è un maschio tra i 14 e i 18 anni, risiede nel Nord-Ovest e lavora in fabbrica», giudica che tali «persone non hanno coscienza dei rischi che corrono né sanno prevedere gli esiti dei propri comportamenti», c'è insomma in loro «una caduta di certi valori fondanti (tra cui quello primario della vita) e un disorientamento etico generale».

tamente dalla riflessione, in luogo di raccogliere solo più tardi un po' di riflessione; in certo qual modo, io sono tutta riflessione dal principio alla fine» 106. Infatti quella sua totale mancanza d'«immediatezza» gli causò una «spaventosa malinconia» che «per un certo periodo lo spinse a peccati ed eccessi, con tutto che, da un punto di vista umano, io fossi da dire più un folle che un colpevole». Finché non lo «arrestò la morte di suo padre» e «si attaccò all'eterno nella certezza che Dio è amore» e così fu capace di «guardare in faccia la sua vita» 107.

Non di rado gli esseri umani ricorrono alla crapula ed alla lussuria per «divertirsi», intensificando anche coll'alcol e con le droghe i piaceri che esse procurano. Il cristianesimo, erede in questo non solo della sapienza ebraica ma anche di certe scuole filosofiche greche, ha sempre ritenuto che abbandonarsi sregolatamente ai piaceri corporei, è una delle cause principali dell'umana cecità di mente e durezza di cuore <sup>108</sup>. I «divertimenti» di questo tipo impediscono agli esseri umani più degli altri di riflettere sul senso della vita e della morte. I giovani che frequentano oggi le discoteche per abbandonarsi alla musica assordante, all'alcol, alla droga e al sesso, si precludono ogni possibilità di affrontare le domande ultime dell'esistenza, consumano cioè tutto il proprio tempo libero senza cercare risposte agli «interrogativi fondamentali che gli uomini di ogni tempo si sono posti: "Da dove veniamo?" "Dove andiamo?" Qual'è la nostra origine?" "Qual'è il nostro fine?" "Da dove viene e dove va tutto ciò che esiste?" » 109. Se vivranno abbastanza a lungo da invecchiare, e non potranno più affogare la loro coscienza nei «divertimenti» ai quali si sono dati in gioventù, non resterà loro che concludere col grande vecchio del giornalismo italiano: «Se è per chiudere gli occhi senza aver saputo di dove vengo, dove vado, e cosa sono venuto a fare qui, tanto valeva non aprirli» 110, «A

<sup>106</sup> Brano citato da GUARDINI, p. 16-17.

<sup>106</sup> Brano citato da GUARDINI, p. 16-17.
107 Brano citato da GUARDINI pp. 25-26.
108 Cf. per esempio, ST, II-II, q. 15, a. 3, co; q. 20, a. 4, co.; q. 45, a. 2 e 3.
109 CCC, n. 282, p. 87 (cf. GS, n. 10). Anche Indro Montanelli ha riconosciuto che queste sono «le tre più importanti domande della nostra vita» (Corriere della Sera, 23 maggio 1996, p. 41). Il CCC prosegue asserendo che «le due questioni, quella dell'origine e quella del fine, sono inseparabili. Sono decisive per il senso e l'orientamento della nostra vita e del nostro agire». Delle domande che gli esseri umani si pongono dai che più tompi sul senso della loro vita quella cu dove giarno diretti è senza dubbio la della nostra vita e del nostro agire». Delle domande che gli esseri umani si pongono dai tempi dei tempi sul senso della loro vita quella su dove siamo diretti è senza dubbio la più importante e coinvolgente, perché «il futuro è la grande incognita che ci sovrasta: racchiude speranze e timori, possibilità e limiti, aspirazioni e incertezze, successi e fallimenti, vittorie e sconfitte, vita e morte» (FOGLIA, p. 17-18. Il corsivo è nostro). Com'è risaputo, la risposta cristiana è: «Cristo è la luce del mondo; da Lui veniamo, per Lui viviamo, a Lui siamo diretti» (LG, n. 3).

110 INDRO MONTANELLI, «Il mio fallimento di uomo senza fede», Corriere della Sera, 28 febbraio 1996, p. 29. I corsivi sono nostri. Cf. «Io navigo nel buio, oramai

me la mancanza di fede [ con le risposte che essa contiene alle domande ultime sul senso e il valore dell'umana esistenza ] dà soltanto una profonda malinconia. Sento che *mi manca la cosa più importante, quella che renderebbe secondarie tutte le altre, compresa la stessa vita*» <sup>111</sup>.

Oueste emblematiche e commoventi «confessioni» dimostrano che la descrizione seguente della temperie psicologica ed esistenziale odierna corrisponde a verità. «Il problema che viene posto oggi non è certamente: "Come faccio a trovare un Dio di misericordia?" [ era questa la domanda esistenziale che aveva inquietato Lutero nel Cinquecento l, però la gente conosce lo stesso problema sperimentando la propria miseria. La gente non chiede esplicitamente di Dio, ma si chiede che cos'è che giustifica la vita. Ouesta domanda lei la trova in ogni persona disperata. "Che senso ha la mia esistenza?", è la domanda che si trova alla base di ogni complesso d'inferiorità. Il sentimento d'essere superflui, di non essere utili, di essere ai margini e di non sapere per quale scopo esistiamo. — Dubitare del senso della vita è un fenomeno di massa nei grattacieli, nelle case di riposo, spesso già fra i giovani, che vivono in un mondo caratterizzato dalla cultura di massa, che non ha bisogno di loro come individui. Nel nostro tempo ciò che è determinante è la questione della giustificazione dell'esistenza» 112.

È chiaro che nessuna giustificazione alla propria esistenza può essere trovata dissolvendo la propria disperazione esistenziale nei divertimenti e nei piaceri, stordendosi nello spensierato conformismo vacanziero che la società consumistica offre alla massa. Comportarsi in questo modo finirà col farci scontrare con la tragedia della morte (quella dei familiari e degli amici, e infine la nostra) assolutamente impreparati. Gesù non ha mancato di ricordarcelo. «State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni e che quel giorno [l'ultimo] non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra!» <sup>113</sup>.

111 Ib., 23 gennaio 1996, p. 31. «Sono un laico senza fede (purtroppo) nella Trascendenza» (ib., 14 aprile 1997, p. 33). I corsivi sono nostri.

112 Drewermann-Jeziorowski, p. 95

rassegnato a non trovare risposta alle tre esistenziali domande che da sempre mi seguono e mi perseguitano: di dove veniamo, dove andiamo, e cosa siamo venuti a farc qui» (ib., 27 aprile 1997, 31).

<sup>113</sup> Lc 21, 34-35; cf. 17, 26-30. Gesù consiglia un suo rimedio efficace contro il l'insensata ostinazione di non voler pensare e non voler prepararsi all'«ultimo giorno»: «Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo» (ib., 36; cf. Lc 12, 35-40; Mt 24, 42-44; 25, 1-13; Mc 14, 38).

Prima di concludere questa parte del nostro saggio riteniamo opportuno dir due parole che evitino al lettore di fraintendere quello che vi abbiamo scritto. Lamentando il fatto che il lavoro e i divertimenti sono, spesso e volentieri, utilizzati dagli esseri umani per sbarazzarsi del pensiero e della paura della morte, evidentemente non vogliamo affatto sostenere che queste comunissime attività umane non siano praticate anche da coloro che sono riusciti ad affrontare il pensiero e la paura della morte con altri mezzi. Questi ultimi infatti lavorano e si divertono non per scacciare dalla loro mente il pensiero e dal loro cuore la paura della morte, bensì piuttosto per condurre una vita sana, saggia e onesta, che ha integrato in sé la serena consapevolezza di dover morire.

## III. RIESCONO, IL LAVORO E I DIVERTIMENTI, A LIBERARE DALLA PAURA DELLA MORTE?

Una risposta alla domanda sull'efficacia che a lungo andare il lavoro e i divertimenti possono avere per scacciare il pensiero e liberare dalla paura della morte potrà esser trovata soltanto dopo aver esaminato attentamente per quali ragioni questi espedienti sembrano di poterlo fare.

# 1. Le ragioni per cui il lavoro e i divertimenti liberano dalla paura della morte

Le ragioni che stiamo cercando sono molte, benché siano tutte collegate tra di loro. La prima e più ovvia ragione, da noi già indicata, è che lavorare e divertirsi intensamente impedisce di pensare alla morte. Questo genere di attività assorbe talmente l'attenzione di coloro che vi si dedicano da non lasciare ad essi né il tempo e né le voglia di pensare d'essere mortali. Anzi costoro non avvertono quasi più il trascorrere del tempo e perdono quindi la consapevolezza che la loro vita finirà. Lasciarsi assorbire da intense attività lavorative e ricreative fa infatti apparire la propria vita come una durata interminabile e non come quell'incessante bruciarsi degli attimi fuggenti, nei quali si consumano senza sosta fino all'esaurimento i limitati giorni di vita assegnati a ciascuno.

La seconda ragione perché il lavoro e i divertimenti intensi e prolungati liberano dalla paura della morte sta nel fatto che essi mettono in atto una vitalità del tutto contraria alla morte in quanto cessazione della vita. Non c'è infatti dimostrazione più efficace che si è nella pienezza della vita del poter lavorare e divertirsi intensamente. Ciò ha fatto pensare a Eugenio Scalfari che noi compiamo una «razionalizzazione della morte come elemento vitale, come fonte sotterranea che sostiene il nostro vivere attimo per attimo, obbligandoci a conquistare la conferma d'essere vivi [...]: la paura della morte si trasforma in forza positiva che dà un senso e un'individualità alla nostra esistenza. La condizione umana si è costruita su questi esorcismi, [...] Se non ce li fossimo inventati, saremmo in breve decaduti alla condizione animale» 114. Che si possa svolgere un'intensa attività proprio per dimostrare a se stessi e agli altri d'essere ancora vivi appare chiaramente nel lavorare e/o divertirsi affannoso che prende certe persone durante gli ultimi tempi della loro vita.

Una spettacolare sfida alla morte è implicita anche negli sport molto rischiosi praticati dai giovani: scalate di montagne inaccessibili, traversate solitarie degli oceani, spericolate gare di velocità, ecc. In questi sport pare davvero che si voglia mettere a repentaglio la propria vita per prendersi gioco della morte, dimostrando d'essere più forti e più astuti di lei. Tante temerarie sfide alla morte vengono lanciate oggi da giovinastri oziosi ed annoiati che vogliono far colpo sugli altri. «La caratteristica di questa nostra epoca è che i giovani non percepiscopo più le idee e i pensieri strutturati. Non percepiscono più nemmeno la morte. Per capirla si trovano costretti a provocarla [...]. Nessuno spiega più ai giovani cosa sia la morte. Così essi la imparano morendo. Una morte-spettacolo, senza dolore e senza agonia, che non lascia dietro di sé nostalgia. Se si vedono tanti morti su tanti teleschermi, perché la morte dovrebbe emozionarci? Ma d'altronde è propio così che si sfugge alle domande radicali della morte: riducendola a spettacolo» 115.

<sup>114</sup> SCALFARI, pp. 257-258, passim.
115 Vittorino Andreoli, in Avvenire, 12 marzo 1997, p. 21. Quasi a conferma di questa trasformazione della morte in spettacolo operata oggi dai giovani, i giornali hanno pubblicato la notizia che un sedicenne di buona famiglia si era suicidato con un colpo di pistola in un'aula scolastica alla presenza dei suoi compagni, dopo aver inciso in una cassetta del suo registratore le parole: «Metto in atto questo gesto per vedere che cosa c'è dopo la morte e chi ha ragione» (Corriere della Sera, 15 marzo 1997, p. 14). In un caso come questo però si va ben oltre il divertirsi sfidando la morte. Si arriva perversamente ad infliggerla a se stessi per il piacere di servirsene nel dar spettacolo prima ch'essa si prenda gioco di noi. Questo, a sentire uno che lo conosceva bene, sarebbe stato il significato del suicidio commesso in pubblico mediante hara-kiri nel 1970 dal famoso scrittore giapponese Mìshima Yukio (ROMANO GIACHETTI, Yukio Mishima: l'insostenibile piacere del suicidio, in La Repubblica, 26 aprile 1997, p. 30).

La terza ragione è che chi conduce una vita molto attiva nel lavoro, specialmente se essa è coronata da successo, può facilmente illudersi d'essere, per così dire, indispensabile nel ruolo che sta svolgendo in questo mondo, e seguitare a far programmi sul proprio futuro non tenendo conto nemmeno all'eventualità ( si fa per dire ) di dover morire. Sicché, secondo Seneca, «la morte veramente prematura colpisce solo l'uomo "indaffarato"» 116: per lui ogni morte è prematura, perché egli fa consistere la sua felicità nel conseguimento di sempre nuovi traguardi futuri — e si rammarica di non aver tempo per raggiungerli — e trascura di vivere nell'otium presente 117. Tant'è vero che agli occupati, a causa di questa loro costitutiva incompiutezza, dovrebbero essere rese le stesse esequie riservate ai piccoli ahori 118. D'altra parte il lavoro intenso libera dalla paura della morte anche perché, con la ricchezza che procura, rende la vita più sicura e comoda, allietandola con svaghi e divertimenti anche i più costosi. Gesù ne parla nella sua parabola dell'«uomo ricco al quale la campagna aveva dato un buon raccolto». Egli «ragionava tra sé: "Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia"» (Lc 12, 16-19). E chi sta godendosi la vita non si sofferma volentieri a prospettarsene la fine né indugia a figurarsene la privazione.

Il grappolo di ragioni fin qui elencate mostra che il lavoro e i divertimenti intensi possono essere efficaci a scacciare il pensiero e la paura della morte. Siccome però per lavorare e divertirsi intensamente ci vogliono buona salute e giovinezza, non tutti gli esseri umani possono ricorrere ad essi; ed anche quelli che possono farlo sentono diminuire sempre più tale loro possibilità col passare degli anni. Solo i sani e i giovani possono infatti lavorare e divertirsi in modo tale da non aver più alcun tempo di pensare alla morte e sentirne la paura. I malati gravi, gli invalidi e gli anziani si trovano invece in una condizione che favorisce il sorgere del pensiero e della paura della morte. Ma prima o poi anche i sani si ammalano e i giovani diventano vecchi. Nessuno quindi potrà contare per tutta la sua vita sul lavoro e sui

<sup>116</sup> SENECA, Sulla brevità della vita, 3, 4.

<sup>117</sup> *Ibid.* 16, 1.
118 Cf. *ibid.* 20, 5. Pizzolato, p. 34. Il vocabolo greco *ahori* significa i bambini che sono morti in giovane età. Non c'è forse in questa asserzione di Seneca una sottile allusione all'infantilismo psicologico dei sempre «occupati» e «indaffarati»?

divertimenti per impedire al pensiero della morte d'affacciarsi alla sua mente e d'inquietare il suo cuore. Come si toglieranno allora dalla testa il pensiero della morte e ne scacceranno dal cuore la paura i sani e i giovani che si ammaleranno o diventeranno anziani? «Chi è davvero in grado di rispondere agli interrogativi radicali sul senso ultimo della vita, che nascono quando si deve gestire il proprio tempo, quando non si è più costretti a fare ciò che gli altri ci dicono di fare? Basti pensare a quello che succede a molti pensionati, che finiscono per morire dall'angoscia provocata dal tempo "vuoto". Solo chi è capace di fare i conti con le domande ultime — chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo — può affrontare una simile esperienza senza soccombere» 119. Ecco perché abbiamo noi stessi avuto più volte l'occasione di constatare che nelle case dei pensionati e in quelle di cura e di riposo per gli anziani la televisione è accesa praticamente durante tutto il giorno. E' vero, come si dice, che la televisione fa a costoro un po' di compagnia. Ma se essa diventa invadente finisce col prendere nella loro vita il posto che il lavoro e i divertimenti vi avevano quand'essi erano giovani e sani, continuando così a toglier loro l'opportunità di porsi le domande ultime sul senso della vita e della morte. Giustamente quindi ammoniva or non è molto Giovanni Paolo II: «I mass-media hanno un'indiscutibile utilità, ma non debbono farla da "padroni" nella nostra vita. Un certo "digiuno" in questo ambito può essere salutare, per destinare tempo in più alla riflessione e alla preohiera» 120.

Alla fine però Dio rimprovererà a tutti quello che, nella parabola evangelica ricordata sopra, dice al riccone che progettava di godersi a lungo una vecchiaia sicura e felice: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà?» (Lc 12, 16-21; cf. 16, 19-23). Questa parabola vuol ricordare a chi s'illude di vivere «per molti anni» che la morte gli piomberà addosso all'improvviso, e fargli capire che sarebbe bene prepararsi ad essa finché si è in tempo. E vuole avvertire chi possiede «molti beni» che, «anche se è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni» (Lc 12, 15). Perché «l'uomo non può riscattare se stesso né versare a Dio una somma di riscatto: per quanto sia alto il prezzo del riscatto della vita, non sarà mai sufficiente così da vivere per sempre e non vedere mai la

fossa» (Sal 49, 8-10)!

<sup>119</sup> VITTORIO MESSORI, Corriere della Sera, 17 dicembre 1996, p. 31. 120 L'Osservatore Romano, 11-12 marzo 1996, p. 5. Il corsivo è nostro.

È vero, inoltre, che lavorando e divertendosi gli esseri umani cercano non soltanto di non pensare alla morte e di non sentirne la paura, ma anche, anzi ancor più, di realizzarsi in questo mondo e vivere felici. Ma possono il lavoro e i divertimenti far loro ottenere davvero questo risultato? Pascal rispose negativamente a questa domanda: «Quando mi son messo qualche volta a considerare il vario affannarsi degli uomini e i pericoli e le pene a cui essi si espongono, nella vita di corte, in guerra, e donde nascono tante contese, passioni, imprese ardite, e sovente cattive, ecc., son venuto in chiaro — scrive egli che tutta l'infelicità degli uomini proviene da una sola causa, che è il non sapersene rimanere in riposo in una stanza» 121. Infatti, impiegando tutto il suo tempo e le sue energie nel lavoro e nei divertimenti, «l'uomo si aggrappa alla terra, e spera tutto da essa, dai possessi terreni, dalla potenza, dai piaceri; allora egli vive come se non dovesse mai morire e il mondo non dovesse mai venirgli tolto. Egli scaccia dalla sua vita la morte e tutto ciò che gliela ricorda. Anche quando s'imbatte in essa, non la riferisce a sé, ma ad altri» 122. Tuttavia non potrà mai scordarsi per davvero di avere una vita limitata, perché tale consapevolezza sta avvinghiata alla sua anima con la tenacia di un leone che azzanna la sua preda: «A mano a mano che invecchi, che tu ne sia cosciente o no, ti trovi a confrontarti con il fatto d'essere mortale» 123.

# 2. I danni causati dalla repressione della paura della morte

Il danno spirituale più grave prodotto in coloro che affogano il pensiero e la paura della propria morte nel lavoro e nei divertimenti è quello di cedere alla «tentazione di naufragare nella immediatezza della natura e dei sensi [...]. Questa tentazione tradisce il rapporto erroneo

<sup>121</sup> PASCAL, n. 139, p. 65. Il corsivo è nostro. Cf. il commento di MESNARD, pp. 220-227. La convinzione espressa nelle parole di Pascal da noi messe in corsivo fu all'origine dell'antica filosofia greca ( cf. Spidlik, 1978, p. 207). Essa «s'impose agli asceti cristiani di tutte le epoche quanto gli insegnamenti della Scrittura: "Resta nella tua cella e questa t'insegnerà tutto"» (ibid., p. 209). Anche il Concilio Vaticano II, dopo aver riconosciuto «il grande bene» del progresso prodotto dal lavoro per l'intera famiglia umana, aggiunge ch'esso «porta con sé una grande tentazione» di egoismo, minacciando così «di distruggere l'intero genere umano» (cf. GS, n. 37).

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Dichiarazione fatta durante un'intervista dal grande critico letterario dell'Università di Harvard Harold Bloom, autore di *Canone Occidentale*, Bompiani, Milano, 1997 ( *Repubblica*, 10 aprile 1997, p. 31 ). E aggiungeva subito dopo: «Suppongo che leggere i classici può essere una preparazione alla morte».

con le cose e con noi stessi. Tutto viene accettato senza mediazione, e il nostro io è sentito alla stregua di un pezzo di natura, nel quale l'Io vuole vivere se stesso sino in fondo, con immediatezza assoluta [...]. È la grande tentazione di precipitarvisi e lasciarvisi andare fino in fondo. per realizzare, a seconda dello stato d'animo, uno sconfinato godimento, un'esperienza illimitata, una vita vissuta fino in fondo, la tentazione di esaurire il proprio vivere nell'azione immediata» 124.

Questo modo di vivere raggiunge oggi il suo acme nel drogarsi, descritto come «modificare la propria coscienza o sentirsi diversi o sentirsi meglio» da chi ne fa ogni giorno l'esperienza 125. In tal modo la vita umana si trasforma in una menzogna e in un inganno escogitato apposta per illuderci di non essere mortali 126. Ora è vero che qualcuno ha pensato che «anche le concezioni inadeguate, soggettive, immaginarie della realtà possono servire a fini d'importanza vitale, in quanto ci consentono di padroneggiarla» 127. Ma, oltre al fatto che prima o poi non potremo fare a meno di scoprire amaramente d'esserci ingannati, quando sono repressi, il pensiero e la paura della morte vanno ad annidarsi nell'inconscio e di li riappaiono sia in angosciosi incubi notturni: («Gravato dalla pavida attesa del giorno della morte, [ la persona | ben poco riposa e senza profitto, come in mezzo ai terrori; sconvolto dalla fantasia della mente, come colui che scappa di fronte al persecutore; quando sta per mettersi in salvo, si sveglia e si meraviglia che non c'era di che temere») 128, sia nella coscienza sveglia come paure e fobie di oscuri pericoli, di misteriose malattie e della vecchiaia («Tutta la nostra vita è fasciata, intessuta di paure, angosce e fobie, e tutte ritornano e convergono forse nell'origine d'ogni paura. la paura della fine, che si nasconde e si annida dietro mille maschere. Per questo la paura della morte si sbriciola nell'ipocondria, nell'attenzione maniacale a ogni segno di malattia, che a sua volta è segno di morte. Di qui l'ossessivo ricorso al medico») 129.

nulla, in Repubblica, 4 novembre 1997, p. 39).

126 Ivan Iljîcs, il protagonista del romanzo di Lev Tolstoj, durante le ultime ore della sua vita ripete, come in un ritornello: «Tutta la vita è stata mensogna e inganno,

che nascondevano la vita e la morte».

127 EGF, pp. 960b-961a. Così almeno ritiene Vaihinger, per il quale la realtà altro

non è che una «massa di rappresentazione». 128 Sir 40, 6-7. Queste parole furono scritte una ventina di secoli prima che Freud pubblicasse il suo famoso libro sull'interpretazione dei sogni che segnò l'inizio della psicoanalisi.

129 UMBERTO GALIMBERTI, La Stampa, 7 febbraio 1995, p. 17.

<sup>124</sup> GUARDINI, p. 60-61. 125 Così dice l'ormai famoso Irvine Welsh, autore dell'autobiografico Trainspotting, «diventato un libro di culto immediato e un clamoroso successo editoriale», dal quale è stato tratto anche un film di altrettanto successo (IRENE BIGNARDI, L'Ecstasy e il

Rimuovere dalla coscienza la consapevolezza d'essere mortali non può dunque mettere del tutto a tacere nella mente e nel cuore umani la domanda cruciale sul significato ultimo della vita e della morte. «Ouesta domanda inseguirà il fuggiasco, si riaffaccerà all'oblio, resterà sempre in agguato dietro la maschera, semplicemente perché non è fuori, ma dentro colui che la fugge, all'interno della sua finitezza, del suo inesorabile andare verso la morte [...]. Come inguaribile ferita la sete del domandare sta al cuore del nostro cuore» 130. L'unico risultato certo che la repressione del pensiero e della paura della morte ha è quello d'impedire alla persona di prendere atto e d'integrare nella sua vita la condizione temporale e mortale che le è propria. Eppure «imparare a vivere il tempo è condizione indispensabile per diventare persone umane autentiche. L'uomo infatti come ogni creatura è in processo e diventa se stessa nella successione di eventi fino ad un compimento, che ci è dato conoscere solo all'interno della nostra condizione terrena e che quindi conosciamo solo come morte. Saper morire perciò è il segno più sicuro di avere imparato a vivere il tempo, e, d'altra parte chi sa vivere il tempo ha certamente imparato a morire» 131. Vivere con la consapevolezza che la nostra vita passa col trascorrere del tempo e quindi imparare a morire, oltre che per poter vivere un'esistenza autentica, è necessario anche per non essere sconvolti e disperati oltre ogni misura il giorno in cui la morte orrenda, dissipando di colpo il polverone psicologico, che ci si era sforzati di sollevarle intorno per nasconderla, ci strapperà una persona cara o verrà a ghermire quegli stessi che in vita non vollero mai degnarla neppure di uno sguardo. Si sarà allora tormentati non solo dall'atrocità della morte, ma anche dalla sconvolgente scoperta di aver sprecato la vita vissuta fino a quel momento. Perché «il problema della paura della morte è in ultima analisi il problema del significato della vita. [...] La più grande paura della morte consiste nel fatto che noi abbiamo paura della vita. E in tal caso perdiamo tantissimo di quello che potrebbe dare un senso alla vita così che, di fronte alla morte, si scatena l'angoscia più tremenda, perché la morte viene a delimitare una vita rimasta vuota. Succede la stessa cosa di quando uno deve fare un bilancio e alla fine dovrebbe sottoscrivere la propria bancarotta» <sup>132</sup>. Ouelli che consumano tutta la loro vita nel lavoro e nei diver-

Drewermann-Jeziorowski, pp. 7, 63-64.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Forte 1995, p. 20. <sup>131</sup> Molari, p. 29.

timenti, pensando di potersi sottrarre in questo modo alla paura di morire, trascurano infatti di procurarsi i beni spirituali, infinitamente più efficaci dell'avere e del godere conseguibili col lavoro e coi divertimenti, nel moderare l'angoscia della morte.

La repressione del pensiero e della paura della morte produce insomma l'effetto contrario a quello che effettuandola si sperava d'ottenere. La paura della morte si nasconde nelle zone più oscure dell'inconscio, ove resta in incubazione e cresce in virulenza <sup>133</sup> e di lì causa qualche nevrosi nella persona che l'ha repressa. Per questo motivo C. G. Jung, il fondatore della psicologia analitica, riteneva che «un uomo che non si ponga il problema della morte e non ne avverta il dramma, ha urgente bisogno d'essere curato» <sup>134</sup>. Ma basterà farsi curare da uno psicoterapeuta per guarire dalle nevrosi che la rimozione della paura ha causato nei mortali? «La psicanalisi può aiutare a esorcizzare le paure abnormi, morbose, però non quella di fondo. Resta la paura di vivere e di morire e non può essere sedata che dalla capacità di dare non solo un senso alla vita, ma anche ai fallimenti» <sup>135</sup>.

Insomma, alla domanda se lavorare e divertirsi possa liberare per davvero dalla paura della morte non si può dare che una risposta negativa. Questo comportamento repressivo del pensiero della morte altro non è che la meschina e patetica ricerca di una scappatoia per non affrontare le domande decisive, fondamentali e ultime della vita. Tutt'al più può servire per un certo tempo da palliativo anestetizzante. Ma questa «anestesia» ha un prezzo troppo alto, perché impedisce ai mortali di avere una vita vera, ossìa, come gli esistenzialisti preferiscono dire, un'«esistenza autentica». Perché «la vita è vera solo se risponde alla morte. La domanda della vita stessa è quella di vivere sempre, di rispondere alla morte» 136. Chi si rifiuta di guardare in faccia la morte, facendo finta ch'essa non sia, com'è in realtà, l'evento non solo ultimo ma il definitivamente conclusivo della vita, quello cioè che condiziona tutti gli altri e alla fine ne determina per sempre il significato ed il valore, non può che vivere dissennatamente 137. Perciò

Torno riconosce che «la nostra epoca ha forse amplificato la paura della morte nascondendola, ricorrendo a mille scongiuri, bandendola dagli scherzi» (pp. 141-142).

 <sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Citato da Messori 1982, p. 16.
 <sup>135</sup> Martini – Elkann, pp. 112-113.
 <sup>136</sup> Parole del cardinale Joseph Ratzinger durante una conferenza stampa (Gianni Cardinale, «Il Signore si riserva una grande libertà», in 30 GIORNI, n. 4, Aprile 1997,

p. 14c).

137 Gesù giudica «stolto» (afroon, insensato) chi progetta il suo futuro come se non dovesse mai morire ( Lc 12, 20 ). E nella parabola del ricco epulone (Lc 16, 19-31) descrive le tremende conseguenze eterne di questa stoltezza (Lc 16, 22-23).

il Salmista, dopo aver fatto l'esperienza che «tutti i nostri giorni sono svaniti, abbiamo compiuto i nostri anni come un sospiro, la durata della nostra vita trascorre in fretta e voliamo via», ringrazia Dio perché «ci istruisce a contare i nostri giorni — a riconoscere cioè che dobbiamo morire — affinché induciamo il nostro cuore a sapienza» <sup>138</sup>.

## **ABBREVIAZIONI**

- BG = Bibbia di Gerusalemme: Il Nuovo Testamento (1974), EDB, Bologna.
- CCC = Catechismo della Chiesa Cattolica (1992), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.
- CG = S. THOMAE AQUINATIS (1934), Summa contra Gentiles, apud sedem commissionis leoninae, Romae.
- CHAD = Catholicisme hier, aujourd'hui, demain (1981 ss.), Letouzey et Ané, Paris.
- CM = Citazioni Morali (1993), Biblioteca Universale Rizzoli, Milano.
- DENT = Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento (1995), ed. ital. a cura di Omero Soffritti, Paideia, Brescia. Vol. I.
- DES = Dizionario Enciclopedico di Spiritualità (1990), a cura di Ermanno Ancilli, Città Nuova Editrice, Roma.
- DS = Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique.Doctrine et histoire (1933 ss.), fondé par M. Viller, F. Cavallera , J. De Guibert etc. , Beauchesne, Paris.
- EGF = Enciclopedia Garzanti di Filosofia (1981), Garzanti Editore, Milano.
- EF = Enciclopedia Filosofica (1967), Sansoni, Firenze, Vol. I-VI.
- GS = Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel Mondo Contemporaneo: Gaudium et Spes.
- LG = Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa: Lumen Gentium.

<sup>138</sup> Sal 90, 9-12 passim.

- NPD = Le Notions Philosophiques: Dictionnaire (1990), Vol. II, dirigés par Sylvain Auroux, Presses Universitaires de France, Paris.
- PA = I Padri Apostolici: Parte II (1942), a cura di Guido Bosio, SEI, Torino.
- SBL = Il secondo breviario dei laici (1961), a cura di Luigi Rusca, Rizzoli Editore, Milano.
- ST = S. THOMAE AQUINATIS (1962), Summa Theologiae, Editiones Paulinae, Alba-Roma.

## **BIBLIOGRAFIA**

ABBAGNANO N. (1961), Dizionario di Filosofia, UTET, Torino.

Acquaviva S. (1983), La strategia del gene, Laterza, Roma-Bari.

— (1990), Eros, morte ed esperienza religiosa, Laterza, Bari.

ADORNO T.W. (1979), Minima moralia, Einaudi, Torino.

ALVAREZ T. «Morte», in DES, vol. 2

BACONE F. (1975), Scritti Filosofici, a cura di Paolo Rossi, UTET, Torino. BARBIELLINI AMIDEI G. (1996), Quel profondo desiderio di Dio, PIEMME, Casale Monferrato(AL).

BARTMANN B. (1956), Teologia Dogmatica, Edizioni Paoline, Alba.

BAUMGARTEN J. «Kairòs», in DENT, 1861-1869.

BECKER E. (1973), The Denial of Death, Free Press, New York.

BERDIAEV N. (1955), Le sens de la création, Paris.

BIGNONE E. (1947), Il libro della letteratura greca, Sansoni, Firenze.

BIRAL A. (1996), Platone e la conoscenza di sé, Laterza, Bari.

BORNE E. «La mort dans l'existence humaine (réflexion philosophique)», in DS, Tome X, 1758-1769.

BORGEOIS H.-GIBERT P.-JOURJON M. (1987), L'expérience chrétienne du temps, Les Éditions du Cerf, Paris.

Bowker J. (1996), La morte nelle religioni: Ebraismo Cristianesimo Islam Induismo Buddhismo, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano).

BULTMANN R. (1977), Credere e comprendere, Queriniana, Brescia.

BURTT E.A. (1955), The Teaching of the Compassionate Buddha, Mentor Books, New York.

CAPRONI G. (1997), 44 poesie, Arnoldo Mandadori Editore, Milano.

CINISELLI G., Riflessioni sulla morte e sul morire. Analisi di sogni, in ZAPPA-ROLI-ADLER SEGRE, 213-222. Confessioni = Sant'Agostino (1993), Le Confessioni, a cura di Urs Von Balthasar, traduzione italiana di Guido Sommavilla, PIEMME, Casale Monferrato (AL).

DE HENNEZEL M. (1996), La Morte Amica: lezioni di vita da chi sta per morire. Prefazione di François Mitterand, Rizzoli, Milano, seconda edizione, 1996.

Drewermann E.-Jeziorowski J. (1997), Conversazioni sull'angoscia, Queriniana, Brescia.

EISSLER K. R. (1995), The Psychiatrist and the Dying Patient, International University Press, New York.

Erasmo da Rotterdam (1989), *La formazione cristiana dell'uomo*, Rusconi, Milano.

EPICURO (1993), Massime e aforismi, cura e versione di Antonangelo Liori, Tascabili Economici Newton, Roma.

Epitteto (1982), *Diatribe Manuale Frammenti*, a cura di Giovanni Reale e Cesare Cassanmagnago, Rusconi, Milano.

ESCHILO (1952), Le Supplici I Persiani I Sette contro Tebe Prometeo legato, traduzione e note di Domenico Ricci, Biblioteca Universale, Rizzoli, Milano.

FOGLIA S. (1996), Il sogno e le sue interpretazioni, Tascabili Economici Newton, Roma.

FORTE B. (1995), Confessio theologi. Ai filosofi, Cronopio, Napoli.

FOULQUIE P. (1982), Dictionnaire de la langue philosophique, PUF, Paris.

FRAISSE P. (1957), Psychologie du temps, PUF, Paris.

Freud S. (1970), L'interpretazione dei sogni, Newton Compton, Roma.

GANOCZY A. (1997), Teologia della natura, Queriniana, Brescia.

Garcia Trapiello J., Juicio biblico sobre el miedo humano, in Angelicum, 74 (1997), 31-58.

GENTILE M. (1967), Bacone, in EF, Vol. I, 695-701.

GOETHE J. W. (1949), *Il primo Faust*, traduzione di Liliana Scalero, Rizzoli Editore, Milano.

— (1994), *Massime*, introduzione di Italo Alighiero Chiusano, traduzione di Stefania Bonarelli, Tascabili Economici Newton, Roma.

GRISI F. (1997), Il grande libro dei proverbi, PIEMME, Casal Monferrato (AL).

GUARDINI R. (1954), Ritratto della malinconia, Morcelliana, Brescia.

Guilluy C. I., Mort, in CHAD, IX, 756-774.

HESSE H. (1989), Religione e mito, Arnoldo Mondadori Editore, Milano. Kierkegaard S. (1948-1951), Diario, a cura di Cornelio Fabro, Morcelliana, Brescia, Vol. I-III.

LAGGIA A., Oltre il limite, in Famiglia Cristiana, 30 aprile 1997, 18-23. LANDSBERG P. L. (1936), Essai sur l'expérience de la mort, Desclée de Brouwer, Paris. Lao-Tzu (1995), *Il libro del Tao: Tao-teh-ching,* cura e traduzione di Girolamo Mancuso, Tascabili Economici Newton, Roma.

LA ROCHEFOUCAULD (1957), Massime, a cura di Adele Morozzo della Rocca, UTET, Torino.

LEOPARDI G. (1953), Canti, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano.

LEWIS C. S. (1965), The Abolition of Man, MacMillan, New York.

LORENZO DE' MEDICI (s.d.), *Il Canzoniere*, introd. di Maurizio Cucchi e note di Valeria Poggi, Edizione CDE, Milano.

LUCKMANN T. (1969), La religione invisibile, Il Mulino, Bologna.

Manzoni A. (1976), *Scritti filosofici*, a cura di Rodolfo Quadrelli, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano.

MARIANI O., Jung e la morte, in Zapparoli-Adler Segre, 223-239.

MARTINI C. M.- ELAKANN A. (1993), Cambiare il Cuore, Bompiani, Milano.

MARTINI G., Tempo Libero, in EF, Vol. VI.

MATHURIN R., Pietà di me..., in SBL.

MERCATALI A., Tempo Libero, in DES, Vol. 3.

MESNARD J. (1993), Les pensées de Pascal, SEDES, Paris.

Messori V. (1982), Scommessa sulla morte, SEI, Torino.

Molari C., Il tempo, la persona umana e la vita spirituale, in Vita Monastica, 51 (1997), 5-37.

Montaigne M. E. de (1962), Oeuvres complètes, Gallimard, Paris.

Ottieri O. (1997), De morte, Ugo Guanda Editore, Parma.

PASCAL B. (1952), Pensieri, trad. di V. E. Alfieri, Rizzoli Editore, Milano.

PIZZOLATO L. F., a cura di (1996), Morir giovani. Il pensiero antico di fronte allo scandalo della morte prematura, Paoline Editoriale Libri, Milano.

QUEVEDO Francisco Gomez de., In visita all'aldilà, in SBL.

QUINZIO S.-LESTINGI L. (1997), La tenerezza di Dio, Liberal, Tivoli (Roma).

RAVASI G. (1995), Il racconto del cielo, Mondadori, Milano.

Ruiz de la Pena J.L.(1996), La pascua de la creación: Escatología, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid.

SCALFARI E. (1994), Incontro con Io, Rizzoli, Milano.

Scheler M., (1983), Il dolore, la morte, l'immortalità, LDC — Leumann, Torino.

Scherer, G., (1995), Il problema della morte nella filosofia, Queriniana, Brescia.

Schmaus M. (1960), Le Ultime Realtà, Edizioni Paoline, Alba.

SENECA L. A.( 1994), Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Rusconi, Milano.

—, (1995), Guida alla saggezza: La fermezza del saggio e passi dalle Lettere morali, a cura di Mario Scaffidi Abbate, Tascabili Economici Newton, Roma.

SPIDLIK T. (1993), Manuale Fondamentale di Spiritualità, Edizioni Piemme, Casale Monferrato (AL). SPINOZA B. (1984), Ethica, Sansoni Editore, Firenze, seconda edizione

STEIN E. (1993), Collected Works: Self-Portrait in Letters 1916-1942, 5. Ed. by L. Gelber and R. Leuven, trans. by Josephine Koeppel, Washington D.C., ICS Publications.

TORNO A. (1996), L'Infelicità: storia di una passione, Arnoldo Mondadori Editore, Milano.

TRUHLAR V. (1973), Lessico di Spiritualità, Queriniana, Brescia.

VAIHINGER, H. (1967), La filosofia del come se, Astrolabio, Roma.

Voltaire (1994), Candido o l'ottimismo, introd. di Riccardo Campi trad. di Paola Angioletti, Tascabili Economici Newton, Roma.

Zapparoli G. C.-Adler Segre E. (1997), Vivere e morire un modello d'intervento con i malati terminali, Feltrinelli, Milano.

ZERWICK M. (1953), Analysis Philologica Novi Testamenti, Sumptibus Pont. Instituti Biblici, Romae.

ZINGARELLI N. (1984), Vocabolario della Lingua Italiana, Zanichelli, Bologna.

Roma, Pontificia Università di San Tommaso

FABIO GIARDINI O.P.

# QUALE DEMOCRAZIA? I SUGGERIMENTI DEL 'DE REGNO' DI TOMMASO D'AQUINO

A Caterina nostra figlia

È nostra intenzione rendere qui pubblica quella che – per noi – è stata una felice scoperta: il pensiero di San Tommaso, ben noto per la vastità dei temi che coinvolge, lambisce pure la scienza della politica. E sul piano della scienza politica l'Aquinate offre puntuali indicazioni agli odierni bisogni di costruzione di costituzioni o di restaurazione di forme di Stato. Ci è sembrato, infatti, che egli anticipi le linee di una democrazia rappresentativa nelle sue concrete possibilità. Ci riferiamo alla sostanza della proposta politica tomista, e non già al lessico – tradizionalmente aristotelico – che egli adopera. C'è di più: ci è sembrato che il suggerimento politologico di Tommaso affondi le sue radici nel piano etico-politico, anzi addirittura nel terreno metafisico, e ciò senza confondere filosofia politica e scienza della politica, e senza neppure separarle, bensì in termini di necessaria continuità fra le due discipline.

# 1. Distinzione dei piani filosofico-politico e scientifico-politico

Al fine di procedere con correttezza epistemologica, distinguiamo subito il piano politologico dallo spazio della filosofia politica. Per evitare approssimazioni, proponiamo la seguente sinossi, ricavata dall'indagine su alcuni testi

basilari di scienza della politica1:

Riguardo al campo di indagine: 1) le discipline empirico-osservative danno il come, il quia, il fatto. Trattasi di un campo di indagine positivo, al quale afferiscono le scienze politiche positive: la scienza politica e, relativamente a quanto di politico contiene, la sociologia; 2) la filosofia, in specie la filosofia politica, dà il propter quid, il perché ultimo, fonda l'assiologia della realtà politica, il suo dover essere. Occupandosi, a partire dal reale, di problemi quali la politicità dell'uomo, il bene comune, ecc., è in sé anche astrattiva, metaosservativa, metaempirica.

Riguardo al livello di indagine: 1) alcune discipline, di per sé politologiche, si occupano dell'indagine relativa al solo potere politico (scienza politica);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ci siamo serviti soprattutto dell'utile sunto dell'epistemologia sottesa alla politologia odierna contenuto in A. Lombardo, *La struttura del potere*, Roma 1975. Cfr. pure il quadro epistemologico delle discipline politiche presente in A.M. Quintas, *Episteme e politica*, Milano 1987, pp. 49 ss. (quest'opera, chiaramente ispirata al pensiero politico classico-scolastico, ha il pregio di distinguere la filosofia politica dalle altre discipline politiche, non negando bensì evidenziando la peculiare concretezza della prima).

2) altre, studiando il sociale in genere, toccano in generale il problema del potere, anche non politico (sociologia).

Riguardo al livello di analisi: esso differisce in generale e in parziale, a seconda se stiamo studiando un tutto organizzato, oppure solo alcune sue parti

con organizzazione settoriale o locale (sindacato, potere locale).

Detto schema rappresenta il vocabolario essenziale delle odierne scienze politiche. Ci premuriamo di dire che di esso non condividiamo la considerazione della filosofia quale scienza astrattiva tout court. Essa lascia intendere che la scienza della politica risulterebbe più concreta della filosofia, poiché baderebbe all'essere e non al dover essere, a come le cose politiche si danno e non a come dovrebbero andare. È sufficiente una minima conoscenza di Tommaso per aver ben presente che, nel suo pensiero, l'esse o actus essendi è tutt'altro che l'astratto in senso ovvio e tendenzialmente riduttivo.

Lo schema sopra utilizzato insinua pure la 'scientificità' della politologia rispetto al deduttivismo della filosofia politica classica. Ciò in quanto la scienza della politica si gioverebbe del 'metodo moderno', considerando vera scienza guella provvista dei seguenti quattro requisiti:1) pochi assiomi interrelati e postulati 'a priori'; 2) numerosi teoremi, sempre interni ad una 'Vorstellung'; 3) impiego di fatti empirici per inverare l' 'ipotesi di lavoro', cioè assiomi e teoremi; 4) metodi congrui per comparare ipotesi e fatti. Sullo sfondo di tale concezione domina l'assunto gnoseologico fenomenista, opposto al realismo classico-scolastico: non s'invoca mai la 'adaequatio' fra pensiero ed essere; l'inveramento dell'ipotesi non significa conoscenza della 'res', bensì spiegazione 'trascendentale' di fatti scontatamente privi di logo. Non possiamo addentrarci nel campo della critica filosofica. Ci limitiamo ad osservare che i prolegomeni delle scienze politiche odierne continuano semplicisticamente ad opporre per così dire – Galilei ed Aristotele. Tutto è visto in termini di progressiva emancipazione del pensiero dall'essere: a Machiavelli spetterebbe il merito di aver resa autonoma la politica umana dall'assiologia naturale; Galilei avrebbe avviato un'analoga emancipazione nel campo della fisica rispetto alla metafisica, ecc.. Notiamo che oggi le stesse scienze positive obbligano ad ammettere i limiti della concezione epistemologica teorizzata fra Razionalismo ed Empirismo. È quindi forse giunto il momento, almeno sotto l'aspetto storiografico per liberarci della presentazione manualistica del nostro primo Novecento -, di ricercare un significato diverso, non a forza in marcia verso l'Idealismo, dell'emancipazione delle scienze dal 'corpus' aristotelico. Essa è certo avvenuta nel corso della storia del pensiero occidentale, ma non dev'essere interpretata secondo il modello stereotipato della 'rivoluzione copernicana', bensì in termini di continuità ed approfondimento. Infatti la prima scienza a conquistare autonomia dal sapere aristotelico fu la scienza teologica. La sua emancipazione, medievale, si compì definitivamente grazie alla dottrina tomista della 'subalternatio'; e – questo ci interessa – superò Aristotele non opponendo la conoscenza dell' 'idea' al saper l'essere, ma incontrando nell'essere una fonte di conoscenza nuova rispetto al verbo aristotelico, ossia la Parola di Dio.

## 2. A quale livello Tommaso non è democratico

Ad ogni modo, distinto il piano scientifico-politico del fatto da quello filosofico-politico della sua bontà (che però è tutt'altro che astratta o deduttivisticamente imposta), mostriamo come Tommaso offra indicazioni filosoficamente democratiche, ma certo non in quanto individui nel popolo le origo et fons juris. Tommaso - come ogni pensatore riconoscibile in un impianto metafísico creazionista o anche solo trascendentista – non può ovviamente affermare che origine e fonte di bene e legge siano qualsivoglia plesso dell'umano o dell'hic et nunc. Contro il protagoreo o anthropos mètron panton ton chremàton<sup>2</sup>, e dietro invece i pensamenti socratici - Platone ed Aristotele -. l'Aquinate dice chiaro che assoluto metro onto-deontologico è Dio 3. In ciò Tommaso condivide l'etica della più parte della cultura degli Antichi. Anch'egli mette al centro, come plesso sorgivo di ogni pratica umana, potestà e leggi terrene, gli àgrapta kai asfalè theòn nòmima4.

La legge, insomma, è oggettiva o – meglio – naturale; essa non va confusa col frutto del contratto del Soggetto moderno, succedaneo all'assenza o inconoscibilità di un 'bonum' prepattizio e reale (così, invece, è per la filosofia politica da Hobbes, a Rousseau, al non cognitivismo morale, a Kelsen e al

positivismo giuridico) 5.

Come la miglior parte della 'mens' antica, Tommaso s'oppone alla tentazione 'sit pro ratione voluntas' 6, al tentativo di slegare la cosa pubblica umana dalla Repubblica 'platonica' (la 'polis' fondante), trasformando in questa maniera la prima nella 'feccia di Romolo' (a dirla con Giambattista Vico) 7.

Per Tommaso, allora, sarebbe una bestemmia teoretica la tesi potestas est a populo (al pari di quella monarchico-assolutista quod principi placuit legis habet vigorem). Sul piano filosofico-politico, dunque, Tommaso non è democratico secondo l'accezione contrattualista o relativista.

# 3. I suggerimenti democratici di Tommaso: una nuova interpretazione del 'De regno'

Rimane da vedere in qual senso Tommaso offra suggerimenti orientati democraticamente e come tali indicazioni nascano da precise esigenze teoretiche. La nostra ricerca al riguardo è partita dalla lettura delle due opere politiche di Tommaso: il Commento alla Politica di Aristotele 8 e l'opuscolo Il regno 9.

Anche chi ama Tommaso, e cerca di porsi costantemente alla sua scuola,

<sup>3</sup> Cfr. S. THOMAE AQU., Summa Theologiae I II, q. 93, a. 3.

4 SOFOCLE, Antigone, vv. 454 ss..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Arist., Metaph., XI (K), 6, 1062b 11ss..

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. l'analitica presentazione e la serrata critica del non-cognitivismo politico in A.M. QUINTAS, Analisi del bene comune, Conclusione: le esigenze strutturali del bene comune e le varianti della democrazia, Roma 1979, pp. 265 ss.. 6 Giovenale, Satire, VI, 223.
7 Cfr. G. B. Vico, Scienza nuova, degnità VI.

<sup>8</sup> S. Th. AQU., Sententia Libri Politicorum, ed. leon. t. 48 A.
9 S. Th. AQU., De regno ad regem Cypri, ed. leon. t. 42, pp. 421-471. Vedi pure le traduzioni italiane a cura di G. Mathis, Torino 1928 e a cura di A. Passerin d'Entrèves

deve riconoscere – per l'amore maggiore che occorre portare alla verità – che i suddetti testi non contengono dottrine originali rispetto al nucleo politico del pensiero cristiano, elaborato già dai primi Padri <sup>10</sup> e codificato nell'Evo Medio.

Va anche detto che Tommaso non pare scostarsi molto dalle categorie politiche dello Stagirita. Va aggiunto però che la presentazione consueta della politica tomista ha forse troppo insistito sull'inoriginalità delle tesi dell'Aquinate. E ciò fino a rintracciare una presunta aporia nella politica di Tommaso: mentre nel Commento alla Politica di Aristotele si predilige la monarchia costituzionale (più correttamente: l'aristocrazia), nel De regno – senza alcun apparente motivo – Tommaso muta opinione e mostra la netta preferenza per la monarchia assoluta. Inutili si sono rivelati gli sforzi degli interpreti per salvare la coerenza di Tommaso <sup>11</sup>. A nostro avviso l'aporia resta finché non ci si decide a ripensare da principio l'impiego del lessico politico aristotelico da parte di Tommaso. In qual modo? Pensiamo che siano tre i criteri ermeneutici da utilizzare. Li proponiamo analiticamente.

## A) Il necessario inserimento del monarca all'interno del popolo medievale

Occorre tener presente il contesto della società medievale, in cui Tommaso pensa e vive. Esso è radicalmente mutato rispetto all'Età antica. Questo dato storico è indiscutibile, e tuttavia non è ancora penetrato nella storia del pensiero politico in relazione al *commento* tomista della *Politica* aristotelica.

I più recenti studi tomisti hanno superato l'omologazione dei sistemi tomista ed aristotelico; ma quanto alla politica, che solitamente rimane ultima nella trattazione dei problemi filosofici, resta un residuo di quella ben connotata ed insostenibile omologazione, nonostante la differenza fra società antica e società medievale. Invece la storia della filosofia non può prescindere dalla storia civile, soprattutto a riguardo del pensiero politico.

L'estinzione della schiavitù nel Medio Evo rispetto alle civiltà antiche, la

in S. Tommaso D'Aquino, Scritti politici, Bologna 1946. «Indirizzato al re di Cipro, probabilmente Ugo II di Lusignano, il De regno può essere datato all'incirca verso il 1267. Questo scritto, conosciuto anche sotto il nome di De regimine principum, è un opuscolo pedagogico e morale ad uso di un principe piuttosto che un vero trattato di teoria politica. Incompiuto, la sua parte autentica s'interrompe alla metà del capitolo II 8 (anticamente II 4)» (J. P. Torrell, Initiation à Saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son oeuvre, Fribourg-Paris 1993, tr. it. Tommaso d'Aquino. L'uomo e il teologo, Casale Monferrato 1994, p. 390).

Per una presentazione complessiva del pensiero politico tomista risultano sempre utili i seguenti testi: B. ROLAND GOSSELIN, La doctrine politique de saint Thomas, Paris 1928; G. DELLA ROCCA, La politica di San Tommaso, Napoli 1934; A. PATRONO, Il pensiero politico di San Tommaso, Genova 1941. Cfr. pure la specifica analisi filosofica della democrazia, ispirata al Tomismo, di Y. R. SIMON, Philosophy of democratic government, Chicago-London 1951, tr. it. a cura di R. Fabbri, Filosofia del governo democratico,

Milano 1983.

Off. I. GIORDANI, Il messaggio sociale del Cristianesimo, Roma 1960, pp. 404-495.

11 Cfr. J. P. Torrell, *Tommaso d'Aquino...*, tr. it. cit., pp. 196-197 (l'A. accenna ai giudizi di Chenu e di H.F. Dondaine – «Incompiuto, forse accidentato...quest'opuscolo si presenta in condizioni un po'difficili; esse impongono prudenza e discrezione nell'eventuale ricorso al suo testo come espressione del pensiero dell'autore» – sul valore del *De regno*).

presenza politicamente forte di un *altare* a fianco del *trono* – altra differenza fra la *Respublica christiana* ed ogni *polis* antica – impongono che altro sia il ruolo d'un monarca, degli ottimati e d'un popolo in Aristotele, ed altro in Tommaso. Le oligarchie antiche non dovevano fronteggiare una *chiesa*. Fino a che punto, invece, si può considerare *etimologicamente* monarca il sovrano medievale, se egli non poteva fare a meno di essere un *christifidelis*, vincolato né più né meno di un servo della gleba non solo alla legge naturale, ma anche a quella *rivelata* e ai precetti della Chiesa? Sul piano della grazia battesimale non c'era differenza fra un Carlo Magno e l'ultimo dei *laboratores* d'una *curtis*, e ciò era ammesso da tutti: «Non esiste più Giudeo né Greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o donna: tutti voi siete una sola persona in Cristo Gesù» <sup>12</sup>.

Sul piano della natura elevata allo stato di grazia il 'populus' medievale gode di una totale parificazione dei diritti; nel 'demos' antico, all'opposto, è sempre una minoranza di liberi a godere anche degli stessi diritti naturali, a fronte di una stragrande maggioranza di schiavi che ne è priva (e quindi, 'a fortiori', risulta pure priva dei diritti civili e politici di ogni tipo). Fu veramente democrazia quella ateniese? Sì, e addirittura democrazia diretta (il 'governo degli dèi' cui, in fondo, non credeva neppure Rousseau) <sup>13</sup>, ma se si astrae dall'enorme quantità di 'ànthropoi mechanikòi' <sup>14</sup> esclusi da ogni prassi dell'uo-

mo in quanto uomo.

È un politologo contemporaneo, Giovanni Sartori, a suggerire questo doveroso ridimensionamento della stima della democraticità di Atene 15. Egli offre quest'indicazione per introdurre la propria definizione di 'democrazia reale possibile'. Vi ritorneremo per concludere il nostro ragionamento. Al momento basti dire che, se 'democrazia reale possibile' è - giusta la politologia odierna - quella ove governano 'pochi' (come accade in qualsiasi contesto sociale) ma con il sostanziale 'consenso' dei 'molti', ben altro rispetto all'Evo antico era il consenso di cui necessitava il sovrano medievale cosiddetto 'assoluto'. Ci si può spingere a sostenere che il popolo medievale nella sua integralità ('oratores', 'bellatores', 'laboratores') 16 attribuiva il consenso alla propria 'élite' di governanti, al punto di identificare quella 'Respublica' con la 'democrazia reale possibile', ossia con 'il governo della minoranza consentito dalla maggioranza' (Sartori)? La risposta a questo interrogativo, che pure riprenderemo, non costituisce il nostro compito. Intendiamo esaminare rapidamente la società medievale soltanto per evidenziare la sua diversità rispetto a quella antica e, conseguentemente, per sottolineare la differenza fra i contesti delle politiche aristotelica e tomista.

Di certo non si può parlare di Medio Evo semplificando eccessivamente. Un tempo era di moda la presuntuosa presentazione del Medio Evo quale 'media tempestas'. Oggi, scartata quell'insostenibile ermeneutica, si indulge a

<sup>12</sup> Ad Gal. III, 28.

<sup>13</sup> Cfr. J.J. ROUSSEAU, Contratto sociale, III, 4.

<sup>14</sup> Cfr. Arist., Pol., I, 3, 1253 b 20 ss.. 15 Cfr. G. Sartori, Democrazia e definizioni, Bologna 1957, pp. 154ss..

<sup>16</sup> Cfr. G. Duby, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris 1978, tr. it. a cura di C. Santaniello Lo specchio del feudalesimo. Sacerdoti, guerrieri e lavoratori, Roma-Bari 1984, pp. 79-153.

studiare il 'Medioevo minore', ossia ad analizzare le varie tipologie socio-culturali di quell'epoca, rinunciando a cavarne un senso globale. Al seguito del Gilson 17, invece, riteniamo di essere tenuti a ritenere i tratti essenziali del Medio Evo, pur senza confondere mille travagliati anni di formazione della coscienza europea con una utopica 'età dell'oro'. Certamente il Medio Evo ha amalgamato due diverse eredità, l'una culturale in senso 'tecnico' (la Romanità, cioè il diritto di Roma e la filosofia greca passata attraverso Roma), l'altra 'vitale' (la Barbarie, con le sue rilevanti ricchezze socio-giuridiche: il feudalesimo, p. es.). Ciò in virtù di un elemento terzo e metaculturale, perché ispirato alla Rivelazione: il Cristianesimo. Sul piano sociale, poi, il Medio Evo ha calato 'in re' la Repubblica platonica, concretizzando lo Stato fondato sulla 'concordia' di tre 'ordines'. Ma è esistito davvero tale Medio Evo? Senza dubbio esso ha provato ad esistere; è stato teorizzato, codificato, inserito in una ontovisione ora logico-metafisica (le 'Summae') ora poetica (pensiamo alla Commedia: "E quando il dente longobardo morse\la Santa Chiesa, sotto le sue ali \Carlo Magno, vincendo, la soccorse") 18. Certo risalgono proprio al Medio Evo gli aspri contrasti tra trono ed altare, lo scollamento della 'concordia ordinum', il progressivo sfaldamento del 'consenso' fra i tre ceti (con gravità crescente: dai Carolingi, agli Ottoni, alla Casa di Franconia, agli Svevi, fino all'Interregno). Tuttavia il Medio Evo delle grandi encicliche politiche in parte è uscito dai libri, ed è esistito. Forse soltanto fino alla 'battaglia delle Nazioni' (1214), oppure solo fino all'assolutismo pre-moderno del Barbarossa, o addirittura solo nella 'renovatio' ottoniana, o appena nel quindicennio di Carlo Magno. Ad ogni modo l'Evo Medio ebbe ben chiaro il suo 'dover essere': questo Medio Evo, cosciente dei suoi ideali, nonostante lo scarto inevitabile fra lo 'status patriae' e lo 'status viae', è il 'Medioevo eterno' (secondo la bella categoria culturale e metastorica adoperata da La Pira). Non è la realizzazione dell'ideale, ma la mancanza dell'ideale a fare la differenza fra Moderni e Medievali. La successiva esasperazione delle crisi embrionali nell'Evo Medio originò magari dalla contraddizione fra il pensiero e l'agire dei Medievali, ma non da una contraddizione interna al pensiero medievale.

Possiamo quindi giungere a fissare un primo criterio interpretativo: il sovrano medievale cosiddetto assoluto era peculiarmente inscritto nella concordia degli ordini (più o meno, a seconda dei particolari periodi, ma comunque doveva esservi inscritto); ben differente, allora, deve risultare il significato di monarca e di popolo in Aristotele e in Tommaso. La necessità di situare nel suo proprio periodo storico il De regno è confermata da quanto scrive Tommaso nel breve Prologo all'opuscolo. I prologhi tomisti hanno tutti lo scopo di sunteggiare o di alludere la risposta alla questione fondamentale dell'opera.È perciò degno di rilievo il fatto che Tommaso, introducendo il De regno, manifesti l'intenzione teoretico-storiografica di riflettere sull'«esempio dei principi più lodati», unitamente al proposito di ispirarsi alla Bibbia e ai filosofi 19.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr. E. GILSON, *La philosophie au moyen age*, Paris 1952, tr. it. a cura di M. A. del Torre *La filosofia nel Medioevo*, Firenze 1983, pp. 903 ss..

<sup>18</sup> Paradiso, canto VI, vv. 94-96.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cfr. S. Thomae Aqu., *De regno ad regem Cypri*, ed. leon. cit., Prol.. D'ora in avanti indicheremo il *De regno* con la sigla DR, seguita nell'ordine dal libro, capitolo e linee da cui è tratta la citazione.

## B) Le ragioni metafisiche del governo di uno e dei suoi limiti

Il secondo criterio da tener presente, per superare la presunta contraddizione tomista, cui si è fatto cenno, è la profondità speculativa del De regno. La professione di assolutismo monarchico dell'opuscolo – a nostro avviso – eccede la serie delle formule politiche ed ha un radicamento ontologico. Dovendo contenere il nostro approfondimento, ci limitiamo ad analizzare i primi due capitoli del primo libro del De regno (d'altra parte essi, accanto al terzo capitolo del libro secondo - cui giungeremo successivamente - contengono tutto il

sillogismo politico proposto dall'Aquinate).

Ecco il ragionamento tomista: ogni realtà è indirizzata ad un fine 20. Ma in ogni realtà in qualche modo plurale - ove si dia una certa molteplicità, almeno perché vi si rintraccia un «sic et aliter procedere» - è necessario che uno orienti i molti al fine. Se l'uomo fosse unico - prosegue Tommaso - potrebbe raggiungere il suo fine tramite il solo «insitum rationis lumen» <sup>21</sup>, e sarebbe re di se stesso sotto Dio sommo Re (infatti la ragione naturale coincide tomisticamente con la luce speculativa e pratica proveniente da Dio) 22. Ma l'uomo è compreso nella pluralità («in multitudine vivens») 23, è naturalmente politico, ben più degli altri animali, i quali sono in grado maggiormente di provvedere ciascuno a sé grazie alla più forte struttura fisica 24. La socialità dell'uomo, inoltre, «evidentissime declaratur per hoc quod est proprium hominis locutione uti» 25. Ora ogni tipo di moltitudine necessita di una unità che diriga al fine della moltitudine (Tommaso esemplifica: accenna al coelum che regge i corpi terrestri, a tutti i corpi retti dalla creatura ragionevole, all'anima che dirige le membra del singolo uomo, alla parte razionale dell'anima direttrice di quelle irascibile e concupiscibile, alle membra del corpo rette dal «cor aut caput») 26. Quindi, poiché è naturale per l'uomo vivere «in multitudine», è necessario un «aliquid regitivum» 27 anche per la società umana.

Fino a questo punto Tommaso non dice se tale principio unitario di direzione politica (il rex in senso lato, poiché rex viene da dirigere) 28 debba essere numericamente uno. Però fa capire che l'«aliquid regitivum» dev'esser connotato da un maggior grado di unità rispetto alla realtà da esso diretta:«Oportet igitur esse in omni multitudine aliquid regitivum»; «in omnibus quae in unum ordinantur, aliquid invenitur alterius regitivum» 29... Il principio è metafisico, e già fa comprendere che il Reggitore fondamentale deve godere di unità assoluta e pura. Rispetto all'unità direttiva di Dio le altre unità, create e più o meno imperfette, mostrano varii dosaggi dell' Unità kat'exochèn.

<sup>29</sup> Cfr. DR, I, I, 88ss...

<sup>20</sup> Cfr. DR, I, I, 1ss..

<sup>21</sup> DR, I, I, 18-19

<sup>22</sup> Cfr.DR, I, I, 18-17. 22 Cfr.DR, I, I, 22-25. 23 DR, I, I, 25-26. 24 Cfr. DR, I, I, 27ss.. 25 DR, I, I, 56-57. 26 Cfr. DR, I, I, 90-97.

<sup>27</sup> Cfr. DR, I, I, 88ss.. <sup>28</sup> Il suggerimento etimologico è anima ed argomento di tutto il cap. I del I libro: Cosa significa il nome 're'.

Solo dopo questo grandioso quadro ontologico Tommaso fa intervenire la classica sinossi aristotelica delle forme di Stato giuste e degenerate. Esse costituiscono, agli occhi dell'Angelico, vari gradi di partecipazione all'Unità regale (di-rettiva) per essenza. Nell'umana società, quindi, si danno varii casi:

| se è <i>uno</i>      | a reggere bene | c'è monarchia      |
|----------------------|----------------|--------------------|
|                      | a reggere male | c'è tirannide;     |
| se sono <i>pochi</i> | a reggere bene | c'è aristocrazia   |
|                      | a reggere male | c'è oligarchia;    |
| se è la maggioranza  | a reggere bene | c'è politèia       |
|                      | a reggere male | c'è democrazia 30. |

Rispetto ad Aristotele, lo schema di Tommaso fornisce alcuni opportuni riferimenti scritturistici (il re Davide pastore buono 31, il «vae pastoribus qui

pascebant se ipsos») 32.

Anche se ogni tipo di autorità, indipendentemente dal suo numero, dall'estensione del suo potere ecc., è in qualche modo re (dirige), il nome di re si attribuisce normalmente all'uno (né ai pochi, né ai molti) che dirige bene (nel caso contrario egli è piuttosto tiranno) una società politica (non una famiglia o un paese, società insufficienti onde reperire il necessario per vivere; «qui domum regit» è re per partecipazione e «non rex sed paterfamilias dicitur» 33)34. Scrive Tommaso: «De ratione regis est quod sit unus qui praesit, et quod sit pastor bonum commune multitudinis et non suum quaerens» 35; e ancora: «(...) et qui perfectam communitatem regit, id est civitatem vel provinciam, antonomasice rex vocatur» 36.

Soltanto a questo punto, dopo aver esaminato la struttura delle cose, e dopo aver considerato la legge ontologica per la quale maggiore unità è maggior perfezione, Tommaso si domanda se sia più conveniente per uno Stato (o provincia) esser retto da uno e un solo rex, oppure da una autorità numericamente plurale. La risposta tomista è netta: da un solo re. L'Angelico offre un

nutrito numero di ragioni a sostegno della sua tesi.

Comincia con una semplice osservazione di indole pratica: fine della società è la conservazione dell'unità (si noti la continuità con il discorso metafisico precedente), e nome particolare dell'unità nell'àmbito socio-politico è pace («quae dicitur pax») 37 oppure «salus consociatae multitudinis» 38. Ora, per raggiungere tale fine, si nota sperimentalmente la maggior efficienza del governo di uno rispetto alla direzione di più d'un governante: «Hoc etiam experimentis apparet. Nam provinciae vel civitates quae non reguntur ab uno dissentionibus laborant» 39; «Amplius manifestum est quod plures multitudinem nullo

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cfr. DR, I, I, 121-153.
<sup>31</sup> Cfr. DR, I, I, 148-149 (con la citazione di *Ezech*. XXVII, 4). <sup>32</sup> Cfr. DR, I, I, 116-117 (la citazione è da Ezech. XXXIV, 2).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> DR, I, I, 169-171. <sup>34</sup> Cfr. DR, I, I, 157ss...

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> DR, I, I, 150-153.
<sup>36</sup> DR, I, I, 167-169.
<sup>37</sup> DR, I, II, 10-11.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> DR, I, II, 9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> DR, I, II, 54ss...

modo regerent si omnino dissentirent; requiritur igitur in pluribus quaedam unio ad hoc quod quoquo modo regere possint (...) uniri autem dicuntur plura per appropinguationem ad unum; melius igitur regit unus quam plures ex eo quod appropinguat ad unum» 40. Si noti come Tommaso rintracci il principio ontologico di fondo dentro la fenomenologia socio-politica: il governo umano non è mai perfettamente pacifico o unitario, bensì lo è «quoquo modo»; ciò costituisce una appropinquatio all'unità perfetta; naturalmente la società è più accostata all'assoluta Pace tramite la direzione monarchica (e così Tommaso ha tradotto metafisicamente la maggior efficienza della monarchia rispetto alle altre formule politiche: «(...) melius igitur regit unus ex eo quod etc.»).

Il valore gerarchico-partecipativo dell'istituzione monarchica non vuol dire però che il monarca umano non debba consultarsi con altri: egli deve giovarsi del consilium quanto al modo in cui realizzare la pace; ma non deve né consultare alcuno né rispondere a nessuno quanto al fine fondamentale (se fare la pace), poiché tale finalità naturale non ha alternative, e quindi non nasce dal parere di questo e di quello, escludendo ogni possibilità di dibattito 41 (analogamente il medico non è soggetto a consiglio quanto al fine della sua attività:

se curare l'infermo) 42.

Il motivo di fondo della bontà della monarchia è quindi quello metafisico già adombrato nel primo capitolo. Esso può essere schematizzato così: la molteplicità implica parzialità; la parzialità esige il sostegno trascendente dell'Assolutezza; quest'ultima è Unità; ergo si è più vicini alla perfezione quanto maggiormente si è nell'unità; ergo la monarchia è più efficiente. L'ordine di natura continua ad offrire a piene mani esempi di tale inestricabile nesso unumbonum (Tommaso fa suo il topos della società delle api) 43, anzi di tale legame unum-bonum-causa («Sicut efficacissima causa calefactionis est quod est per se calidum») 44. L'Aquinate giunge perciò al Principio fondante: «(...) in toto universo unus Deus omnium factor et rector. Et hoc rationabiliter: omnis enim multitudo derivatur ab uno» 45. L'itinerario tomista è, come al solito, rigorosamente a posteriori. Il paradigma dello stato ideale è ricavato dalla struttura medesima delle cose. La fenomenologia, i fatti conducono alla Realtà divina, e in questa sede - poiché siamo al livello ultimo - il Fatto coincide con il Paradigma: il Regno di Dio è Realtà unitaria ed Esemplare di ogni governo per participationem.

Il superamento tomista di Aristotele è a questo punto già evidente: allo Stagirita deve mancare l'ispirazione teologica della predilezione per la monarchia, perché il suo dio è «rector» solo quanto al moto fisico e non è certamen-

te «factor».

Inoltre Tommaso eccede Aristotele ispirandosi al Dio biblico, che si rivela esplicitamente quale unico vero Re del suo popolo.

Se la forma monarchica riveste una dignità teologico-metafisica, perché è

<sup>40</sup> DR, I, II, 30-38.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Cfr. DR, I, II, 15. <sup>42</sup> Cfr. DR, I, II, 16-17. <sup>43</sup> Cfr. DR, I, II, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> DR, I, II, 27-28. 45 DR. I. II. 45-48.

la più vicina fra le forme politiche all'unità dell'Assoluto Re, e se il principio basilare cui deve attenersi ogni prassi umana consiste nell'assimilazione al meglio e all'Ottimo, non si può interpretare la professione monarchica tomista alla stregua di un'opzione. Tommaso non sceglie; egli vede (si adegua a) l'assetto ontologico: natura vuole che uno governi o – trascrivendo la formula in termini ancor più rigorosamente metafisici – l'Essere Sussistente perfetto è logicamente uno.

Continuiamo a seguire il ragionamento di Tommaso. Evidentemente soltanto il Regno di Dio è *monarchia assoluta*, ove Chi *regge* lo fa in perfetta unità. In tutte le altre realtà, invece, ossia nel mondo, nell'uomo e nell'uomo in società, l'unicità di direzione al fine è più o meno presente; è 'per participationem', cioè incompiuta, precaria, necessariamente congiunta ad altro fuor di sé, quindi in realtà più o meno molteplice. Sul piano politico ciò significa: il governo di uno palesa maggior perfezione (a condizione che sia comunque un buon governo; altrimenti non sarebbe affatto governo, perché una legge ingiusta non è legge ed un'autorità tirannica non è autorità: è potere brutale, «potentatus», dice Tommaso) 46. Ma c'è anche un altro corollario: ontologicamente non può esistere, e moralmente non deve provare ad esistere, una monarchia umana compiutamente assoluta. Se si tentasse appena di immaginarla, si concepirebbe l'ideale iniquo (sul piano pratico) e vano (sul piano metafisico) della tirannide. Un ulteriore corollario del ragionamento tomista è: il buon monarca umano, assoluto 'per participationem', necessita in quanto tale (poiché comunque imperfetto) dell'*aggiunta* di altra autorità. Abbisogna di un 'ubi consistam' che lo trascenda, per essere logicamente come è. Si tratta in sostanza di un caso particolare della dottrina della partecipazione, per la quale l'ente in quanto ente esige in ultima istanza (cioè come Causa prima) la non-parzialità, ossia l''Ipsum Esse', per avere significato e per esistere. Ma come in concreto il monarca umano partecipa nel modo suo proprio della perfezione di Dio? Come incontra, per così dire, l'apporto creativo-direttivo di Dio? Si potrebbe subito rispondere: mediante il limite imposto dalla legge naturale. Ciò è vero, ma occorre precisare ulteriormente. Poiché siamo sul piano pratico, occorre dire come si dà la legge naturale, e come essa dirige, controlla, limita l'unicità del governo umano. La quale ultima – ripetiamolo – non è tale 'kat'exochèn', ma più tende ad essere tale, più mostra valore nella gerarchia dell'essere; se però presumesse di essere unica senz'altro, tenterebbe la vana realizzazione di quanto *hic et nunc* rimane impossibile.

Detto tutto ciò, va da sé che la professione di assolutismo monarchico del De regno ha ben altro significato rispetto a quello attribuitole dall'interpretazione tradizionale. Quest'ultima la stima sul piano delle costituzioni politiche legittime, cioè ne fa un'opzione, valida quanto le altre opzioni lecite. Ma così sarebbe, soltanto se Tommaso non avesse modificato i prolegomeni metafisici aristotelici alla politica, ossia se l'impostazione della sua scelta fosse la seguente: a) c'è una legge naturale; b) a condizione che si ossequi la legge naturale, monarchia, aristocrazia e politeia sono parimenti lecite; c) per ragioni di mera efficienza va prediletta la monarchia. Invece la maturazione metafisica dell'ultimo Tommaso lo ha condotto a teorizzare di più e meglio: a) al crescere

<sup>46</sup> Cfr. DR, I, I, 132-137.

dell'unicità di qualsiasi governo, ci si avvicina alla perfezione del Governo divino; b) quindi il miglior governo umano deve essere la monarchia (la tesi è subito precettiva – non è un'opzione costituzionale fra un novero di possibilità indifferenti dal punto di vista della perfezione ontologica. In poche parole: il governo monarchico non può ma deve essere scelto); c) tuttavia non esiste governo immanente perfettamente unitario, e perciò bisogna precisare anche i limiti della monarchia (ciò che la sostiene e la causa); d) a questo punto interviene la legge naturale, ed il discorso può proseguire.

Nell'interpretazione consueta (che aristotelizza Tommaso) Dio è solo al principio; nella seconda (in cui si cerca di riportare Aristotele dentro Tommaso) il Principio unificatore-legittimante (Dio) domina da cima a fondo. Il che rende la politica tomista sempre filosofica, evitando la stonatura percepita ogni volta che si contrappongono principii assoluti ma astratti a scelte concrete ma neutrali. Il passaggio tomista dall'aristocrazia alla monarchia (dal Commento alla Politica a Il regno) non è ingiustificato. Esso evidenzia un approfondimento speculativo in Tommaso, e costituisce forse la più acuta riflessione di tutto

il pensiero politico.

Eccone il succo: non dobbiamo limitarci a riconoscere l'esistenza di una legge naturale, per poi scegliere quasi arbitrariamente qualsiasi forma politica che non la contraddica. Occorre piuttosto capire e realizzare il dovere di assomigliare a Dio (l'omoiùsthai theò, direbbe Platone) 47, facendo unità anche sul piano politico. Un compito più arduo, ma anche più significativo e più bello. Esso comincia a realizzarsi tramite la via monarchica (perché Dio è uno), e qui incontra l'Assoluto per la prima volta (come Causa esemplare e finale); in ragione della strutturale imperfezione dell'unitarietà immanente, si compie sottomettendo la monarchia umana alla Legge di Dio (incontrato qui la seconda volta, come Causa efficiente della prassi politica).

## C) I limiti al governo monarchico: legge naturale, legge rivelata, Chiesa o popolo di Dio

Il terzo criterio da utilizzare per cogliere il senso del *De regno* sta nella rilevante differenza tra i concetti greco e tomista di *legge naturale*. Brevemente

si può dire che:

– per l'Ellade (ed Aristotele): a) esiste una legge naturale o divina e Dio vi è sottoposto. Per gli Antichi la legge è divina nel senso che risulta sovraordinata a qualsiasi patto umano di stampo relativistico; tuttavia, appartenendo essa all'essenza del cosmo, lo stesso dio le è subordinato. La legge divina è la cornice logica che delimita il tutto. Opponendosi ad essa, il Greco non contravviene alla Legge che è Dio, ma confligge con la legge cui obbedisce pure il dio. Fuori dalla legge divina o naturale, il Greco si distacca dall'ordine (kosmos) del mondo (kosmos) e della sua parte più eccellente (to thèion); commette l'atto di ubris, che non è il peccato, perché non è rivolto contro Dio personalmente, bensì attacca l'ordine impersonale in cui è ricompreso il dio; b) la

<sup>47</sup> Cfr. Plato, Resp. X, 613 b 1.

legge divina, che non è Dio, ed è sinonimo di legge naturale, è quindi diffusa ovunque. Essa permea tutto, collima con ogni regione dell'essere, sta sostanzialmente dappertutto. Perciò la si può rintracciare direttamente anche nell'*bic et nunc* politico, a condizione di evitare l'antropocentrismo etico della Sofistica, degenerato ed innaturale; c) allora per arrivare alla formula politica giusta, basta ammettere che la sovranità è *a Deo* (cioè: dipende dall'ordine sovrapposto all'umano). Dopo questa elementare ammissione, la politica umana non incontra altri precetti provenienti da Dio personalmente, e resta libera moralmente di scegliere – giusta le opportunità – fra monarchia, aristocrazia e poli-

teia (in quanto tutte e tre si armonizzano con l'ordine del kosmos);

- per la filosofia cristiana (e Tommaso): a) la Legge divina o eterna è Dio, e non va confusa con la legge naturale. Dio non è sottoposto in alcun modo ad un ordine che lo circoscriva e lo trascenda (da ciò - è evidente - esce la categoria tutta nuova del peccato, se e quando l'uomo si oppone a Dio e proprio a Dio); b) se Dio è la Legge, e Dio è trascendente, la Legge è trascendente. Ergo non la si rintraccia sostanzialmente nell'hic et nunc, ove - invece - si dà la legge naturale, ch'è «quaedam participatio Legis aeternae in rationali creatura» 48. C'è di più: oltre alla legge segnata in noi, prima comunicazione partecipata della Legge eterna, si dà la legge positiva di Dio, la grazia della legge rivelata, la partecipazione di doppia intensità (per così dire). Come la legge naturale non consiste in astratti valori, ma è il fondo del cuore dell'uomo, così la legge rivelata non si chiude in disincarnate e morte scritture. Cattolicamente, invece, essa vive dentro la paràdosis ecclesiale, cioè nel Corpo storico e completo dell'intervento rivelatore di Dio, compiutosi mediante Gesù Cristo, che è Caput ecclesiae, Sovrano del populus Dei. Il Verbo di Dio s'è fatto carne e Capo reale d'un Corpo ben compaginato (nelle sue membra articolate possono rintracciarsi i tre ordines: oratores, bellatores, laboratores...). Quindi il rapporto dell'uomo elevato alla grazia con la comunicazione della Legge eterna, per risultare integrale – così come Dio lo ha voluto –, deve cominciare con la legge naturale e finire con l'inserimento ordinato dentro l'ecclesia. Ciò a tutti i livelli: sacramentale, ascetico, morale e politico. Non siamo più a fronte d'una legge divina appiattita nella natura (Greci), e nemmeno conosciamo deisticamente l'iddio rimasto alto nei cieli; invece, siamo orientati e limitati e dalla ragione naturale di ciascuno, e dalla storicità del Dio-con-noi, dal Christus totus Caput et Corpus 49, cioè dal populus Dei (altra definizione di ecclesia, rintracciabile anch'essa nel lessico biblico, e di grande rilievo politico); c) dal momento che non attingiamo sostanzialmente la Legge che è Dio, bensì le sue strutture partecipate o indicazioni creaturali-storiche, sul piano politico non ci si può fermare alla sovranità a Deo. Ciò non fornirebbe alcuna limitazione pratica: la Legge divina è Dio, e «Dio nessuno lo ha mai visto» 50. Invece occorre parlare di sovranità politica legittima a populo Dei. Infatti nel populus Dei si compie il piano, prima di natura e poi di grazia, stabilito da Dio per comunicarsi ad extra. La politica deve incontrare Dio nell'unica forma concreta da Lui deliberata: il popolo di Dio, sicché non è libera di scegliere fra le forme neutre

<sup>48</sup> S. THOMAE AQU., Summa Theol. I II, q. 91, a. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Cfr. S. Thomae Aqu., In Psalmos Davidis lectura, super Ps. XXX, 1. <sup>50</sup> Ioannis I IV, 12a.

di monarchia, aristocrazia e politeia, dopo aver soltanto ossequiato il vago ordine di natura. La forma di stato del *popolo di Dio* è deontologicamente impegnativa.

Questa può apparire una tesi radicale.È comunque la conclusione del

discorso del De regno.

Infatti: non solo esiste il comando di realizzare la monarchia – perché la Perfezione è unitaria –; c'è pure il precetto di limitarla tramite la cogestione governativa monarca-Dio – perché la pretesa umana di governare davvero soli è atto di lesa maestà, è immanentismo politico –. Ora di fatto Dio si accompagna al monarca tramite il modo da Lui scelto, mediante i risultati storici permanenti della Rivelazione, mediante il 'populus Dei' in senso perfettamente

teologico e, insieme, veramente politico.

Al monarca, quindi, risulta affidato il potere esecutivo, ma la Grundgesetz sta scritta nel populus Dei, e il potere di controllo è a carico dei due ordines non-esecutivi, ossìa degli oratores e dei laboratores. A fianco dei bellatores, ossia della parte politica in senso stretto, essi fanno la Respublica omnium christifidelium, versione medievale di populus Dei. Da tutto ciò emerge – ed è un particolare rilevante – una vera teoria della distinzione dei poteri. Ma poiché non intendiamo esulare dal piano filosofico, torniamo alla lettera del De regno, precisamente al capitolo III del libro II, ove Tommaso conclude il suo

ragionamento arrivando appunto al populus Dei.

L'Aquinate discorre così: fine dell'uomo singolo è il suo ben vivere, che non si ferma alla salute o alla cultura, ma anela a giungere alla visio Dei. D'altronde il fine di chi dirige una moltitudine è il ben vivere o benessere della moltitudine, che è identico a quello dei singoli (nella sua essenza). Segue che il re è obbligato a portare i suoi sudditi a Dio (ossìa a operare per la salus christifidelium) 51. Ora non esiste potenza umana capace di realizzare tale desiderium naturale videndi Deum; la sua concretazione è opera della grazia di Dio, ossia del Dio-con-noi, del Re dei re Gesù Cristo 52. E qui torniamo alla necessaria subordinazione del potere monarchico all'ecclesia, perchè il Re fatto carne è il Christus totus Caput et Corpus ecc.. Onde il potere civile sia se stesso, esso deve situarsi nell'obbedienza ecclesiale, va sottoposto al Sacerdozio, cioè a quanto è santo, istituzionalmente votato a mediare il rapporto con l'Assoluto. Il populus Dei o ecclesia è santo, è sacerdotale, perché Dio vi interviene de facto per rivelare i suoi precetti e garantire il benessere integrale degli uomini (fine anche della direzione politica).

Agli occhi di Tommaso la subordinazione del monarca alla Chiesa è primieramente sottoposizione al Romano Pontefice e al sacerdozio ministeriale. Ciò corrisponde alla dottrina tradizionale, ed è giustificato dal fatto che i sacerdoti in senso stretto rappresentano il vertice del popolo di Dio, per sé tutto sacerdotale. Ad ogni modo qui conta la tesi teoretica, che è l'anima di tutto il ragionamento (e alla quale nulla tolgono né la legittima gerarchia sacerdotale, né una mentalità clericaleggiante, condizionata dai tempi e irrilevante sul piano essenziale dei principii): il Re celeste interviene dentro un

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Cfr. DR, II, III, 1ss.. <sup>52</sup> Cfr. DR, II, III, 99ss..

popolo tutto *Corpo* dell' Incarnazione, quindi tutto partecipe della Mediazione di Cristo, tutto sacerdotale; e in tal modo si china a temperare l'impossibile forma assoluta della monarchia umana.

Leggiamo Tommaso: «In lege Christi reges debent sacerdotibus esse subiecti» <sup>53</sup> – un principio ampiamente spiegato, rivelatosi come radicato nel terreno dell'esistente, e non appoggiato sulla superficie di costumanze contingenti –. E ancora: «Ad illum igitur regem (*si riferisce al Re capace di realizzare per intero il fine della società umana*) huiusmodi regimen pertinet, qui non est solum homo sed etiam Deus, scilicet ad Dominum Iesum Christum, qui homines filios Dei faciens in coelestem gloriam introduxit. Hoc enim est regimen ei traditum quod non corrumpetur, propter quod non solum sacerdos sed rex in Scripturis sacris nominatur, dicente Ier. "Regnabit rex et sapiens erit"; unde ab eo regale sacerdotium derivatur, et, quod est amplius, omnes christifideles IN QUANTUM SUNT MEMBRA EIUS REGES ET SACERDOTES DICUNTUR» <sup>54</sup>. Abbiamo evidenziato l'ultimo passo, perché esso costituisce il secondo fra i due principii basilari, a fianco del primo "In lege Christi etc.". Cosa vuol dire Tommaso? Ci sembra di non interpretarlo male, se sosteniamo che egli chiuda il suo ragionamento stabilendo che:

– il monarca civile, doverosamente *uno* perché uno è Dio, è anche deontologicamente a fronte del Dio-con-noi che lo *limita*, ossia è a fronte del Dio-con-noi nella Chiesa;

– la Chiesa è sacerdotale perché solo in essa Dio comunica, interviene, opera dentro la città (polis) umana.La Chiesa è tutt'intera sacerdotale (quindi per essenza limitante il potere monarchico), fino all'ultimo dei christifideles, nessuno escluso, secondo varii ruoli, gradi, tipi di consenso (la dottrina servita dal clero, i mezzi di sostentamento fisico apprestati dalla gleba).

Nel fondo del pensiero tomista, e nei voti della società medievale, era questo il modo in cui un *popolo* partecipava attivamente al potere politico e lasciava al monarca il solo potere esecutivo (evitando – secondo la lezione della

natura – l'inevitabile confusione di una pluralità di esecutori).

## 4. Filosofia politica e scienza politica: né confuse, né separate, ma distinte

È davvero cogente il modo in cui il popolo – ad mentem S. Thomae – esprime il suo consenso al singolo tecnico del governo? Non intendiamo stabilire in questa sede se si dia maggior consenso reale della maggioranza (all'èlite governativa) negli odierni ordinamenti liberaldemocratici, oppure nel costume politico di ampi periodi della storia medievale. Notiamo che oggi il popolo è chiamato ad attribuire il suo consenso nella forma elettorale e con frequenza generalmente quadriennale o quinquennale. Il popolo medievale, invece, conferiva il suo placet all'autorità con modalità differenti, ma forse non meno efficaci. Basti pensare che un monarca, che avesse perduto la communio ecclesiale, era disposto ad andare a Canossa. E ciò per non risultare privato, oltre che della legittimazione politica, anche di ogni altro diritto e beneficio (la

<sup>53</sup> DR, II, III, 130-131.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> DR, II, III, 99-109.

fedeltà dei collaboratori, il cibo proveniente dalla gleba, la degna sepoltura garantita dal clero). Pensiamo allora che il popolo osservato e pensato da Tommaso, mediante i suoi tipici ma efficaci checks and balances, possieda un potenziale di attribuzione del consenso (all'élite governante), tale da riconoscervi la democrazia reale definita dalla scienza politica odierna: Governo della minoranza consentito dalla maggioranza 55 (formula del Sartori condivisa, nella sua essenza, dalla maggioranza élitista, a petto di pochi pluralisti, dei politologi contemporanei da Mosca fino a noi) 56. Questa considerazione ci serve per passare dal piano filosofico-politico al livello scientifico-politico.

È Tommaso ad imporre tale sviluppo del discorso nel piano politologico, poiché dentro la sua tesi filosofico-politica compare, anzi deve comparire, il concetto di popolo sovrano (omnes christifideles, populus Dei). Se la sovranità deve appartenere ad un popolo – il popolo di Dio – la stessa filosofia politica è tenuta a capire meglio se e come sia possibile l'esercizio di un potere politico da parte di un popolo. Ma la risposta a queste domande, nate nel terreno filosofico, deve darsi continuando a ragionare al livello politologico. La politologia, da parte sua, analizza il fatto e risponde: ove si dice che governa il popolo, in realtà governa l'élite sostanzialmente consentita dal popolo.

Ci pare di aver evidenziato un dato epistemologico rilevante: filosofia politica e scienza politica risultano né confuse né separate, ma distinte. Affinché si dia una distinzione nell'unità – ossìa una collaborazione – fra due scienze, c'è bisogno che l'una chiami l'altra per rispondere a se stessa. Occorre un passaggio graduale – tipico del buon ragionare – fra due campi dello scibile; se si vuole, c'è bisogno di un piccolo territorio ove entrambe le discipline esercitano la sovranità, di una zona di confine presidiata – per interesse comune – dalle idee di frontiera di entrambe le scienze distinte. Tommaso ci ha condotti a vedere dove la filosofia deve uscire da sé, facendosi empirica analisi politologica, al fine di rispondere a se stessa.

Rimanendo alla consueta (aristotelica) presentazione della politica tomista, non può darsi vera continuità fra filosofia politica e scienza politica, perché la scelta fra le tre forme di Stato è già questione tutta giuridico-costituzionale, recisa da ogni criterio assiologico forte. Invece la lettura del De regno qui proposta fa emergere la sovranità 'a populo (Dei)' come deontologicamente precettiva; di conseguenza il filosofo in quanto filosofo è tenuto a trapassare 'eis allo ghenos', perché è tenuto a domandare alla scienza politica quali siano le condizioni fattuali d'un governo di popolo. La questione interessa filosoficamente, in quanto la risposta invocata fa sì che il ragionamento iniziato dalla filosofia politica non si interrompa; inoltre la suddetta risposta viene fornita continuando il discorso sul piano dell'analisi politologica. E ciò, appunto, significa aver reperito l'interesse comune, la zona di confine fra due discipline; vuol dire aver giustificato la loro collaborazione nella diversità dei ruoli; significa aver fissato il criterio della distinzione.

<sup>55</sup> Cfr. G. Sartori, *Democrazia e definizioni*, op. cit., pp. 60ss..
56 Cfr. l'utile sunto delle posizioni di Mosca, Pareto, Wright Mills, Parsons, Dahrendorf, Aron, Dahl, Sartori contenuto in A. Lombardo, *La struttura del potere*, op. cit., cap. IV.

È ben giusto affermare che occorre distinguere - né confondere, né separare – nella trattazione delle varie coppie di plessi che il pensiero trova avanti a sé. Infatti il pensiero deve adeguarsi all'essere, il quale offre un quadro né univoco né equivoco, bensì analogico-partecipativo. Sostenere la correttezza speculativa della distinzione fra una coppia di realtà o di scienze è giusto, ma non basta. Occorre precisare il modo della distinzione, verificare la sua fondatezza, affinché la distinzione venga riconosciuta veramente. Tommaso offre indicazioni puntuali quanto ai modi della distinzione. Lo fa a tutti i livelli della speculazione. Il Tomismo, infatti, non manca di una precisa dottrina della distinzione per ogni àmbito da esso toccato. Si possono addirittura enumerare le varie formule della distinzione tomiste per le grandi coppie di plessi affrontati dal pensiero: tra essenza ed essere, la distinzione reale; tra Essere Sussistente ed ente, la partecipazione; tra Rivelazione accolta 'per fidem' e scienza teologica, la quasi-subalternazione; tra filosofia e teologia, l'ancillarità. Quanto al legame tra filosofia politica e politología, ci pare che la formula tomista coincida con l'ideale medievale della 'concordia ordinum', il quale - infatti nasce da esigenze ontologico-teologiche e sfocia in dettagliate precisazioni canonistiche, istituzionali, sociali. Si può dire che la 'concordia ordinum' ha una valenza teoretica, che essa sta al livello politico come la partecipazione sta al piano metafisico (ossia che è una vera e propria dottrina della distinzione). Si scopre allora che già il Medio Evo possedeva una politica autonoma dalla filosofia (mentre ci pare che il pensiero politico antico abbia omologato le due discipline); tuttavia nel modo corretto della distinzione, non in quello improponibile della separazione (peculiare della politica moderna).

Partendo dai principii etici classici non si potrà mai giungere a distinguere etica e politologia, poiché la filosofia politica non dovrà mai preoccuparsi del funzionamento dell'unica forma di Stato giusta (la democrazia intesa come potere politico del popolo di Dio). Se monarchia, aristocrazia, politeia rimangono pure opzioni, Aristotele se ne occupa in quanto costituzionalista sganciato da obblighi etici condizionanti la scelta, e non quale filosofo-politico nel passaggio obbligato fra precisa indicazione etica e analisi delle sue condizioni di realizzazione. Semplificando, si può dire che gli Antichi scindono etica e politologia non evidenziando il legame fra la prima e la seconda, mentre i Moderni

le separano negando il nesso fra la seconda e la prima.

Ci sembra che il pensiero di Tommaso, invece, se lo si coglie dentro l'evo che lo ospitò, garantisca la continuità fra i *valori* e l'*esistente*, scansando nel contempo i principii solenni ma vuoti e la *verità effettuale* magari reale, ma non reale fino in fondo...

#### Conclusione

Da Tommaso si ricava una ben precisa definizione della democrazia, di valore etico e politologico, che può essere formulata così: *Governo di una minoranza consentito dalla maggioranza del popolo di Dio.* Anzitutto trattasi di una formula teoreticamente robusta, perché origina dal ragionamento:

ciò che è più unitario è più perfetto;

- è doveroso tendere a maggior perfezione;

- ergo la monarchia va scelta.

– Però le istituzioni umane non possono mai risultare perfette, cioè compiutamente unitarie, e quindi esigono di venire bilanciate, accompagnate

- da una Maestà ultimativa davvero unitaria (altrimenti iretur in infini-

tum...).

 Tale Maestà o Legge divina è trascendente. La si riconosce nell'hic et nunc tramite l'itinerario completo legge naturale-ordinamento del popolo di Dio (ecclesia, Christus totus).

– Perciò Dio interviene a *bilanciare* il potere monarchico tramite il suo *popolo*, secondo varii ruoli (esecutivo, educativo-culturale, economico).Il *populus Dei* è *sacerdotale* e *politico*: *sacerdotale* perché vi interviene il Santo; *politico* perché tale Intervento è concreto, concentrato nel compimento delle fi-

nalità della res publica umana.

La formula tomista risulta inoltre: politologicamente attuale (concorda con una stima realistica delle possibilità d'un governo di popolo); praticamente impegnativa (invita l'uomo politico in senso stretto a riflettere sulla sacertà del popolo per il quale e con il quale opera); culturalmente interessante (perché propone un'epistemologia della distinzione, dopo l'evidente fallimento della

separazione fra etica e politica pura).

Tommaso, passando dalla speculazione della Maestà divina all'analisi dei ruoli d'un ben preciso popolo, mostra che non esiste il puro filosofo, e che filosofo puro – invece – è colui che nasce metafisico e muore politico. Come Socrate, d'altronde, il pater philosophiae. Nella sua polis l' Ateniese ascoltò i precetti del dio per il bene di un popolo in crisi. Dentro la Santa Romana Repubblica, il sacerdos Tommaso d'Aquino dell'Ordine dei Predicatori osservò le istituzioni stabilite da Dio mediante un popolo sacerdotale e regale.

Grottaferrata (Roma)

CARMELO PANDOLFI

# RIVISTA DI FILOSOFIA NEO-SCOLASTICA

Pubblicazione trimestrale a cura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Direttore: A. BAUSOLA
Comitato Scientifico di Direzione:

Adriano Bausola - Francesco Botturi - Carla Gallicet Calvetti Alessandro Ghisalberti - Michele Lenoci - Virgilio Melchiorre Angelo Pupi - Savina Raynaud - Giovanni Reale - Mario Sina

Anno LXXXIX

Ottobre-Dicembre 1997

Fascicolo 4

## SOMMARIO

#### ARTICOLI

M. RHONHEIMER, Sulla fondazione di norme etiche a partire dalla natura / F. VIOLA, La soggettività tra etica e natura.

#### STUDI DI STORIA DELLA FILOSOFIA

F. COLOMBO, La struttura del De Amore di Andrea Cappellano.

#### NOTE DISCUSSIONI E RASSEGNE

A. GIORDANI, Nota sul fondamento ontologico della prassi in Aristotele / P. MODESTO, Storia delle tradizioni filosofiche dell'Europa orientale.

#### NOTIZIARIO

Congressi e società filosofiche - Nuove riviste - Repertori bibliografici e riviste - Pubblicazioni e riedizioni.

#### ANALISI D'OPERE

S. NICOLOSI, Modernità e ricerca di Dio (G. Penati) / G. VENTIMIGLIA, Differenza e contraddizione. Il problema dell'essere in Tommaso d'Aquino: esse, diversum, contradictio (D. Sacchi) / P. VOLONTE, Husserls phànomenologie der Imagination. Zur Funktion der Phantasie bei der Konstitution von Erkenntnis (V. Perego) / «Mind Senior to the World». Stoicismo ed origenismo nella filosofia platonica del Seicento inglese (R. Russo) / U. SONCINI, Fenomenologia e linguaggio (G. Penati) / V. POSSENTI, Il nichilismo teoretico e la «morte della metafisica» (G. Penati) / AUTORI VARI, Identità coerenza contraddizione (F. Camera).

#### ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

F.D.E. SCHLEIERMACHER, Introduzione a Platone, a cura di G. SANSONETTI (P. Volonté) / SESTO EMPIRICO, Contro gli etici, a cura di E. SPINELLI (P. Volonté) / P. RICOEUR, Kierkegaard. La filosofia e l'«cecezione» (B. Belletti) / L. CEDRONI, La comunità perfetta. Il pensiero politico di Francisco Suárez (B. Belletti) / F. DESIDERI, Il velo di Iside. Coscienza, messianismo e natura nel pensiero romantico (A. Babolin) / E. CARAMUTA, Gli evocatori del nulla, Ipotesi sulla difficoltà del pensare in Platone e Aristotele (B. Belletti) / C. CALABI, Passioni e ragioni. Un itinerario nella filosofia della psicologia (S. Cremaschi) / L. PICA CIAMARRA, L'antropologia di Schopenhauer (A. Babolin) / A. POMA, Impossibilità e necessità della teodicea. Gli «Essais» di Leibniz (A. Babolin) / C. QUARTA, L'utopia platonica. Il progetto politico di un grande filosofio (B. Belletti) / A. STAGNITTA, L'antropologia in Tommaso d'Aquino. Saggio di ricerca comparata sulle passioni e abitudini dell'uomo (B. Belletti) / A. STELLA, Il concetto di «relazione» nella «Scienza della logica» di Hegel (P. Volonté) / F. SUAREZ, Disputazioni metafisiche, I-III (B. Belletti) / F. TOCCAFONDI, I linguaggi della psiche. Teorie della mente, della percezione e del comportamento da Wuerzburg a Vienna (B. Belletti) / N. VENTURINI, Educare alla filosofia, problemi e soluzioni nella storia (B. Belletti) / M. ZONTA, La filosofia antica del Medioevo ebraico (B. Belletti) / Studi in memoria di Ernesto Grassi (F. Ratto).

Redazione e Amministrazione: presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano

Abbonamento annuo 1997: L. 90.000 Italia - L. 153.000 Estero, c.c.p. 989202 Prezzo del presente fascicolo doppio: L. 56.000 Italia - L. 104.000 Estero

## DIO NEL PENSIERO DI BOEZIO

Ultimo dei romani e primo degli scolastici, creatore di un vocabolario e maestro di metodo, filosofo e teologo, questi ed altri sono gli appellativi e perfino gli stereotipi che accompagnano il nome di Boezio <sup>1</sup>. La sua fama e il suo influsso sono stati enormi tanto da far parlare di lui come di uno dei fondatori del Medio Evo e di questo stesso lungo arco di secoli come di una sorta di aetas boetiana, anche se in concorrenza o, meglio, in subordine al giganteggiante sant'Agostino <sup>2</sup>. La fortuna o, se si preferisce, la Wirkungsgeschichte di Boezio ha conosciuto un declino nell'età moderna, ma almeno da qualche secolo si è andato sviluppando l'interesse degli studiosi in un crescendo di ricerca e di risultati scientifici, che permettono di recuperare sempre meglio il senso e il valore della sua opera imponente e complessa, collocandola sia nel proprio contesto storico sia nell'orizzonte della lunga durata della sua eredità.

Aggregandosi alla schiera oramai folta degli specialisti di Boezio, Claudio Micaelli, dopo averci già fornito dei meticolosi e densi *Studi sui trattati teologici di Boezio*<sup>3</sup>, con altrettanta cura filologica e con più avvertito impegno speculativo è tornato di recente ad approfondire l'indagine, concentrandola sul tema di *Dio nel pensiero di Boezio*<sup>4</sup>. Con encomiabile sincerità Micaelli riconosce pure qualche sua precedente inesattezza, ripetendo con Tertulliano: «nemo proficiens erubescit» (*De pud.* I, 13) (pp. 80, 82, 83). Vengono messi così a fuoco, in particolare, il problema del nesso della teologia con la filosofia, gli attributi metafisici di Dio ed infine il problema del rapporto tra l'essere e divenire in Dio a partire dagli *Opuscula sacra*, ma sempre confrontati con l'in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Secondo J. Gruber, Kommentar zu Boethius de consolatione philosophiae, Berlin – New York 1978, p. 41, n. 281, «Ultimo dei romani e primo degli scolastici» sarebbe il titolo di un'opera poco nota di J. G. Stuttner, Eichstatt 1852, e che invece con ben altra autorevolezza viene riproposto da M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode, I, Freiburg i. Br. 1909, p. 148. Cfr. C. Moreschini, Introduzione a Severino Boezio, La consolazione della filosofia, Torino 1994, p. 10, nota 3. Per le espressioni «creatore di vocabolario» e «maestro di metodo» cfr. M.-D. Chenu, La théologie au douzième siècle, Paris 1957, pp. 145, 152.

aouzieme siecie, Paris 1991, pp. 143, 192.

<sup>2</sup> Prendendo spunto da M.-D. CHENU, La théologie au douzième siècle, cit., p. 142, che ne parlava a proposito del secolo XII, ci si è permessi di chiamare, in qualche modo, così l'intero Medio Evo, in Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico, Roma 1996<sup>2</sup>, pp. 348-352, 401. «Fondatore del Medio Evo» viene chiamato Boezio da E. K. RAND, Founders of the Midlle Ages, Cambridge (Maca) 1928, rist. New York 1957.

<sup>(</sup>Mass.) 1928, rist. New York 1957.

<sup>3</sup> M. D'Auria, Napoli 1988.

<sup>4</sup> M. D'Auria Editore, Napoli 1995.

tero corpus boeziano e soprattutto con il De consolatione philosophiae. Ne derivano, fra l'altro, delle interessanti prospettazioni di fonti alle quali ha potuto attingere Boezio così come dei significativi rinvenimenti di lasciti boeziani individuati e seguiti sino alle soglie dell'età moderna. Soprattutto ci si misura con la decisiva ed ardua domanda sul cristianesimo di Boezio, sul legame che deve pur sussistere fra i suoi certo stringati, talvolta oscuri, ma per molti versi folgoranti testi teologici e quella mirabile sintesi di sapienza filosofica e di poesia, quell'autentico classico tra i classici dell'umanità che è la Consolatio philosophiae. La conclusione centrale del saggio di Micaelli, per altro condivisibile, è questa: dall'analisi e dalla comparazione dei testi viene riconferma la non eterogeneità ed anzi la fondamentale, intrinseca coerenza dell'intero «sistema» dottrinale boeziano, nel quale convivono una teologia esplicitamente cristiana ed una filosofia ad essa non certo nemica ed anzi congeniale.

È concretamente impossibile, osserva saggiamente Micaelli, sviluppare una intelligenza della rivelazione cristiana che, per la comprensione dello stesso evento salvifico, prescinda da presupposti di ordine filosofico (p. 52). Bisogna naturalmente intendersi sui termini di filosofia e di teologia ed occorre guardarsi dal proiettare su di essi dei significati dei quali soltanto in seguito si caricheranno. Precisato questo, si deve porre mente a quella costitutiva apertura della *ratio* alla *fides* e pertanto della filosofia alla teologia così come l'ha concepita Boezio. Per Boezio infatti il problema non consiste propriamente nel conciliare la ragione con la fede quasi si tratti di due principi fra di loro contrapposti, come vorrebbe una lettura modernizzante. Si tratta invece di realizzare lo stesso supremo ideale dell'uomo già coltivato dalla sapienza pagana, vale a dire la piena conoscenza della verità, trasponendolo però nel nuovo orizzonte stabilito dalla fede cristiana (p. 16). Questo progetto boeziano viene a trovarsi in una singolare consonanza con quello di sant'Agostino e la sua rivendicazione del titolo di verissima philosophia proprio allo sforzo tenace ed ardito che va profuso nella intelligenza della rivelazione cristiana. È ben noto che per il Dottore d'Ippona «non aliam esse philosophiam, id est sapientiae studium, et aliam religionem» 5.

Occorre certo andare cauti quando si parla di agostinismo boeziano e verificarne volta per volta, testi alla mano, la realtà e la consistenza. Senza dubbio però, come nota giustamente Micaelli (p. 48), nella consapevole fusione di esperienza religiosa e di ricerca intellettuale, in questa concezione, per così dire, «soteriologica» della conoscenza, il cui oggetto supremo è, e non può non essere che Dio, sta una delle più alte manifestazioni di quel platonismo cristiano nel quale Boezio si incontra appunto con sant'Agostino. Ci sia tuttavia permesso di osservare che, nell'impegno teso ad individuare eventuali fonti boeziane, Micaelli avrebbe potuto spingere ancora più a fondo e più in dettaglio di quanto non l'abbia fatto proprio la determinazione dei rapporti di Boezio teologo con il magistero agostiniano. Certo Boezio con i suoi *Opuscula sacra* interviene nelle più delicate problematiche trinitarie e cristologiche con la lucidità e l'autorevolezza di chi sa maneggiare «sotto il velo di nuovi sensi delle parole i concetti tratti dalle più profonde dottrine filosofiche» (*De Trin.*, pro-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De ver. rel., V, 8: PL 34, 126. Cfr. É. GILSON, Introduzione allo studio di sant'Agostino (1969) Casale Monferrato 1983, pp. 137-148.

oem., 17-18). Rimane tuttavia che, nello stesso tempo, Boezio ha fatto ricorso agli «elementi speculativi ricavati dagli scritti del beato Agostino» nella speranza che «abbiano recato qualche frutto» venendo nella sua mente (*ib.*, 30-32). Non ci sorprendiamo perciò se, per esempio, a stento potrebbe trovarsi nell'opuscolo boeziano che i medievali chiamavano *De ebdomadibus* un solo

passo che non abbia un parallelo negli scritti agostiniani 6.

Accade oggi che perfino dei teologi diano per scontato che vadano non distinti, ma perfino messi in contraddizione, come diceva Pascal, il Dio dei filosofi e il Dio di Abramo e di Gesù Cristo. Questa insanabile divaricazione è in realtà un caratteristico lascito dell'era moderna al nostro tempo cosiddetto post-moderno o post-metafisico, una lacerazione che, in ogni caso, non è stata avvertita nel mondo antico e, a proprio modo, nel Medio Evo così come potremmo percepirla noi oggi. Per parte sua Boezio mira a raggiungere un'armonia tra fede e ragione, fra ricerca teologica e metodo dialettico, e tutto questo grazie alla convinzione che la filosofia non debba fermarsi al di qua del religioso in generale, ma ne possa ed anzi debba varcare la soglia senza diffidenza o inimicizia, osando quindi inoltrarsi fin dentro lo stesso discorso teologico specificamente cristiano. Prima di rivolgerlo a Giovanni Diacono, Boezio ha praticato egli stesso questo suggerimento: «fidem, si poterit, rationemque coniunge» (Utrum Pater et Filius, ed. L. Pieper, p. 67). In un assetato di sapienza, come la Mohrmann chiama Boezio 7, va colta l'umiltà ed insieme il coraggio della ragione. Il filosofo romano afferma con tutta tranquillità il primato di Dio così come senza sforzo dichiara la capacità conoscitiva dell'uomo nei confronti di Dio: tra l'intellegentia divina e la ratio humana non v'è contraddizione e dunque di per sé la rivelazione non si oppone alla ragione.

La via della ratio e la via della fides, secondo Boezio, non sono destinate a correre parallele senza incontrarsi in nessun caso, ma l'una converge con l'altra. Boezio non è un «razionalista» come non è neppure un «fideista». Egli non confonde la teologia cristiana con quella che Alessandro di Hales un giorno chiamerà la theologia philosophorum vale a dire con l'ontologia. Il discorso ontologico sull'esistenza del sommo bene, a suo giudizio, precede certo il discorso su Dio. Boezio però, sottolinea Micaelli, non cade nella trappola dell'argomento ontologico, quello, per intenderci avanzato da Anselmo e poi rimodulato tante volte dai filosofi della modernità che se ne sono inebriati, da Cartesio sino ad Hegel ed oltre. Andrebbe tuttavia discusso il giudizio estremo e perentorio di Micaelli, che cioè l'argomento ontologico rappresenta «la massima perdita di coscienza» del rapporto storico tra religione e filosofia, «una scorciatoia illusoria» attraverso la quale la filosofia tenta di autofondare l'idea di Dio, confondendo teologia e ontologia (p. 61). A questa troppo sbrigativa condanna andrebbe almeno in qualche modo sottratta la posizione personale di Anselmo, l'inventore di questo celeberrimo argomento, una volta che la si intepreti con filologica e storica perspicacia (e Micaelli sembra pure accennar-

6 Cfr. V. Schurr, Die Trinitätslehre des Boethius im Lichte der «schytischen Kontroversen», Paderborn 1935, pp. 97-100.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Chr. Mohrmann, Introduzione a A. M. S. Boezio, *La consolazione della filosofia*, traduzione, cronologia, premessa al testo e note a cura di O. Dallera, testo latino a fronte, Milano 1997 (Rizzoli, BUR 1977), p. 28.

lo, riprendendo Pannenberg, p. 65). Soprattutto però non si riesce a capire come, lanciato quell'anatema, ci si esprima poi al modo di Kant, sostenendo cioè che «su Dio si possono formulare solo giudizi analitici, non sintetici» (p. 71). Se infatti i kantiani «giudizi analitici» sono quelli in cui il predicato è già incluso nel concetto del soggetto e i «giudizi sintetici» sono quelli che collegano col soggetto un predicato che non rientra nel suo concetto, e se inoltre da ciò deriva che i primi, al contrario dei secondi, non estendono per niente la conoscenza, in che modo si potrà mai riprovare l'argomento ontologico, che appunto ambisce a derivare l'esistenza di Dio dall'analisi del concetto stesso di Dio come ens perfectissimum (Anselmo) oppure ens necessarium (Cartesio)?

È corretto invece sostenere che c'è in Boezio, l'ultimo tra i grandi pensatori della Romanità, un orientarsi verso la rivelazione cristiana dell'autentico pensiero filosofico, che, a suo giudizio, è quello di Platone e insieme quello di Aristotele. Né si tratta soltanto di logica, cioè di quegli «opportuni ausilii argomentativi», come li chiama lo stesso Boezio (De Trin., VI, 30), nel caso utilizzati allo scopo di eliminare la confusione linguistica e concettuale nella quale il teologo può cadere per imperizia, mentre cerca di penetrare intellettualmente «una dottrina di per sé saldissima che riposa sulle fondamenta stesse della fede» (ib., 31). Boezio è interessato alla verità in quanto tale: non è un acritico partigiano di un'unica scuola filosofica, sia pure quella del «divino» Platone, più di quanto non sia un eclettico di genio o, peggio, un «mero raffazzonatore di testi altrui» 8. Quasi realizzando in se stesso il «quod verum est, meum est» di Seneca, Boezio si impegna nella penetrazione intellettuale della fede e del dogma cristiano negli Opuscula sacra, non dimenticando ed anzi qui mettendo a frutto il suo essere filosofo. Nel De Trinitate, per esempio, muovendo dal dato della fede e del dogma, cerca di dimostrarne razionalmente la non contraddittorietà e l'intima coerenza logica. Il mistero del Dio trino, a giudizio di Boezio, non offende la ragione, anche se la ragione da sé non può giungere a scoprirlo e ad esaurirlo. Alla fine la Trinità significa per lui l'assoluta trascendenza e l'incomparabile unità e unicità del Dio trino e delle sue immanenti relazioni interpersonali, per delucidare le quali proprio lo strumento filosofico, correttamente usato, non risulta nocivo, ma straordinariamente prezioso.

Ma Boezio non si ferma qui. Egli può comporre anche il canto alto e vibrante del *De consolatione philosophiae* senza contraddire ed anzi in sintonia con il suo cristianesimo e con la sua teologia. Non c'è niente che convinca di escludere ed anzi tutto costringe a ritenere che il capolavoro di Boezio sia un autentico «documento cristiano» <sup>9</sup>. Innovatore appare a Micaelli il tentativo di Boezio di operare un organico raccordo dei «trascendentali» dell'essere, del bene e dell'uno con Dio. È forse troppo sostenere che, come dice ancora Micaelli, queste stesse categorie da «vuote astrazioni» diventino grazie a Boezio «compiuta espressione» di un teismo personalistico (p. 173; ma cfr. anche

<sup>8</sup> Cfr. L. OBERTELLO, Introduzione a SEVERINO BOEZIO, La Consolazione della filosofia. Gli opuscoli teologici, Milano 1979, p. 12.

<sup>9</sup> C. De Vogel, Platonismo e cristianesimo. Antagonismo o comuni fondamenti?, Introduzione di G. Reale, traduzione, saggio complementare e appendici di E. Peroli, Milano1993, p. 57.

p. 69, dove si rimanda a Courcelle). È certo decisivo che, secondo Boezio, Dio in quanto sommo bene non comunichi l'essere per un'emanazione necessitante, ma crei nella libertà del suo volere. Come osserva accortamente Micaelli, per la Consolatio philosophiae senza dubbio Boezio attinge temi e termini dalle sue fonti, particolarmente da quelle neoplatoniche, ma non è sempre facile scorgere ciò che potrebbe attribuirsi a queste stesse fonti e ciò che dovrebbe invece ricondursi alla sua convinzione intimamente cristiana. Ma quanti cristiani non hanno pensato e parlato al modo dei neoplatonici? Non sono stati certo unicamente Mario Vittorino, Agostino e lo stesso Boezio. È vero, è stato inizialmente il bisogno di difesa dell'annuncio universalistico del «vero Dio» che ha motivato i cristiani a ricorrere all'aiuto della filosofia greca. Ma insieme con questa funzione apologetica si è sviluppato sempre più l'uso propriamente teoretico del logos filosofico greco, le cui categorie sono apparse particolarmente vantaggiose ed efficaci, per usare le parole di Gregorio di Nissa, «perché torneranno utili al momento opportuno, allorquando bisognerà ornare con la ricchezza della ragione il divino tempio del mistero» 10. Soprattutto la tradizione platonica, che aveva un riferimento essenziale nella metafisica dell'essere trascendente, è apparsa lo strumento più adeguato, più affine perché la fede potesse autocomprendersi ed esprimersi concettualmente come teologia 11. Sapeva bene di non sbagliarsi sant'Agostino quando, sempre a proposito dei platonici dichiarava: «Nulli nobis quam isti proprius accesserunt» 12.

A tutto questo si potrebbe anche aggiungere che non sono avvenuti sempre e soltanto dei prestiti dalla speculazione pagana in direzione di quella cristiana. Si potrebbe anche ipotizzare, come per altro è stato fatto, che almeno qualche volta sia accaduto il contrario. Per esempio, la dottrina di Proclo intorno alla capacità del divino d'essere effusivo di bene ad extra, nonostante continui a collocarsi al di dentro del cosiddetto «schema alessandrino del mondo», comporta un eros che «discende dall'alto, dalla sfera dello spirituale-intelligibile alla sfera del cosmo e dirige ogni cosa verso la bellezza di Dio» 13. Ebbene questa dottrina, a quanto pare unica in tutta la filosofia antica, potrebbe ben essere stata almeno stimolata dal confronto, se non suggerita più o meno direttamente dal cristianesimo 14. In tale prospettiva non apparirà un incomprensibile accidente

10 De vita Moysis, II, 115: trad. di C. Moreschini, in GREGORIO DI NISSA, Opere, Torino 1992, p. 276. Un singolare parallelo di questo testo si trova in Sant'Agostino, De doctr. christ., II, 40, 60: PL 34, 63

11 Cfr. W. Pannenberg, L'assunzione del concetto filosofico di Dio come problema

14 A. NYGREN, Eros e agape. La nozione cristiana dell'amore e le sue trasformazioni

(1930), Bologna 1971, pp. 578-589, part. 582, 586.

dogmatico della teologia cristiana delle origini, in Questioni fondamentali di teologia si-stematica. Raccolta di scritti (1967), Brescia 1972, pp. 330-385; ID., Christentum und Platonismus. Die kritische Platonrezeption Augustins in ihrer Bedeutung für das gegenwärtige christliche Denken, in «Zeitschrift für Kirchengeschichte» 96 (1985) pp. 147-161; W. BEIERWALTES, Platonismo e idealismo, Bologna 1987; E. Von Ivanka, Platonismo cristiano. Recezione e trasformazione del Platonismo nella Patristica (1964), Presentazione di G. Reale, Introduzione di W. Beierwaltes, traduzione di E. Peroli, Milano 1992; C. DE VOGEL, Platonismo e cristianesimo, cit.

12 De civ. Dei, VIII, 5: PL 41, 229.

<sup>13</sup> In primum Plat. Alcib. Comm., 52, 10-12, in Procli Opera, ed. V. Cousin, II, p. 141. Ma si veda pure quanto scrive la C. De Vogel, Greek cosmic love and christian love of God, in «Vigiliae Christianae» 35 (1981) pp. 57-81.

della storia che Proclo si sia potuto impiantare trionfalmente nella teologia di un Dionigi l'Areopagita, influenzando così attraverso una ininterrotta catena di

secoli non solo il pensiero, ma perfino la mistica cristiana.

Il Bene è «l'altro nome» di Dio: è il modo privilegiato dei greci e dei latini (condiviso anche dai cristiani) per parlare dell'Essere assoluto come causa trascendente e totale, perfetta e generosa dell'essere degli enti <sup>15</sup>. Pur ribadendo l'identità trascendentale dell'essere, del bene e dell'uno, come afferma Micaelli, Boezio riesce ad evitare seduzioni panteistiche o monistiche. Secondo Boezio infatti da una parte l'identità dell'essere (esse) con il bene e con l'agire si realizza solamente in Dio, perché sommamente semplice; dall'altra l'essere è altro dal bene e dall'agire nella creatura, la quale perciò non è semplice, bensì ontologicamente composta e così radicalmente finita. Questa dottrina boeziana percorrerà un lungo cammino e conoscerà uno dei suoi maggiori successi, per esempio, nel pensiero di un Tommaso d'Aquino <sup>16</sup>.

In questa linea andrebbe richiamata anche l'altra e non meno decisiva dottrina boeziana, sulla quale purtroppo Micaelli sorvola, quella cioè della distinzione tra esse e id quod est, che poi Gilberto Porretano muterà in distinzione tra quo est e quod est, anch'essa fatta propria ed affinata dal genio speculativo dell'Aquinate. Seguendo le tracce della fortuna del Boezio teologo fra i medievali non sarebbe stato inutile che, insieme per esempio a Giovanni Scoto Eriugena o Alessandro di Hales o Alberto Magno, si fosse prestata, da parte di Micaelli, una più adegata attenzione alla presenza di Boezio proprio nel Doctor Angelicus. Il quale, come si sa, non solo lungo l'intera sua opera sterminata ha avuto Boezio tra le sue auctoritates più presenti e influenti, ma ha pure dedicato uno straordinario Commento al suo De Trinitate e una non meno penetrante Expositio al suo De ebdomadibus 17. Tra i diversi studi anche quelli di un Cornelio Fabro, sebbene datati, potevano essere a questo proposito utilmente richiamati 18.

Certo Boezio non ha risolto tutto. E Micaelli, pur non avendo la pretesa di aver dato fondo all'argomento della propria ricerca, tenta di metterne in rilievo qualche insufficienza. Boezio si colloca all'interno di un lungo, fecondo e, se si vuole, ineluttabile processo, che è senza dubbio semplicistico definire tout court, insieme con Harnack, «ellenizzazione del cristianesimo»: non è inopportuno chiamarlo invece inculturazione e precisamente «ontologizzazione» del kerygma cristiano e del dogma della Chiesa <sup>19</sup>. Lungo questo cammino sono state interpretate, non certo esaurite, le virtualità speculative della fede nel dogma della Chiesa. D'altra parte non è riuscito tutto bene a Boezio, a

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cfr. L. OBERTELLO, Introduzione a SEVERINO BOEZIO, Consolazione della Filosofia, testo latino a fronte, Milano 1996, p. 9.

<sup>16</sup> Cfr. G. Schrimpf, Die Axiomenschrift des Boethius (De hebdomadibus) als philosophisches Lehrbuch des Mittelalters, Leiden 1966, pp. 8-29, 119-138; R. McInenry, Boethius and Aquinas, Washington, 1991, pp. 161-198.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ne abbiamo ora anche la traduzione italiana: Tommaso D'Aquino, Commenti a Boezio. Super Boetium De Trinitate, Expositio libri Boetii De ebdomadibus, introduzione, traduzione, note e apparati di P. Porro, testo latino a fronte, Milano 1997.

 <sup>18</sup> C. Fabro, La nozione metafisica di partecipazione secondo Tommaso d'Aquino,
 Torino 1950<sup>2</sup>; Id., Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d'Aquino, Torino 1960.
 19 A. MILANO, Persona in teologia, cit., pp. 143-152.

questo laico filosofo, che si inserisce da teologo in una discussione di carattere dogmatico, costituendo così «una patente anomalia della tradizione letteraria e controversistica cristiana», un caso forse unico per la sua epoca <sup>20</sup>. Se, per esempio, nel De Trinitate il nesso della relatio con la substantia in Dio non è adeguatamente chiarito (pp. 162, 167), nel Contra Eutychen et Nestorium manca del tutto il concetto di enipostasi (p. 173), che la contemporanea teologia orientale aveva raggiunto con risultati davvero decisivi per la cristologia. Boezio sembra, a suo modo, sintonizzarsi con la tendenza al più ampio impiego del metodo logico-dialettico nella esplorazione del dogma praticato nella contemporanea teologia orientale post-calcedonese. Persiste tuttavia in lui l'incapacità di afferrare ciò che è stata chiamata l'«asimmetria» del rapporto persona-natura in Cristo 21. Rimane inoltre sorprendentemente inadeguata la sua pur celeberrima definizione di persona fornitaci sempre nel Contra Eutychen et Nestorium in quanto inidonea ad adattarsi allo stesso modo a Dio, a Cristo, all'angelo, all'uomo. Un Rustico l'ha capito bene, così come l'hanno capito bene i medievali, i quali hanno pure cercato di porvi rimedio 22.

Maximus latinorum philosophorum, erede consapevole di una grandiosa tradizione culturale, che continuamente si autointerpretava proprio schiudendosi al nuovo, Boezio tenta di impadronirsi di questa stessa tradizione, recando alla fine un personale ed anche creativo contributo non solo nella filosofia, ma nella stessa teologia cristiana. In fondo, per il magnificus Boecius, come lo chiama Scoto Eriugena 23, Dio è la risposta alla domanda sul senso dell'essere, che si impone all'uomo di tutti i tempi. Non a torto Micaelli, mentre cerca di indagare i fondamenti speculativi della riflessione di Boezio su Dio, ne difende la validità e perfino l'attualità per la coscienza moderna. Pur senza l'imponente e sempre più sofisticato dispiegamento critico, filologico ed ermeneutico messo in opera dalla ricerca scientifica di questo nostro secolo, l'avevano già intuito a loro modo i medievali, della cui stima e della cui venerazione non senza enfasi si faceva portavoce un Abelardo: «Boethius fidem [...] nostram et suam,

ne in aliquo vacillaret,[...] inexpugnabiliter astruxit» 24.

Non c'è niente di strano che il De Trinitate termini sfociando nella invocazione a Dio: «Se poi la natura umana non è stata capace di andare al di là di se stessa — dichiara qui Boezio —, quel che la debolezza ha impedito lo compirà la preghiera» (VI, 33-34). Ma per un occhio acuto non dovrebbe esserci alcuna meraviglia neanche se si scopre che la stessa Consolatio philosophiae, quasi riassumendo il messaggio di un'intera esistenza alla vigilia della sua tragica fine, si concluda con questo appello struggente al Giudice che vede ogni cosa: «Nec frustra sunt in deo positae spes precesque, quae cum rectae sunt, inefficaces esse non possunt» (V, 6).

Napoli, Università "Federico II"

Andrea Milano

<sup>20</sup> C. MORESCHINI, Introduzione a SEVERINO BOEZIO, La consolazione della filosofia, cit., p. 20.
21 A. MILANO, Persona in teologia, cit., pp. 212, 395-401.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ivi, pp. 328-329, 340.

De div. nat., I, 61: PL 122, 503.
 Theol christ., I: PL 178, 1165.

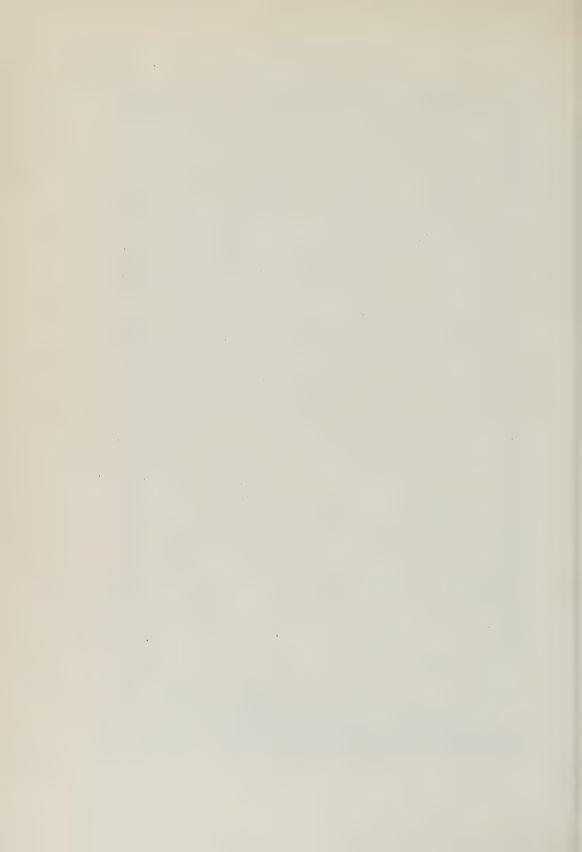

## IL 50° ANNIVERSARIO DELLA «DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO» E LA DOTTRINA DELLA CHIESA SUI DIRITTI NATURALI DELL'UOMO

È appena trascorso il 50° anniversario della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* fatta dall'O.N.U., il 10 dicembre 1948, e crediamo opportuno esaminare la dottrina della Chiesa sui diritti dell'uomo con particolare riferimento a tale «Dichiarazione».

Premettiamo che non è facile dare una completa e definitiva dichiarazione dei diritti naturali dell'uomo, e non meraviglia il fatto che vi siano state varie forme di «Dichiarazioni» nella storia. Infatti, «l'uomo d'oggi procede sulla strada di un più pieno sviluppo della sua personalità e di una progressiva scoperta e affermazione dei propri diritti» 1. Ora il diritto naturale è sì scolpito nel cuore degli uomini<sup>2</sup>, ma bisogna pure saperne leggere i caratteri, e questo non è sempre facile. La legge naturale, in effetti, benché nel suo complesso, nei suoi principi universalissimi, nella sua fomulazione astratta, non possa cancellarsi in alcun modo dal cuore dell'uomo, lo può essere nei singoli, nelle sue conclusioni o determinazioni particolari, in quanto la nostra ragione può essere impedita di applicare quei principi generali dall'azione particolare a causa della concupiscenza o di qualche altra passione, a causa delle cattive consuetudini, di abitudini perverse o di inveterati pregiudizi. Questo spiega come non tutti gli uomini, nei vari periodi storici, abbiano avuto la medesima conoscenza della legge e del diritto naturali. Essa sarà più o meno perfetta, più o meno ascoltata secondo che uno abbia più o meno capacità, più o meno istruzione.

Dobbiamo perciò riconoscere come una dichiarazione dei diritti naturali dell'uomo non sia davvero facile né scevra di pericoli, perché si può cadere facilmente in un duplice eccesso: di dire troppo o di dire troppo poco, in quanto chi si è formato una mentalità giuridica tenderà a ridurre il diritto naturale, se pur lo ammette, entro proporzioni molto più modeste, mentre chi proviene dagli studi morali potrebbe essere portato verso un diritto inflazionistico. Dobbiamo perciò riconoscere con Maritain (1882-1973), che «si è talmente abusato dell'idea e della legge naturale, è stata talmente sollecitata, deformata e ipertrofizzata, che non sorprende che ai nostri giorni molti spiriti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Concilio Vaticano II, *La Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et Spes)*, n. 41.

<sup>2</sup> Cfr. S. Tommaso, *Sum. Theol.*, Suppl. q. 65, a. 2, ad 3: «Lex naturae non est litteris scripta, sed est in cordibus impressa»; *ibidem*, I-II, q. 94, a. 6; *ibidem*, q. 97, a. 2.

si dichiarino stufi di questa idea medesima. Devono tuttavia riconoscere che, dopo Ippia e Alcidamas, la storia dei diritti dell'uomo si confonde con la storia della legge naturale, e che il discredito, in cui il positivismo ha fatto cadere per un tempo l'idea della legge naturale, ha portato inevitabilmente in sé un simile discredito per l'idea dei diritti dell'uomo» <sup>3</sup>. Non possiamo quindi aspettarci di trovare un'elencazione completa dei diritti fondamentali della persona umana perché, se la realtà di questi diritti naturali è certamente certa e immutabile, la loro espressione più o meno particolareggiata va soggetta ad alcuni cambiamenti e progressi nel linguaggio della loro riflessione filosofica, morale e teologica, per cui il tema dei diritti dell'uomo ha una sua storia assai lunga e tormentata.

Così, nel corso dei secoli, proprio per venire incontro a questa esigenza di ragione e a questa necessità di giustizia, si sono avute varie «Dichiarazioni» dei diritti naturali dell'uomo, che riconoscono l'individuo per sé stesso come persona, principio dei rapporti sociali costituzionalmente ordinati nello Stato, anche se è rimasta ancora aperta la questione, non meno grave, di sapere come si possa assicurare l'osservanza di questi stessi diritti una volta proclamati.

Pur rimanendo vero che la battaglia per i diritti naturali o umani è antica quanto la storia dell'umanità (basterebbe ricordare i diritti dello straniero iscritti nel Codice di Hammurapi, verso il 1700 a.C., e molti passaggi più precisi dei Greci e dei Romani, in particolare l'appello di Antigone a una legge superiore che limiti ogni legge positiva umana) <sup>4</sup>, in quanto uomini e donne si sono sempre battuti per una vita più dignitosa e libera contro ogni forma di dispotismo e di intolleranza, dobbiamo riconoscere che le dichiarazioni di questi diritti sono abbastanza recenti; esse hanno avanti tutto un carattere pratico: si trattava di limitare la potenza dei governanti. È però la storia inglese ad offrirci i più remoti esempi.

Abbiamo così fin dal 12 giugno 1215 la Magna Charta libertatum di Giovanni Senzaterra, che proclama molte libertà e fu modificata tre volte da Enrico III, fino al testo definitivo dell'11 febbraio 1225. In essa si stabilisce che «nessun uomo libero sarà arrestato, né imprigionato, né spogliato del suo libero feudo, né messo fuori legge, né esiliato, né molestato in nessuna maniera, se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese». A questa si aggiungono come suoi documenti complementari la Petition of Rights del 7 giugno 1628, l'Habeas Corpus Act del 1679 e il Bill of Rights del 13 febbraio 1689 – con il quale il Parlamento fissava il limite del potere regio

- completati nello stesso anno dal Toleration Act.

Ricordiamo inoltre la *Dichiarazione dei diritti della Virginia*, del 12 giugno 1776, che nel primo articolo afferma che «tutti gli uomini sono nati ugualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare e spogliare la loro posterità; cioè il diritto di godere la vita e la libertà, mediante l'acquisto ed il possesso della proprietà, e di perseguire e ottenere felicità e sicurezza».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. MARITAIN, Sulla filosofia dei diritti dell'uomo, in AA. VV., Dei diritti dell'uomo, Milano 1952, p. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. Sofocle, Antigone, vv. 449-470. Cfr. R. Pizzorni, Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino, Roma 1985<sup>2</sup>, pp. 39-41.

Questa «Dichiarazione» poneva così tra i primi diritti «il diritto a cercare la felicità», ma i negri rimasero sempre schiavi. La Dichiarazione d'indipendenza dei tredici Stati Uniti dell'America del Nord, del 4 luglio 1776, diretta contro la dominazione inglese, è ispirata al giusnaturalismo di J. Locke (1632-1704), in cui è detto che il Creatore ha fatto dono agli uomini di «inalienabili diritti», e che per salvaguardare questi diritti «gli uomini si sono dati dei governi la cui giusta autorità deriva dal consenso dei governati» 5. Si ha poi la Costituzione degli Stati Uniti d'America, del 17 settembre 1787, approvata dalla Convenzione di Filadelfia, che può considerarsi la prima grande Costituzione scritta della storia costituzionale moderna. Essa fu redatta allo scopo «di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà». Nella stessa Costituzione si precisava che «se la Costituzione enumera certi diritti, non ne consegue che essa neghi o contesti al popolo l'esercizio di altri diritti» (a. 9).

Infine ricordiamo quello che a ragione viene considerato il più celebre documento della storia costituzionale moderna, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, votata, tra ben ventotto progetti, in Francia all'Assemblea Costituente il 26 agosto 1789, che, pur se dipendente dalle Dichiarazioni approvate prima dagli Stati Uniti, è ispirata ugualmente al giusnaturalismo di Rousseau (1712-1778). Essa è composta di un preambolo e di 17 articoli, e si basa sugli immortali principi della «libertà, uguaglianza, fratellanza»: «liberté, égalite, fraternité», motto di battaglia della Rivoluzione Francese. In essa si afferma solennemente, fin dal primo articolo, «al cospetto e sotto gli auspici dell'Essere Supremo», che «gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti». Questi diritti, nella premessa e nell'articolo secondo, vengono riconosciuti e dichiarati naturali, inalienabili, imprescrittibili, inviolabili, sacri, i più preziosi per l'uomo. Si tratta però di affermazioni di principio del cui valore è consapevole solo un esiguo numero di persone qualificate. Inoltre si riconoscono solo tali diritti civili (libertà, sicurezza resistenza all'oppressione) come individuali, si dimentica la dimensione sociale degli stessi diritti, e si tralasciano i diritti politici, economici, sociali e quelli dei popoli. Da notare inoltre che, la notte del 4 agosto 1789, l'Assemblea Nazionale respinse con 570 voti contro 433 la proposta di accompagnare la Dichiarazione dei diritti con una Dichiarazione dei doveri. In ogni modo la forza dei principi della Dichiarazione francese fu tale che tutte le Nazioni civili, che nei secoli XIX e XX adottarono una Costituzione, ne trassero diretta ispirazione 6.

Notiamo inoltre che questa *Dichiarazione*, che nominava Dio (come quella del 1787) fu firmata dal gesuita Ch. Carrol, che poco dopo divenne Arcivescovo di Baltimora. Cfr. AA.VV, *Valori e diritti umani*, Padova 1996, p. 95, nota 4.

6 Cfr. G. DEL VECCHIO, *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella* 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Notiamo però che anche se questa *Dichiarazione* si può considerare come la prima proclamazione solenne dell'uguaglianza civile della società moderna, essa era limitata agli Stati Uniti d'America, e in questo stesso paese era destinata all'uso esclusivo dei cittadini bianchi delle antiche colonie britanniche; l'abolizione della schiavitù giungerà più tardi (col 13° emendamento nel 1865) e fu pagata a caro prezzo di sangue con

rivoluzione francese, in IDEM, Contributi alla storia del pensiero giuridico e filosofico, Milano 1963, pp. 139-216.

Ma oggi, invece, la consapevolezza che nella nostra epoca gli esseri umani vanno acquistando della propria dignità di persone non è più soltanto affermazione di principio astratto; è un fatto, ed in ciò sta la vera novità. È una realtà psicologica morale: una realtà vivente ed operante, sia nel seno della civiltà cristiana, il cui principio fondamentale è stato che tutti gli esseri umani sono fratelli e uguali nella loro dignità di persone, sia in seno a qualsivoglia altra civiltà. Così si è tentato varie volte di formulare una dichiarazione sui diritti naturali o fondamentali dell'uomo, nella sua riconosciuta dignità di persona umana. Tale consapevolezza si esprime soprattutto:

1) nell'esigenza di non essere mai considerati né trattati come cose o strumenti, ma di essere sempre considerati e trattati come persone o soggetti di

diritti inalienabili e inviolabili;

2) nell'aspirazione di agire in attitudine di responsabilità in ogni campo e nell'ansia di acquistare le attitudini professionali e le qualità umane che rendono idonei ad agire in quel modo;

3) nel darsi attorno perché si creino ambienti sociali in cui sia possibile

acquistare quelle attitudini e quelle qualità.

Questo è un fatto a dimensioni mondiali, come attestano tre fenomeni segnalati dall'Enciclica *Pacem in terris*, fenomeni che vengono indicati, per la prima volta, con l'espressione «segni dei tempi» <sup>7</sup>:

1) l'ascesa economico-sociale delle classi lavoratrici;

2) l'ingresso della donna nella vita pubblica;

3) il declino degli imperi coloniali, per cui tutti i popoli si sono costituiti o si stanno costituendo in Comunità politiche indipendenti, senza più quel complesso di inferiorità nei popoli dominati e quel complesso di superiorità

nei popoli dominatori.

Inoltre questa maggiore consapevolezza della propria dignità di persona trova una conferma in un altro fenomeno verificatosi in questi ultimi tempi e cioè nella cosiddetta contestazione o fermento rivoluzionario presente ed operante in tutti i paesi del mondo. A conferma di ciò abbiamo la Dichiarazione dei Diritti dei Lavoratori e degli Sfruttati, adottata dal Congresso delle Repubbliche Sovietiche il 10 luglio 1918, la Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Istituto di diritto internazionale nella sua sessione del 12 ottobre 1929 a New York, contenente sei brevi articoli; ma in modo particolare dobbiamo ricordare la solenne Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata all'Assemblea generale dell'O.N.U. il 10 dicembre 1948 %, che fu preceduta dalla Dichiarazione di Filadelfia (1944) e dalla Carta dell'O.N.U. (1945), ed ancor prima, nel pieno sviluppo della seconda guerra mondiale, dal Messaggio inviato al Congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio 1941 dal Presidente Rooswelt, e dalla cosiddetta Carta Atlantica proclamata il 14 agosto 1941.

<sup>8</sup> La *Dichiarazione* fu approvata con 48 voti contro nessuno, e 8 astensioni: Unione Sovietica, Bielorussia o Russia Bianca, Ucraina, Polonia, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Arabia Saudita e Unione Sudafrica. Da notare che l'Italia fu ammessa all'O.N.U. solo il

14 dicembre 1955.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> GIOVANNI XXIII, Encicl. Pacem in terris (11 aprile 1967), n. 20, in I. GIORDANI, Le Encicliche sociali dei Papi, vol. II, Roma 1969, pp. 110-111; cfr. P. PAVAN, Perché la Chiesa deve promuovere i diritti dell'uomo, in «Clero e Missioni», L (1969), n. 1: La Chiesa promuove i diritti dell'uomo, pp. 25-47.

Ma l'O.N.U. ha continuato la sua azione nel senso della promozione dei diritti dell'uomo con altre numerose Dichiarazioni, anche se ci sono esigenze essenziali della persona e delle comunità umane che non trovano ancora esplicito riconoscimento come «diritti umani» nel Codice internazionale: basti pensare per es. al diritto del nascituro a vivere, al diritto all'obiezione di coscienza.

Questa Dichiarazione ha un altissimo valore morale, anche se di per sé non ha nessuna efficacia giuridica vincolante per gli Stati aderenti, in quanto non è una convenzione internazionale; essa è soltanto una autorevole raccomandazione dell'O.N.U. agli Stati stessi, e nei suoi 30 articoli enuncia i diritti essenziali, non solo individuali, ma anche politici, civili, sociali, economici e culturali, e le libertà fondamentali che appartengono a tutti gli esseri umani in ogni parte del mondo, senza alcuna discriminazione o distinzione di razza, di lingua, di religione. In modo particolare proprio questa Dichiarazione è una prova dell'esistenza della legge naturale comune a tutti gli uomini, in quanto cristiani, ebrei, musulmani, capitalisti, comunisti..., sono riusciti ad accordarsi sulla sua formulazione. Inoltre notiamo che queste sono dichiarazioni, non sono creazioni: dunque si riconosce che esistono dei diritti indipendentemente dal singolo Stato, dunque il diritto non è tutto e solo quello che emana dallo Stato. Perciò esiste un diritto che si impone allo stesso legislatore, anche costituente.

Ciò premesso sarà utile riportare qui almeno il Preambolo e il primo

articolo di tale «Dichiarazione»:

Preambolo: «Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come

ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti ami-

chevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'assemblea Generale proclama:

La presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa

Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1 — Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di conoscenza e devono agire gli uni verso

gli altri in spirito di fratellanza.

Come appare evidente dal preambolo e dal primo articolo, l'obiettivo che si propone questa *Dichiarazione* nel proclamare i diritti dell'uomo è quello di salvaguardare la dignità della persona umana nel suo operare, e quello che siano soddisfatte le condizioni indispensabili perché quella dignità sia salvaguardata, prescindendo dalle ragioni profonde in cui essa trova la sua ultima spiegazione e fondazione, ragioni e giustificazione che non possono essere che filosofico-religiose, fondate nella struttura ontologica dell'uomo. Così le norme delle varie convenzioni non sono compiutamente giuridiche, ma piuttosto dichiarazioni di buone intenzioni: restano «filosofia» più che «diritto», perché l'ostacolo reale e di fondo è l'innata resistenza degli Stati a riconoscere che la loro sovranità è e deve essere limitata, non già da questa o da quella Superpotenza, bensì da un diritto superiore naturale e divino <sup>9</sup>.

Dobbiamo però notare che nel corso della elaborazione della *Dichiarazione* alcuni delegati avevano chiesto di fare un riferimento esplicito a Dio come fondamento ultimo dei diritti dell'uomo. La maggioranza però non si trovò d'accordo perché anche i non credenti potessero aderire alla *Dichiarazione* universale fondata sulla dignità della persona umana. In questa *Dichiarazione*, quindi, si tratta di *conclusioni pratiche*, per le quali non è stato possibile trova-

re un comune accordo teorico, una comune giustificazione razionale.

Per questo l'Osservatore romano (15 ottobre 1948) pubblicava un comunicato, da alcuni attribuito allo stesso Pio XII, nel quale si diceva: «Non è dunque, Dio, ma l'uomo che avverte gli umani che sono liberi ed eguali, dotati di una coscienza e di una intelligenza, tenuti a considerarsi fratelli. Sono dunque gli uomini stessi che si investono di prerogative delle quali potranno anche

<sup>9</sup> Cfr. N. Bobbio, L'illusion du fondement absolu, in AA. VV., Les fondaments des droits de l'homme, Firenze 1966; col titolo Sul fondamento dei diritti dell'uomo, in «Riv. internaz. di filosofia del diritto», XLII (1965), pp. 302-309; ora in Idem, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna 1979, pp. 119-130, ove a p. 129 dice: «Il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. È un problema non filosofico, ma politico». Cfr. G. Cattaui De Menasce, Requiem per i diritti dell'uomo, in «Studium», LXVIII (1973), IV-V, pp. 278-305; S. Cotta, Attualità e ambiguità dei diritti fondamentali, in «Iustitia», XXX (1977), I, pp. 1-23; S. Lener, Il problema della guerra e della pace nell'era atomica, in «La Civiltà cattolica», CXXXI (21 giugno 1980), II, pp. 561-573; S. Cotta, Il fondamento dei diritti umani, in AA.VV., I diritti umani. Dottrina e prassi, a cura di G. Concetti, Roma 1982, pp. 645-654; G. CONCETTI, I criteri umani per determinare i diritti umani, ibidem, pp. 655-673; A. SCOLA, L'alba della dignità umana, Milano 1982, pp. 165-178; R. Coste, Verso l'uomo. La Chiesa e i diritti umani, trad. ital., Roma 1985, pp. 120-127; A. Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Bari 1988; R. Fabri - A. Papisca, Pace e diritti umani, Padova 1989; P. Vanzan, Un capitolo privilegiato dei rapporti Chiesa-mondo: il servizio dei diritti umani, in AA.VV., Valori e diritti umani, Bari, 1990, pp. 69-89.

arbitrariamente spogliarsi». E questo ci spiega forse come Pio XII, che aveva tanto auspicato una Dichiarazione dei diritti dell'uomo, nei dieci anni che gli restavano, non menzionò neppure una volta il documento dell'O.N.U.

Notiamo inoltre che, mentre il diritto naturale sul quale si basano i veri diritti dell'uomo, secondo la dottrina classica cristiano-tomistica è un concetto oggettivo per cui l'uomo ha diritto di vivere secondo la sua natura, creata da Dio e per Dio, il concetto moderno dei diritti dell'uomo è un concetto soggettivo, fondato sulla nozione kantiana della libertà e dell'autonomia della volontà che è legge a se stessa, per cui l'uomo è naturalmente libero e deve limitarsi soltanto di fronte alla libertà degli altri, garantendo così la massima libertà per tutti.

Questa differenza nell'orientamento filosofico delle due specie di diritti si rivela anche nel modo del loro riconoscimento e valore obbligatorio. La determinazione dei diritti dell'uomo, per i moderni, è spesso un atto contrattuale che si basa sulla volontà dei contraenti; non c'è nessun richiamo alla natura, al Creatore della natura, al fine spirituale dell'uomo. Gli argomenti che stanno alla base delle deliberazioni e decisioni sono presi in un senso puramente positivistico: visti i fatti politico-sociali del mondo moderno, la garanzia dei diritti seguenti è necessaria per mantenere la libertà umana. Ogni ispirazione filosofica vi è esclusa, ed in effetti la determinazione dei diritti è oggetto di trattazione, di mercanteggiamenti. Ma allora, se è un semplice trattato, non può mai rivendicare per se stesso una validità universale.

Però, nonostante questa interpretazione fondamentalmente sbagliata, le Dichiarazioni moderne dei Diritti dell'uomo hanno dei grandi vantaggi, in quanto per un largo accordo vengono stabiliti e giuridicamente sanciti dei diritti fondamentali dell'uomo, in quanto vengono materialmente introdotti nelle legislazioni particolari molti veri diritti naturali, anche se molte correnti filosofiche moderne e varie ideologie sociali non vogliono riconoscere l'esistenza della legge naturale, e di conseguenza l'interpretazione oggettiva degli stessi diritti naturali, per cui questi diritti rimangono nel puro soggettivismo, abbandonati alla volontà individuale o collettiva, all'arbitrio dell'uomo o alla potenza fisica del più forte, alla forza bruta di coloro che, secondo il famoso pensiero di Pascal (1623-1662), «non avendo potuto fortificare la giustizia, hanno giustificato la forza» 10, e la politica de «il fine giustifica i mezzi» è l'unica ragionevole.

Così, purtroppo, i principi enunciati da quella *Dichiarazione Universale* non furono e non sono ancora rispettati da molti Stati, e per questo motivo le Nazioni Unite, mosse dall'esigenza di rafforzare la protezione dei Diritti del-

l'Uomo, ritennero opportuno elaborare anche due trattati:

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, approvati e adottati dall'Assemblea generale il 16 dicembre 1966. Questi due Patti furono ratificati nel 1978, e resero giuridicamente obbligatorie e vincolanti la promozione e la protezione dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, ed insieme alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e ad un Protocollo facoltativo, che potenzia i mezzi di tutela dei diritti enunciati, costituiscono la prima Carta generale dei

<sup>10</sup> B. PASCAL, Pensieri, n. 298.

Diritti dell'Uomo. Ma crediamo che né l'ottimismo del 1948, né il pessimismo odierno intaccano in alcun modo l'intrinseco valore dei diritti umani.

Allora, se vogliamo dare un fondamento a questi diritti fondamentali dell'uomo dobbiamo fare una scelta metafisica che comporta l'implicito riconoscimento che i singoli esseri umani, in quanto persone, sono in rapporto di superiorità nei confronti della società e di qualsivoglia entità di natura collettiva: Societas pro persona. Questi diritti, quindi, vanno considerati non come il prodotto di una contigenza storica, ma come diritti profondamente radicati negli esseri umani, come elementi indispensabili, a carattere universale e permanente, attraverso i quali si esprime e si afferma l'esigenza di una vita umana autentica, cioè la dignità della persona umana. In altre parole, si cerca il loro vero fondamento in una visione più alta della realtà, in una visione che non sia imposta dal di fuori, ma sia invece enucleata dal di dentro; e cioè dalla coscienza della propria dignità: dalla stessa coscienza in cui sono emersi progressivamente quei diritti. Infatti la enucleazione dei diritti dell'uomo, che in una prima fase ha riguardato i diritti fondamentali della persona che hanno attinenza ai valori dello spirito, in una seconda fase ha riguardato i diritti della persona a contenuto economico-sociale, ed in tale modo integrati, i diritti naturali dell'uomo, o diritti fondamentali della persona, sono stati inseriti in quasi tutte le Costituzioni degli Stati contemporanei, acquistando così anche storicamente validità universale.

Attraverso la molteplicità di questi precetti si conserva l'unità della legge naturale, unità che è quella della natura umana: l'essenza umana è una, le sue postulazioni sono multiple. Ma tale molteplicità non distrugge questa unità; se è il segno di una certa indigenza, è anche la manifestazione della ricchezza spirituale di un essere capace di aprirsi al mondo e agli altri perché si possiede. Questo ci permette inoltre di misurare l'estensione e il campo di applicazione della legge naturale: essa va tanto lontano quanto le postulazioni essenziali della persona umana, come nota Maritain: «La legge naturale si estende contemporaneamente a tutto il campo delle regole morali naturali, e a tutto il campo della moralità naturale. Non solo le regole prime e fondamentali ma anche le più piccole regole dell'etica naturale, cioè, gli obblighi naturali o i diritti di cui forse oggi non abbiamo idea alcuna e di cui gli uomini diverranno consapevoli in un lontano futuro. Un angelo che conoscesse l'essenza umana secondo il suo modo angelico e tutte le situazioni dell'esistenza possibili per un uomo, potrebbe conoscere la legge naturale nell'infinità della sua estensione. Ma noi non lo possiamo, per quanto i teorici del secolo XVIII credessero di averla conosciuta» 11.

<sup>11</sup> J. Maritain, L'uomo e lo Stato, trad. ital., Milano 1953, p. 105, Cfr. G. De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo, Bari 1941; F. Battaglia, Le carte dei diritti, Firenze 1947; Idem, Dichiarazione dei diritti, in «Enciclopedia del diritto», vol. XII, Milano 1964, pp. 309-323; A. Messineo, Diritti dell'uomo, in «Enciclopedia cattolica», vol. VI, Città del Vaticano 1950, coll. 1698-1702; E. Friesenhahn, La dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo, in «Jus», II (1951), I, pp. 55-75; AA.VV., Dei diritti dell'uomo, Milano 1952; L. Lachance, Le droit et les droits de l'homme, Parigi 1959; G. D'Eufemia, Le costituzioni. Testi e documenti, Roma 1962; AA.VV., Diritti dell'uomo e Nazioni unite, Padova 1963; N. Bobbio, Sul fondamento dei diritti dell'uomo, in «Riv. internaz. di filosofia del diritto», XLII (1965), III, pp. 302-309; J. Courtney Murray,

Ciò premesso, esaminiamo ora la dottrina della Chiesa circa i diritti naturali dell'uomo.

Non possiamo, anzitutto, non ricordare che la Chiesa cattolica è stata sempre all'avanguardia nell'affermare, difendere e promuovere i diritti dell'uomo, di ogni uomo con la sua «Magna Charta caritatis», carità al servizio dei più bisognosi, dei poveri, degli ammalati, dei carcerati, degli sfruttati... Anzi la Chiesa è rimasta pressoché sola a difendere certi inviolabili diritti dell'uomo (oltre che a ricordarne i doveri), che cadono quando sono manomessi i diritti della verità. In questi interventi la Chiesa non fa altro che ripetere le parole della stessa coscienza umana che postula il rispetto e la osservanza delle sue più elementari prescrizioni, che ogni mente illuminata e retta avrebbe potuto capire, che anzi avrebbe trovato in se stessa, fino a considerarle come verità lapalissiane di cui, semmai, poteva meravigliare la ripetizione.

La Chiesa può così intervenire in questi problemi a pieno titolo perché ha la migliore dottrina dell'uomo, è *esperta in umanità* <sup>12</sup>, in quanto «solo Cristo ha rivelato pienamente l'uomo all'uomo» <sup>13</sup>; si tratta in fondo, nota Maritain, di «sapere chi ha dell'uomo un'immagine fedele e chi un'immagine sfigurata» <sup>14</sup>.

La dottrina cristiana ha in effetti posto per prima il concetto che ogni uomo è persona, soggetto di diritti e di doveri, concetto del tutto ignorato dal mondo antico e che è tornato a riemergere come guida di ogni organizzazione sociale-politica, in quanto riconoscimento del valore autonomo dell'uomo, della sua nativa e indeclinabile affermazione della libertà e della sua dignità morale e sacra in quanto persona e figlio di Dio, per cui non vi sono più né Ebrei né Gentili, né padroni né schiavi, non più discriminazioni fra uomini e donne, né potenti né oppressi: tutti gli uomini sono fratelli in quanto figli di Dio, come dice S. Paolo: «Non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché tutti siete un sol uomo in Cristo Gesù» <sup>15</sup>. Riguardo a questo passo di S. Paolo è interessante notare quello che riporta Diogene Laerzio (III sec. d. C.) nelle sue Vite dei filosofi <sup>16</sup>, ove parlando di Talete, dice che Ermip-

Noi crediamo in queste verità, trad. ital. Brescia 1965, pp. 277-322; E. S. Corwin, L'idea di «legge superiore» e il diritto costituzionale americano, trad. ital., Venezia s.d.; P. PAVAN, Diritti dell'uomo e diritti naturali, in «Apollinaris», XXXIX (1966), IV, pp. 355-381; R. Simon, Morale, trad. ital., Brescia 1966, pp. 268-272; D. Composta, La persona umana e i diritti soggettivi in prospettiva metafisica, in «Iustitia», XXVII (1974), I-II, pp. 42-72; R. Spiazzi, Etica sociale, Roma 1978, pp. 97-100; D. Pasini, I diritti dell'uomo, Napoli 1979; G. Gregori, La tutela europea dei diritti dell'uomo, Milano 1979; J. Joblin, Lo sviluppo storico del pensiero sui diritti dell'uomo, in «La Civiltà cattolica», CXXXI (7 giugno 1980), II, pp. 417-432; M. Vidal, L'atteggiamento morale, vol. III: Morale sociale, trad. ital. Assisi 1981; AA.VV., I diritti umani. Dottrina e prassi, a cura di G. Concetti, Roma 1982; AA.VV., I diritti dell'uomo e società internazionale, Milano 1983; G. M-M. Cottier, Réflexions philosophiques sur les droits de l'homme, in «Nova et Vetera», LVIII (1983), III, pp. 189-229; AA.VV., I diritti umani, Brescia 1989; AA.VV., La rivoluzione francese, in «Communio», n. 106, luglio-agosto 1939; E. Chiavacci, Teologia morale, vol. 3/2; Assisi 1990, pp. 42-59; SELIM ABOU, Diritti e culture dell'uomo trad. ital., Torino 1992, pp. 52-80; F. D'Agostino, Filosofia del diritto, Torino 1993, pp. 185-196; F. Compagnoni, I diritti dell'uomo, Cinisello Balsamo (Milano) 1995; J. M. Finnis, Legge naturale e diritti naturali, trad. ital., I, Torino 1996.

I. GIORDANI, op. cit., vol. II, p. 165.

13 GIOVANNI PAOLO II, Encicl. «Redemptor hominis» (4 marzo 1979), n. 8.

14 J. Maritain, Introduzione a AA.VV., I diritti dell'uomo, cit., p. 21.

po nelle sue Vite attribuisce a Talete, ciò che da alcuni è detto di Socrate, «che era solito dire di essere grato alla Sorte per questi tre motivi: primo perché nacqui uomo e non bestia; secondo perché uomo e non donna; terzo perché greco e non barbaro». Anche Plutarco (46-125) nella Vita Marii 17 dice che Platone «soleva dire che ringraziava la natura, primo perché era nato uomo e non animale muto, secondo, perché maschio e non femmina; poi perché greco e non barbaro, e infine, perché era nato ateniese e ai tempi di Socrate». Ouesto testo è riportato anche da Lattanzio (IV sec.) 18.

Per i Greci e i Romani, quindi, l'uomo valeva più in quanto «greco», «romano» o «libero», e non in quanto «uomo»; in pratica valeva più l'aggettivo «greco», «romano» o «libero» che il sostantivo «uomo». Ora la grandezza e la centralità dell'uomo sta proprio nel riconoscimento e nella tutela di questa dignità dell'uomo in quanto uomo, che è stata rivelata in pieno dal Cristianesimo: «Ricordiati, o cristiano, la tua dignità, e divenuto partecipe della natura divina, non tornare con una vita degenere all'antica bassezza. Ricordati di quale

capo e di quale corpo sei membro» 19.

Ma se è vero che molti valori messi in luce dal mondo moderno hanno una origine cristiana (le verità impazzite di Chesterton: 1874-1936), è vero anche, purtroppo, che quegli stessi valori, i cristiani li dimenticarono. Così la diffusione, per es., dei diritti dell'uomo è quasi sempre avvenuta in opposizione al cattolicesimo, troppo spesso identificato con il conservatorismo sociale e politico, per cui possiamo affermare che il problema dei diritti dell'uomo di solito è stato associato storicamente all'umanesimo del XVIII secolo, insieme al suo marchio anticlericale o apertamente antireligioso. Questo è il concetto che è stato diffuso dalla Rivoluzione Francese. Esso invece ha attinto al tesoro della trascendenza cristiana della cultura europea, e così Paolo VI, parlando dei principi che hanno ispirato la Rivoluzione Francese, affermava: «C'erano delle idee vive, delle coincidenze fra i principi che hanno ispirato la Rivoluzione, che null'altro aveva fatto se non appropiarsi di alcuni concetti cristiani: fratellanza, libertà, uguaglianza, progresso, desiderio di sollevare le classi umili. Adunque, tutto questo era cristiano, ma ora aveva assunto un'insegna anticristiana, laica, irreligiosa, tendente a snaturare quel tratto del patrimonio evangelico, inteso a valorizzare la vita umana in un senso più alto e più nobile» 20.

Certamente, in un passato ancora abbastanza recente la difesa della democrazia, dei diritti dell'uomo era sinonimo di anticlericalismo, e si rigettavano in un blocco quanto quelle idee avevano di più caratteristico, commettendo

16 DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, trad. ital., a cura di M. Gigante, Bari 1975,

p. 13.
17 PLUTARCO, Vita Marii, 46.

<sup>20</sup> PAOLO VI, Discorso tenuto a Frascati (1 settembre 1963), in «Insegnamenti di Paolo VI», Città del Vaticano, vol. I, p. 569.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Gal., 3, 28: «Non est Judeus, neque Graecus; non est servus, neque liber; non est masculus neque femina: omnes enim vos unum estis in Christo Jesu».

LATTANZIO, De Divinis Institutionibus, III, 19; PL. VI, 412-413.
 S. LEONE MAGNO, Sermo I de Nativitate Domini, PL. LIV, 192-193: «Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, et divinae consors factus naturae, noli in veterem vilitatem degeneri conversatione redire. Memento cuius capitis et cuius corporis sis mem-

l'errore di respingere valori autentici che avevano bisogno solo di essere purificati dalle scorie o ripuliti dalla ganga per diventare capaci di essere cristianizzati e ricevere diritto di cittadinanza nella Chiesa, che rimaneva ancora legata all'ideologia medievale, e i diritti dell'uomo parevano un attentato contro i diritti di Dio. Così, di fronte ad un mondo desacralizzato e incentrato sul progresso e sull'esaltazione della libertà, furono condannati in blocco tutti questi movimenti di emancipazione, senza distinguere dagli accessi condannabili di quelle idee, le legittime rivendicazioni e conquiste per un'autentica promozione dell'uomo; spinti com'erano dal loro rispetto dell'ordine stabilito, in cui vedevano quasi il riflesso dell'ordine eterno delle cose, molti non si resero conto di quanti disordini, ingiustizie o oppressioni tale ordine sociale celasse spesso in sé, e rifiutarono questi slanci verso la libertà e verso l'affermazione dei diritti dell'uomo. Così la maggior parte delle rivoluzioni che hanno fatto nascere questo mondo moderno furono spesso orientate ad un tempo contro il vecchio ordine politico e contro la Chiesa.

A questo proposito crediamo opportuno riportare quello che dice la Pontificia Commissione «Iustizia et Pax»: «Sono ben note, per riferirci al comportamento della Chiesa riguardo ai diritti dell'uomo negli ultimi due secoli, le difficoltà, le riserve e, a volte, le reazioni da parte cattolica all'affermarsi e diffondersi delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo, proclamate dal liberalismo

e dal laicismo.

I grandi cambiamenti prodotti dai nuovi ideali di libertà, progresso e difesa dei diritti dell'uomo e del cittadino, affermati dall'illuminismo e dalla Rivoluzione Francese; la laicizzazione della società, sorta come reazione al clericalismo; l'urgenza di resistere all'indifferentismo, al naturalismo e soprattutto ad un laicismo totalitario e anticlericale, liberale nelle sue concezioni, ma aggressivo contro la Chiesa ed ogni forma religiosa, hanno indotto spesso i Papi a prendere un atteggiamento di precauzione, negativo e, talvolta, ostile e di condanna». Poi in nota si ricordano, tra gli altri, Gregorio XVI, Encicl. *Mirari vos* (15 agosto 1832), contro l'indifferentismo e il razionalismo, e Pio IX, Encicl. *Quanta cura* (8 dicembre 1849), comprendente le relative 80 proposizioni di errori moderni condannate dall'aggiunto *Sillabo*, che bollava come sataniche le conquiste della Rivoluzione Francese <sup>21</sup>.

Da notare, però, che anche il Breve *Quod aliquantulum* di Pio VI al Cardinale De la Rochefoucauld – che porta la data del 10 marzo 1791 e nel quale prendeva posizione in merito alle novità rivoluzionarie che volevano annientare la religione cattolica, e tentavano di svincolare l'uomo dal suo Creatore concedendo all'uomo una libertà assoluta –, si riferisce soprattutto ai soprusi e alle violazioni della libertà della Chiesa con l'obbligo del giuramento di accettazione (27 novembre 1790) della *Costituzione civile del clero* (12 luglio 1790) e con il

<sup>21</sup> Pontificia Commissione «Iustitia et Pax», La Chiesa e i diritti dell'uomo (10 dicembre 1974), Città del Vaticano 1975, n. 18. Cfr. J. - M. Aubert, Per una teologia dell'epoca industriale, trad. ital., vol. I, Assisi 1973, pp. 343-345; R. Coste, Verso l'uomo, cit., pp. 43-48; AA.VV., Valori e diritti umani, Padova 1988; L. MEZZADRI, La Chiesa e la rivoluzione francese, Cinisello Balsamo (Milano) 1989, pp. 57-90; J. - M. Aubert, Diritti umani e liberazione evangelica, trad. ital., Brescia 1989, pp. 38-41, 70-71; V. Possenti, Oltre l'illuminismo. Il messaggio sociale cristiano, Cinisello Balsamo (Milano) 1992, pp. 140-144.

Decreto che sopprimeva gli Ordini religiosi con voti solenni (13 febbraio 1790). La soppressione di ogni tipo di comunità religiosa avvenne più tardi (1 agosto 1791), e il 3 settembre 1791 l'Assemblea decretò di non riconoscere i voti di

alcun tipo, perché contrari al diritto naturale e alla Costituzione.

Ma, nonostante le deficienze della Chiesa e di tanti cristiani nelle varie epoche, non è esagerato affermare che il problema dei diritti naturali e fondamentali, come dei doveri, dell'uomo, si sia imposto in modo particolare col sorgere del Cristianesimo, e che l'insegnamento e l'iniziativa della Chiesa – che ha una dottrina del diritto naturale e ne offre una interpretazione sempre più approfondita -, siano stati decisivi per la loro promozione e difesa. Basti pensare alla difesa dei diritti degli Indios fatta da Francisco de Victoria (1484-1586) e da Bartolomé de Las Casas (1474-1566), per i quali intervenne Paolo III con la Bolla Sublimis Deus (1537), nella quale dichiarava che «gli Indios e tutti gli altri popoli che in futuro verranno scoperti dai cristiani, anche se non sono cristiani, non si possono privare della loro libertà e dei loro beni e acquisirne, né si devono ridurre in schiavitù».

Ouesta promozione e difesa dei diritti naturali dell'uomo è stata fatta in modo particolare in questi ultimi tempi, che vogliamo esaminare partendo da

Leone XIII.

- 1. Leone XIII (n. 1810, papa 1878-1903), nella sua Enciclica Rerum Novarum - giustamente riconosciuta come la Magna Charta della ricostruzione economico-sociale dell'epoca moderna -, esalta i diritti naturali dell'uomo e auspica che «i diritti e i doveri dei padroni armonizzino coi diritti e i doveri degli operai»<sup>22</sup>.
- 2. Pio XI (n. 1857, papa 1922-1939), nell'Enciclica Divini Redemptoris, nella quale condanna il comunismo ateo, espone sinteticamente il pensiero della Chiesa sulla dottrina dei diritti della persona umana, e ricorda che «l'uomo ha un'anima spirituale e immortale, è una persona... [e quindi ] conseguentemente Dio l'ha dotato di molteplici e svariate prerogative:
  - 1) diritto alla vita, all'integrità del corpo, ai mezzi necessari all'esistenza;
  - 2) diritto di tendere al suo ultimo fine nella vita tracciata da Dio: 3) diritto all'associazione, alla proprietà e all'uso della proprietà<sup>23</sup>.
- 3. Pio XII (n. 1876, papa 1939-1958), nel Radiomessaggio per il Natale del 1942, su «L'ordine interno delle Nazioni», fa una solenne proclamazione della dignità e dei diritti della persona umana, per ridonarle «la dignità concessale da Dio fin dal principio». Di fronte a tutte le teorie e pratiche moderne, che hanno svalutato al massimo la persona umana «la cui conservazione, sviluppo e perfezionamento è l'origine e il fine essenziale della vita sociale», egli ne difende la dignità sacra ed inviolabile, enunciandone in modo mirabile i principali e fondamentali diritti che tutti devono riconoscere e rispettare affinché «la stella della pace spunti e si fermi sulla società»:

op. cit., vol. I, p. 206.

23 Pio XI, Encicl. Divini Redemptoris (19 marzo 1937), n. 27, in I. Giordani, op. cit., vol. I, Roma 19564, p. 612.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> LEONE XIII, Encicl. Rerum Novarum (15 maggio 1891), n. 33, in I. GIORDANI,

1) Diritto alla *Vita:* «il diritto a mantenere e sviluppare la vita corporale. intellettuale e morale, e particolarmente il diritto ad una formazione ed educazione religiosa».

2) Diritto alla Religione: «il diritto al culto di Dio, privato e pubblico,

compresa l'azione caritativa religiosa».

3) Diritto alla Famiglia: «il diritto, di massima, al matrimonio e al conseguimento del suo scopo, il diritto alla società coniugale e domestica».

4) Diritto al Lavoro: «il diritto di lavorare, come mezzo indispensabile al mantenimento della vita familiare».

5) Diritto alla *Libertà*: «il diritto alla libera scelta dello stato, quindi anche dello stato sacerdotale e religioso».

6) Diritto ai Beni materiali: «il diritto ad un uso dei beni materiali, co-

sciente dei suoi doveri e delle limitazioni sociali» 24.

Parimenti, nel Discorso al "Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale", ribadendo quello che aveva già trattato nell'Allocuzione al V Congresso nazionale dei giuristi cattolici del 6 dicembre 1953 25, indicava di nuovo «alcune di queste esigenze, in particolare: il diritto all'esistenza; il diritto all'uso dei beni della terra per la conservazione della vita; il diritto al rispetto e al buon nome del proprio popolo; il diritto di dare una impronta propria al carattere del proprio popolo; il diritto al suo sviluppo e alla sua espansione; il diritto all'osservanza dei trattati internazionali e della altre convenzioni simili», e poi osservava che «anche se il contenuto di questi accordi è puramente di diritto positivo, tuttavia l'obbligo del loro adempimento (qualora nulla contengano di contrario alla sana morale) è una emanazione della natura e del diritto naturale. Così il diritto naturale sovrasta e corona tutte le norme puramente di diritto positivo, che vigono fra gli uomini e i popoli» 26.

4. Giovanni XXIII (n. 1881, papa 1958-1963), nell'Enciclica Pacem in terris, approva esplicitamente la Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, come «un atto della più alta importanza compiuto dalle Nazioni Unite», anche se «su qualche punto particolare sono state sollevate obiezioni e fondate riserve, specialmente per la mancanza di un fondamento ontologico, trascendente» 27. L'Enciclica è tutta basata su quattro temi: Verità, Giustizia, Amore, Libertà, e ci dà «una carta dei diritti e dei doveri dell'uomo», enumerando con profonda chiarezza sistematica, come forse mai prima era stato fatto, quelli che sono i diritti umani, raggruppandoli sotto questi titoli:

1) Diritto all'esistenza e ad un tenore di vita dignitoso (n. 4).

2) Diritti riguardanti i valori morali e culturali (n. 5).

3) Diritto di onorare Iddio secondo il dettame della retta coscienza. (n. 6).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Pio XII, Radiomessaggio per il Natale 1942, n. 24, in I. Giordani, op. cit., vol.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Pio XII, Discorso al "Centro italiano di studi per la riconciliazione internazionale"

<sup>(13</sup> ottobre 1955), n. 9, in I. GIORDANI, op. cit., vol. I, p. 1056.

26 Pio XII, Allocuzione al V Congresso Nazionale dei giuristi cattolici (6 dicembre 1953) n. II, in «Discorsi e raionessaggi», Città dale dei giuristi cattolici (7 p. 484.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> GIOVANNI XXIII, Encicl., Pacem in terris (11 aprile 1963), n. 52, in I. GIORDANI, op. cit., vol. II, p. 136.

- 4) Diritto alla libertà nella scelta del proprio stato (n. 7).
- 5) Diritti attinenti il mondo economico (nn. 8-9-10).

6) Diritti di riunione e di associazione (n. 11).

7) Diritto di emigrazione e di immigrazione (n. 12).

8) Diritti a contenuto politico (n. 13) 28.

Questi diritti riguardano l'uomo: a) nella sua vita intima e nella sua personalità individuale: 1), 2), 3); b) nella sua relazione con la comunità familiare: 4); c) nella sua vita socio-economica: 5); d) nella sua vita sociale e politica, sul piano nazionale e internazionale: 6), 7), 8). Inoltre, come dice lo stesso Pontefice, queste dottrine «sono suggerite da esigenze insite nella stessa natura umana, e rientrano, per lo più, nella sfera del diritto naturale» <sup>29</sup>.

5. Paolo VI (n. 1897, papa 1963-1978), nell'Enciclica *Populorum Progressio*, nel tracciare la *Magna Charta* dello sviluppo, descrive le aspirazioni degli uomini di oggi in modo da coinvolgere in esse i principali diritti umani, nel passaggio «da condizioni meno umane a condizioni più umane» <sup>30</sup>.

Queste sono le aspirazioni degli uomini: «Essere affrancati dalla miseria, garantire in maniera più sicura la propria sussistenza, la salute, una occupazione stabile; una partecipazione più piena alle responsabilità, al di fuori da ogni oppressione, al riparo da situazioni che offendono la loro dignità di uomini; godere di una maggiore istruzione; in una parola, fare conoscere e avere di più, per essere di più: ecco l'aspirazione degli uomini di oggi, mentre un gran numero di essi è condannato a vivere in condizioni che rendono illusorio tale leggittimo desiderio». È logico però che «lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo» 31.

Il 1º gennaio 1969 Paolo VI, nel suo «Messaggio» per invitare il mondo a celebrare la «Giornata della Pace», ricordò che il filo conduttore tra la pace e l'uomo è rappresentato dalla difesa e dalla promozione dei diritti della persona: «la Pace è oggi intrinsecamente collegata al riconoscimento ideale e all'instaurazione effettiva dei Diritti dell'Uomo. A questi fondamentali diritti corrisponde un fondamentale dovere; ch'è appunto la Pace. La Pace è un dovere... E nasce da questo riconoscimento il titolo primogenio alla Pace: ecco il tema della Giornata mondiale della Pace, il quale suona appunto così: «La promozione dei Diritti dell'Uomo, via verso la Pace». Affinché all'uomo sia garantito il diritto alla vita, alla libertà, all'eguaglianza, alla cultura, al godimento dei beni della civiltà, alla dignità personale e sociale, occorre la Pace; dove questa perde il suo equilibrio e la sua efficienza i Diritti dell'Uomo diventano precari e compromessi; dove non vi è Pace il diritto perde il suo volto umano. Là dove non vi è rispetto, difesa, promozione dei Diritti dell'Uomo, — là dove si fa violenza, o frode alle sue inalienabili libertà, dove si ignora o si degrada la sua personalità, dove si esercitano la discriminazione, lo schiavismo, l'intolleranza — non vi può essere vera Pace. Perché Pace e Diritto sono reciprocamente

<sup>31</sup> PAOLO VI, ibidem, nn. 6, 14, in I. GIORDANI, op. cit., vol. II, pp. 180-181-184.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> GIOVANNI XXIII, *ibidem*, nn. 4-13, in I. GIORDANI, *op. cit.*, vol. II, pp. 103-107. <sup>29</sup> GIOVANNI XXIII *ibidem*, n. 59, in I. GIORDANI, *op. cit.*, vol. II, p. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> PAOLO VI, Encicl. Populorum Progressio (26 marzo 1967), n. 20, in I. GIORDANI, op. cit., vol. II, p. 187.

causa ed effetto uno dell'altro; la Pace favorisce il Diritto; e, a sua volta, il Diritto la Pace» 32.

6. Giovanni Paolo II (n. 1920, papa 1978, f.r.), parlando all'O.N.U. definiva la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), come «una pietra miliare posta sul lungo e difficile cammino del genere umano», e riaffermava che la via della pace passa attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo: «la via reale, la via fondamentale che conduce a questo passa attraverso ciascun uomo, attraverso la definizione, il riconoscimento ed il rispetto degli inalienabili diritti delle persone e delle comunità dei popoli», e ciò «perché lo spirito di guerra, nel suo primitivo e fondamentale significato, spunta e matura là dove gli inalienabili diritti dell'uomo vengono violati» 33.

Nell'Omelia tenuta a Le Bourget, nel suo viaggio a Parigi, riconosceva che «al fondo [dei diritti umani della Rivoluzione Francese] ci sono idee cristiane... [perché quelli che hanno promosso questi diritti] volevano agire per l'uomo» 34.

Anche nell'Enciclica Redemptor hominis parlava degli «oggettivi ed inviolabili diritti dell'uomo» 35. Nell'Enciclica Dives in misericordia afferma ugualmente che per salvare «gli elementari diritti dell'uomo... la giustizia sola non basta», se non è accompagnata «da quella forza più profonda che è l'amore» 36.

Ricordiamo inoltre l'Enciclica Laborem exercens, nel novantesimo anniversario della Rerum Novarum, dedicata al lavoro umano, problema perenne, «chiave della questione sociale». Di questa Enciclica segnaliamo la parte quarta dedicata ai «Diritti degli uomini al lavoro», ove si afferma che, «se il lavoro — nel molteplice senso di questa parola — è un obbligo, cioè un dovere, al tempo stesso esso è anche una sorgente di diritti, da parte del lavoratore. Questi diritti devono essere esaminati nel vasto contesto dell'insieme dei diritti dell'uomo, che gli sono connaturali, molti dei quali sono proclamati da varie istanze internazionali e sempre maggiormente garantiti dai singoli Stati per i propri cittadini... I diritti umani che scaturiscono dal lavoro rientrano precisamente nel più vasto contesto di quei fondamentali diritti della persona» 37.

Nel Discorso all'Unione Giuristi Cattolici Italiani, affermava che, «se San Tommaso ci ricorda che la legge umana, per essere giusta, deve poter ricondursi alla legge naturale (In II. Sent, d. 37, q. 1, a. 3, sol), il Concilio Vaticano II riconferma il principio che «la legge suprema della vita umana è la stessa legge divina, eterna, oggettiva ed universale» (Dignitatis Humanae, 3), trovando le leggi umane il proprio valore e la propria tutela nell'ordine morale» 38.

Nel Discorso al Corpo Diplomatico per lo scambio degli auguri per il nuovo

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> PAOLO VI, Messaggio per la celebrazione della «Giornata della pace» (18 dicembre 1968), in «A.A.S.», LX (1968), pp. 771-772.

<sup>33</sup> GIOVANNI PAOLO II, Discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2 ottobre 1979), nn. 7-11, in «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», vol. II, Città del Vaticano, pp. 526-530.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> GIOVANNI PAOLO II, Omelia tenuta a Le Bourget (18 giugno 1980), in «Insegnamenti», cit., vol. III/1, p. 1589.

<sup>35</sup> GIOVANNI PAOLO II, Encicl. Redemptor hominis (4 marzo 1979), n. 17, in A.A.S., LXXI (1980), pp. 1215-1217.

<sup>37</sup> GIOVANNI PAOLO II, Encicl. Laborem exercens (14 settembre 1981), n. 16, in A.A.S., LXXIII (1981), p. 618.

<sup>38</sup> GIOVANNI PAOLO II, Discorso all'Unione Giuristi Cattolici Italiani (4 dicembre 1982), in «Insegnamenti», cit., vol.V/3, n. 3, p. 1515.

anno 1988, ricordando il XLº anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, diceva: «Mi sembra che oggi quello che la Chiesa chiama "l'ordine naturale" della convivenza, "l'ordine voluto da Dio", trova in parte la sua espressione nella cultura dei diritti dell'uomo, se si può caratterizzare anche una civiltà fondata sul rispetto del valore trascendente della persona» 39.

Nel Messaggio per il XL° anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo riaffermava che «i diritti umani trovano il loro vero e solido fondamento ultimo solo in Dio stesso: questo è il vero presupposto necessario al riconoscimento della dignità della persona umana» 40, altrimenti, se non si rispettano i diritti imprescrittibili di Dio, anche i diritti dell'uomo non hanno valore. Per questo, come aveva già detto in un Discorso ai Vescovi Latino-Americani, la Chiesa denuncia «tutto quello che si oppone al piano di Dio e impedisce la realizzazione dell'uomo, per difendere l'uomo ferito nei suoi diritti... [perché solo] riconoscendo il diritto di Dio, saremo capaci di riconoscere il diritto degli uomini» 41.

In un Discorso a Monaco di Baviera constatava che «oggi si sente molto parlare dei diritti dell'uomo. Ma non si parla dei diritti di Dio», e continuava: «i due diritti sono strettamente legati. Là dove Dio e la sua legge non sono rispettati, neanche l'uomo può far rispettare i suoi diritti... Occorre dare a Dio ciò che appartiene a Dio. Solo in questo caso sarà dato all'uomo ciò che appar-

tiene all'uomo» 42.

Anche nel Discorso al Corpo Diplomatico per lo scambio degli auguri per il nuovo anno 1989, rilevando che «la Dichiarazione del 1948» non presenta i fondamenti antropologici ed etici dei diritti dell'uomo, riaffermava «il fondamento morale dei diritti dell'uomo» e che la Chiesa, «fedele alla sua fede e alla sua missione, proclama che la dignità della persona ha il suo fondamento nella

sua qualità di creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio» 43.

Nella Lettera Enciclica Centesimus annus, a 100 anni dalla Rerum Novarum, riaffermava la sua «viva attenzione e preoccupazione per i diritti umani». dei quali ricordava i principali: «Il diritto alla vita, di cui è parte integrante il diritto a crescere sotto il cuore della madre dopo essere stati generati; il diritto a vivere in una famiglia unita e in un ambiente morale, favorevole allo sviluppo della propria personalità; il diritto a maturare la propria intelligenza e la propria libertà nella ricerca e nella conoscenza della verità; il diritto a partecipare al lavoro per valorizzare i beni della terra ed a ricavare da esso il sostentamento proprio e dei propri cari; il diritto a fondare liberamente una famiglia e ad accogliere e educare i figli, esercitando responsabilmente la propria sessualità.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico per lo scambio degli auguri

per il nuovo anno 1988, in «Insegnamenti», cit., vol XI/1, n 10, p. 64.

40 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per il XL° anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo (6 dicembre 1988), in «Insegnamenti», cit., vol. XI/4, p. 1779. 41 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Consiglio episcopale Latino-Americano (2 luglio 1980), in «Insegnamenti», cit., vol. III/2, nn. II-8, III/6, pp. 39-43.

42 GIOVANNI PAOLO II, Discorso a Monaco di Baviera (3 maggio 1987), in «Insegnamenti», cit., vol. X/2, pp. 1557 1558.

43 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corso Diplomatico per gli auguri del nuovo anno

<sup>1989 (9</sup> gennaio 1989), in «Insegnamenti», cit., vol. XII/7, pp. 69-70.

Fonte e sintesi di questi diritti è, in un certo senso, la libertà religiosa, intesa come diritto di vivere nella verità della propria fede, ed in conformità alla

trascendente dignità della propria persona» 44.

Nell'Enciclica Veritatis splendor riaffermava la dottrina tomistica della legge naturale come fondamento dell'insegnamento morale della Chiesa per la salvaguardia della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, perché legge «immutabile» che contiene «norme oggettive di moralità, valide per tutti gli uomini del presente e del futuro, come già per quelli del passato» 45.

Infine, nel recente Messaggio per la Giornata Mondiale della pace - 1° gennaio 1998, ricordava che «cinquant'anni fa, dopo una guerra segnata dalla negazione del diritto persino di esistere per certi popoli, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha promulgato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Si è trattato d'un atto solenne, a cui si è giunti dopo la triste esperienza della guerra, mossi dalla volontà di riconoscere in maniera formale gli stessi diritti a tutte le persone e a tutti i popoli». Però riconosceva che «è drammatico che, ancora ai nostri giorni, tale disposizione sia palesemente violata mediante l'oppressione, i conflitti, la corruzione o, in modo più subdolo, mediante il tentativo di reinterpretare, magari distorcendone deliberatamente il senso, le stesse definizioni contenute nella Dichiarazione Universale. Essa va osservata integralmente, nello spirito come nella lettera. Essa rimane -- come ebbe a dire il papa Paolo VI 46 di venerata memoria — uno dei più grandi titoli di gloria delle Nazioni Unite, "specialmente quando si pensa all'importanza che le è attribuita come cammino sicuro verso la pace"» 47.

Giustamente, quindi, per questa sua voce appassionata in difesa della persona umana e dei suoi diritti, Giovanni Paolo II è stato chiamato Defensor hominis, il Missionario dei diritti dell'uomo, essendo la voce più autorevole nel proclamare i diritti e i doveri dell'uomo. Predicare il Vangelo, infatti, è la stessa cosa che predicare i diritti dell'uomo, epifania della sua eminente digni-

tà di persona 48.

7. Anche il Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962-8 dicembre 1965) ha riaffermato questi diritti fondamentali dell'uomo nella Dichiarazione su la libertà religiosa (Dignitatis humanae) e nella Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et Spes), ove, «scendendo a conseguenze pratiche di

<sup>44</sup> GIOVANNI PAOLO II, Encicl. Centesimus annus (1 maggio 1991), in «Insegnamen-

ti», cit., vol. XIV/1, pp. 1070-1071.

45 GIOVANNI PAOLO II, Encicl. Veritatis splendor (6 agosto 1993), in «Insegnamenti», cit., vol. XVI/2, n. 53, p. 210-211 (321-322).

46 PAOLO VI, Messaggio al Presidente della 28ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione del XXV anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (10 dicembre 1973), in A.A.S. LXV (1973), p. 674.

47 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la celebrazione della Giornata mondiale della pace - 1 gennaio 1998 (8 dicembre 1997) in «L'Osservatore romano», Suppl. Documenti 17 dicembre 1997 p. II.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Per il pensiero di Giovanni Paolo II, cfr. R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritti dell'uomo nel pensiero di Giovanni Paolo II, in «Apollinaris», LXIII (1990), pp. 545-570; IDEM, La dottrina classica, cristiano-tomista della legge naturale nell'Enciclica "Veritatis splendor", in AA.VV., S. Tommaso filosofo, Pont. Accademia di S. Tommaso, Città del Vaticano 1995, vol. II, pp. 154-170. ti, 17 dicembre 1997, p. II.

maggiore urgenza, inculca il rispetto verso l'uomo, così che i singoli debbano considerare il prossimo, nessuno eccettuato, come un altro "se stesso", tenendo conto della sua vita e dei mezzi necessari per viverla degnamente, per non imitare quel ricco che non ebbe cura del povero Lazzaro» <sup>49</sup>. «Occorre, perciò, che sian rese accessibili all'uomo tutte quelle cose che sono necessarie a condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, l'abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo stato di vita e a fondare una famiglia, all'educazione, al lavoro, al buon nome, al rispetto, alla necessaria informazione, alla possibilità di agire secondo il retto dettato della sua coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà, anche in campo religioso» <sup>50</sup>.

In pratica possiamo ridurre a sei i principali diritti civici dell'uomo elen-

cati dal Concilio in questo passo:

1) Diritto ai mezzi indispensabili e sufficienti per un decoroso tenore di vita;

2) Diritto alla libera scelta del proprio stato di vita;

3) Diritto alla ricerca libera del vero, ad accedere ai beni della cultura;

4) Diritto al lavoro;

5) Diritto al rispetto della propria persona e alla salvaguardia della propria vita privata;

6) Diritto ad onorare Dio secondo il dettame della propria coscienza.

Il Concilio passa poi ad elencare, sempre per fare delle esemplificazioni, le principali violazioni contro la vita e la dignità della persona umana: «Inoltre tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, gli sforzi per violentare l'intimo dello spirito; tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni infraumane di vita, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani; o ancora le ignomiose condizioni di lavoro, con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili; tutte queste cose, e le altre simili, sono certamente vergognose, e mentre guastano la civiltà umana, ancor più inquinano coloro che così si comportano, che non coloro che le subiscono; e ledono grandemente l'onore del Creatore» <sup>51</sup>.

Questi diritti presuppongono la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini e la giustizia sociale. Perciò, pur ammettendo che «non tutti gli uomini sono uguali per la varia capacità fisica e per la diversità delle forze intellettuali e morali», tuttavia dobbiamo ammettere che «ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione, deve essere superato ed eliminato, come contrario al disegno di Dio. Davvero ci si deve rammaricare perché quei diritti fondamentali della

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> La Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et Spes) (7 dicembre 1965), n.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ibidem, n. 26b.

<sup>51</sup> Ibidem, n. 28c.

persona non sono ancora e dappertutto rispettati pienamente» 52.

8. Infine vogliamo ricordare il *Documento della Pontificia Commissione* «*Iustitia et Pax*», su *La Chiesa e i diritti dell'uomo*, pubblicato per la ricorrenza del XXV anniversario della *Dichiarzione universale dei diritti dell'uomo* (10 dicembre 1948 - 10 dicembre 1973), «per stimolare il popolo di Dio, per promuovere in tutto il mondo la giustizia e la pace», perché tutti si sentano particolarmente impegnati «nella battaglia per la difesa e la promozione dei diritti dell'uomo» (n. 1). Dopo un'ampia introduzione (nn. 1-12) e un interessante *iter* storico dell'affermazione dei diritti dell'uomo, nell'ambito della società civile ed anche ecclesiale (nn. 13-35), il Documento parla dei diritti dell'uomo: a) sul piano della «ragione» e «del diritto naturale», della libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo (nn. 36-37), e poi dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali (nn. 38-39). Passa quindi a parlare dei diritti dell'uomo: b) sul piano della «fede» e della «specifica visione cristiana» (nn. 40-59). Infine, dopo aver dato gli orientamenti pastorali (nn. 60-104), conclude indicando alcune iniziative concrete (nn. 105-122) <sup>53</sup>.

## Conclusione

Ogni natura possiede un nucleo di elementi e di prerogative naturali indistruttibili, da cui scaturiscono rapporti ugualmente insopprimibili. Certe giustizie sono dunque eterne davvero, e costituiscono quei *«principia prima»* dell'ordine giuridico che reggono immobili l'edificio. Di conseguenza la codificazione del diritto naturale è una necessità di vita per il progresso umano; come

52 Ibidem, n. 29b.

<sup>\*\*</sup>Enchiridion Vaticanum\*\*, vol. V, Bologna 1979, pp. 554-610. Per una maggiore documentazione sull'argomento cfr. H. Rommen, The Church and Human Rights, in «The Church in World-Affairs», Notre Dame 1951; P. Pavan, Diritti dell'uomo e diritto naturale, in «Apollinaris», XXXIV (1966), IV pp. 355-381; E. Gallina, La Chiesa cattolica con le organizzazioni internazionali per i diritti umani, Roma 1968, R. Pizzorni, Umanesimo plenario e diritto naturale, in «Aquinas», XII (1968), II, pp. 329-339; IDEM, Il diritto naturale fondamento della dottrina sociale della Chiesa, in «Aquinas», XIII (1969), I, pp. 100-122- IDEM, La Chiesa e i diritti naturali dell'uomo, in «Aquinas», XIII, (1969), II, pp. 349-366; J. Ruiz-Gimenez, El Concilio vaticano II y los derechos del hombre, Madrid 1968, J. David, Il diritto naturale; problemi e chiarimenti, trad. ital., Roma 1968; AA.VV., Magistero e morale, Bologna 1970; AA.VV., Il magistero morale: compiti e limiti, Bologna 1973, P. E. Bolté, Les droits de l'homme et la Papauté contemporaine, Montreal 1975; R. Spiazzi, Etica sociale, Roma 1978; AA.VV., La Chiesa e i diritti dell'uomo, in «Concilium» (ed. ital.), XV. (1979), n. 4; D. Pasini, I diritti dell'uomo, Napoli 1979; AA.VV., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società, Milano 1981; M. Vidal, L'atteggiamento morale, vol. 3: Morale sociale, trad. ital., Assisi 1981, pp. 137-178; F. Biffi, I diritti umani da Leone XIII a Giovanni Paolo II, in AA.VV., I diritti umani: Dottrina e prassi, a cura di G. Concetti, Roma 1982, pp. 199-243: AA.VV., Droits de l'homme. Approche chrétienne, Roma 1984; R. Coste, Verso l'uomo. La Chiesa e i diritti umani, trad. ital., Roma 1985; Diritti umani e fede cristiana, Editoriale, in «La Civiltà cattolica», 3 dicembre 1988, IV, pp. 417-428; R. Fabris - A. Papisca, Pace e diritti umani, Padova 1989, pp. 71-93; AA.VV., Valori e diritti umani, Padova 1999; A. Luciani, Catechismo sociale cristiano, Milano 1992; F. Compagnoni, I diritti dell'uomo, Cinisello Balsamo (Milano) 1995.

a sua volta, la comunità internazionale è il presupposto indispensabile per una

proficua convivenza umana.

«In definitiva, conclude Maritain, i diritti fondamentali come il diritto all'esistenza e alla vita, il diritto alla libertà personale o il diritto di condurre la propria vita come padroni di se stessi e dei propri atti, responsabili di questi davanti a Dio e davanti alla legge della civitas, — il diritto a perseguire la perfezione della vita umana morale e razionale, il diritto a perseguire il bene eterno (senza del quale non vi è vero perseguire di felicità), il diritto all'integrità corporale, il diritto alla proprietà privata dei beni materiali, che è una salvaguardia della libertà della persona, il diritto di sposarsi secondo una propria scelta e di fondare una famiglia essa pure garantita dalle libertà che le sono proprie, il diritto di associazione, il rispetto in ciascuno della dignità umana (ch'egli rappresenti o no un valore economico per la società), - tutti questi diritti sono radicati nella vocazione della persona, agente spirituale e libero, all'ordine dei valori assoluti e con un destino superiore al tempo» 54. E ciò è provato dal ricorso frequente della coscienza umana ad una giustizia superiore invocata sempre contro le leggi ingiuste, e dal consenso del genere umano che esige l'esistenza di una giustizia trascendente, non soggetta all'arbitrio degli uomini, ma che sia criterio e misura delle leggi contingenti e positive, norma assoluta e inderogabile i cui precetti devono essere accolti e seguiti da tutti, perché come diceva John Kennedy (1917-1963), «la pace in ultima analisi è il problema del rispetto dei diritti dell'uomo». La storia purtroppo ci ha dimostrato e ci dimostra tuttora come dove è in corso la guerra i diritti dell'uomo non possono essere completamente rispettati, ma sono minacciati e progressivamente annientati.

La Chiesa, inoltre, nel ribadire continuamente questi diritti fondamentali dell'uomo, ha dato ad essi un fondamento indistruttibile nella sapienza stessa di Dio. Essa ha ricordato agli uomini la loro comune origine da Dio, per cui tutti gli uomini, nessuno escluso, sono e devono considerarsi sempre come fratelli, figli dello stesso Padre che è nei cieli, e solo su queste basi si può parlare di vera pace e di vero progresso dell'uomo, in quanto, come nota S. Tommaso (1225-1274), «l'amore verso se stessi è incluso nell'amore di Dio e del prossimo: infatti l'uomo si ama veramente, quando ordina se stesso a Dio» 55. «Perciò la Chiesa, come dice il Concilio Vaticano II, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque. Ma questo movimento deve essere impregnato dallo spirito del Vangelo, e deve essere protetto contro ogni specie di falsa autonomia. Siamo tentati, infatti, di pensare che allora soltanto i nostri diritti personali sono pienamente salvi, quando veniamo sciolti da ogni norma di Legge divina. Ma per questa strada la dignità della persona umana, non che salvarsi, piuttosto va perduta» 56, e non c'è più liber-

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> J. Maritain, I diritti dell'uomo e la legge naturale, trad. ital., Milano 1991<sup>2</sup>, pp.

<sup>72-73.

55</sup> Sum. Theol., I-II, q. 100, a. 5, ad 1: «Dilectio suipsius includitur in dilectione dilicit, quad se ordinat in Deum». Dei et proximi: in hoc enim homo vere se diligit, quod se ordinat in Deum».

56 La Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 41c; cfr. PAOLO VI, Discorso all'Assem-

blea generale della Nazioni Unite (4 ottobre 1965), n. 7, in «A.A.S.», LVII (1965), p.

tà, perché, come afferma Beccaria (1738-1794), «dappertutto dove le leggi permettono che un uomo cessi di essere una persona per diventare una cosa, non c'è più libertà»57.

Perciò, nello stato di crisi e di degenerazione dell'umanità che stiamo vivendo, per l'assenza di valori nel campo dell'etica, della giustizia, della convivenza sociale e del rispetto per i diritti e la dignità della persona umana, bisogna riaffermare questa dottrina della Chiesa e, come dice il Concilio Vaticano II, sarà necessario «innanzitutto richiamare alla mente il valore immutabile del diritto naturale delle genti e dei suoi principi universali. La stessa coscienza del genere umano proclama quei principi con sempre maggiore fermezza e vigore» 58.

Certamente non è sempre facile scoprire e leggere questa legge in noi, e questa conoscenza è tutt'oggi imperfetta, lenta, faticosa e soggetta ad errori e regressi. Dobbiamo anzi riconoscere che il processo di sviluppo e di affinamento durerà probabilmente tanto quanto l'umanità, per non dire che potremmo ripetere con Maritain che «solo quando il Vangelo sarà penetrato nel più profondo della sostanza umana, la legge naturale si manifesterà nel suo pieno splendore e nella sua perfezione» 59. Per questo, dice ancora il Concilio Vaticano II: «nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità tanti problemi morali, che sorgono tanto nella vita dei singoli quanto in quella sociale» 60.

Si riafferma così la sana autonomia dell'uomo e delle realtà terrestri che, se intesa nel senso «che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di una esigenza legittima» 61, e che, bene attuata, porterà alla auspicata «unificazione del mondo» ed alla costruzione di «un mondo migliore nella verità e nella giustizia». Solo in tal modo potremo assistere alla «nascita di un nuovo umanesimo in cui l'uomo si definisce anzitutto per la sua responsabilità verso i fratelli e verso la storia» 62, un «umanesimo cristiano [che] giovi alla causa della persona umana ed al riconoscimento del suo specifico valore e della sua inalienabile dignità» 63, e potremo avere quella civiltà dell'amore, che ci apporta il Vangelo, centro e fondamento stesso della dinamica di promozione dell'uomo e dei suoi diritti. Civiltà dell'amore in cui si lavorerà nel campo della giustizia, della verità e della pace avendo sempre di mira il comandamento fondamentale dell'amore e della solidarietà universale fra tutti i popoli, perché, come ricorda ancora Giovanni Paolo II, «la promozione dei diritti umani è frutto dell'amore per la persona come tale, giacché "l'amore va oltre quanto è in grado di assicurare la semplice giustizia"» 64,

<sup>57</sup> C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, § 20, ed. a cura di F. Venturi, Torino 1965, p. 50.

<sup>58</sup> La Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 79b. 59 J. MARITAIN, L'uomo e lo Stato, cit., p. 107.

<sup>60</sup> La Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 16.

<sup>61</sup> Ibidem, n. 36b.

 <sup>62</sup> Ibidem, n. 55.
 63 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Seconda Sessione pubblica delle Pontificie Accademie (3 novembre 1997), in «L'Osservatore romano», 3-4 novembre 1997, p. 5.

64 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della

pace - 1 gennaio 1998, cit., p. 11.

Concludendo facciamo nostro quell'augurio e quel cocente desiderio espresso dallo stesso Concilio che «tutti gli uomini del nostro tempo, sia quelli che credono in Dio, sia quelli che esplicitamente non Lo riconoscono,... scoprendo più chiaramente le esigenze della loro vocazione totale, rendano il mondo più conforme alla eminente dignità dell'uomo, aspirino ad una fratellanza universale e superiore, e possano rispondere, sotto l'impulso dell'amore, con uno sforzo generoso e congiunto, agli appelli più pressanti della nuova epoca» <sup>65</sup>.

Roma, Università Lateranense

REGINALDO M. PIZZORNI O. P.

<sup>65</sup> La Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 91a. Cfr. R. Pizzorni, Il fondamento etico-religioso del diritto secondo S. Tommaso d'Aquino, Milano-Roma 1989<sup>2</sup>; IDEM, Giustizia e carità, Bologna 1995<sup>3</sup>.

KAREN ARMSTRONG, Storia di Dio. Da Abramo a oggi: 4000 anni alla ricerca di Dio, [tr. it. di Aldo Mosca], Tascabili Marsilio, Venezia 1998, 492 pp., L. 19.000.

L'A. è un'ex suora cattolica che svolge oggi la sua attività di giornalista e conduttrice di rubriche televisive di carattere religioso. In questo saggio, presenta la «storia dell'idea e dell'esperienza di Dio nelle tre religioni monoteiste» (p. X), anche se di tanto in tanto prende in considerazione «le concezioni pagane, induiste e buddiste della realtà ultima, con l'intento di rendere più

chiaro il punto di vista del monoteismo» (p. XII).

L'indagine è senz'altro tra le più impegnative, data la vastità e la complessità dell'argomento, ma anche tra le più affascinati, visto che ciò che da sempre ha appassionato maggiormente l'umanità è il mistero di Dio. L'A. ripercorre i sentieri della storia attraverso undici capitoli ben documentati e di facile lettura, arricchiti, in fondo al volume, da puntuali note e da abbondante bibliografia. Tuttavia, la ricerca appare compromessa da un cattolicesimo percepito, fin da bambina, come «un credo piuttosto terrificante», in cui l'inferno appare come «una realtà ancora più potente di Dio» (p. VII). E Dio stesso è percepito dall'A., anche da religiosa, come «un padrone severo» pronto a notare ogni sua mancanza contro la regola (p. VIII). Alla fine, e con rammarico, l'A. abbandona non solo la vita religiosa ma anche la stessa fede, su cui aveva inizato a nutrire gravi dubbi (cfr. p. VIII). Per l'A., infatti, Dio non è una realtà oggettiva (p. X, 250, 312), né è dimostrabile razionalente (cfr. XII, 250). Persino la scienza ha reso inutile un Dio percepito come creatore (cfr. p. IX, 380). Egli non è altro che «una proiezione dei desideri e dei bisogni umani» (p. X); è, «in un certo senso, il prodotto dell'immaginazione creativa», come l'arte e la poesia (p. IX, 424); è una realtà che può essere raggiunta solo con la preghiera e la meditazione (cfr. p. 312), da vivere come una presenza interiore (cfr. p. 257), ma che è ancora capace di dare un senso alla vita (cfr. p. IX, 426).

Da questo grappolo di postulati – cui si aggiungono altri rilevanti a priori, quali il rifiuto della verità oggettiva in materia religiosa, perché porta con sé fanatismo e intolleranza (cfr. p. 256-257, 419), la presenza del male anche in Dio, visto che se non si ammette ciò «si finisce per non sopportarlo in noi stessi, e per proiettarlo in qualcosa di mostruoso e disumano come l'immagine terrificante di Satana del cristianesimo occidentale» (p. 267), ecc. – segue una visione positivistica antidogmatica che interpreta le dottrine proposte dalla cristianità (quali ad es. la Trinità, la creazione *ex nihilo* e la redenzione dal peccato originale) come invenzioni dei teologi, aggiunte al senso genuino della Scritture (cfr. p. VIII, 94, 96, 327, 423). Così leggiamo, ad esempio, a proposito di Gesù: «certamente non sostenne mai di essere Dio» (p. 88). È «dopo la morte di Gesù che i suoi seguaci decisero che egli era Dio» (p. 87). In queste considerazioni dell'A., occorre ricoscere che la sua ricerca cristologica si è fermata alle posizio-

ni della teologia liberale protestante, confutate ormai da parecchi decenni. Con particolare "zelo" l'A. cerca di sbarazzarsi della concezione di Dio percepito come persona, «perché è facile considerare questo "Dio" come una specie di grande tiranno, o grande giudice» (p. 177); «invece di motivarci a superare i nostri limiti, "egli" può incoraggiarci a conservarli con autocompiacimento, e può farci essere crudeli, insensibili, egoisti e parziali, proprio come "lui"» (p. 226). È evidente che queste posizioni risentono pesantemente delle esperienze religiose negative dell'A., che pure riconosce che Dio percepito come persona è un «Tu» che entra in relazione di conoscenza e di amore con un «io» credente (cfr. p. 45, 112, 409), ma di ciò non è mai riuscita a fare esperienza. A questo proposito sono signifivative le parole di p. 404: «la sua assenza [di Dio] è addirittura un sollievo; per coloro che in passato hanno avuto delle difficoltà con la religione, trovarsi senza quel Dio che li terrorizzava da bambini è un'esperienza liberatoria: è meraviglioso non dover tremare davanti a una divinità vendicatica che ci minaccia di dannazione eterna se non rispettiamo i suoi comandamenti».

Per l'intero volume l'A. mette ben in luce il pensiero di quegli Autori che condividono le sue posizioni o che ne appoggiano le idee. Questo procedimento metodologico appare in tutta la sua evidenza soprattutto a proposito della concezione mistica di Dio. A parte le discutibili affermazioni secondo cui tutte le esperienze mistiche sono simili (cfr. p. 268, 417) e che «tutte e tre le religioni monosteiste ebbero una tradizione mistica in cui Dio trascendeva la dimensione personale» (p. 226), qui l'A. indugia sulla Cabala ebraica e su quelle dottrine che percepiscono il divino come Nulla, spersonalizzato e senza alcuna realtà oggettiva (p. 424). In definitiva, è questo Dio ad essere più «congeniale allo spirito ateo della nostra società laica, che non crede più in immagini inadeguate dell'assoluto [...]. Egli è un'esperienza soggettiva e misteriosa, vissuta in fondo al proprio essere; questo Dio, cui ci si avvicina per mezzo dell'immaginazione, può essere considerato come un'espressione artistica, simile agli altri simboli artistici che esprimono l'ineffabile mistero della vita, la sua bellezza e il suo valore; [...] è una realtà irriducibile ai concetti [...] e non esiste in alcun senso comune della parola» (p. 424-425).

In conclusione, il testo dell'A. è apprezzabile per le intenzioni e per certi passaggi brillanti, come quelli che descrivono l'assoluta novità della visione religiosa dell'ebraismo rispetto al contesto religioso in cui si situa (cap. II), ma deludente per i risultati raggiunti: un cumulo di preconcetti infondati.

Marcello Di Tora O.P.

Luciano De Crescenzo, Il tempo e la felicità, Mondadori, Milano 1998, 201 pp.

In questo suo libro, De Crescenzo ripropone, liberamente interpre-tate, alcune lettere di Seneca a Lucilio. Ad esse aggiunge le risposte di Lucilio, che líAutore vuol far credere di aver trovate scavando nella cantina della sua casa in via die Fori Imperiali, a Roma. Ad ogni scambio epistolare tra Seneca e Lucilio segue il commento di De Crescenzo e di Alessia, la sua compagna di

scavi. L'originale inventiva, i temi trattati nonché la chiarezza del linguaggio fanno di questo lavoro un libro interessante e davvero piacevole.

I vari capitoli de Il tempo e la felicità affrontano tra l'altro argomenti come la conversazione, la solitudine, la politica, il piacere, la vecchiaia, l'amore, la vera ricchezza, l'amicizia, la povertà, il pudore, la lettura. L'Autore, già che c'è, dice la sua e dà dei suggerimenti utili per vivere positivamente. Afferma, ad esempio, che per non essere infelici bisogna superare la paura (del dolore, della morte), non seguire i gusti della folla, evitare le perdite di tempo, con l'ausilio della filosofia riconoscere i «momenti magici», non essere vanitosi, ricorrere alla lettura. Non mancano delle prese di posizione contro il filosofo latino. L'Autore protende per il cedere saltuariamente a qualche tentazione, ma non protende per la solitudine e per l'imperturbabilità e confessa di temere le persone troppo serie. Reputa però Seneca un «ipocrita» (p. 94); «Seneca è per me un personaggio a metà strada tra Norberto Bobbio e Max Catalano»: a volte dice cose di grande saggezza come Bobbio, altre volte invece terribili ovvietà - e sempre con la massima serietà. L'Autore arriva a considerare Seneca un cortigiano (p. 95) e afferma di non potersi fidare di lui: «lui a parole era l'uomo più buono della terra, nei fatti, invece, doveva essere una delle peggiori carogne che vivevano a Roma» (p. 100). De Crescenzo finisce così con l'identificarsi spesso col Lucilio da lui stesso creato. Alla fine dice: «La verità è che Seneca non ha scritto le lettere a Lucilio, bensì alla morte, e Lucilio è solo l'interposta persona attraverso la quale lui pone le domande» (p. 196). Mi sembrano eccessivi questi attacchi contro il filosofo latino.

Di indubbio interesse sono le parti che De Crescenzo dedica più estesa-

mente all'esposizione del proprio pensiero. Seneca invita il suo amico Lucilio a vestirsi in modo decente e De Crescenzo coglie l'occasione per soffermarsi sui concetti di gioventù e di vecchiaia. I giovani amano il disordine, gli anziani l'ordine; «il disordine esiste solo in quanto ha davanti a sé un ordine da abbattere». Se il disordine è indice di creatività e progresso, l'ordine ne consente il mantenimento. «Ordine e Disordine, quindi, sono due gemelli, seppure di carattere diverso, che si giustificano a vicenda» (p. 53). In merito all'impegno politico, l'Autore opta - con Seneca - per il chiudersi in casa a leggere e a meditare. Dice che il suo cuore è «a destra quando il potere è a sinistra, e a sinistra quando il potere è a destra» e che «solo un governo di sinistra può attuare una politica di destra» (p. 147). Ritiene poi che solo il PAT (Partito dell'Acqua Tiepida) può dar luogo al buon governo in quanto mescola il freddo Egoismo (guadagnare sempre di più) con la calda Solidarietà (proteggere i più deboli) (pp. 151-152). De Crescenzo riconosce l'importanza della lettura che, oltre a non essere un'attività solitaria, fa crescere la fantasia e lavorare il cervello, a differenza della televisione che fa dell'uomo un «animale passivo» (p. 187). Nell'ultimo capitolo, dedicato alla verità, viene brevemente esposta la "filosofia dell'errore" o "prova continua" affermante che «la saggezza non sta tanto nel conoscere la verità, quanto nel riconoscere l'errore» (p. 199). Nella vita, l'uomo è in una stanza buia ed è obbligato a cercare l'uscita a tentoni. Cercando l'uscita, sbatte contro i muri (gli errori). A forza di errori e procedendo con cautela, l'uomo troverà l'uscita (la verità). A proposito del tempo, De Crescenzo ritiene che «il tempo ha bisogno di essere registrato dai fatti, ... altrimenti lui ti scivola addosso senza farsene accorgere» e, distinguendo il

tempo psichico dal tempo fisico, che «non sono le lancette dell'orologio a segnare il tempo che passa, ma i battiti del cuore» (pp. 58-59). Queste considerazioni sono precedute da uno stimolante quesito: «Che ci azzecca il Tempo con la Felicità? Apparentemente niente, in realtà moltissimo» (p. 9). La risposta racchiude una grande verità: esiste una stretta relazione tra la concezione del tempo e il fine ultimo dell'esistenza umana, la felicità (cfr. D. Sperduto, L'imitazione dell'eterno. Implicazioni etiche della concezione del tempo immagine dell'eternità: da Platone a Campanella, con un saggio sulla nozione di tempo in Carlo Levi, Fasano (Br), Schena, 1998). Ciò vale già per Platone e l'Autore nota con esattezza che gli scritti di Seneca non fanno che parlare del tempo e della felicità (p. 10). In questo secolo, Carlo Levi ha fatto risalire l'etica dei Luigini (parassiti) e l'etica dei Contadini (produttori) a due diverse concezioni del tempo.

DONATO SPERDUTO

Martin Heidegger, *Il concetto di tempo,* a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1998, 80 pp.

Il breve scritto in questione, risalente al 1924, anticipa vari temi del capolavoro heideggeriano *Essere e tempo* (1927). La conferenza sul *Concetto di* tempo è degna di interesse vuoi per la considerazione e líevoluzione del pen-

siero di Heidegger vuoi per l'argomento trattato.

Il filosofo tedesco, dopo aver accennato alle conclusioni di Einstein sulla nozione di tempo, prende in considerazione la teoria aristotelica e la riflessione agostiniana del tempo, la prima piuttosto "fisica" e la seconda piuttosto "psicologica". Per Heidegger, queste due analisi, che fanno del tempo il numero o la misura del movimento e la distensione dell'animo, hanno il merito di collegare il tempo alla vita umana, all'esserci. Infatti il tempo rappresenta il carattere costitutivo dell'esistenza umana. L'esserci designa soprattutto l'ente come essere-nel-mon-do, come essere-l'uno-per-l'altro, in cui ne va del mio essere, dell'«io sono». Intendendo cogliere l'esserci nell'autenticità del suo essere, Heidegger rileva che l'esserci è nell'essere di volta in volta, è ciò che si incammina verso l'essere. Esso è ciò che può essere ed è l'essere della possibilità del non più (la morte). Il precorrere è l'atto del prendere consapevolezza della possibilità di non essere più come possibilità estrema dell'esistenza. Si tratta del non più di me stesso; non è un «che cosa», ma un «come»: il «come» autentico del mio esserci. Compreso nella sua estrema possibilità d'essere, l'esserci non è nel tempo, ma è il tempo. Il precorrere è il futuro autentico del proprio esserci e allora il fenomeno fondamentale del tempo è il futuro. Si perde tempo se si misura il tempo, se ci si occupa del «quando?» o della durata. Nella quotidianità si vive con l'orologio, si perde tempo procurandosi un orologio, concentrandosi sul presente. Heidegger riassume così le sue tesi: «il tempo è l'esserci. L'esserci è il mio essere di volta in volta, e quest'ultimo può essere tale in ciò che è futuro, nel precorrere che va al non più, certo ma indeterminato ... L'esserci non è il tempo, ma la temporalità ... L'esserci è il suo non più, è la sua possibilità nel precorrere che va a questo non più. In tale precorrere io sono il tempo in senso autentico, io ho il tempo» (pp. 48-49).

Molto profonde sono queste considerazioni heideggeriane sul tempo come carattere costitutivo dell'esistenza umana. Esse mirano alla comprensione del tempo partendo dal tempo e non dall'eternità. Ma Heidegger ritiene che non è del filosofo procedere in quest'altro modo, bensì del teologo in quanto ha fede e così può conoscere l'eternità. Il filosofo tedesco considera la sua trattazione una sorta di scienza preliminare che ha in comune con la filosofia il non essere teologia. Conviene però chiedersi se chi comprende il tempo partendo o tenendo conto dell'eternità non sia effettivamente un filosofo. Forse che Platone non deve essere annoverato tra i filosofi? E Plotino, che è partito dall'eternità pur non escludendo l'altro procedimento? In realtà le osservazioni heideggeriane sono valide per gran parte della filosofia moderna e soprattutto contemporanea – caratterizzate per lo più dallo scetticismo e dal rifiuto dell'eterno -, ma non per la filosofia antica, medievale e rinascimentale, che hanno spesso visto nel tempo l'immagine dell'eternità (cfr. D. Sperduto, L'imitazione dell'eterno, Fasano (Br), Schena ed., 1998), come accade anche in Aristotele e Sant'Agostino. Heidegger commette il torto di non rilevare questa importante distinzione.

DONATO SPERDUTO

MASSIMO BALDINI (ed.), *L'amicizia secondo i filosofi*, Città Nuova, Roma 1998, 151 pp.

Documentare la presenza del concetto di amicizia nel pensiero occidentale, dal Socrate platonico fino a Theodor W. Adorno, rappresenta, a nostro parere, un contributo di grande interesse in tempi di apparente «eclissi» dell'amicizia.

L'amicizia secondo i filosofi «nasce dall'invito a scrivere per l'"Avvenire" una serie di articoli dedicati all'amicizia»; poi, evidentemente, l'interesse per l'argomento ha coinvolto l'autore fino alla pubblicazione di un saggio sull'amicizia. La circostanza conferma comunque l'attitudine di Massimo Baldini a scrivere su tematiche, che sono un atto di speculazione teorica, di erudita disquisizione, ma anche un importante e significativo impegno nella vita e per

i percorsi del vivere.

Il volume, agile ed elegante nella veste editoriale e nella sobria ed incisiva limpidezza argomentativa e verbale, è fruibile sia dagli addetti ai lavori, sia da coloro che non hanno assiduità con la ricerca filosofica. Infatti gli uni vi troveranno conferma alla tradizione documentata e specialistica di un'indagine mirata e pertinente, gli altri potranno gustare il piacere d'incontrare il pensiero di grandi studiosi, rasserenato dalla guida attenta e sicura di chi sa di muoversi su di un percorso accidentato e pertanto necessario di una conduzione lineare e scorrevole.

Così, anche per opportunità di sintesi, ad ogni «grande pensatore» è riservato uno spazio, in cui è tracciato un breve e mirato profilo storico, biografico e di pensiero, che introduce il personaggio ed esplicita la riflessione specifica riguardo al modo di concepire e rappresentare l'amicizia; in qualche caso de-

finire l'amicizia.

L'analisi si snoda, fin dalle prime battute, sulla ricognizione testuale e una corretta interpretazione delle fonti critiche, che comunque concedono all'autore lo spazio per scandire i ritmi concettuali e non appesantire il testo. Quindi i riferimenti alle fonti testuali, critiche, storiche, sono brevi, significativi e si alternano in stretta interdipendenza. Si può dire che il Nostro dispone l'ordito e la trama del dire in un'intelaiatura, che alla fine produce un tessuto armonico, in cui le citazioni restituiscono un insieme significativo e prezioso.

Il piano dell'opera è organizzato in due parti: quella critico-argomentativa e quella antologica, interdipendenti e correlate. Ne scaturisce un risultato pregevole e di facile orientamento sul doppio fronte dell'impianto tematico e del

riferimento alla fonte diretta.

L'interesse di chi legge il testo è catturato dalla gradevole e sintetica vena erudita dell'autore, che nota e mette in circolo informazioni critiche, aforismi, notazioni storiche, che creano un profilo nuovo e significativo del concetto generale di amicizia e del pensiero specifico degli studiosi presi a modello.

Un simile contesto di continuità speculativa storicizza la valorizzazione e la riscoperta del senso dell'amicizia, evidenzia come nel corso del tempo ci sia stata un'attenzione pluridisciplinare approfondita e una dimensione culturale, simbolica e di costume, nell'esperienza individuale e nella speculazione teorica.

In questa escursione sapiente, si dispiega e si fa concreta l'evoluzione del concetto di amicizia dalla pura rappresentazione teorica ed oggettiva, alla progressiva assimilazione al contesto sociologico del valore dell'amico, al significato dell'amicizia nel rapporto dell'uomo con l'uomo, alla metabolizzazione antropologica nel modo di vivere, fino al travaso nel personale interesse soggettivo.

Ogni «spazio» del testo rappresenta un esempio di amicizia e di amico e allarga l'orizzonte del piano teorico e della sensazione di una più umanizzata riflessione sull'amicizia. In questo senso Baldini mette a disposizione del lettore una chiave di lettura contestuale di grande respiro nel vastissimo ed intricato repertorio bibliografico e speculativo.

A questo punto, senza entrare nel dettaglio dei contenuti, ci sembra utile riferire qualche passo, per noi significativo, della panoramica sulla evoluzione

storica e sulla elaborazione teorica del concetto di amicizia.

- Le «tre forme di amicizia di Kant, basate rispettivamente sul *bisogno*, sul *gusto* e sull'*intenzione* o *sentimento*»: «Quanto più gli uomini, civilizzandosi, acquistano prospettive universali, tanto meno le loro amicizie hanno un che di ristretto. [...] Quanto più selvaggi sono i costumi tanto più necessari sono quei rapporti fondati sul gusto e sul proprio modo di sentire». «L'amicizia è il cavallo di battaglia di tutti i moralisti retori: è qui che essi cercano il nettare e l'ambrosia» (pp. 26, 121, 114).

- «Le amicizie "ordinarie" e quelle "straordinarie" dei Saggi di Montaigne, in cui un capitolo è dedicato all'amicizia straordinaria con Étienne de La Boetie»: «Quelli che chiamiamo abitualmente amici e amicizie, sono soltanto dimestichezze e familiarità annodate per qualche circostanza o vantaggio, per mezzo di cui le nostre anime si tengono unite. Nell'amicizia di cui parlo, esse si mesco-

lano e si confondono l'una nell'altra [...]» (pp. 21,92).

- «Le amicizie della solitudine» secondo Croce. «Solo tra amici si ride davvero, di riso sano» (p. 140). Dice Baldini che «con l'affermarsi della filosofia professionale il tema dell'amicizia è stato espunto dalla filosofia e abbandonato

nelle mani di sociologi (più o meno) televisivi, psicoanalisti, e psicologi. Croce è uno dei pochi filosofi del Novecento che si è soffermato, sia pure brevemente,

su questo problema» (pp. 32, 33).

- «Cicerone ha prodotto la più celebre caratterizzazione dell'amicizia: "Tiene in sé uniti moltissimi beni: dovunque tu vada, la trovi; da nessun luogo è esclusa, non mai è intempestiva, non mai è molesta; sicché non dell'acqua, non del fuoco ci serviamo, come si dice, in più occasioni che dell'amicizia"» (p. 13).

- «La definizione più celebre dell'amico ce l'ha fornita Aristotele (un ami-

co è "un'anima sola in due corpi")» (p. 66).

Chiaramente questa definizione sintetizza tutto il pensiero occidentale e resta esplicativa, in forma più o meno marcata, della pura speculazione teorica, del rapporto interpersonale tra gli uomini e tra le singole persone con la sua sconcertante attualità, che abbraccia il confine stesso del vivere totale, fino alla immedesimazione con l'altro, che è «amico» e rappresenta umanamente il possibile traguardo del bene.

ORNELLA BOVI

Stefania Spina, Parole in rete. Guida ai siti internet sul linguaggio, La Nuova Italia, Firenze 1997, 312 pp., L. 36.000.

Il libro, uscito nella collana «Biblioteca di italiano e oltre» diretta da Raffaele Simone, costituisce una splendida guida per i linguisti, gli esperti e gli studenti di lingue o, semplicemente, per gli studiosi di problemi linguistici, i quali non sempre riescono a muoversi con sufficiente disinvoltura nella massa

diluviale di informazioni disponibili via Internet.

L'autrice nella Premessa si augura che il suo lavoro possa anche aiutare studenti e studiosi ad incrementare la loro presenza (sinora invero troppo scarsa ) su Internet. «Le scienze umane – essa afferma – e la linguistica in particolare, secondo una tendenza piuttosto consolidata non solo nel nostro paese. hanno un rapporto con le innovazioni tecnologiche proposte dalle reti telematiche che stenta a decollare. Questa lentezza è riscontrabile non solo nella produzione di contenuti da proporre in rete (le pagine Internet italiane di argomento linguistico sono di numero davvero esiguo rispetto a quelle di altri paesi, senza voler menzionare il Nord America che costituisce una realtà indubbiamente troppo differente), ma anche in rapporto alle sole modalità di consultazione: oltre al dato piuttosto evidente della scarsissima penetrazione di Internet in ambito accademico, è sufficiente riportare alcuni numeri: dei circa 8.700 iscritti alla lista di discussione Linguist, la più nota e diffusa al mondo in ambito linguistico, solo 89 sono italiani, contro i 143 finlandesi, 164 francesi, 185 spagnoli, 620 britannici e 570 tedeschi, solo per citare alcuni paesi di riferimento».

L'Autrice illustra, con un linguaggio chiaro e con una particolare sensibilità pedagogica, le risorse di interesse linguistico presenti in Internet e mostra la filosofia che sottostà a questo nuovo strumento. In breve, svolge un'utile

azione di informazione, orientamento, selezione e chiarificazione.

L'opera si articola in due parti. Nella prima si passano in rassegna le fonti di informazione (dalle pagine generali di riferimento alle liste di discussione,

dalle associazioni alle biblioteche e ai convegni). La seconda parte è invece incentrata sugli strumenti. È questa la parte più ampia. Il panorama (ragionato e commentato) che viene offerto mostra le risorse chiave che i singoli ricercatori possono utilizzare in base alle proprie esigenze e competenze.

Con questo libro Stefania Spina mostra con indubbia maestria i molti usi che della rete possono fare i linguisti e il suo lavoro costituisce un invito cortese (ma, nel contempo, fermo) rivolto principalmente agli studiosi italiani ad essere più presenti su Internet. Invito che non potrà essere disatteso.

MASSIMO BALDINI

Andrea Boni, La 'Novitas franciscana' nel suo essere e nel suo divenire. Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani, n. 33, Roma 1998, 661 pp., L. 65.000.

Questo lavoro del P. Boni, professore emerito di diritto canonico presso l'Antonianum e docente invitato all'Università Lateranense, è il terzo volume di una «trilogia» a carattere storico-giuridico che, prendendo le mosse dalla partecipazione dei religiosi «chierici e laici» alla potestà di governo, approda all'origine evangelica della vita religiosa, e, all'interno della tipologia classica della vita religiosa, quasi a chiusura di un discorso unitario e ben articolato, affronta un argomento specifico: quello della novitas franciscana, vista nel suo essere e nel suo divenire.

Il metodo storico-giuridico, privilegiato dall'Autore in tutti i suoi studi, gli ha consentito di approdare alla teologia biblico-patristica della vita religiosa, di evidenziare il fondamento «biblico-teologico-giuridico» che ha segnato e caratterizzato tutto il primo millennio della storia della vita religiosa in Oriente e in Occidente, di attraccare la stessa a Cristo e al suo Vangelo, a quella che Giovanni Paolo II, nell'esortazione Apostolica post-sinodale «Vita consecrata», indica come la Christi forma (VC 14a. 18c. 22c.) e l'apostolica forma vivendi (VC 93.94). Così l'A., con indubbio senso critico e sulla base di un'ampia e profonda conoscenza delle fonti storico-giuridiche, offre valide soluzioni alle principali questioni che, a partire da dopo il Vaticano II (1965), sono state e sono tuttora oggetto di approfondimento e di riflessione tra gli studiosi ed evidenzia magistralmente la natura, il fine, lo spirito, l'indole propri dell'Ordine dei Frati Minori, come risultano dal progetto evangelico che lo Spirito del Signore ha suggerito a Francesco d'Assisi. Ne risulta una «novitas» non puramente nominale, tendente a quantificare la ripetizione di una certa terminologia ricorrente nelle fonti antiche (metodo privilegiato dagli studiosi moderni), ma una «novitas» con contenuti specifici e ben caratterizzati. E tutto questo sia in relazione alla istituzione evangelica della vita religiosa, con i suoi elementi costitutivi, che in rapporto alla organizzazione comunitaria della stessa vita religiosa.

Abbiamo così sette densi capitoli che è bene elencare: I. La novitas franciscana nella proiezione istitutiva evangelica della vita religiosa. II. La novitas franciscana nella proiezione costitutiva evangelica della vita religiosa. III. La novitas franciscana nella proiezione ecclesiale delle istituzioni di religione. IV.

La novitas franciscana nella proiezione costitutiva della religione apostolica. V. La novitas franciscana nella proiezione strutturale della religione apostolica. VI. La novitas franciscana nella proiezione innovativa della religione apostolica. VII. La novitas franciscana nella proiezione legislativa della religione apostolica.

Segue una Conclusione e un ampio Indice bibliografico, oltre a un utilissi-

mo Indice dei nomi.

Viene messo così bene in luce l'elemento costitutivo e gli elementi strutturali della nuova realtà ecclesiale: l'istituzione di religione apostolica, fatta propria da Innocenzo III nel 1209/10 e dal Concilio Lateranense IV del 1215, per poter accogliere nella Chiesa la fraternità francescana, cioè questa nuova forza suscitata dallo Spirito perché la Chiesa fosse in grado di rispondere alle nuove sfide del tempo. In tal modo la novitas franciscana acquisisce il contenuto specifico di una istituzione di religione a struttura centralizzata (regime di governo: generale, provinciale, locale) e sopradiocesana (non legata al territorio) con a capo il Romano Pontefice. La qualità di questa nuova istituzione di religione si esprime in un nuovo concetto di noviziato, di professione religiosa (come fatto ecclesiale) e di professione di obbedienza (ascrizione all'Ordine).

Riassumendo, possiamo dire con l'Autore che la novitas franciscana nel suo essere, 1) si esprime, anzitutto, nel restituire alla professione religiosa la sua identità istituzionale di patto di amicizia, contratto personalmente con Cristo Uomo-Dio; 2) si è espressa e si esprime nella Chiesa come una nuova «istituzione di religione» della vita religiosa; e 3) viene associata alla struttura decentralizzata della religione eremitica, monastica e canonica come la struttura centralizzata della religione apostolica, con a capo direttamente il Sommo Pontefice (Frate Francesco promette obbedienza e riverenza al Signor Papa: «Regola», c. 1). Las legislazione canonica prescriverà soltanto successivamente che tutti i religiosi sono tenuti ad obbedien al Sommo Pontefice in forza del loro voto di obbedienza.

Nell'avviarci alla conclusione facciamo nostro il voto finale dell'Autore che si augura che il divenire della novitas franciscana affondi le proprie radici nella memoria del suo passato, nella testimonianza del suo presente e nella profezia del suo futuro, memori che, in campo religioso, ogni progetto di vita religiosa viene da Dio e come dono di Dio deve essere accolto e messo a frutto. Per questo Giovanni Paolo II, nel suo ultimo documento sulla vita consacrata, invita tutti i religiosi a rivolgere il loro sguardo verso il futuro nella fedeltà creativa al patto di alleanza sponsale che hanno contratto con Dio (p. 619).

REGINALDO M. PIZZORNI O.P.

Frederick D. Wilhelmsen, Being and Knowing. Reflection of a Thomist. Preserving Christian Publications. Inc. Albany, New York 1991, 282 pp.

Una recensione postuma è insieme un atto di giustizia verso un'opera ed il ricordo di un uomo. Ciò, nel caso del saggio di F. Wilhelmsen, vale in modo tutto particolare. Si tratta infatti di incontrare il significato di un pensiero e di rendere omaggio ad uno dei più insigni filosofi tomisti statunitensi contemporanei.

La prima questione sulla quale l'A. si sofferma riguarda la ricerca di un senso analogico, per il quale la metafisica possa risultare creativa. La risposta alla domanda è alimentata dalla convinzione che le conclusioni metafisiche siano sintetiche, e non analitiche. L'A., con argomentazioni tratte dalla riflessione tomistica, indaga sull'idea di creazione e di un Dio il cui «fiat» divino sostanzi le cose, approdando al significato della «creatività» della metafisica quale operazione intellettuale che è costituita da una sua profonda originalità ed autonomia rispetto alle numerose branche del sapere filosofico. Tale creatività, peraltro, va ricercata non tanto nelle premesse e nei risultati (che presentano, sì, una propria peculiarità che varia da filosofo a filosofo, ma che, in realtà, testimoniano elementi di pensiero comune) quanto nel metodo: nel procedimento astrattivo. E la novità consiste nel suo essere «sintesi», intesa nel

senso tomistico del termine (e non quindi nel senso hegeliano).

L'A. propone, altresì, la visione metafisica della triplice via tomistica. Così, dopo aver fornito un'efficace descrizione dei tre processi conoscitivi, si sofferma sulla definizione di «visione» metafisica, intendendo, con essa, non l'intellezione colta attraverso l'analogia della vista, bensì il termine di comprensione e giudizio, quel «qualcosa» che è conosciuto e quel «qualcosa» di cui si afferma l'esistenza. Come tale, la visione è il contenuto della comprensione, dell'intelligibilità, la «cosa» o realtà come conosciuta, della quale si dichiara l'esistenza o la capacità d'esistere. In base a ciò, quando intendiamo parlare di visione metafisica, dobbiamo distinguere il metafisico dalla metafisica come tale. Sicuramente da non trascurare, a proposito del concetto d'esistenza, è il confronto tra l'idea dell'essere (e pertanto dell'ente e dell'essenza) tomistico, con quello parmenideo. Il filosofo presocratico introduce, paradossalmente, un'ontologia del non-essere, credendo di rendere, in tal modo, intelligibile un concetto di per sé ineffabile; introduce infatti una copula, «is not», che è, già, una contraddizione in termini. S. Tommaso, invece sulla scia agostiniana, troverà impossibile lo studio di un fenomeno, di un «qualcosa» che in realtà non è tale, in quanto privo di una sostanza (e di determinati attributi) estensibile solo all'«esse in quantum esse».

Wilhelmsen, pur riconoscendo senz'altro significativi, ai fini di una comprensione della metafisica tomistica e particolarmente della nozione di partecipazione, gli ormai classici studi di Cornelio Fabro, dedica alla sua nota posizione un interessante commento. La profondità dell'ermeneutica intensiva fabriana rileva l'esigenza di evidenziare una metafisica tomistica dell'essere come disciplina sorretta dal riconoscimento che il giudizio è l'atto umano conoscitivo grazie al quale l'uomo conosce l'essere come esistente. Mentre Fabro sostiene che l'autentica nozione di partecipazione tomistica esiga una distinzione dell'essere come atto, non solo dall'essenza, che è la sua potenza, ma anche dall'esistenza, che è il «fatto» di essere (dunque una conseguenza, più che un principio metafisico), l'A. sostiene che il rifiuto di Fabro di equiparare l'esistenza all'«esse» potrebbe, al limite, conservare una certa validità storica alla luce della degenerazione dell'«esse» tomistico nell'«esse essentiae» e l'«esse existentiae» della tarda scolastica medioevale. Rilievo che è connesso con la insistenza sul fatto che il giudizio porta alla conoscenza dell'esistenza ma non dell'«esse» come atto di essere. Inoltre Wilhelmsen sostiene che l'obiezione di Fabro a una «metafisica del giudizio» rimane fondamentalmente poco svilup-

pata nella riflessione intensiva del filosofo friulano, probabilmente per la varietà dei temi affrontati. L'Aquinate, del resto, con la nozione di partecipazione e la proporzione essenza-potenza / esistenza-atto, arriva, precisamente, a dimostrare che l'«esse» è un qualcosa che ha l'esistenza attuale, e che, come tale,

non può prescindere dalla nozione di «atto».

La meditazione di Frederick Wilhelmsen sul pensiero tomistico non va certamente intesa come una meccanica riproposizione del pensiero dell'Angelico. Essa piuttosto offre fecondi spunti non solo sul piano metafisico, ma anche sul versante dell'analisi delle matrici filosofiche del pensiero occidentale contemporaneo, sviluppando temi quali il «Modern Man's Myth of Self Identity», o, ancora, l'idea dell'«I», dell'«Ego», affrontati non solo con riferimenti ai concetti scolastici a confronto con quelli moderni, ma anche alla luce delle implicazioni più attuali, derivanti dallo stesso significato attribuito alla ragione filosofica. Non manca un puntuale riferimento all'universo di pensiero platonico, che l'A. presenta quando sostiene che «The platonic error consists in attending only to the spiritual and universal mode of being of what is intellected and in suppressing the truth that this known reality exists [...]. St. Thomas rules out the platonic noetic because it violates the evidence of experience» (p. 59). È evidente che Wilhelmsen critica l'«incapacità» del pensiero platonico di considerare il manifestarsi dell'essere a partire dalla realtà e dall'esperienza, e non da un mondo transfisico riconducibile alle idee.

Di particolare interesse risulta altresì il primo problema affrontato in quella che potremmo definire la «seconda parte» del libro (che si sviluppa con considerazioni sulla filosofia moderna occidentale, nella fattispecie americana, e sulla cosiddetta «società delle comunicazioni»), ovvero l'idea dell'«I», in rapporto al pensiero di S. Tommaso. L'A. rileva che il «cogito» cartesiano altro non è che una prima forma di affermazione di un «ego» autosufficiente e indipendente, «possessor but not possessed», «act of consciousness». Ben diversamente S. Tommaso aveva parlato dell'autocoscienza sotto il profilo conoscitivo: il «self» emerge quando «l'intelletto, in totale riflessione, conosce ciò che è intenzionalmente, nella sua forma o struttura, e questo atto di conoscen-

za è "autocosciente", aperto al proprio essere» (S.c.G., l. I, c. 59).

Esegesi del tomismo e sollecitazioni del pensiero contemporaneo si coniugano nell'analisi della «identity crisis»: innanzitutto Wilhelmsen rileva che l'identità personale, compresa come esperienza interiore, è consostanziale con i miti che strutturano l'età moderna e ne affascinano la sensibilità, i quali sono essenzialmente un prodotto del razionalismo. Il mito moderno ha smesso di «definire» l'uomo contemporaneo, per il quale l'identità personale conta niente o comunque molto poco. Qui «mito» non è ciò che, semplicemente, deriva dalla definizione dei classici della mitologia greco-romana; il mito è, né più né meno, se non «ciò che è sconosciuto nella favola raccontata».

L'A. pone l'accento sul «mito» dell'identità personale. Un mito è una storia narrata sugli dei, che rende presente un eterno passato e incatena la tirannia del tempo. Come ha messo in luce Eliade, esso era noto all'antichità pagana, fino a quando questa non fu corrotta dallo scetticismo, per il quale non ci sono dei e non c'è ritorno ad un passato dorato. Per estensione, così, il mito riguarda ciò che è sconosciuto nel discorso umano. Il mito fa pensare alla potenza, e non all'atto, al buio, e non alla luce, alla penombra, e non al centro

della coscienza. Per l'uomo moderno esisteva un'entità chiamata «ego»: l'«I», intendendo quest'entità con un sostantivo significante una realtà al centro dell'esistenza umana. Ciascuno di noi sarebbe stato essenzialmente quell'«ego» nel quale era riposta, e consisteva, la nostra personalità. Di qui il grande quesito che parecchi filosofi moderni si sono posti: era, quest'«ego», trascendentale, spirituale o materiale? Il razionalismo lo rese punto di partenza per l'esplorazione d'un mondo di idee chiare e distinte, l'idealismo fece sì che fosse la pietra angolare per la deduzione di tutta la realtà. Se in passato si parlava di «Big I», «Grande Io», che, «scoperto» dall'uomo pressappoco nel Rinascimento, ha condotto ad esiti teoreticamente iperbolici e storicamente tragici, oggi si

assiste ad un passaggio ontologico dal «Big I» alla «I crisis».

Wilhelmsen presenta, infine, una riflessione sulla dignità umana e sulla visione cristiana dell'esistenza (in una prospettiva dichiaratamente tomistica). L'A., in relazione a ciò, presenta l'idea di uomo «sui juris» (cfr. p. 235), che è, in sé, sia «diritto» che «legge», e centro di attività spirituale. È, così, chiaro come la libertà di scelta, nella civiltà occidentale cristiana, sia una nota importante dell'intrinseca dignità di ogni uomo, perché esso possa raggiungere il suo perfezionamento integrale e, in ultima istanza, il fine ultimo, Dio, «the Thesaurus of Being» (p. 271). Ciò che culmina con un'appassionata difesa dell'originalità individuale e della concretezza spirituale, laddove ogni uomo, come immagine di Dio, risulta irriducibile ad ogni divenire storico ed a qualsivoglia congerie di strutture sociali. Donde la conclusione che, «per ogni creatura, essere «tutto» significa essere a somiglianza di Dio e, pertanto, la comprensione tomistica dell'essere facilmente dà origine ad una visione "sacramentale" del reale. E ogni realtà, in sé, è un dono di essere piuttosto che un ricevente tale dono, poiché, prima che Dio creasse la realtà, essa era letteralmente nulla» (p. 275).

MARIA TERESA DI DATO

## SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

(e pubblicazioni pervenute alla Redazione)

a cura di M. MIELE

ADORISIO A.M., Dinamiche librarie cistercensi. Da Casamari alla Calabria. origine e dispersione della biblioteca manoscritta dell'abbazia di Casamari, Casamari (Frosinone), Edizioni Casamari, 1996, 121 pp., cm. 24,3 x 17, ISBN 88-86445-01-6, s.i.p. (=Bibliotheca Casaemariensis, 1).

Il libro, seguendo il filo della storia dei codici di Casamari, dimostra ampiamente un'ipotesi già adombrata dall'Autore in un lavoro precedente, e cioè che il monastero laziale, dimora per un anno e mezzo anche di Gioacchino da Fiore, fu, nell'ambito della cultura cistercense, un centro di irradiazione che fece sentire i suoi benefici effetti in varie regioni dell'Italia centro-meridionale, compresa la Calabria.

AGOSTINO (S.), Soliloqui e Confessioni, a cura di A.Moda, Torino, U.T.E.T., 1997, 773 pp., cm. 23,5 x 15,6, ISBN 88-02-05065-1, s.i.p. (= Classici delle religioni, sez. quarta: La religione cattolica).

La splendida edizione italiana delle due notissime opere agostiniane è accompagnata da tutti gli apparati che imprese di questo genere richiedono: introduzione generale, nota biografica, nota bibliografica, nota storica, introduzione alle singole opere e ai singoli libri (nel caso delle *Confessioni*), indice delle fonti, dei nomi e delle tavole.

ALVEAR L., Gli Istituti Secolari. Storia e dimensione, Roma, Edizioni Vivere in, 1998, 80 pp., cm.19,4 x 12, ISBN 88-7263-126-2, L.6500.

BARBI A.M. (a c.), «Consolatio Philosophiae». Una versione veneta. Verona, Biblioteca Civica, ms.212, Milano, FrancoAngeli, 1995, 270 pp., cm. 21,7 x 14, ISBN 88-204-9129-X, L. 36.000 (= 1825, Università di Verona, Scienza della letteratura e del linguaggio, 14).

Pubblicazione della versione in dialetto veneto del rifacimento in franco-italiano del notissimo libro di Severino Boezio attribuito a Bonaventura di Demena. La versione vera e propria è preceduta da un'ampia *Introduzione* che esamina i complicati passaggi che hanno permesso di arrivare al testo veneto.

BERTI E., *Profilo di Aristotele*, Roma, Edizioni Studium, 1993, seconda ristampa, 332 pp., cm. 18,4 x 11,4, ISBN 88-382-3416-7, L. 29.000 (=Nuova Universale Studium, 34).

Negli ultimi tempi si è assistito a una rinnovato interesse per Aristotele (Aristoteles Renaissance). Ma questa riscoperta del filosofo greco non è stata «sempre accompagnata da una conoscenza diretta, sufficientemente completa e veramente spregiudicata, delle sue opere. Di qui l'utilità di una presentazione d'insieme» della sua filosofia, «aggiornata ai risultati delle più recenti indagini filologiche e storiche». Nessuno meglio d'uno specialista come Berti, autore di tanti lavori su Aristotele, avrebbe potuto accingersi a tale compito.

BIETENHOLZ P.G., Daniel Zwicker (1612-1678). Peace, tolerance and God the one and only, Firenze, Leo S.Olschki Editore, 1997, VIII-332 pp., cm. 21,8 x 14,5, ISBN 88-222-4561-X, L. 62.000 (= Studi e testi per la storia della tolleranza in Europa nei secoli XVIXVIII, 1).

Il volume inaugura degnamente una collana dedicata alla storia della tolleranza in Europa in età moderna fortemente voluta da Antonio Rotondò che ne è anche il direttore scientifico. In questo caso si tratta di un protagonista che operò in Olanda e precisamente ad Amsterdam, ove nel 1658 pubblicò anonimo il suo *Irenicum irenicorum*, che susciterà le reazioni negative di Comenius e altri.

- Bullinger G., *Le risposte dei demoni*, Udine, Edizioni Segno, 1997, 123 pp., cm. 19,9 x 12,4, ISBN 88-7282-234-3, L.12.000 (= Nel segno del mistero, 21).
- Burger R.- Klein H.D. Schrader W.H. (her.), *Gesellschaft, Staat, Nation*, Wien, Verlag der Oest.Akademie der Wissenschaften, 1996, 257 pp., cm. 24 x 15, ISBN 3-7001-2579-8 (Kommission fuer Ph. und Pädagogig, Heft 26), s. i. p.

Il volume raccoglie gli atti di un Incontro sui rapporti tra Società, Stato e Nazione in Fichte tenuto a Vienna il 25 e il 26 marzo 1993. I sedici collaboratori sconfinano anche su temi affini (per es. il patriottismo, il nazismo) e toccano problemi di attualità (per es. la riunione della Germania).

CANALI M., Il delitto Matteotti. Affarismo e politica nel primo governo Mussolini, Bologna, Il Mulino, 1997, 620 pp., cm. 21,3 x15,5, ISBN 88-15-05709-9, L. 50.000 (= Biblioteca storica).

Il volume, frutto di una ricerca archivistica di prima mano che approfondisce le conclusioni cui erano arrivati De Felice e Rossini, si articola in quattro parti. Nella prima si mette a fuoco il personaggio, nella seconda si fa l'«ecologia» del delitto, nella terza se ne tracciano le vicende, nella quarta si delinea il «dopo». La chiave del famoso crimine emerge nella seconda parte, ove, in quattro capitoli, sono messi a fuoco l'affarismo fascista degli anni Venti, la politica petrolifera italiana, la finanza americana in Italia, la convenzione con la Sinclair Oil.

- Caruso A., *Tempo del ritorno*. *Uomini nuovi per il nuovo millennio*, Roma, Edizioni Vivere in, 1998, 76 pp., cm. 19,9 x 13, ISBN 88-7263-120-3, L. 7500 (= Accademia Angelica Costantiniana, 5).
- CASCIARO J.M., Gesù di Nazaret. Biografia terrena del Figlio di Dio, Milano, Edizioni Ares, 1997, 568 pp., cm. 21 x 15, ISBN 88-8155-146-2, L. 45.000 (= Emmaus, collana di spiritualità, nuova serie).

Il libro, scrive l'A. nella *Presentazione*, non vuol essere «una 'Vita o Storia di Cristo' nel senso vero e proprio dell'espressione, così come viene intesa dalla storiografia contemporanea». Casciaro, professore di Sacra Scrittura all'Università di Navarra, si è contentato di presentare «una selezione di temi, ciascuno dei quali manifesta aspetti dei fatti e delle parole di Gesù», il che non ha impedito che, all'interno della trattazione e nei limiti del possibile, ci si sia attenuti alla successione cronologica.

CHENAUX P., Paul VI et Maritain. Les rapports du «Montinianisme» et du Maritainisme», Brescia, Istituto Paolo VI / Roma, Edizioni Studium, 1994, 121 pp., cm. 21 x 13,5, L. 25.000 (= Saggi, 3).

I legami di Paolo VI con Maritain sono noti. Ma l'Autore ha inteso approfondirli, anche per rispondere a due affermazioni fatte a suo tempo: quella di quanti sostennero che il modello maritainiano non riuscì a far presa sull'Italia del dopoguerra (Scoppola) e quella di chi ritenne che l'«umanesimo integrale» maritainiano era un semplice «naturalismo integrale», una dottrina cioè che avrebbe solo impedito alla Chiesa di influire sulla vita sociale (Messineo).

COLOMBO A., L'utopia. Rifondazione di un'idea e di una storia, Bari, Edizioni Dedalo, 1997, 452 pp., cm. 20,9 x 14, ISBN 88-220-6192-6, L. 45.000 (= L'utopia. Per una società giusta e fraterna).

L'A. intende demolire «l'idea corrente di utopia come sogno fantastico e irrealizzabile, come società ideale e perfetta» e collocare «l'utopia letteraria in un ruolo accessorio di fronte ai movimenti portatori del progetto, movimenti popolari, movimenti religiosi di salvezza, rivoluzioni».

Conti G., *Un segreto svelato*, Udine, Edizioni Segno, 1997, 278 pp., cm. 24 x 17, ISBN 88-7282-233-5, L. 29.000.

L'A. è convinto che i neocatecumenali sono solo in parte accettabili da parte della Chiesa, di cui metterebbero in causa alcuni punti irrinunciabili. Il "segreto svelato" cui qui ci si riferisce è un dossier che risale al 1972 ed è stato pubblicato nel 1982 dal Centro Neocatecumenale di Roma. Conti postilla tale testo e ne mostra la parziale eterodossia.

Descalzo J.L.M., Gesù di Nazaret. Vita e mistero, Roma, Edizioni Dehoniane, 1998, 1424 pp., cm. 21 x 15, L. 90.000.

Il libro percorre in modo sobrio ma affascinante le varie tappe della vita e del mistero di Gesù, di cui pone in evidenza l'ambiente, la perenne e sconcertante attualità, la capacità di avvicinare il finito all'infinito. Le tre parti del libro permettono di conoscere Gesù in tutti i suoi aspetti, compreso quello fisico (sguardo, voce, mani...). L'A. permette così di intravedere la sua autentica umanità. Si tratta di un Gesù che dialoga anche con i protagonisti delle proprie parabole (re, amministratori, casalinghe, pastori ecc.). Il testo, carico di tenerezza e coraggio ma anche d'ira e angoscia, può arricchire ogni tipo di lettore. [S.Migliore]

ELDERS L.J., S.V.D., La filosofia della natura di San Tommaso d'Aquino. Filosofia della natura in generale. Cosmologia. Filosofia della natura organica. Antropologia filosofica, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1996, 440 pp., cm. 23,9 x 17, ISBN 88-209-2135-9, L. 58.000 (= Teologia e filosofia, 25).

Il libro fa parte di una trilogia su S.Tommaso, di cui il secondo volume è dedicato alla metafisica dell'essere e il terzo alla conoscenza filosofica di Dio. La filosofia della natura di S.Tommaso negli ultimi tempi è stata molto discussa, come è stata discussa quella di Aristotele che egli riprende. C'è chi ha pensato che ha solo valore storico e chi ha distinto tra parte valida e parte caduca. L'A. analizza tali critiche. L'originalità dell'antropologia di S.Tommaso è però fuori discussione, anche se il pensiero dell'Aquinate va integrato dagli apporti della scienza sperimentale.

FARHAT E., *Quando i papi pregano*, Roma, Edizioni Vivere in, 1998, 236 pp., cm. 19,4 x 13, ISBN 88-7263-122-X, L. 15.000 (= In ascolto, 16).

Raccolta di preghiere dei papi da Leone XIII a Giovanni Paolo II. La silloge è preceduta da una introduzione sul perché della preghiera.

FERRARI S. - MARINI G., Le collezioni di stampe e di libri di Ambrogio Rosmini (1741-1818), Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1997, 157 pp., cm. 24 x 17, s.i.p.

Ambrogio Rosmini fu zio del noto filosofo di Rovereto Antonio Rosmini. Il libro allarga quindi il discorso alla famiglia da cui egli provenne per farne conoscere meglio anche le radici culturali.

FIORENTINO F., Cesare Cremonini e il 'Tractatus De Paedia' (con la traduzione italiana del 'Tractatus'), Lecce, Edizioni Milella, 1997, 200 pp., cm. 24,3 x 17, ISBN 88-7048-279-0, s.i.p. (=Università di Lecce, Dip. di Filosofia, Saggi, 8).

Cremonini, il famoso professore padovano che non accettò di accertarsi di persona delle scoperte astronomiche di Galilei e rifiutò per questo di adoperare il cannocchiale, fu uno dei più tenaci seguaci dell'aristotelismo ma allo stesso tempo anche uno degli anticipatori del mondo moderno. A dimostrarlo è il suo concetto di 'Paedia', costruito «con i mattoni del vecchio mondo, soprattuto di quello aristotelico», ma con questa duplice sorprendente caratterizzazione: l) «facoltà di giudicare rettamente circa il metodo di insegnamento e di apprendimento» avvalendosi della logica e dell'esperienza, 2) «giudice dei contrari» e cioè capacità di innalzarsi al di sopra delle parti in causa. L'A., docente di Filosofia della Religione all'Università di Lecce, affronta tutti questi problemi nell'ampia Introduzione (pp.9-108) alla traduzione italiana del 'Tractatus'.

- FIORENTINO F., Filosofia e religione in S. Tommaso e Kant, Napoli-Bari, Editrice Domenicana Italiana, 1997, 315 pp., cm. 24 x 16, 8, s.i.p.
- GAHL R.A. JR. (a c.), Etica e politica nella società del duemila, Roma, Armando Editore, 1998, 175 pp., cm. 21,2 x 13,5, ISBN 88-7144-803-0, L. 30.000 (= Studi di filosofia, 14).

I vari autori partono dall'idea che il ruolo dello Stato e della politica vadano ripensati alla luce della promozione dell'autodeterminazione dei cittadini. I diversi saggi hanno carattere interdisciplinare.

GOUTIERRE M.-D., Hegel. L'intelligence de la foi?, Paris, Fayard, 1997, 539 pp., cm. 21,4 x 13,5, ISBN 2-213-59983-1, s.i.p. (Collection «Aletheia»).

L'A.concentra la sua attenzione sulla filosofia hegeliana e la sua visuale su Dio e Gesù, che confronta con il pensiero di Aristotele e la teologia di S.Tommaso, e finisce per chiedersi che valore ha per un credente l'approccio a Cristo del filosofo tedesco. Tre le parti del libro: 1) Dio è spirito, 2) Essere e spirito, 3) Fede e teologia.

Gunten A.F. von, O.P., La validité des ordinations anglicanes. Les documents de la Commission préparatoire à la lettre «Apostolicae curae». Tome I. Les dossiers précédents, avec la collab. de A.Cifres, Firenze, Leo S.Olschki Editore, 1997, XXVI-266 pp., cm. 24 x 17, ISBN 88-222-4550-4, L. 58.000 (= Fontes Archivi Sancti Officii Romani, 1).

Ancora un lavoro sulle famose ordinazioni anglicane esaminate a livello ufficiale ai tempi di Leone XIII. Questa volta però sono i documenti del S.Ufficio a venir fuori, un S.Ufficio aperto agli studiosi e accessibile anche attraverso una collana storica tutta sua, curata dalla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede e dal suo prefetto card.Ratzinger. Il curatore del volume P.von Gunten però è morto purtroppo prima che il suo volume-primizia vedesse la luce. Questo si compone di due parti: 1) quadro d'insieme sul problema storico della validità delle ordinazioni anglicane, 2) documenti pubblicati in questo primo volume, che vanno dal Cinquecento al 1875.

- HERTZKA G. STREHLOW W., Medicina delle pietre preziose di Santa Ildegarda, Udine, Edizioni Segno, 1997, 117 pp., cm. 20,4 x 12,4, ISBN 88-7282-243-2, L. 15.000.
- INTRIGILLO G., Indagine nel sepolcro «vuoto». «Venite a vedere il luogo dove era deposto», Udine, Edizioni Segno, 1997, 53 pp., cm. 21 x 15, ISBN 88-7282-221-1, L.8.000 (= Nel segno del mistero...).
- MATHIEU V. PAOLETTI L. (A C.), *Il problema della fedeltà ermeneutica nell'arte, nel diritto e nella cura dell'anima*, Roma, Armando Editore, 1998, 352 pp., cm. 24 x 16, ISBN 88-7144-813-8, L. 40.000 (= Le proposte di Nova Spes).

Il volume raccoglie i risultati di un convegno dal titolo «Interpretazione: pluralità e fedeltà» tenuto a Roma nei giorni 20-22 maggio 1994 su iniziativa della Fondazione internazionale Nova Spes, un istituto interessato allo studio dell'uomo nella sua globalità ma anche a mostrare come in tutte le svariate attività interpretative di questi «sia impegnata la persona umana nella sua interezza» (cfr. p.11). Col convegno e i relativi Atti (che riprendono anche il dibattito dal vivo) gli organizzatori hanno inteso cominciare a mettere alla prova questo assunto.

MICHELIS A., Carlo Michelstaedter. Il coraggio dell'impossibile, pref. di N.Bosco, Roma, Città Nuova, 1997, 240 pp., tv. f.t., cm. 20 x 13,2, ISBN 88-311-0113-7, L. 28.000 (= Idee / Saggistica, 113).

Questa monografia sull'estroso e inquieto pensatore ebraico — come non pensare anche alle numerose poesie e ai gustosi disegni di cui fu autore, riportati in parte nel

volume che segnaliamo, e al suo suicidio a Trieste nel 1910? — «si distingue per l'attenzione prestata, con una minuziosa e intelligente analisi testuale, a tutti i risvolti del suo pensiero, e per alcune interpretazioni non scontate del personaggio e dell'opera» (Pref. di N.Bosco, p. 5). L'A. è riuscita soprattutto a dare voce ai diversi linguaggi di Michelstaedter.

MIRABELLA P., L'esistenza cristiana: vita nello spirito e decisione morale. Un confronto con il contributo di Don Giovanni Moioli, Roma, Pubblicazioni del Pontificio Seminario Lombardo / Milano, Edizioni Glossa, 1997, XV-348 pp., cm. 24 x 16, ISBN 88-7105-067-3, L. 45.000 (= Dissertatio, series romana, 15).

Rilettura del pensiero teologico-morale del moralista milanese Giovanni Moioli, il teologo che si è sforzato di rinnovare la teologia morale auspicata dal Vaticano II. Per lui l'agire cristiano ha in Cristo la sua ragion d'essere. «Al centro del suo pensiero — infatti — sta la singolarità di Gesù, per cui la coscienza cristiana si presenta originariamente come luogo privilegiato dell'esperienza dell'incontro con Lui , il cui nucleo decisionale è costituito dall'opzione di fede, speranza e carità. La morale cristiana è perciò lontana da ogni sospetto di rigido moralismo, mentre apre prospettive nuove che ispirano e stimolano l'agire etico» (K.Demmer, p. VII).

NICCOLINI B. (a c.), Gli incunaboli e le cinquecentine della Biblioteca del Ginnasio Liceo "Giovanni Prati" di Trento. Catalogo, pres. di L.De Finis, Trento, Provincia autonoma, Servizio Beni librari e archivistici, 1995, 196 pp., cm. 28,7 x 20, 7, ISBN 88-86602-04-9, s.i.p. (= Patrimonio storico e artistico del Trentino, 18).

Orden (La) de Santa Maria de la Merced (1218-1992). Síntesis histórica, Roma, Instituto Historico de la Orden de la Merced, 1997, 397 pp., cm. 21 x15,2, s.i.p. (= Biblioteca Mercedaria, VI).

Riuscita sintesi della storia di un Ordine che ebbe ampia diffusione in Europa e nel nuovo Mondo, suscitò uno stuolo di santi, raggiunse traguardi di tutto rispetto, ma conobbe anche le crisi e la soppressione. I Mercedari rifiorirono tra l'Otto e il Novecento e si sono rinnovati col Vaticano II.

Orlando V. - Pacucci M., Parrocchie e progetto culturale. Situazioni e prospettive pastorali nel Sud, Roma, Edizioni Vivere in, 1998, 376 pp., cm. 20,9 x 14,9, ISBN 88-7263-125-4, L. 20.000 (= Pastorale e territorio, 2).

I due autori si propongono, come hanno fatto o stanno facendo altri, di razionalizzare l'evangelizzazione d'un territorio che ha sempre presentato particolari difficoltà per il lavoro pastorale. Quattro le parti in cui il loro libro è articolato: 1) Il fattore religione a confronto con la morfologia socio-culturale del territorio meridionale, 2) Identità e prassi religiosa: situazione attuale e tendenze evolutive, 3) Le offerte pastorali nelle chiese del Sud, 4) Dall'analisi interpretativa alla progettazione pastorale.

PAGAZZI G.C., La singolarità di Gesù come criterio di unità e differenza nella Chiesa, pref. di A.Antón e P.Gilbert, Roma, Pubblicazioni del Pontificio Seminario Lombardo / Milano, Edizioni Glossa, 1997, X-222 pp., cm. 24 x 16, ISBN 88-7105-065-7, L. 32.000 (= Dissertatio, series romana, 16).

Nel mondo attuale è difficile convivere. Ma il confronto e lo scontro con gli altri possono risultare positivi, per l'A., solo quando il criterio per essere uniti o dissociarsi è la singolarità della persona di Gesù uno e inconfuso, del suo mistero, messo in luce da teologi come von Balthasar e Moioli, da cui parte la riflessione di Pagazzi, che si rifà anche ad Heidegger e Möhler.

PEYRONEL RAMBALDI S., Dai Paesi Bassi all'Italia. Il «Sommario della Sacra Scrittura». Un libro proibito nella società italiana del Cinquecento, Firenze, Leo S.Olschki Editore, 1997, XII-431 pp., cm. 25,5 x 18, ISBN 88-222-4557-1, L. 88.000 (= Studi e testi per la storia religiosa del Cinquecento, 8).

Il Sommario della Sacra Scrittura, steso nel Nord Europa, si diffuse in quasi tutte le città d'Italia e fu appaiato con il Beneficio di Cristo per la sua «perniciosità», ciò che spiega l'accanimento con cui venne combattuto. Più che opportuna quindi questa storia della sua fortuna/sfortuna.

Prini P., Storia dell'esistenzialismo da Kierkegaard a oggi, Roma, Edizioni Studium, 1991, X-356 pp., cm. 21 x 15,6, ISBN 88-382-3584-8, L. 38.000 (= La cultura, 36).

Ristampa di un'opera comparsa presso lo stesso Editore nel 1971, in seconda edizione nel 1972 e in terza edizione nel 1989. «Sapienza» l'ha già segnalata a suo tempo.

RIZZI E., Le condizioni di possibilità della conoscenza, Fiesole (Firenze), Edizioni Cadmo, 1996, 296 pp., cm. 21 x 12,1, ISBN 88-7923-149-9, L. 35.000 (= Il confronto, 7).

Kant ritenne che la conoscenza è limitata ai fenomeni. Ma che valore ha il criticismo kantiano? L'A., una volta precisato che i corpi non sono cose, «stabilisce a quali condizioni diventano possibili come esistenze formali, che si risolvono, determinatamente, in materia e forma, non innata, del conoscere». Per Rizzi l'unica soluzione del problema della conoscenza è data dal "trascendentalismo critico» (pp.281-292).

- SALVADORI R., *Il nome del vento. L'Angelo custode nella mia vita*, Udine, Edizioni Segno, 1998, 178 pp., cm. 15,8 x 11, ISBN 88-7282-279-3, L. 15.000 (= Tascabili del Segno, 9).
- SARNATARO C. (a c.), La terra e il seme. Inculturazione ed ermeneutica della fede, Napoli, M.D'Auria Editore, 1998, 302 pp., cm. 21,6 x 15,9, ISBN 88-7092-145-X, L. 38.000 (= Biblioteca teologica napoletana, 19).

Raccolta di studi e ricerche a carattere interdisciplinare sul rapporto tra fede e culture presentati a un incontro dei professori della sezione S.Tommaso della Facoltà teologica di Napoli tenuto nel 1996. La raccolta si apre coll'introduzione del curatore e il discorso introduttivo del card.Tomko. Seguono i vari percorsi (biblico, patristico, teologico-sistematico, pastorale, sociologico, filosofico).

SCOGNAMIGLIO PASINI C., *La democrazia in Italia*, Milano, Rizzoli, 1996, 189 pp., cm. 19,9 x 13,2, ISBN 88-17-84504-3, L. 26.000.

L'ex-presidente del Senato (e attuale ministro della difesa) presenta con parole allo stesso tempo dimesse e accattivanti le sue idee sulla democrazia in Italia così come si è configurata storicamente e come risulta dalla sua esperienza diretta. L'analisi, quindi, è quella di un protagonista di buon senso.

Stroppa S., Sic arescit. Letteratura mistica del Seicento italiano, Firenze, Leo S.Olschki, 1998, 223 pp., cm. 24 x 16,9, ISBN 88-222-4572-5, L. 39.000 (= Studi, 8).

Il Seicento mistico su cui l'A. concentra la sua riflessione è quello legato agli scritti del cardinal Giovanni Bona e al quietismo italiano nella sua riflessione sul nulla. La terza parte del libro è dedicata alla ripercussione del pensiero di Bona sul Sette-Ottocento.

TANZELLA P., SCJ, Papa Giovanni, Roma, Edizioni Dehoniane, 1989, 574 pp., cm. 25 x 17, ISBN 88-396-0287-9, s.i.p.

Quarta edizione di una biografia che si presenta con la necessaria serietà scientifica e nello stesso ha la leggerezza dei migliori libri di divulgazione.

VARANINI G.M. (a c.), La famiglia Del Bene di Verona e Rovereto e la villa Del Bene di Volargne. Atti della giornata di studio, Rovereto e Volargne 30 sett.1995, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1996, 244 pp., cm. 23, 9 x 16, 9, s.i.p.

WEIDMANN C., Die handschriftliche Ueberlieferung der Werke des Heiligen Augustinus, Band VII, 1-2, Wien, Verlag der Oest. Akademie der Wissenschaften, 1997, 411+315 pp., cm. 23,9 x 15, ISBN 3-7001-2660-3, s.i.p. (= Phil.-Hist. Klasse, 645).

Il volume è dedicato ai manoscritti delle opere di S.Agostino conservati nelle biblioteche e negli archivi delle repubbliche ceca e slovacca. Nelle liste l'A. ha incluso giustamente anche gli scritti oggi non compresi dalla critica attuale fra le opere del grande Dottore africano.

YARZIA I. (a c.), *Immagini dell'uomo. Percorsi antropologioci nella filosofia moderna*, Roma, Armando Editore, 1997, 192 pp., cm.21,2 x 13,5, ISBN 88-7144-668-2, L. 26 (=Studi di filosofia, 11).

La filosofia moderna ha concepito l'uomo soprattutto come libertà e autonomia. Ma questo non basta. Dalla storia dello stesso pensiero moderno emerge anche l'esigenza peculiare di costituirsi su un fondamento esterno che trascenda l'io e possa veramente dare senso alla libertà. Il volume, frutto di un Incontrro tenuto nel febbraio 1996 su iniziativa dei professori dell'Ateneo della Santa Croce di Roma, riporta anche il relativo dibattito.







THREE DAY CIRCULATION

GTU Library 2400 Ridge Road Berkeley, CA 94709 For renewals call (510) 649-2500 All items are subject to recall.

